

3,50



# COLLEZIONE DI STORICI ITALIANI

# STORIA

DEL REAME

# DINAPOLI

DAL 1734 SINO AL 1825

DI

PIETRO COLLETTA

VOLUME UNICO



PRATO
TIPOGRAFIA FF. GIACHETTI
A SPESE DEGLI EDITORI
4862

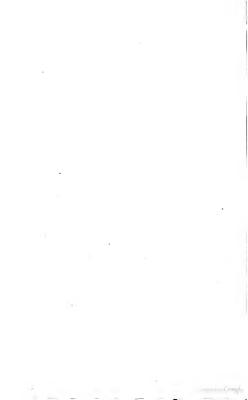

## NOTIZIA

INTORNO

### ALLA VITA DELL'AUTORE

L'AUTORE nacque in Napoli di nonrata famiglia s'23 di gensajo.

1º anno 1775. Educato agli studio, attese co molto rafore a que le matematiche, non trascurò gli sitri, e presto, facendo suo ciò che gli somministravano le scuole, i mparò sasa bose di latioo, credo per amore di Tarito. L'Idea del bello scrivere gli s'impresse modellata sentire ed operare fa biogno incessante di tutta la vita sua; a scrivere non pensava alfora: l'animo bollente, il corpo fortissimo e uno presentimento giovanile d'ambisione ili trassero alla militia, alla quale s'accrisse, nel 1796, cadetto nel corpo d'artiligieria.

Presto la milizia dovette mostrarsi in campo. Vidde il Colletta, oella guerra mossa contro ai Francesi l'anno 1798, prodigiosa l'imperizia del capo straoiero, prodigiosa l'iodisciplina de' suoi compagni. Era nell'indole sua opporsi al costume, e con vigore inflessibile fare a rovescio di chi, operando fiaccamente, guastava ogni cosa. Notato per buone prove in quella guerra, ebbe grado d'ufiziale; ma disdegnava le pruove inutili per l'altrui colpa, e Tacito gli toroava a mente. Sì fatto disdegoo ebbe spesso dove esercitarsi, e poi lo dominò seropre. Entrati i Francesi in Napoli e mutato il governo a repubblica , il Colletta sperò meglio; amò quelle forme libere, amò gli onesti che primeggiavano in quel nuovo stato, ma più si accostò a quei pochi che invaoo cercavano dargli consistenza coi partiti risoluti e col vigore de' fatti. Conobbe la vanità delle ciarle dotte e de' vanti demagogici, e tosto fu iovolto nella rovina della repubblica. Chiuso nelle infami carceri insieme coi più illustri di quell' età, gli vidde un dopo l'altro andare al patibolo ; nè avrebbe egli stesso scampato la vita , se una pietosa industria de' suol pareoti non avesse compro per moneta e prodotto a suo discarico un falso attestato che ad altri di simil nome

attribuiva nua ferita da lui riportata combattendo contro a' regii. La tirannia paurosa e erudele che allora lasanguinava Napoli, nuo era indulgente altro che pe'viii. Il nostro Istorico l'ba descritta, ma di sel tacendo, siccome tacque, ogni volta ch' ei potesse, anche le cose maggiori; non ch' egil sentisse umilmentel di sè stesso, ma per non uscir da' termini voluti all' Istoria. E noi diremo semplicemente I fatti della sua vita, onde mostra quanto siapo i sono iracconti autorevoli.

Cassato dalla milizia, si fece ingegnere civile, e assisteva il disseccamento delle paludi dell' Ofanto, mentre il feroce Frà Diavolo, sgherro divenuto generale, teneva quelle provincie a nome del re. Nel 1806 di nuovo i Francesi invasero Napoli; il nome del giovine Colletta era già chiaro tra gli amici dell' ordine e di migliori istituzioni, ed alla sua voce e all' esempio andò Napoli debitrice di quella guardia di cittadini armati a difesa di sè stessi, che, unita spontaneamente in que' pericoli, allora e più volte poi salvò la città dalle furie della plebe. Riebbe dal re Giuseppe il suo grado, militò sotto Gaeta e nelle fazioni di Calabria; e sperimentatu in guerra difficile, piacque al ministro Saliceti, che alla venuta di Giovacchino gli proponeva il Colletta siccome capace di cose maggiori . Quegli disegnava rassicurare e illustrare Il nuovo suo regno con la conquista di Capri: l'impresa voleva essere preparata nel segreto. Il re, chiamato il Colletta, a lui solo diede il carico d'esplorare all'Intorno le coste dell'isola, disegnare i luoghi allo sbarco e l'ordine dell'assalto, ed accomiatatolo, gli disse: "riuscite a bene, la vostra fortuna è fatta." Capri fu espugnata sotto la condotta del prode Lamarque e per i consigli del Colletta. Questi, di nnovo ferito nell'assalto, sali a tenente-colonnello e ufiziale di ordinanza presso al re stesso; le commissioni scabrose a lni si affidavano.

L'amministrazione di tutto il Regno in quel tempo si riordinava a norme francesi e co'modi concitati della conquista. Amava Gioacchino preporre alle provincie chi unisse risolutezza militare e capacità civile : mandò il Colletta intendente della Calabria Ulteriore , provincia vastissima, sicchè ora è divisa in due, e allora fra tutte la più difficile a mansuefarsi al nuovo incivilimento, avversa al nome ed agli ordini francesi , agitata dalle furle che la vicina Sicilia vi alimentava. Due anni egli dimorò nell'intendenza, che risedeva in Monteleone; e furono que' due anni egregio ammaestramento al futuro istorico ond' egli ben penetrasse l'andamento delle cose amministrative, e in atto vedesse i motivi e i fomenti delle civili perturbazioni, gli umori dei popoli , le molle nascoste dei governi , le forze e le debolezze degli stati, e di tutte queste cose materia svariata e ricchissima quella natura indefinibile de' Napolitani . Promosse i buoni ordini con l' assiduità dell'opera, gli persnase con la parola, che in lui era efficacissima, e con l'esempio incorrotto. Accompagnò il re nella tentata impresa di Sicilia, e, a lui sempre accetto e contato già tra'primi di quello Stato, ne'primi mesi dell'anno 1812 venne in Napoli, direttore dell'ufficio del ponti e strada, col grado di generale.

Fu breve aoche quell' uffizio: il rapido ignalzarsi essendo a quel tempo facile, dal Colletta meritato. Ma in quindici mesi feca grandi opere, maggiori ne disegnò; lasciava di sè gran traccia. Per lui la strada amenissima di Posilippo e quella magnifica del campo di Marta crebbero delizie a Napoli . E mentre la capitala s' abbelliva , le provincie arricchivano . L'agricoltura e i commerci rianimati chiedevano nuove vie e nuove comodità di porti : e allora la grande strada di Calabria fu incominciata, altre aperte o tracciate; e a porti commerciali di tutto il regno voleva il Colletta si provvedesse , scegliendo fra i troppi e cadenti gli emporii che meglio convenissero alla utilità geperale, e questi rassicurando con opere sufficienti e durevoli, e a questi soli voltando quelle spese che prima tra molti con poco frutto si disperdevano. Aveva egli anche immaginato raccorre in una cassa comuoe le rendite de' terreni pubblici, incolti per la maggior parte o sommersi, e fatto e presentato al ra plaudente, disegno vastissimo per i successivi buonificamenti, la distribuzione delle spese, la varia opportunità delle opere , la scelta de' luoghi dove la nuova popolaziona si agglomerasse, ed i nomi persino dei villaggi e delle città che sorgerebbero, tolti, a onora di Gioacchino, da quei delle sue vittorie. Il grande pensiero cadde, perchè la guerre infelici lo impedirono, e poi la pace di tanti anni non valse e rieccitarlo. Ora, benchè in tempi torbidi, ma pieni di maggior vita e speranze, quel divisamento stesso, in quanto a' norti, è riassunto, e dal governo di Napoli con bello e non imitato esempio alla discussiona libera sottoposto; e le buonificazioni che allora dovevano di necessità farsi dall'erario dello stato, essere lutta cosa del principe, ora i cittadiui da sè le prepararono, associaudo per questa imprese ed a grandi somme raccogliendo da tutto il regno i piccoli capitali e la fiducia scambievole: progresso di civiltà che il Colletta invocava con voti caldissimi e nell'animo sperava; che avrebbe lui vecchio rallegrato di quella maturità che i tempi serbavano a' suoi concetti .

Nel 1813, passò dalla direzione de' ponti e strade a quella dal Genio militare; pel 1814 fu consigliere di Stato; pel 1815 combatitè con lode e successo contro gli Austrica il Panaro, sostenne per alcun tempo (senza vergogoa potea ricordarlo) le veci di maggior generales u tutto l'essercito, e quando ogni cosa fu perduta audio per Gioacchion negoziatore a Casalanza di quella capitolazione ch' esser doveva pace. Nella quale aiputò per suo proprio conto uulla, per Gioacchion il preco ch'egli generoso avea chiesto, pel Regno quanto il tempi comportavano. Usci con fama intatta da quella pressochè universale contaminazione de' più chiari nomi, calunniati di potenti, dal mondo, dalla

fortuna . Ma disperato per Napoli, per la Italia, ebbe in pensiero fuggire la patria per meglio scrvirla altrove.

Le qualità singolari di que' tempi che per ciuque anni succederono, l'indole della dominazione del restaurato Ferdinando. Il nostro autore le ha descrilte con evidenza e sagacità miraliti nell' ottavo libro delle Storte. In esso vedrà il lettore quale dovesse in quei cinque anni essere il vivere del Colletta, quale Il pensare. Sospetio siccome Murattiano, ma pure talvolta necessario, ebbe la conferma del suo grado; fu anche adoperato dal nuovo governo, comandò più tardi una divisione militare, quella che risiedeva in Salerno. Cercato dal Medici, ministro aliora potentissimo, che volca parere senza parte perchè egli era senza coscienza, se gli accostò per alcun tempo, ma l'indole franca del Colletta e la subdola del Medici maine potevano convenirsì p resto s'a alienarono, quegli predicendo imminente na rivoluzione nel Regno, questi, per furberia stolto, negando vederla, perchè ripugnava a quei partiti che forse avrebbono potuto impedirla.

Scoppiò la rivoluzione, antiveduta ma non promossa dal Colletta. accolta da lui con più amore che fiducia. Chiamato ai consigli frettolosi dello spaurito Ferdinando, consiglio sinceramente pel bene del regno. Tornato al comando del corpo del Genio militare, non cibbe in que' principii altro carico importante; e vedeva il nuovo stato , da perfide arti assalito e da invalida sapieuza retto, affievolire nelle imprevidenze d'una setta dal prevalere inflacchita , lasciata libera di sè stessa a posta perchè ella di per sè precipitasse alla rovina . Dolevagli e di quel dolore anche molti anni dopo piangeva che a lui non fosse dato afferrare con mano potente quelle forze dissolute, costringerle a buon successo, fermare e consolidare la pubblica libertà. Ma l' autorità sua non gli dava bastante forza di partigiani in quei giorni allegri di spensieratezza, e quando i presuntuosi dominavano. Ben'era cercato nei tempi della paura; e allora che la Sicilia, per guerra stolta e per condiscendenze intempestive, divenne invece di alleata, qual sempre ella dovrebbe essere, nemica pericolosa, v' andò il Colletta, per voto del Parlamento, comandante generale delle armi napolitane con tutta l' autorità di regio luogotente. Mostrossi in Palermo severo a' settaril , giusto verso i Siciliani ; lasciò dopo due mesì composte le cose dell' isola , richiamato a Napoli nelle estreme fortune dello stato costituzionale. Nelle quali , tardi conoscendosi l'invasione tedesca imminente è la neccssità che stringeva di farsi forte alle difcse, fu il Colletta prima aggiunto, poi sostituito al Parisi nel ministero della guerra. A' 26 di febbrajo egli assunse quel ministero ; a' 7 di marzo si combattè a Rieti , ed a' 23 Napoli era dei Tedeschi . Soccorso inutile poteva in tempo tanto breve prestare il Colletta a quella ruina portentosa, e per lunghe arti inevitabile. Ma ch' egli sempre vicimente operasse, ch' egli provvedesse alla guerra quanto la indusaria poleva, e ineggno e robusta carità di patria suggerivano, i suoi concittadini il conobbero; lo attesta il consenso dei due principali operatori in quella guerra, concordi a lodario nelle memorie che l'uno contro dell'altro scrissero; si vidde nell'odio pertinace di Francesco, e nella durezza dell'esilio ond' egli e suo padre lo ponirono d'aver confrastato a'tradimenti: esillo decenne, che si terminò con l'abbrevitata sua vita.

Eutrati i Tedeschi in Napoli , v' entrò poco dopo il re Ferdinando, e recò il Canosa. Quel re, quel ministro ed i monarchi di Europa all'uno ed all'altro consenzienti, erano presagio di vendelta contro a' generosi. Primo d' ogni altro il Colletta, accerchiato una notte da stuolo tedesco andò prigioniero in castel Sant' Elmo . Ivl per tre mesi ebbe a sostenere indegne minacce dell' esultante Canosa: e peggio forse gli sovrastava : ma quando alla consideratezza austriaca parve tempo di frenare quegli ubbriachi furori, levato di carcere senza forma di giudizio, andò con quattro de' p'ù illustri del Parlamento e dell' esercito, su nave armata di Tedeschi, insino a Trieste; di là, con le apparenze di una quasi libertà o di benigna custodia, al confino assegnatogli a Brūnn di Moravia, a' piedi di quello Spielberg dove con altra custodia tanti Italiani eran chiusi. La vista di quello Spielberg dovea bastare a rendergli incomportabile la stanza di Brunn. L'asprezza del clima, il desiderio incessante della infelice sua patria, le calunnie del governo aggravavano su lui e danni e dolori. E allora la sanità gli cominciò a declinare : allora se gli manifestò quel morbo che lentamente doveva condurlo al sepolero; ma che presto divenendo mineccioso fece che, mutato il confino in esilio, dopo due appi gli fosse concesso posarsi in Firenze, dove egli giunse nel marzo del 1823.

Tale si fu il Colletta ne' servigi dello Stato, e tal premio n' ebbe. Eccluso oramal per sempre da' fatti civili, si volse a soccorrere più efficacemente all'Italia con l' opera delle tettere. Nel mesto confluo di Moravia concepi, benchè imperfetta, l'idea della Storia; a Firenze tal imprese: gii otto anni che gli rimasero di vita bastarono appunto a compieria. Si pose all'opera aprovveduto di quelle agevolezze che l'uso e gli studi danno allo scrivere; nulla fuori che una coscienza interrotta gli avea rivelato sin allora le forze del suo ingegno, altrove distratto.

Nell' anno 1815 avera composto un raccosto militare dell'ultima guerra che perdè Gioacchino. Ma come lavoro dissolorno e meno accurato per lo sulle, l'autore non iutendera pubblicarlo, servì più tardi di materiale alla Storia. Nel 1820, appena scoppiata la rivoluzione, due bervi scritture del Colletta socie a stampa levarrono qualche grido: l'una descrivera come quel moto nascesse, e in sei gloroni la rivoluzione si compisse y argomento a guidicarla sanamente e a

COLLETTA SIGNAL COLLETTA

misurare le forze. L'alira, narrando gli ultimi fatti di Goarchino, sfogava uno sdegno giusfo, e smentiva un vauto o una calunuità del Modici, che si gioriava d'avere chiamato quel re alla morte, e andava instinuando i più illustri Murattiani, iniquamente fedeli al nuovo situore, aver ministrato a quelle macchianzioni. Apparre in quel libriccioulo vigore di stille e sincerità di affetto; gli aggiunse più lunga Cama l'ira implacabile che ne serbò il Medici, dalla verità iofamato e nelle sue arti avvilito. Forse alla fortuna di quello scritto ripensava il Colletta neglio cui dell' esillo.

Cominciò la Storia de' fatti contemporanei. Ma sovr' essi meditaudo , vidde le ragioni di que' fatti muovere da più lontane origini : e per dare pienezza all'istoria del reguo napolitano volte principalmente il racconto dalla conquista di Carlo III. La mole e la difficoltà dell'opera crescevano: lo ingegno potente e una ferrea volontà davagli tiducia di compierla degnamente. Ma l'arte non rispondeva come la mente deltava, e in sè conosceva l'aso della buona lingua scarso, e il gusto mal fermo tra le rimembranze della scuola e l'abito trascurato d'un secolo mai parlante. Si pose nell'animo soccorrere coo la intensità dei tardi studii a ciò che tuttora gli mancava per manifestare pienamente la innata potenza. È intanto seutivasi i giorni e la sanità fuggire, ed egli col corpo travagliato e l'anima e la fortuna afflitte, e avendo iosino allora vissuto una vita la quale doveva avere consumato tante forze, e lasciato dopo sè tanto d'sgusto, si pose di cinquant' anni a nuovo ed ingrato tirocinio, e potè ad un tempo scrivere con caldo animo, e in mezzo allo scrivere sè stesso correggere . curando la lingua e l'arte . che a lui gradatamente rendevansi famigliari. Il quale progresso de' suoi atudii a nol che il vedemmo apparve miracoloso; e per fatiche incredibili, e dopo tre copie tutte di sua mano, condusse la Storia presso a quel grado di tinitezza sul quale egli stesso avea fisso in animo fermarsi. Quando negli estremi giorni del suo vivere le forze del corpo, affatto prostrate, vietarongli ogni sforzo della mente, mancavano appena al decimo libro le ultime cure .

Di pechi scrittori i "effigio dell' animo è tanto sculpita nelle opere toro, come quella del Colietta è nelle Storio. In esse I pensieri di tatta la vita sua, e gli affetti e i dolori e le speranza compresse, e gli atti disegni, e una fattuei indomabile, e gl' idoit tutti della mente. Scrivere per lul era operare: operare a senno suo pel bene d' Italia sciolio da viluppi e degli ostacoli che a lui sel maneggio delle pubbliche faccande impedivano di governerie secondo il suo libero giudizio. Amava le Storie tanto più, parendogli in esse finalmente avere acquistato la padronarza del suo ingegno. Nel quelle era affatto singulare, e vie più mirabile a'di nostri, una coorenza, un'accordo di tutte le parti sue, una sintest, per cool dire, formattasi in tiù dal poco vagare

col pensiero sulle dottrine instabili e i mal fidati sistemi de' teorici . avendo egli sempre più fatto che letto e te cose da lui veduta la sè riflettendo, e senza soccorso d'altrui scienza a sè giudicandole con franca lealtà . I quall suoi modi lo ravvicinavano piuttosto agli esempi antichl, che nou alle forma più frequenti in questa civiltà nostra. A lui l'ingegno e le sventure insegnavano i tempi che corrono, ma pur all mirava come estranio, e gli abiti del vivere come dello scrivere tenevano sempre in qualche parte d' un fare più antico. Quindi ne' suoi concetti a nell'esporgli un certo costume insolito, un atteggiamento tutto sun ; quindi anche molta efficacia a convincere ed a commuovere perchè quel suo risoluta sentenziare sampr' era sincero, la persuasione forte, ad egli guardava unicamente a quella elevatezza che aveva nell' animo, e nella quala voleva gli altri condurre. Quella sicurezza che appara nel libro, era in ogni sua parola; quel non so che imperatorio ch' è nel suo stile, l'aveva egli da natura impresso nal volto, e in ngni suo portamento: era stile tutto suo, sincero, spontaneo, necessarin , nè avrebb' egli mai potuto o scrivere o dir parola che in sè non portasse quella sua impronta. Facondo nella conversazione . dipingeva raccontando, con singulare evidenza, la imagini pronte, felicissime : l'affetto sentito .

Ebba in Firenze famigliarità intrinseca e continua con due tra' più celebrati scrittori d'Italia, e spesso con loro conferiva dell'opera sua, dandogli l'un d'essi consigli sapienti e di grande autorità muniti , a l' altro assistendolo con amore assiduo, e coma di cosa propria, nella revisione a' primi libri, e mostrandogli quella avvartenze dell' arte della quale egli è maestro, ed era il Colletta digiuno a quel tempo. E questi aderiva ai consigli con deferenza mirsbile in tanto sno ingegno. e faceva sue quelle avvertenze ; sicuro dall' alterare mai , seguendole , la propria originalità. In quel lavoro di revisione non so, fra tanta boutà e sanienza, qual fosse più asemplare. A questi e ad un terzo suo amicissimo doveva una lettera, premassa alle Istorie, esporre t' intendimento ch' egli ebba nella composizione, e manifestare alcuni nensieri suoi. Ma quello scritto rimase per morte jucompiuto. Trovatolo in abbozzo tra la sue carte, ci sembra rispondare quanto per noi si poteva , alle intenzioni dell'autore pubblicando quelle parti che appaiono più figite : confidiamo che i lettori el sapragno grado d'aver loro conservata queste sue parole:

"...., Il narrare de suoi tempi seema fede ai raccouti per la opinione naiversale che lo storico di cose presenti, menato degli odii e dagli amori, falsifica, e svolge la verità. Ma la storia è tastimonianza, lo storico dice cose viste o apprese da chi le vidde; la condizione di contemporameo, madiata, è indispensabile. È testimonianza el è giulizio, a vernanente nelle senteuze non è facile schivare le proprie passioni, se non se an arratori d'animo freddo, marchine da

racconto, pessimi tra gli scrittori, che non sentono nè fan sentire la turpitudine o la grandezza delle unana azioni. Se dunque una qualità turpitudine o la grandezza delle lo storico va compagna di un difetto, noi, addolorandoci delle imperfezioni di nostra natura, diamoci da esseminare quali affezioni più nuocciano, come lo scrittore possa governarie, come il lettore discernerie.

"..... Da chi , voi direte , fra gli storici lodati hai tolto lo stile? Da nessuno; che nessuno al certo ho voluto imitare, sembrandomi necessario nello scrivere lo stile proprio, come nel camminare il proprio incesso, come la natura nella vita, gli sforzi d'imitazione affaticano chi vede; sono servilità dell'ingegno. Solamente mi duole d'aver usato parecchie voci o modi che non erano de' padri postri, e me ne dolgo debitamente perchè il purgato scrivere custodisce l'idioma bellissimo, e rammenta dell'Italia tempi meno tristi. Etia da gran tempo invasa da genti straniere, non ha suoi nè pensieri, nè gesta: felice quando con la propria favella i fatti propri parrava, ed a figli della mente dava suoi nomi. Ma chi oggi esponesse le nuove cose altrui con le voci antiche d' Italia , non sarebbe Inteso , e rispingerebbe di tre secoli alcune dottrine, quelle specialmente della guerra e delle arti. E però, dovo ho saputo rendere i pensieri d'oggidì con le parole che dicono pure, ho tenute a peccato la entrata di parole novelle, niente curando l'uso contrario d'alcuni moderni scrittori e di quella plebe accidiosa che legge a volumi per giorno, ignorante de'buoni studii, e non d'altro curiosa che di gazzette o di libri che scendono come torrenti per le valli delle Alpi. Ma se a que' pensieri mancavano o non bastavano le antiche voci, ho adoperato le nuove che vennero coi pensieri e si nsano ne' scritti correnti e nel comune discorso : avvegnachè volli dir pienamente quel ch' io pensava, e lasciare indizio di stile del mio tempo.

"..... Non ho aggiunto documenti i quali dimostrino le cose affermate. Sono questi usati nelle memorie istoriche, e graditi, perchie ne tà di parti e d'opinioni si vuol credere agli argomenti più che a rarcouti. Ma le memorie istoriche non sono la istoria: esse narrano

alcuni fatti, preparano i giudizi, la storia dimostra e giudica : que le sono il processo degli avvenimenti sociali, questa è la sentenza : documentar quelle è facile opera , documentar questa è impossibile . Duvrei . per giustificare i miei dieci libri, addurre quanto per essi ho letto, visto, giudicato, citare dugento e ptù volumi, riferire mille discorsi e mille particolari accidenti , esporre giudizi innumerevoli , Erano altri gli ufficii mici : cercare il vero e palesarlo . È libero at tettore credermi o no. Ma pensi che verità e fallacia han loro caratteri evidenti, e un libro vero si manifesta, e vieniù s'è di storia contemporanea, la quale è accerchiata da testimonii parlanti : e stieno pure a guardia del silenzio la forza e i terrori dei governi, le barriere degli stati, la persecuzione e i pericoli di chi scrive o narra. Ma se alcun lettore incredulo sospetti fallacia nel libro, faccia come l' autore ha fatto, legga in altri volumi, s' impolveri negli archivi, confronti, vegli le notti a scuoprire il vero, gli consacri la fatica dei giorni, le dolcezze del vivere, la sanità. Non vi ha cosa non documentata ne' miei dieci libri, e specialmente su le persone, intorno le quali agal giudizio discende innegabile da' fatti ed argomenti. E chi è biasimato in essi o lodato meno del proprio estimare, ragioni con seco; e quando si senta sussurro nel cuore che i narrati fatti sono veri e giusto il biasimo o la scarsa lode, cuopra di modestia gli antichi falli, o per buone opere gli vinca, aspettando che la istoria già rivelatrice degli errorl, esalti poi le virtà.

" Aspettando giudizio del pubblico sulla mia fatica, io medesimo l'ho gludicata, e dico a voi quali ne credo i pregii e i difetti. Nessun timore d'esporre il vero, nessuna sperauza di premio materiale, brama bensì di onesta lode, ansietà di giovare all' Italia, fede buona e certa sono state guide al mio scrivere; e dov' elte si mostrano appare un pregio. Il novero de' mancamenti è assai più lungo: qualche amore, qualche sdegno di che non avrò saputo mondarmi appieno, comunque lo avessi cercato instancabilmente; ma sdegno del male, amor del bene, passioni per le cose, non per gli nomini, perocchè di ques'l ho tacinto il male, se il dirto non era necessità istorica, ho palesato il bene, comechè il racconto paresse ozioso ed inutile. E frattanto la doppia benevolenza non basterà; chi mi dirà nemico, e chi mi terrà invidioso, altri mi farà debito di non aver coperto i difetti della mia patria, magnificato le sue glorie, trasformato in fregio alcun vizio che simulava gli aspetti della virtù: non chiamata religione del giuramento antico il tradimento al nuovo, quiete la tiranoide, libertà la sfrenatezza, ardore di bene la contumacia. Delle qualt menzogne non ho voluto essere autore io che spero di contrapporre al morso de passati il voto dei giusti, e alle turbolenze det presente la calma dell'avvenire . Ne questa patria abbisogna di lusinghe, ma d'uno specchio verace che a lei ritragga la sua politica

irrequietezza, il precipitoso consiglio nell'operare, la fiarchezza nel sostenere le cose operate, il facile sospetto, la maldiceuza verso i maggiori , l'abbandono de'compagni ; e , dopo caduto per tanti errori l'inalzato cdifizio, il vergognoso riposo, e spesso l'allegrezza sulle rovine. Ma lo stesso specchio ritrarrà la impazienza del popolo alle ingiustizie di governo, argomento di buono istinto e sprune alle imprese di civiltà ; la facilità di intendersi , di muovere , di riuscire; la modestia nella vittoria, e la virtu sofferente sotto i flagelli della tirannide; l'indugio ai disegni virtuosi, non mai l'abbandono; e le armi pronte, l'ingegno desto, e il buon volere che ratto scoppia. E però i Napolitani appariranno facili ad imprendere , svogliati a mautenere, tristi ne' precipizi; ma pieni dell' avvenire, speranza d'Italia, popolo che avvicenda costumi civilissimi e barbarl. E questo importa dimostrare a quelle genti, acciò, non s' inebriando delle proprie lodi non durino nel fallo del passato, nè rimproverate più che non si debbe ad infelici , credano sè deboli alle imprese e si addormentino come disperati prigionieri sulle catene .

",... Ascrivete voi a difetto l'avere io rammentato molta parte della storia di Francia 2 Oggi non v'ha omo, per quanto svagato dagli studii. il quale ignori quella storia; ma era successario mostrare i legamenti di que' fatti al noutri. E piacerà di rileggere le grandi gesta che hanno operato la caduta e il risorgimento degli imperi, e dato nuove speranze a' popoli. Aggiugnete che molti fatti gibri rilevati a me stesso dal re Gioscchino, dal misistro Saliceti, dal convenzionate Cavaigase. da parecchi dell' escritto, diffrariscono in parte da' ibri comuni. E ciò risguardo a' tempi nostri; ma che dirò degli avvenire, quando la storia di Francia sard divenuta straniera rrudizione, sicchè, divisa da quella la storia di Napoli, andranno gionet le cagioni di tante guerre e paci, di tante fortune nostre? Quindi a me sembrò che la narrazione dei maggiori avvenimenti della Pracaic sarchès a' presenti grano ricordo e gioverole saputa a' posteri.

La composizione delle Storie faceva al Colletta men duro l'esilio; sì ch'egli benediceva il cielo di avergli ispirato quel pensiero, e al cielo chiedeva gli prolungasse la vita tanto che bastasse a compir l'opera e a vederla pribblicata, correndo volonicrosamente inconfro

a pericoil di quella pubblicazione. La metà del voto fi sola esundita. 
e Dio forse volle toglierlo nella liuferma vecelirezza a nouvi ollori. 
Piacevasi nel soggiorno di Toscana, spesso dimorando in villa, e 
me imesi frediti ecerando in Livorno un cilina pi sonaligiante al nativo. 
Contento nella mediocrità, viveva con parsimonia: chè dai tanti uffizicercitati era uscio quesi povervo e i doni del re Giuacchino, rimasti 
sernza difesa nel patti di Casalanza, il re Ferdinando li aveva ritoliti. 
Ma siavano a ricompensa sell'omorata suo sixi e Hafesto caldo de divoni, e la riverenza in che era tenuto dall' universale e negli affami lo 
consolavano le cure pietose de 'parecti le do docerza della amietia. 
Questi conforti non mai lo abbandonarono sino all'estremo suo fatto. 
Mori in Firenze agli 11 di novembre del 1831. Ebbe sepoltura in 
ma cappelletta accanto alla villa Varramista, sulla via che de Firenze 
conduce a Pisa.



## **STORIA**

DEL.

#### REAME DI NAPOLI

#### LIBRO PRIMO

Regno di Carlo Borbone. - Anno 1734 al 1759.

#### CAPO PRIMO

Introduzione al Begno di Carlo Borhone

J. Il fume Tronto, al. Liri, il piccolo fume di San Magno presso Portella, ivi monti Apennii, dove nascono feniti di que fumi, i titti del Medierranco, orreredo i tre mari Tirreno, fonto, Adriateo, dallo sbocco del lago di Fondiallo foce del Tronto, confinano la terre cha nell' XI seccio ubbidivano all' impero greco ed alle signorie longobarde di Capua, di Salerno e di Benevento. Tanti seprati domini in virti del Normano Roberto Guiserardo tramando al nipote lungiero, già lattosi re dello Sicilia, da lui conquistata mentione del Coretti ello, Passo li reggo o Guglielmo II Malo, a suppliello dello del Coretti ello, Passo li reggo o Guglielmo II Malo, a secondo Gujlelmo perde speranza di figli, marito la principessa Costanza solo che restavo del sangue di Ruggiero all' Imperatore Enrico, della casa Sveva, il quale succede, morto Tancredi, nella corona della Sicilia e della Paglio.

Così dallo stirpe Normanno, chiara per virtù guerriere, andò il regno l'anno 1480 negli Svevi. Ad Enrico succede Federigo II, gran re, ed a lui brevemente Corrado suo figlo, e poi Manfredi altro figlio, ma d'illegittimo consiungimento. I pontelle di Roma, che pretendevano all imperio del unondo e viepia a quello delle Sicilie, dopo aver travagilata la casa Normanna, volavo le armi sacre e le guerriere contro la Sveva. Sempre perdetti benché combottessero in ath d'ignoranza, una incapaci per la stressi ignoranza e accessi de servero operassi e disdatti, ristorgavano dopo la perdita più adrasti e nemidi.

Clemete IV papa nell'anno (1865, poi che tre papi che lo precedettera avevano tentata vanamente l'ambizione di Enrico III re d'Inghilterra, instigo contro Manfredi il fratello di Luigi re di Francia, Carb di Angio, famoso in armi; che viepiù spiato dalle irrequiete brame della mogle, venne con Cottetta.

\*\*\*\* vescricia all'impresa. Coronato in Roma re delle Sicilie (1266), passò nel regue e combattà Monfredi companto presso Benevento. La vivia dello Sevevo non bastò contro la fortuna del France e l'infame tradimento del Pugliesi. morì Nanfredi nella lastiglai, Carlo stava contonto sul trono quando Corradino figlio di Corrado venne a combatterlo (1268). Il giovinetto, vinte, in Italia la città guelle, vincitore in Tagliacazzo divo qui gieserciti si affrontarono, godevasi nel campo le giore della vittoria e le speranze dell'avvenire, allorichi ir e gli spiese contro frence legione tenta in serbo; cosò Corradino dislatto, fuggittvo, e pol tradito, fu prigioniero del felice Carlo: e un'anno appresso, per crudicità di quel re o spiesta consigli del posterice, ebbe quello ultimo figlio della casa sveva) trenoato il capo. La stirpe degli Anzioni si sidio del recon delle Sciile.

Sella diede sei re, due region: domineron 173 anni fra guerre esterici
ci laterne. Per opera di qui er Rogioni farono meti Manfedi e Carradino,
re svievi; pol Andrea e Giovanna I, della propria stirpe: l'altro re, Carlo
da Durazzo, sopreso negli ingani che ordiva alle due regino di Ungheria ,
fu uccios: Ladislao mort di veleni oscenamente prestati. A tempi loro per il
espreo di Giovano di Procida fornono uccisi atto mila Francesi, trianni della
sicilia: del tempi loro fu il parteggiare continuo dei baroni del Regno: per
orga loro, nato lo seisma della Chiesa, due et ue pepi contemporarei divisero
te speglie della Sede apostolica e le coscienze del popil ristiani. Ma que're,
the ner penteruli della reggia nascondivano entorni delutti, erano sul ascena
del trono riverenti alla Chiesa; ergevano cel arricchivano tempi e monasteri,
Ladislao aveceno virti guerriere; aveva Roberto prunderoz di reggio, questa
e quello occurate dai vizi del sangue. Gli altri re della stirpe furono lagelli
tell Bezno.

Alfonso I di Aragona, dopo che fugò Renato, ultimo degli Angioini, stabili nell'anno 1441 la dominazione degli Aragonesi, che finì nel 1501 con la fuga di Federico. Dominarono, in manco di 60 anni, cinque re di quella casa, quattro dei quali, Ferdinando I, Alfonso II, Ferdinando II e Federico, s' ingomberarono sul trono nel breve spazio di tre anni, anche interrotto il regnare dalle felicità e dal dominio di Carlo VIII. Quella stirpe araronese, superba e crudele, mosse o respinse molto guerre, abbattè le case più potenti del Regno, impoverì l'erario, suscitò tra baroni gli umori di parte. Le quali divisioni ed universale fiacchezza causarono che lo stato . da potente regno, cadesse a povera provincia di lontano impero. Della quale caduta lo toccherò le miserie: ma ritenga frattanto la memoria degli uomini che in poco più di tre secoli e mezzo regnarono quattro case, ventidue re, senza contare i transitorii dominii di Ludovico re d'Ungheria , del papa Innocenzo IV, di Giacomo di Aragona e di Carlo VIII: ritenga che per pochi tempi di pace si tollerarono lunghi anni di guerra; che per travagli sì grandi avanzò la civiltà; che in tanti mutamenti fu osservato esser vizio de' Napopolitani la incostanza politica, ossia l'odio continuo del presente, e'i contitinuo desiderio di nuovo stato; cagioni ed effetti delle sue miserie.

II. Quando Pederigo, ultimo degli Aragonesi, combattuto dal re di Francia, tradito dal re di Spagna sou zio, fuggi d'Italia, i due re fortunati, nel dividere l'usurpato regno, per loogo-tenenti ed eserciti combatterono: Consalvo il gran capitano restò vincitore; il Regno intero cadde a Ferdinando il Catolicio, e sotto forma di provincia fu da' vicere governatio. Cominciò il

governo vice reule, che per due secoli e trent' anni afflisse i nostri popoli. 1760 Primo de' vicerè fu lo stesso Consalvo.

Mutarono gli ord ni politici. Per magistrato novello, detto Consiglio Collierale, gli antichi magistrati decoddero di autorita e di grado, la grandezza de m'inistri dello stato scemò, gli ufiziali della reggia restarono di solo nome, l'esercito scolo (p. 1 amata serva dell' armata e del commercio apagundo; la finanza esattrice risedeva nel Regno, e fuori la disponsivra di duanore di honefizi. I feudatari abbassati da che senzi arni, i obbli a svilti nel consorzio di nuovi principie duchi per titoli comprati. I seguaci di porte Angiona, benchè tornati per accordo di poca eggi anticini possessa; ricevezno poco e tardi; erano spugliate le parti severa e ursponese: gibbellani e guelfi si mode associa travalgiati. La superbia di Roma rinvigiori, i tutto ando a peggio.

E così passarono, ora più ora meno infelici, due secoli di arrvitù provinciale sino a Filippo V e Carlo VI dei quali dirò tra poco. Imperarono in quel tempo sette re della casa di Spagna, da Ferdinando il Cattolico a Carlo II; e travagliarono in vario modo e principi e regno trenta romani pontefici da Alessandro VI a Clemente XI. Si ebbe gran numero di vicerè, de quali alcun buono, molti tristi, parecchi pessimi, Il dominio della casa austriaca spagnuola fini per la morte di Carlo II nell'anno 1709; ed in quello ha termine la storia di Pietro Giannone, nomo egregio, molto laudato, e pur maggiore di merito che di fama. Ed io, non che presuma di paragonarmi a quello alto e sfortunato ingegno, come nemmeno raccomandarmi per simiglianza di aventure, ma solamente per congiungere ai termini di quella istoria i principii della mia fatica, dirò più largamente le cose del vicereale governo dal 1700 al 31, cominciamento al regno di Carlo; desiderandomi lettori già dotti ne' libri del Giannone, così che mi basti rammentare talvolta de' vecchi tempi quanto s'a necessario alla intelligenza dei fatti che descriverò.

III. Al finire del 1700 Filippo V ascese al trono di Spagna e a' dominii di quella corona per testamento del morto re Carlo II. Ma contrastando il trono a Filippo l'imperatore Leopoldo, si apprestavano gli eserciti a decidere la gran lite. Il vicerè in Napoli Medinaceli gridò re Fil ppo V: il popolo vi fu indifferente; i nobili, amanti dell' Austria, avversi alla casa di Francia, un figlio della quale, duca di Angiò, era Filippo, si addolorarono. Ma venne a consolarli di speranze la guerra di Lombardia, dove gli eserciti imperiali erano più fortunati, e il capitano principe Eugenio riempiva del suo nome e delle sue gesta i discorsi d'Italia . l'u quindi spedito all'imperatore Leopoldo don Giuseppe Capece, ambasciatore secreto della nobiltà napolitana; la quale promettendo levare il popolo, esigeva da Cesare per patti: spedir solleciti aiuti d'armi, mutare lo stato da provincia a regno libero, dargli re Carlo arciduca mantenere i privilegi acconsentiti da' passati principi, fondare un senato di cittadini consigliero negli affari di regno, sostenere le antiche ragioni della nobiltà, concedere nuovi titoli e terre a' congiurati. E ciò concordato, tornò in Napoli a r.ferire quelle pratiche, e ad ordire la non facile impresa.

IV. Yennero nel tempo stesso, fiagendo exgioni oneste, don Girolanne Capere el signo Fassinet da Binna: don lacopo Gambacorta principe di Macchia da Barcellona; il Capece colonnello nelle milize di Cesare, il Sasient segeritario dell'ambacista imperiale presso il papa, il Cambacorta giovine pronto, loquace, povero, ambizioso, con le qualità più eminenti di congiurato, per lo che fu capo e diede alla congiura il suo nome di Macchini.

170 [1704]. Era il mezzo di settembre, quando, computate le opere e i tempi, si prelisse primo giorno pella impresa il di 6 di ottobre. Uccidere il viocrè, occupare i castelli della città, gridar reil principe Carlo figlio dell' imprestore Leopoldo, opprimere le poche spensierate milute spagnuolo reggere lo stato sino all'arrivo dei promessi de Casera scocrasi d'armi, futrono i disegni della congiura. I conqiurati (quasi tutta la nobiltà del regno) divisero le cure e i preicio il della impresa.

An nuovi avvenimenti ruppero le dimore. Lettere del cardinal Grimani ambasciatore di Gesare a Boma, arcitte ad un congjurato, e per avviso del duca di Uzeda, tvi ministro di Pilippo V, intercette dal vecere, gli rivelarono seservi congjura, lasciandono occur le ilia e lo stato. Petroi, di opici cosa sospettoso, vegliava l'interno della casa, mutava le usanze di vita, radunara le sue poche milizie, spargeras respirator. Irri notidi e nel popole: compose e colori la Giutali degli inconfiniti parinire, foce maggiorare il parinire di parinire

Questi alfine, e confidenti nella propria potenza, o sforzati dalle male venture a precipitare le mosse, levaransi a trumulto il di 23 settembre. Non paternio uccidere il vicerè (morte concertata col cocchiere di tui e du eschavi) perchò quegli nou uset come soleva in carrozza: investirono il Castenuovo e lo trovarono chiuso e guardato: le prime spernaze della congiura all'alizono. Ma dopo quelle mosse irrevocabiti, trasentati dalle nocessità del presente, confidando nella immensa forza di popolo sfrenato, anniarmo con bandiera di Cesare gridando in nuovo re, accrescondo il tumulto, stetrando le immegni di Filippo, ergendo quelle di Carlo, aringando la plebe nelle imponito, facori e privilgal. Nei quali moti que' nobili conquienti, per ca-crescersi polezza o per giovantie superba, si chiamavano de' nuovi titoli di principi e diqueli patezgisti con Cesare.

Il dottore Saverio Pansati, altiero, dotto, facondo, congiurato e nella congiura Eletio del popolo, salito sopra pogiudo della piaza del mervato, popolosa e facile alle novità, chiamò col ceuno le genti ad ascolturlo; dissea che ejle rai i nuovo Eletto, rammentò i mali del governo di Spagna, ingrandiva le speranze dell'impero di Cesare, magnificava le farza della congiura, di promoctiva do dio ei merceti, pregava il popolo si unissa ei nobili. Finita ti l'aringa, un uomo tra quelle genti, canuto di vecchezza e plebeo, con voce alta parbi foi questi sonsi:

Vol Eletto, e vol. popolo, ascoltate Sono molti anni che il mal governo spagnuolo fu da noi scosso, movendoci Masaniello popolano. Stettero i nobili o contra noi o in disparte, e spesso vennero ad aringare (come ora il nuovo Eletto) per ricondurci alla servitti, chiamandola quie-te. I.o. giovinetto, asgutati le parti del popolo; vidi le fraudi del signori, le tradigiori del governo, le marti date a' meli parenti del amici. Io, vecchio ora che parlo, e assennato dal tempo, credo che in questa congiura di nobili debba il popolo abbandonari, come nella conguirar di Masanello fu dai nobili abbandonato. Udite già gli assunti nomi di principe di Selerno, conte di Xolo, e a septetate tanti altri dai questo luogo; nii seguirà chi presta fede ai miei detti. a' Bestò vota la piezza; il primo ordare topro confisso.

Ma pure molti della più bassa plebe e dei contado, non per anore di fazione, ma per avidità di guadagni, rinforzarono i congiurati; e nel tumultin andavano spogliando le case, ed uccidendo alla cieca nomini d'ogni parte: alle quali opere malvage, porrechi uomini della nobilia, cospratori anoro essi, o aderenti, ma non palesi, ripararonsi ai castelli da milizie spagnuole guardati; altri fuggirono la sconvatia cutil, altri musurono le case di abarre e armigeri Sconvario producti della impressa armigeri sono della impressa della mispessa della morte così al predoni quanto a colore tri podi indica indica colore tri podi indica di morte così al predoni quanto a colore tri bodii che induziassero oltra un giorno ad ajutare le parti del re Carlo. L'editto, desperante agli uni, estremo agli altri, nocque in doppio modo alla congiura.

Così che il vicerò vedendo freddo il popolo, i nobili divisì, i congiurati pochi e ornati imidi, fece shorzare nel terzo di le ciurme delle galere spaguole ancorate nel porto; e formate a schiera con le milizie, le spines da Castelnauvo contro i r-belli, accompati dietro cette sbarre in alcuuli posti della città: mentre i castelli, ad offendere e spaventare, facevano romere continuo di artigliciria. La torre di Santa Chiara, occupata dia congiurati per innatzarvi la bandiera d'Austria, spiner dall'alto nella città e sonare a dappio le campane, fu subito esupugnata ggi lattir posti assaltati e presi. Si dispersero i difensori : il Nacchia ed altri (taggirone; Sassinet e Sangro furono prigonieri: abbassate e vilipses la bandiera di Carlo, si rializarono le immagini e le insegne di Filippo. Nulla rimase della tentata ribellione, fuorchi la memoria, il danno e i soprastanti pericoli:

Di fatti, richiamato il Medinaceli, venne da Sicilia vicerò il duca di Ascanona. A don Carlo di Sangro, colonnello di Casare, fu mozzato il capo nella piazza del Castelnuovo; altri congiurati finirono della stessa morte; altri specatamente uccisì nelle carceri: Sassimet, però che segretario di ambasciata, fu mandato in Francia prigione; molti languivano nelle catene, i beri di tutti furnono incumerati: crebbero i rigori, lo pene, i supplizi per tutte le colpe, sopra tutte le Clussa de cittadoin: Al quale spettacolo e terrore il popolo si adegnò del governo, e senti pentimento d'essere manacto al dia congiura

de nobili : come suole agli uomini, fallire e pentirsi.

V. (1702) Saputa dal re Filippo quella congiura, misurata la mole de corsi pericoli, incerte ancora le guerre d'Italia e di Spagna, volle per liberalità e clemenza calmare gli odii della ribellione e de' castighi. Imbarcato perciò a Barcellona , venne in Napoli nel giugno del 1702 , e fu ricevuto con le festevoli accoglienze che usano le genti oppresse a coloro in cui sperano. Il popolo pon ottenne quel che più bramava, ritenere il suo re, da maggiori destini chiamato nelle Spagne; ma conseguì la larga mercede alle amorevoli dimostrazioni, però che il re abolì molte taglie, donò molti milioni di ducati dovuti al fisco, rimise le passate colpe di maestà, diede titoli a' nobili di sua parte : sempre mostrandosi co' soggetti benigno e piacevole . Si assembrarono il clero, i baroni, gli Eletti, per decretare in segno di universale gratitudine un dono al re di trecento mila ducati, e lo innalzamento della sua statua equestre in bronzo nella piazza maggiore della città. Ma i progressi dell' esercito d' Austria in Lombardia obbligatono Filippo, dopo due mesi di gradevole soggiorno, a partire di Napoli per pigliare il freno degli eserciti gallispani che fronteggiavano il fortunato Eugenio di Savoia. Lasciò v:cerè lo stesso Ascalona .

VI. Nell'anno 1705 trapassò l'imperatore Leopoldo, e gli successe Giu-



100 seppe suo primo figlio. Non perciò rallentarono i furori della doppia guerra in Alemagna e in Italia: sì che l' Ascalona spediva soldati , navi e denaro in aiuto di Spagna, straziando per leve d'uomini e di tributi gli afflitti popoli . L'amore per Filippo declinava , e n'era cagione l'acerbità de suoi ministri. Così stando le cose nel 1707, il principe Eugenio, disfatti nella Lombardia gli eserciti gallispani, spedi sopra Napoli, per le vie di Tivoli e Palestrina, cinquemila fanti e tremila cavalieri tedeschi sotto l' impero del conte Daun. Il vicere Ascalona, scarso di proprie forze, conciliò i regnicoli, che trovò per avversione alla guerra e per tendenza alle novità di governo, schivi all'invito. Solamente il principo di Castiglione don Tommaso d'Aquino, e'l Duca di Bisaccia don Niccolò Pignatelli, con poche migliaia di armati accamparono dietro al Garigliano, ed all' avanzarsi del Daun tornarono in Napoli. Capua ed Aversa si diedero al vinéitore; il duca di Ascalona riparò a Gaeta. L'avanguardo tedesco retto dal conte di Martinitz , nominato da Cesare vicerè di Napoli, era in punto di marciare ostilmente; quando legati di pace gli andarono incontro a presentare le chiavi della città, non vinta ma vogliosa del nuovo impero. L'ingresso delle schiere cesaree fu trionfale; il popolo alzò voci di plauso al vincitore, e furioso qual suole nelle allegrezze, atterrata la statua poco innanzi eretta di Filippo V, rotta in pezzi, la gettò nel mare. Pochi giorni appresso cederono i tre castelli della città; il presidio di Castelnuovo, ufiziali e soldati, spagnuoli e napolitani, passò agli stipendii del nuovo principe, non vergognando della incostanza.

Il principe di Castiglione, o non ancora sentisse morte le speranze, o che più l'onora) si conservasse foelet alla sventure della sua bandiera, con mille cavalli riparavasi nelle Puglie; ma trovato munito dal nemico il passo di Avelino, devò per Salerno. Più numerosa estalleria tedesca lo inseguiva: le sue genti lo abbandonavano; con pochi ressi del mille tu pregone. Devrod questi esempati vi vi controli proporti della pro

Stretta di assedio che il conte Daun dirigeva, e aperta non finito il settembre, una breccia, gli assalitori vi montavano, e gli assediati andavano fuggendo in mal' ordine dietro un argine alzato giorni innanzi per compenso dei rotti muri: la debilità del luogo , la paura dei difensori , l' impeto degli assalti, la fortuna portando i Tedeschi oltre la fossa e la trincera, entrarono nella costernata città e vi fecero stragi e rapine. L'Ascalona e pochi altri riparati nella piccola torre di Orlando, la cederono il di seguente per solo patto di vita, e vennero in Napoli prigioni: erano tra i più chiari, oltre il vicerè, il duca di Bisaccia e il principe di Cellamare, uomini poco innanzi autorevoli e primi nel regno, valorosi nelle battaglie, nobilissimi di sangue, e favoriti sempre della fortuna ; oggi avviliti e prigioni di barbaro straniero. La plebe, dietro quella misera truppa di cattivi, offendeva l' Ascalona, rammentando le esercitate crudeltà nella congiura di Macchia; e, più spietata e codarda, volgeva le ingiurie a' due nobili napolitani che soli o tra pochi mantennero nelle sventure la giurata fede a Filippo. Il dominio di Cesare si stabilì nel Regno; e chiamato in Germania il conte di Martinitz, restò vicerò il conte Danu .

VII. Subito attese a ricuperare le fortezze (dette Presidii) della Toscana, che soldati spagnuoli guardavano. Al general Vetzeel, colà spedito con buona

schiera, si renderono Santo Stefano ed Orbitello: indi per più gravi travagli 17:18 di guerra. Porto Longone; e finalmente, nel 1712, Porto Ercole. Chiamato 1718 il Dun a guerreggiare in Lombardia, gli succede nel viceregno il cardinale Grimani veneto.

Era finita per Napoli la guerra; ma l'occupazione di Comocchio da soldati cascarei, la intimuzione di Cesare al duca parnigiano di tenersi eudutatrio non più del papa ma dell'Imperio, e infine il divieto al Regno di pagare le tasse consuste al pontefice, mossero Clemente XI ad assodare venti mita uomini d'arme sotto il conte Ferdinando Marsili bolognese, ed accamparli nelle terre il Bologna, Ferrane a Comacchio. Cio viste, il l'unu partivus sidial Lombardia verso quella schiera, ed in Napoli si adunavano altre forze contro Roma. Vi imperature Giuscepte non voleva concise col paga, ma intendeva per quegli atti di guerra forzarlo a riconescere sovirano di Espagna, ma intendeva per quegli atti di guerra forzarlo a riconescere sovirano di Espagna. Gardo suo facicio esc. il quale, alle risposte audote e saldo, mostrava confidere nella guerra. Strano perciò vedere un felice capo di eserciti invocar la pace, ed un papa le armi.

Alle ostinate ripulse procedendo le genti tedesche, presero con posa querra Bondono e Cento, circondarno Ferrara e Forte-Urbano; e imprigionata parte delle milizie papili, fugati i resti, stanziarono ad Imda e Faenza. Clemente, sotto quelle seventure, e alle peggiori che minacciava l'esercito mosso da Xapoli, piegò lo sdegno, e, non più pregato, pregando accordi, accettà patti e pubblici e secretti, per i quali tutte le vogle del viniciore si appagavano. Fu vera pace negli atti scritti e nella mente degli uomini, ma tregua e inganon nell' animo del pontifice; il quele aspettuva opportunità di rompere quegli accordi, che, non ratificati dalla coscienza, parevano a lui leggi di forza, durubili quanto la necessità.

VIII. Morto in Xapoli nel 1710 il cardinal Grimani, venne vicerè il conte Carlo Borromo milanese. E nel seguente anno trapassò l'imperatore Giuseppe, al quale succetò Carlo, fratello di lui, terza di quel nome nelle contrastate Spagne, esso nella Germania e nel reame di Napoli. Durò altri due anni la guerra che fu detta di successione, ma dipoi la pace di Utrecht venne a rallegrare le travagliate genti (1713). Cho che importo di quegli acrordi alla nostra istoria fu il mantenimento del regno di Napoli a Carlo VI, e la ressione del regno della Sicilia al duca di Sviosi Vittorio Amedeo. E pure importa sapere, per i faturi destini di questi due regni, che la corona delle Suazne si termò i piliporo.

Poco appresso alla pace di Utrecht, il re Vittorio ando a Palermo per cutare al possesso del regno, e godore gli omaggi e'l nome nuovo di re. Giunto nell'ottobre, e lietumente accolto da popoli, ebbe il dominio del regno dal marchese de Los Balasses, vicere per Pilippo V: e coronai con la moglie nel seguente dicembre, tornariono in Piemonte, lasciando l'isola, presidiata e obbediente, a governo del vicerà Anniabsi Malfie mirandolese.

Ma nella pace di Utrecht non essendo chiumato l'imperatore Carlo VI così che in tutto l'anno 1713 d'urb la guerra in Soggara, in Italia, nello Fiandre) abbisognò nuova pace, che si fermò in Restadt l'anno 1714; per la quale l'imperatore teneva la Fiandra, lo stato di Milano, la Sardegna, il regoo di Napoli e i Presidi della Toscana. Il conte Daun ritornò in Napoli vicerò. Parvva stabile quella quiete però che le ambizioni del potenti erano oddistitute, quelle de deboli principi dispresar ci quando tre nani appresso, c

111 od 1477, senza motivo di guerra, senza contrasto, poderosa ârmota spis-guodo accupi. Di Sardenza. Dopo universale manveigia a appretavano armi nuove in Germania ed in Franca; ma lo stesso navigli odi Spagna, improvisamente assalundo lo Siciali, preso Palerna, Ingatone il vicerdi di Amedeo, espugab Calania, blaccò Messina. Trapani, Melazzo. Regeva tanta guerra il marchese di Leede, nato Flammingo, generale di Filippo V.

Si collegarono in Londra nel 1718, contro la Suggia nifida e ingorda di camil' Impero, il Piemoto e, la Franca e la linghillerra; e per puti, allora socreti, assalirono gli eserciti e le armate spagnodo in varie parti. Molte avi lingkeis con soldati di Cassara emocranono nel porto di Nessina; oltre direci migliai di Napolitani e Tedeschi accumparnono a Reigno; intendendo a liberare i cittadella di Messina e l'Intre di San S'alvatore dill'assecio de testingeva l'intrepido Lerde. In due buttaglie navali cibbe pena vittoria l'ammiragio legica Big sai o la spagnodo Castagnedo; così che molte navi fornon prese, altre alfondate, poche fingate o disperse. La città di Messina, benché dagi spagnodi possebute, era investita i compi sagnonio minaccità; ma quel Frammirago, essi, spagnota le due fortezze, e, innauta agli occhi del vuncitore Bing dei compi cosarie, avventurosa innalza sopra quelle rocche la bandiera di Spagno. Lasciata la città ben munita, corre all'assedio di Melazzo.

· (4720) Altre armate, altre schiere nemiche alla Spagna arrivano in Sicilia: è presa per esse Palermo, liberata Melazzo, ricuperata Messina; i popoli che partezgiavano per il fortunato Leede, oggi, mutata sorte, parteggiano per Cesare: tutto va in peggio. Il generale spagnuolo, sospettando le sventure estreme preparava l'abbandono dell'isola. La Spagna, travagliata in altre guerre, ormai non egualo a' potentissimi suoi contrari, accetta per pace i i secreti accordi dell' alleanza nemica, e riceve piccolo e futuro premio contra i danni gravi e presenti della guerra. La Sicilia per quella pace fu data a Gesare: il re Amedeo n'ebbe, ricompensa novera, la Sardegna: ebbe Filippo V la successione a' ducati di Parma, Piacenza e Toscana. I principi ancora viventi di que' paesi, il papa pretendente al dominio di Parma, e'l re Amedeo restarono scontenti di que' patti; ma in povertà di stato null'altro poterono che lamenti c proteste. Il generale Leede imbarcò per la Spagna le sue genti e cinquecento dell' isola che volontari si spatriarono; però che, rimasti fedeli alla parte spagnuola temevano lo sdegno e la vendetta del vincitore. Misera sorte di chi s'intrigò nelle contese del re, e meritata se lo fece, non a sostegno di massimo civili, ma per ambizione e guadagno.

Le due Sicilie si unirono sotto l'impero di Carlo VI. che nomina vicore nell'isola il duca di Monteleone, edi n'Aspoli il conte Gallas, dopo il conte Ibaun richiamato. Morto il Gallas, gli succedè il cardinale di Serotembach. E poichè nell' annu 1724 mori Clemente XI e fu cletto Innoceazo XIII, si movo papa, vedendo declinata la fortuna e la potenza di Filippo V, non dubitò di concedere al felice Carlo VI la domandata investitura de' due regni. A questo Inuoceazo, nell'anno 1724, Benecletto XIII successes.

IX. In dieci anni, dal 1720 al 30, non avvennero in Napoli cose memorabili, fuocib tremuoli, e ruzioni volcaniche, diluvi ed altre meteore distruggitrici. Ma nella vicina Sicilia, l'anno 1721, fatto atroce apportò tanto spavento al Regno, che lo credo mio debito il narrarlo a fine che resti saldo nella memoria di chi leggerà, e i Napoletani si confermion nell'dod. giosto all' Inquisizione, oggidi che per l'allennaza dell' impero assoluto al trisacerdozio, la superstizione, la ipocrisia, la falsa venerazione dell'antichità. 1733 spingono verso i tempi e costumi abbornti e vedesi quel tremendo uffizio, chiamato, santo, risorgere in non pochi lloghi d'Italia, tacito aucora e disereto, ma per tornare, se fortuna lo sipita, sanguianrio e roudele quanto

nei tristi sccoli di universale ignoranza .

Andarono soggetti al Santo-Uffizio, l'anno 1699, frà Romualdo laico Agostiniano, e suora Geltrude bizzoca di san Benedetto: quegli per quistismo . molinismo . eresia ; questa per orgoglio , vanità , temerità , ipocrisia . Ambo folii, però che il frate, con le molte sentenze contrarie a'dogmi o alle pratiche dei cristianesimo, diceva ricever angeli messaggeri da Dio, pariar con essi, esser egli profeta, essere infallibile; e la Geitrude, tener commercio di spirito e corporale con Dio, essere pura e santa, avere inteso dalla Vergine Maria non far peccato godendo in oscenità col confessore : ed altri assai sconvolgimenti di ragione . I santi inquisitori ed I teologi del Santo-Uffizio avevano disputato più volte con que' miseri, che' ostinati, come mentecatti, ripetevano delirii ed eresie. Chiusi nelle prigioni, la donna per 25 anni, il frate per 18 ( attesochè gli altri sette li passò a penitenza pei conventi di san Domenico) tollerarono i martorii più acerbi, la tortura, il flacello, il digiuno, la sete; e alla per fine giunse il sospirato momento dei supplicio. Avvegnachè gl' inquisitori condannarono entrambo alla morte, per sentenze confermate dal vescovo di Albaracin, stanziato a Vienna e dal grande inquisitore di Spagna; dopo di che li devoto imperatore Carlo Vi comandò che quelle condanne fossero eseguite con la pompa dell' Atto-di-Fede. i.e quali sentenze amplificavano il santissimo tribunale, la dolcezza, la mansuetudine, la benignità de' santi inquisitori : e incontro a sensi tanto umani e pictosi le malvagità, la irreligione, la ostinatezza de due colpevoli. Poi dicevano la necessità di mantenere le discipline della sacrosanta cattolica religione, e spegnere lo scandalo, e vendicare lo sdegno de' cristiani.

Îl di 6 aprile di quell' anno 1724, nella piazza di sant' Erasmo, la maggiore della città di Palermo, fo preparato il supplizio. Vederi nel mezzo
conce altissima di color bianco, e da lati due reghi chiusi, alto ciascuno
dici braccia, coperti i da mechino di legno a forna di paleo, alla quale
ascendevasi per gradinata; un trouco sporgeva dal coperchio di ogni rogo:
altari da luogo, in tubone riccamente ornate stavano disposte ad
antitestro dirimpetto alia croce; e nel mezzo, edificio più alto, più vasto,
cicchissimo di ornamenti per velluti, nastri dorate de miblemi di religione.
Questo cera per gli inquisitori; le altre logge per il vicerè, l'arcivescova, il
constito per l'unioni, il clero magistrati, il dome della città. I terreno
consiste per l'unioni, di come magistrati, il dome della città. I terreno
consiste per l'unioni di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di fati, di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di giu di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di giu di preti, di confideratie; che, traversando le vie
le processioni di giu di preti, di confideratie; che proposita la piazza sin dalla prima luce, riempivano le tribune genti che, a
corpi a spicciola, con abbiti di gale, veniviono al ascrificio: era pieno lo

spettacolo; si attendevano le vittime.

Già scorso di due ore il mezzo del giorno, mense immunrevoli ed abbondanti cuoprirono le tribune, così che la scena preparata a mestizia mutò ad allegrezza. Pra i quali tripudi giunse prima la misera Geltrude, legata sopra carro, cota vesti laride, chiome sparse e gran berretto di carta, che dicesa il nome, scritto con dipinte fangme d'inferno. Convolvano il carro,

COLLETTA

173. Urato da bovi neri e preceduto da lunga processione di frati, molti principi e duchi sopra exuali superbi; é diete cavaleta a mule bianche, seguivano i tre padri inquisitori. Giunto il cortegio e consegnata la donna ad altri frati domonicani e teologi per le ultime e finte pratiche di conversione; ricomparve corteggio simile al primo per il frate Romualdo: ed allora gli mossistori sederono nella magnifica ordinata tribuna.

Compiute le formalità , bandito ad alta voce l'ostinato proponimento de colpevoli, lette le sentenze in latino, prima la donna salì al palco : e due frati manigoldi la legarono al tronco, e diedero fuoco alle chiome, imbiotate innanzi di unguenti resinosi acciò le fiamme durassoro vive intorno al capo: indi bruciarono le vesti, anch'esse intrise nel catrame, e partirono. La m sera rimasta sola sul palco, mentre gemeva e le ardevano intorno e sotto i piedi le fiamme, cadde col coperchio del rogo; e scomparso il corpo, rimasero a' sensi degli aspettatori i gemiti di lei, le fiamme, il fumo, che andavano ad oscurare l'alta croce di Cristo svergognata. Così frà Romualdo morì nell'altro rogo, dopo il aver visto il martirio della compagna. Tra gli spettatori notavasi un drappello sordido, mesto, di ventisei prigioni del Santo-Ufficio, voluti presenti alla cerimonia: soli, fra tutti, che piangessero di que casi, perciocche gli altri, sia viltà, o ignoranza o religion falsa, o empia superstizione, applaudivano l' infame olocausto. Erano i tre inquisitori frati spagnuoli: degli allegri assistenti non dirò i nomi però che i nepoti, assai migliori degli avi, arrossirebbero; ma sono in altre carte registrati; che raramente le pubbliche virtù, più raramente i falli rimangono nascosti. Descrisse quell'atto in grosso volume Antonio Mongitore e dal dire e dalle sentenze si palesò divoto e partigiano del Santo-Uffizio: egli , lodato per altre opere e soprattutto per la biblioteca siciliana, chiaro mostro che la dolcezza dello lettere umane era stata in lui vinta dagli errori del tempo, e dalla intolleranza del suo stato: era canonico della cattedrale.

L' anno 4730 novel moti di guerra si polesarono; giacchò per les secrete pratiche di lannover, la Francia, la Syagna e la Inghilterra appresiavano eserciti ed armate, e l'imperatore Carlo VI, avvissto di que disegni appella novo milizie da inforzar gii stati di Niñano e delle Sciolle. In quell'anno istesso, per la morte di Benedetto XII, ascesse al papato Clemente XII. Es si udi il famono re Vittorio Amedeo riounziare il regno a suo figlio Carlo Emanuele, per andare privato nel castello di Chambery. Anni avanti, maggiore, Filippo V, ava pur fatta cessione del regno per vivre divotamente, ei diceva, nel castello di Santi 'Idelfonso; ma dopo otto mesi, per la morte del figlio Luigi, ripigliata la corona, regno come prima infingardo e doppio. Così Amodeo, presto fastidito del ritiro di Chambery, voleva tornare all'impero; na il figlio re gli si oppose, e di olifa poco lo mando prigione al castello di livoli, poscia a quello di Moncalieri, dove, guardato, mori miseramente, pegatogi di vedere gli amici, il figlio istesso, la moglie.

"X." (1732-35). -Sope due anni di pratiche ed apparecchi venne in Italie i Iriante di Spena don Carlo per mostrarai si popoli di Toscana, Parma e Piacenza, suoi futuri soggetti, focendosi nella reggia spaguuola memorabili cerimonie di congedo; avvenanchè nel giorno della partita, stando il re Filippo e la regina Elisabetta seduti in trono, e tutta la corte assistento: l'infante don Carlo, com'era costume di quella casa e come volves figliale rispetto, s'inginocchiò innanzi al padre, il quale con la destra gli segnò mayia croce sul capo, e messolo in piede, gli cinse spada ricchissima d'ero

e di gemme, dicendo: « È la stessa che Luigi XIV mio avo mi pose al 1º% fianco quando minisò a conquistra questi reggi di Separa; portiri a t., « senza i lunghi travagli della guerra, fortuna intera » È buciato su la gota lo accommisto. Poco di poi eserciti poderesi di Francia sesereo per cinque strade in Italia, condotti dal vecchio marssciallo di Villars: e rinovando guerra nella Lombardia ebbres successi felici. Ciò visto, molte navi spaguode scolle dai porti di Livorno e Longone, ed un'esercito radunato negli stati di Parma e di Toscuna, guidoto dall'infante per none o lungero, ri dal conte di Sontemar per consiglio, si avvisorno nemichevolmente verso seguente capa, qui bastando accennare che, non noncos fitto di mezzo dell'anno 1735, tutte le terre e tutti i popoli delle due Sicilie stavano sotto il re Carlo Borbone.

XII. Le cose riferite de' passati tempi risguardano al dominio di questi regni, pollegizi di casa in casa regnante per guerre e conquisti. E se qui fermassi il racconto, null'altro avrei rappresentato che violenze dei gindi, sofferenze di popoli, vicisatudini di fortuna i cose note sazievorimente al lettori, Sarà migleo pregio descrivere fra tanti scambamenti d'impero il cammino della civilà ovvero le leggi, i magistrati, in finanza, il mamini-strazione, la milizia, le condizioni dei feudi, lo stato della Chiesa: ne già da principio il fine, materia che soperchierebbe lo scopo dell'opera e le forze dello scrittere, ma quali erano l'anno 1734 quando Carlo borbone venneal trono delle Scitie.

Nella caduta dell'imperio di Roma decaddero le suo leggi: si rbberu leggi seritte da Longobardi. Vinti costoro da Normani, rimasero quelle leggi più autorevoli. perchè durate sotto stirpe nemica e vincitice. Prima sparse, fornon poi composte in libro; na mon isperi chi leggi ne seso (una copia se ne conserva negli archivi della Trinità della Cava) trotarvi distinte le materie legislative, essendo l'ordinare de'codici scienza moderna. Le leggi di Roma restate in quella età valide per il clero, sapienza e tradizione per il detti, non avevano forza nello Stato, perciocchè il er comandava, sentenziavano i giudici, le ragioni dei cittadini si dispensavano secondo il libro longobardo.

"E beuchè di credito scemasse quel codice poi che le Pandette di Giustriano furono lette disputate nule scuio di Rialia, reggeva pur sempre accresciuto dalle leggi normanne, trentanove di Ruggiero, ventuna di Guglierio, I, tre del II, tutte col nome di Cattikizioni. Ressato il regno agli Svevi, Federico volle che le sue leggi con le normanne, diposte in libro e chianate dal suo nome costitucioni di Federico II, si promulgaserro. E quindi creibbe la mole delle leggi scritte co'capitali della stirpe angioina, con le Pramuntiche degli Arzaposasi. Diventuto il regno provincia spagnuola e poi telesca, molte leggi col nome istesso di Pramuntiche furono dale ali re di Spagna, dagl' imperatori di Germania, e da' lero vicerè. Fra tanto scambiarsi di doninii e di codici alcune città si governavano per consuetudini.

E perciò , cominciando a regnare Carlo Borbone , undici legislazioni , o da decreti di principe , oda leggia non rivocate , o da autoriti di uso regevono il Reguo; ed erano: l'antica Romana, la Longobarda , la Normanna , la Sven, i Angóna , l'Aragonese , l'Austriaca spugnuola , l'Austriaca sudesca, la Gendale, la Ecclesiastica , la quale govoranva le motilosime persone

17ñ e gli sterm'asti prasessi della Chesa, la Greca nelle consuctulini di Napoli, Amalfi, Gaeta, ed altre cettà un tempo rette da uffizzati dell'impericipio così come le consessudulini di Bari ed i altre terre tracvano principio dalle concessioni longobarde. Le molte legislazioni s' impedivano mancava guida o imperio alla ragione de' cittadini, al giudizio dei inagistratti.

Un giudice in ogni comunità, un tribunale in ogni provincia, tre nella città, un Consiglio detto Collaterale presso il vicerè, altro Consiglio, chiamato d'Italia o Supremo, presso del re in Ispagna quando i re spagnuoli dominavano, o in Germania quando imperavano i Tedeschi, erano i magistrati del Regno. Non bastando alla procedura i riti di Giovanna II, suppliva l'uso, e più spesso l'arbitrio del vicerè; non essendo ben definito il potere de magistrati , la dubbietà delle competenzo si risolveva dal comando regio : e le giudiziarie avviluppandosi alle amministrativo; il diritto e 'l potere , il magistrato e'l governo soventi volte si confondevano. Finalmente, per la ignoranza di quell'età, i soggetti credendosi legittimi servi, e i reggitori stimandosi non ingiusti a soperchiare, ne dcrivava doppio eccesso di servitù e d'impero: con deformità più manifesta ne' processi o ne' giudizi. Crearono gli enunciati disordini curia disordinata e malvagia. Qualunque della plebe con toga in dosso, dicevasi avvocato, ed era ammesso a difendere i diritti o le persone de' cittadini : e però che all' esercizio di quel mostiere pieno di guadagni non si richiedovano studii, esami, pratiche, lauree, moltiplicava tuttodi la infesta gente de currali.

XIII. Ora dirò della finanza, parte assai principale di governo; che oggi vorrebbe sottoporsi a regole e guidarsi con filosofiche dottrine , tal che mantenesse la potenza allo stato e la prosperità del vivere civile : ma ne' tempi de' quali compongo le istorie, era uso cieco e violento di forza, senza ordine, o misura, o giustizia; rovinoso a privati, non profittevole all' universale. S'imponevano tributi a tutto le proprictà, a tutte le consumazioni. a qualunque segno di possesso, alle vesti, al vitto, alla vita, senza misura o senno, solameote mirando all' effetto maggiore delle imposte. Sotto i Normanni e gli Svevi (rammento cose note, ma necessarie), ne' regni meno rei di Guglielmo il Buono, di Federico II e di Manfredi congregandosi a parlamento la baronia, il elero, i maggiori di ogni città, si statuivano le somme da pagarsi al fisco: ma quelle pratiche civili, già decadute sotto gli Angioini ed Aragonesi, cessarono affatto nell' avaro governo vicereale, che a ragione temeva le adunanze degli uomini e de'pensieri: o se talvolta i reggitori commettevano a' Seggi della città di proporre le nuove taglie, era scaltrezza per evitare i pericoli e l' onta dell' odiosa legge. Poste tutte le gravezzo, nè però satollata l'avidità o provveduto a' bisogni, si venne a' partiti estremi, sperdendo i beni del demanio regio, dando a prezzo i titoli di nobiltà e le magistrature, infeudando le città più cospicue, ipotecando le future entrate del fisco; o alienandole, come quelle dette con voce spagnuola arrendamenti.

XIV. Non meno della finanza era mal provvista l' amministrazione de beni delle entrato comunali, che per le ossituzioni di Federico II. perciò sin da tempi antichissimi, affidavasi ad un sindaco e due Eletti scelti dal popolo in così larzo parlamento, che non altri erano esclusta dal ovitare fuorchè le donne, i fanciali, i debitori della comunità, gl'infami per condanna o per mestiere. Si adunava in certo giorno di estate nella piazza, e si facevano le scelte per giede, avvecundo di raro che bisognasse industrare più nomi:

per consecere il preferito. Libertà, che non eguile alle altre regole di go-tià verno, e superiore ai costuni del popolo, trasmodava in licenza e tumutti. Due sole amministrazioni si conoacevano, di municipia e di regno: le innumervoli relazioni di municipia, a circodario, a distretto, a provincia, erano trasandate o provvedute per singolari arbitrarie ordinario ordinanze. La amministrazione del regno na seadoro colice che desse modo, norma or riengo alla suprema volottà, muncava quell' andor incressario per leggi che è certo commo e titulia: le sole nuove fondazioni erano di conventi, di chiese, di commo e titulia: le sole nuove fondazioni erano di conventi, di chiese, di commo e titulia: le sole nuove fondazioni erano di conventi, di chiese, di commo chiese, titulia di loria, precioto, contine con considerato di mario con considerati, sullo quello di terra, i finari traboccani, ci lossili cressiti a selvatiche foreste, l'agricoltura come primitiva, la pastorizia vagante, il popolo miero e discrescite.

Solamente, per circulo inesplicabilo dell'umano intelletto, risorgevano fra tanta civile miseria le lettere e le scienze, ne fig per cura del governo, che in questa come nelle altre tutil opere stava ozione del avverso, ma per accidentale (se non da Din provveduto) simultaneo vivere d'uomini ingenosissimi. Domenico Aulsio, Pretro Giannone, Gaetano Argento, Giovan nomarai, nati al finire dei secolo XVIII, vivevano ne primi decenni del excolo seguette come luce della foro età e dell'avvenire. E vivera Giovan nomarai, nati al finire dei secolo XVIII, vivevano ne primi decenni del provincio della come la della foro età e dell'avvenire. E vivera Giovan pieramente inteso, da tutti ammirato, e coll'andra degli until meglio soperto e più accresciuto di onne, dimestra che in tul rei a forse violantaria l'oscurità, o che le senienze dei suo libro aspettano per palessaria iltri tempi ed ordine di studii più confacente alle dottrine di quello inegeno.

XV. Assai peggiori delle istituzioni civili erano le militari. Si usavano per levar soldati tutti i modi illigittimi: i gaggi, la seduzione, la scella da condannati o dai prigionieri, la presa dei vagabondi, l'arbitrario comando del haroni, il solo mezzo giusto della sorte non era usato. I possimi delle città erano quindi eletti al più nobile ullizio dei cittadini, e si mandavano per guerre lontane in Italia o, più sovente, in Isagona, dove, con abito spagonalo, sotto non propra insegna, per nome e gloria d'altri combattera vano. Naspoli intorpidiva in aervitu scoperata, I Naspoletani stavano in guerra continua el ingioriosa. Non erano nello interno ordini di miliza; milize straniere guardavano il puese, e le nostre in terra straniera obdevidavao alle non propre ordinatze: le arti di guerra, imparate altove, non erano utili così che mancano ordini, sui, secrezzi, pradazione, finna, semimento di miliza: e questo nomo, oncevole negli altri stati era per Napoli doloroso ed abborrito.

XVL La stessa feudalità era caduta di onore. Io dirò in miglior luogo come cila venne a noi, quanto crebbe; come per le consetuturioni feudali e le costituzioni del principi disposte in libro, la servitù de vassalli si legittimi; quali furono le venture della feudalità ne regio angioni e sever, quanta la superbia di lei contro i re aragonesi; qui busta rammentare che precipitò di tanta altezza nel governo de vicerè; nè già per leggi o studo di abbassarla, ma per propria corruzione e pre estizilea natura di quei

27 governi. I baroni, non più guerrieri o sostegno nei periodi de loro re, non cumuli le opere ammirate di generosa nobilit, o gione se propotenti ne castelli, si godevano tirannide sopra vassiuli avvuliti. E i vicerè avari vendevano fendi, totoli, preminenze ; innatavano al baronagoli o i piebei, pareché ricchi, intelganano la dignità fendide. Pere dil arrivo dei r. derib between. Pere di dignità fendide. Pere di arrivo dei r. derib between. Pere di dignità e totoli de reconsidera del propositione del propo

XVII. Rimane a dire della Chiesa. Chi serviesse con verilà ed ampiezza le vite ed opere de pontellei, distenderebbe la storia civile della Italia, tanto si legano al postificato le guerre, le pari, gli sconvolgimenti e mutamenti di stato, la civiltà rattenuta o retrospinta. E per dir sodamente del nostro regno, le brighe de pontellei arrestarono, poi spensero il bene civile che foeva la stirpe seva: zi pontellei dopgiprono i mali della stirpe angionna: i pontellei alimeutarono le guerre domestiche sotto i re aragonesi. Niccolo III congiuro nel verpro sciellano: Innoceazo VIII concertava la rebicine e la di pralicare con Bajazat, imperatore dei Turchi, per der travagli si regni cristani delle scilici e i pontelci, nel lungo corso del vicereno, conciliazano a discordia ora i regutori ora i soggetti, come giovasse meglio alle pretensioni sterminate della Chiesa.

E poichè natura delle cose o provvedimento divino è il precipitare ai mali che ad altri si arrezano, furono quei pontrelici, quanto più malevoli, tanto più tribolati ed infelici. Grandi sventure tollero il papato in que' secoli: appera ristoravasi dalel divisioni e scandali dello sesima che seguirono le dottrine di Lutero e la riforma; le guerre infelici, la prigionia di Clemente VII, gii atti del concilio di Trento non in tutto accettati dal re cristiani, la bolla di Cossa Domini riflutata; la cesì detta monarchia di Sicila rinvigenta, le rivoluzioni di Napoli per la inquisizione, il dissocciamento de' nunzi, l'abolticone della nunziatura: ed in brevo la scoperta ribellione delle potestà civil e delle opiono il all'Imperio della Chiesa.

E più scendeva la pontificale alterigia se nuovi frati e smisurate ricchezze

non si facevano sostepai al declinare. Maneando di que tempi perfino il catasto, rimangnoo ignote molto notizie importanti ill'istoria: gioverebbe conescere il numero degli ecclesiastici e la qualità dei loro possessi presistare quanto il sacerdozio potesso in quel popolo; ma le praticate ricercho el il lungo studio non sono bastate al bsogno, perviocchè gli scrittori dei tempo, se divotti alla Chiesa, mentivano per vergogna le mul tolte ricebraze; o se contrari, per accrescere lo sonadalo, lo accrescevano. Tra to opposte sentenze io drivo iconghietture più probabili. Nel solo stato di Napoli erano gli ecclesiastici interno a centodollei mila, cicè, arciverscovi 24. pervici in suno escono il 18.00, monache 23.000. E pervici in uno rescono 14.00.

stato di quattro milioni di abitanti erano gli ecclesiastici nella popolazione come il 28 nel 1,000, eccesso dannevole alla morale perchè di celibi , alla

umanità perchè troppi, alla industria e ricchezza pubblica perchè oziosi. Nella sola città di Napoli se ne alimentavano (6,500).
In quanto ai beni, gli autori più circospetti gli estimarono, escluso il demanio regio, due terza parti dei beni del pases; el altri scrittori, che pur si dicevano meglo informati, affernano che delle cinque parti quattro ne godeva la Chiesa: sentence l'una ci l'altra maggiori del vero.

All'arrivo del re Carlo Borbone la Sede apostolica pretendeva i re ed i

regni arrogantemente come a' tempi di Gregorio VII: ma, scema di moral 1811 potenza, sostenevasi, come ho detto, per gi un numero di ecclesiastici e snisurate ricchezze; appeggi mondani, solamente saldi tra viziose generazioni.

XVIII. Stringerò in poche sentenze le materie discorse in questa capo. Era la Chiesa tuttavia potente di forze temporali; le credireza dei popoli alla religione ferme o accresciute; a' ministri di fai ed al pontefice addeboite. La feudalità intera, i feudaturi spregievoli, la milizia nulla, l'amministrazione insidosa ed erronea. La finanza spacciata, povera nel presente, peggio per l'avvenire; i codice condust; la curia vasta, intrigunte, corrotta; il popolo schavo di molti errori, avverso al caduto governo, bramoso di meglio. Perciò basogni, opinioni, speranze, novità d'impero, interesse di nuovo re, genio di secolo, tutto invitava alle riforme.

#### CAPO SECONDO

Conquista delle Sicilie dell' Infaute Carlo Borbone.

XIX. Carlo nacque di Filippo V e di Elisabetta Farnese l'anno 1716, nella reggia di Spagna, fortunata e superba, in sccolo di guerre e di conquiste. Primo nato, ma di nozze seconde, non aveva regno. L'altiera genitrice, che mal pativa la minor fortuna de' figli suoi , potente per ingegno sopra lo stato ed il re, ardita nelle sventure, pieghevole alla mala sorte, ottenne al suo Infante per pronte guerre ed opportune paci la ducal corona di Toscana e di Parma, E nel 4733, a motivo o pretesto di dare un re alla Pologia, sollevate le speranze di lei , mosse gli eserciti e le armate per conquistar le Sicilie . Il giovine Carlo godeva in Parma i piaceri di regno, quando lettere patenti di Filippo, segrete della region, lo avvisarono di nuovi disegni, e de' nuovi mezzi potenti di successo. La Spagna, la Francia, il re di Sardegna erano collegati contro l'Impero: poderoso esercito francese, retto da Bervick, passava il Reno; altri Franco Sardi sotto Villars scendevano in Lombardia; fanti spagnuoli sbarcavano in Genova, e cavalieri e cavalli andavano per terra ad Antibo : forte armata e numerosa dominava i mari dell'Italia : le forze spagnuole sarebbero dirette dal conte di Montemar, ma, per fama e dign'tà del nome, sotto il supremo impero dell'Infante don Carlo. Erano speranze di quella impresa vincere i cesarei oltre il Reno, cacciarli di Lombardia, conquistar le Sicilie: « le quali, alzate a regno libero ( scriveva · la madre al figlio ), saran tue. Va dunque e vinci : la più bella corona « d' Italia ti attende . »

Era Carlo in quell'età (17 anni) che più possono le ambizioni innocenti; iglio di re proletive alla guerra, e di regian ianziabile d'imperii e di grandezze, avido di maggior signoria che i ducati di Toscana e di Parma, ajutato all'impresa, ma copertamente, cha papa Clemente XII, non dubitava delle sue ragioni supra le Sicilie per lo antico dominio de re di Spagna, e il più recenta del padre, impietosava de popoli siciliani, che nella reggià di Filippo si dicevano più del vero travagliati dal governo di Gesare. Petrio ragioni, regione, pietà , proprio interesse lo singuevano a quell'impresa. Il busono ingegno ch' ebbe nascendo, gli era stato tarpato dagli errari della corte: aveva per natura 1731 cuor buono, senno maggiore della età, sentimento di giustizia e di carità verso i soggetti, temperanza-, desiderio di grandezza, cortesia nei discorsi: piacevole di viso, robusto e grande di persona, inclinato agli esercizi di forza ed alle arti della milizia.

XX. Mentre le schiere spagnuole si adunavano nei campi di Siena e di Arezzo, ed il navilio di Spagna trasportava soldati, cavalli, artiglierie, l'Infante convocò in Parma i generali più illustri per fermare i consigli alla spediziono di Napoli . Poscia , nominata una reggenza e promulgate la ordinanze per buon governo di quegli stati, si parti secondato da' voti del popolo e da tutte le specie della felicità. Rividde Firenze, visitò il cadente «d ultimo gran duca mediceo Gian Gastone, traverso Siena ed Arezzo, rassegno in Perugia, nel marzo di quell'anno 4734, tutte le forze che gli obbedivano; sedicimila fanti e cinquemila cavalieri, genti de'regni della Spagna, d'Italia e di Francia, le reggeva in guerra Montemar; e militavano, fra i più chiari, un duca di Bervick del sangue de' re britanni, il conte di Marsillac, francese, molti grandi della Spagna, e l'duca d'Eboli, il principe Caracciolo Torella, don Nicolò di Sangro, papoletani. L'Infante don Carlo in quella rassegna, seduto, intorno era circondato di numerosa corte, splendida per ricche vesti ed insegne : vi si notavano il conte di Sauto-Stefano , già precettore , ora consigliero dell'Infante, il principe Cors.ni, nipote al papa, il conte Charny, di sangue regio, cento altri, almeno, duchi e baroni: e fra loro, con semplice vestimento e modestra toscana, Bernardo Tanucci, l'anno innanzi avvocato in Pisa e professore di gios pubblico, ingraziatosi a Carlo per la eccellenza nelle arti sue, nominato auditore dell'esercito spagnuolo, e negli affari civili di regno consigliero gradito. I suoi futuri successi mi traggono a dire ch'egli nacque in Stia piccola terra del Casentino , da poveri genitori, l' anno 1698; donato d' ingegno da natura, e dagli studii accresciuto, libero pensatore de tempi suoi, quando era libertà contrastare alle pretensioni papali. Così egli in Pisa; e quale poi fosse in Napoli, sollavato a primo doi ministri di Carlo, dirò a suo luogo.

Dopo la rasseçano di Perugia, l'esercito mandato verso Napoli fu negli sati pontificii accolto, mantenuto ed nonzota i legati del papi lo precedevano, altri stavano nei campi, altri presso di Carlo, ma la corte romata, sebbena inchinasse alle felicità di Spagna, conoscendo le mutabilità della sorte, velava que favori coministri di Cesare. L'astesso Montemar, asopettando che valuadre imperiali venissori improvisse ditero alle sue colonne, formò retro-guardo fortiasimo, e procedeva in tale ordinanza da volgere sopra ogni fronte le magziori sua forze.

XXL Al grido che l'esercito di Spogna si avanzava contre Napoli, la nouve speranze del poplo, i timori de ministri di Cesare, gli apparati, le provvidenze agliarono il Begno. Era vicerè Giulio Visconti, e comandava i milizio il conte l'anno; i quali, no potendo dissimulare il periodi, o peratono di attenuarne gli effetti, palesandoio; il vicerè con editto bandi la guerra; convocando nella reggia gli Estiti delle piazze, rivivò de memicio le speranze, i mezzi, il dissgno; qiundi il disegno; i mezzi, le speranze proprie; fentrezze muntia, i presida poderosi, la schiere attose da Sciidi, schiere maggiori da Alemagna, un'esercito di ventimba (imperiali guidati dall'ani-moso marsesiolio Mercy alle spalle dell' oste sagguota), l'amore de popoli per Gesare, gli ajuti divini per giusta causs: e poi pregava gli Eletti operasero col governo, accrescendo il annona, mattenendo fida la indebe, parando

ai fisco il promesso donativo di ducati seicento mila. Furono le risposte 1754 umili, confidenti, o, come è costume de rappresentanti di popolo scontento, nomettitrio ne pericoli presenti di soccorsi lontani.

Altro consigio convocò il vicerè per la guerra. Differivano le opinioni del conte Trun e dei generale Caraffà, Napoletano agli sipendii di Cesare. Voleva il Trana spartire le milizie nelle fortezze, obbligare il nomico a molti assedii, e contarstando per pruti di esercito e per lugoli divisi, allungare la guerra e aspettare gli ajuti di Alemagna. Voleva più animosamente il Caraffa menare i presidii di Pescara, Capaa, Gaeta, Santhemi o; voudare da babattere le altre fortezze o castelli, comporre esercito che bastasse a fronteggiare il a vittoria. Vine pre presenta del produce del Tranu: presidiate copiosamente il ortezze, e i castelli, alzato campo forte per trinciere e batterie nelle strette di Mignano, pregato a Cesar di sollectiare il socorsi i. Venticiquenlia Tedescini nelle due Sicilie si spicciolarono contro all'esercito unito di Carlo, men podersoo per numero, e sonza gli sipiti del vogoti e de "magimenetti."

Nel tempo stesso il Vicerb mando vicari nelle provincie per levar genui d'armi, accumalar denari o estivoaglie, provvedere alta difesa del regno, facendo guerra in ogni città o borgo: furono vicari i primi tra i nobili. Compse oltraciò la guardia civile nella città capo, e nelle meggiori del reame, formò un reggimento di Napoletani viontari o longggiati per cura e apece del duca di Monteleone Pignatelli; e alla fine chiamando alla milizia i prigioni e l'inggiastò ri di deltiti, pose le armi in mano al regnicio il ponio i tristu.

Continua prosonzione delle tirannidi! volere i soggetti, schiavi a servirle, eroi a difenderle; scordando che la natura eterna delle cose, presto o tardi, nella persona o nella discendenza, a prezzo di dominii o di sangue, fa scontare a' tiranni le praticate crudeltà sopra i popoli.

Le osse fin qui consandate dal Viscouti erano inopportune o non bastevoli, ma oneste: seguriono le peggiori. Alcuni tra nobili, che ne' consigli
avevano parlato liberamente a pre dello satto, furono per suo volere, senza
giudizio, senza esame, come ad innocenta i suos e, cofinati nolla Germania:
molto denaro privato deposto ne banchi o ne' tribunali per liti civili, ni
comarrato dal 8000: la ettà, mianceitas, aborsò duesti centocinquantaminia.
E fra tanto violenze pubbliche riuscivano più odiose le cortesie agli ecclesiastici: pregati a socorrere il govorno, chi poco diede, chi tutto nego senza
patir forza o rimprovero. La vionegina, ed era inferma, si parti colla famigila cercando ricovero in Roma. Gli archivi della monarchia furono mandati
per sicurezza in Gasta e Terracina. Il vicerò, egli stesso, faceva segreti
paparecchi di lacioria tattà. Pra tante sollectulori passavano i giorni.

XVII. L' escreito spagnuolo procedendo traverso gli Stati di Roma senza che l'Induste entrasse in città, pregato adi pontetice ad evitargii contese cogli ambasciatori di Cesare: e per la via di Valmontone e Frosimone toccava quasi la frontera del regno. Ma prima che i giungesse, altra ermi aue posoro il piede nelle terre di Nappli. Il conte Clavico ammiraglio dell'armata appagnuola, salpata dal printi di Dongone e di Livorne, arrivò con mestra pretentissima di navi avanti sile isole di Procida e d' Ischia, le quali si arresero; però de poso cinanzia; per provvido consiglio del governo, o reno state quelle isole, impossibili a difendere, aguarmite di presidii. Cli isolani, accolto lietamente di vincitore, giurarono fede all' Infante. Le avis spagnuole,

COLLETTA 5

1735 scorrendo e combattendo lungo i liti della città, accrebbero, secondo il variar delle parti, le speranze o i timori.

Cominciando le pratiche fra i Napoletani e gli uffiziali di quelle navi, si saparsero in gran copia nella città gi editti di Filippo V e di Carlo. Diceva Filippo aver prefissa l'impresa delle Sicilie per amore del popoli oppressa dalla durezza de avarzità tedesca; ricordare gli antichi festevoli accoglimenti: credere (fra le contrarie apparenze o le necessità del governarsi) stable a la tila fedeltà de's oggetti; e, se mutata, profonare i falli e i tradimenti; confermare i privilegi alla città ed al resme, promettere d'ingandirii; solire le graveza del governo tedesco, scenuri le altre; reggere lo stato de polire; sperare ne popoli ubbellenza et almore d'iligi. Nelle promesse di de polire; sperare ne popoli ubbellenza et almore d'iligi. Nelle promesse di controlle del polire se se superiori dell'anticontrata del polire del polire del productione del polire del productione del polire del productione del polire del productione del

L'esercito spagnuolo, passata senza contrasto la frontiera del Liri, stette un giorno ad Aquino, tre a San Germano. Gli Alemanni, fermate le idee della guerra, attendovano alle sole fortezze o castelli, accrescendone le armi, le vettovaglie, i presidii; il conte Traun con cinquemila soldati teneva lo trinciere di Mignano: il vicerè, tirando dallo stato nuovi densri, aspettava con tormentosa pazienza gli avvenimenti futuri. Quello che seguì, nella notte del 30 di marzo accelerò la fortana dell' esercito spagnuolo, i precipizi dell'altro. Montanari di Sosto, piccola terra, esperti delle foreste soprastanti a Mignano, offrirono al duca d'Eboli, capo di quattromila Spagnnoli, di condurli sicuri e inosservati al fianco ed alle spalle delle linee tedesche. Accettata l'offerta, promesse le mercedi, minacciate le pene, giunsero gli spagnuoli al disegnato luogo; e ne avvisarono il conte di Montemar, acciò ad ora prestabilità fosse assalito il campo nemico alla fronte, al fianco, alle analle: il cannone di Montemar darebbe segno di muovere al duca d' Eboli. Ma una vedetta d'Alemanni scoprendo quelle genti , nunzia frettolosa riferì al Traun i luoghi, i campi e il numero dei nemici maggiore del vero . Il generale tedesco, che credeva inaccessibili quei monti, ora, per nuovi esploratori , accertato delle narrate cose , disfece il campo , chiodò le gravi artiglierie, bruciò I carretti, e nella notte trasse le schiere dentro la fortezza di Capua, abbandonando, ne' disordini del fuggire, altri cannoni, bagagli ed attrezzi, che furono preda del dnea d' Eboli, il quale ai primi albori, viste le trincee deserte, discese dal colle e mandò al duca supremo il lieto avviso. Al vedere il conte di Traun fortificarsi a Mignano senza rendere impenetrabili le soprastanti foreste, e lasciar libera la via degli Abruzzi per Venafro, poco guardata Sessa, nulla Mondragone: e noll'opposta parte al vedere il conte Montemar trasandare le quattro facili strade e disporre l'esercito ad assaltare la fronte del campo, convien dire che il nome di buon capitano era più facile nei tempi addietro che nei presenti .

Divolgate in Napoli ed accresciate dalla fama e dall'amor di parte le venture di Mignano, e rassicurata la insolenza piebea, stando l'armata spagnuola sempre a mostra della città, e le piazze delle navi piene di soldati e di insegne, il vicerè, conoscendo ch'era pericolo il più restare, si porti al declinare del giorno 3 di aprile con gli alemannia suoi soldati e mi-

nistri; da fuggitivi però, che senza i consueti onori e senza editto, per le 1731 vie meno popolose della città, verso Avellino, e di là verso Puglia. Alla città senza capo e senza difesa provvidero i magistrati e le milizie civili. XXIII. L'infante, dopo sei giornate di commino, pervenne a Maddaloni

con tardità ch'era consiglio per dare, alla fama spazio di pubblicare la buona disciplina dell'esercito, le liberalità del nuovo principe. La regina Elisabetta, ricca dei freschi tesori venuti dal Messico, pe aveva data parte all' Infante per l'acquisto di Napoli; ed egli, magnifico, gli spargeva largamente nei popoli : pagava le vettovaglie, faceva doni, limosine, benignità frequenti; e, come usava quel tempo, dava spesso a gettare nella moltitudine monete a pugni. Entrando nella città di Maddaloni fu incontrato da numeroso drappello di nobili napoletani, concorsi a fargli guardia di onore . Sonragiunsero gli Eletti di Napoli, deputati a presentare le chiavi, sperareli felicità, promettere fede ed obbedienza: conchiudendo l'aringa col dimandare confermazione dei privilegi della città. Carlo in idioma spagnuolo, per sè e per il padre re delle Spagne, li confermò. Non poco diversi dai presenti erano quei tempi: oggi a signor nuovo si chiederebbe leggi, giustizia, eguaglianza civile; il nome di privilegio faria spavento, la primazia di una città o di un ceto produrrebbo tumulti : la storia che scrivo spiegherà le cagioni de' mutati desiderii. L'infante nel resto del glorno, in presenza del popolo, attese ad uccidere colombi che nelle torri del magnifico ducal palagio nidificano: come in Alife e in San Germano possò i giorni alla caccia; non potendo le sollecitudini della guerra, o le cure di regno distorlo da quel passionato diletto, il quale, invecchiato, gl' indurò il cuore, macchiò parecchie fiate le virtù di buon principe, e pur talvolta lo espose a pericolo della vita.

Il di seguente, 10 di aprile, trasferì le stanze da Madaloni ad Aversa, per consigio provvide alla guerra ed al Regon. Pece suo loogotenente il conte di Charry per gli ordini civili della città e delle provincie; volle che iribunali, per le agitazioni della guerra inoperesi, tornassero alle curra della giustzia. Nando con sei mila soldati il conte Marsillac ad occupar in città, disharare le artiglicire per gli assedii, assediare Baja e tre forti della città, disharare le artiglicire per gli assedii, assediare Baja e tre forti della città, stando il quarto (il Carmire) senza presido, a porte schiaso. Altre squadre accumpo nelle pianure di Sessa per impedire al presidi di Capua e Gaeta di comunicare insieme e, correndo il paese, vettivogliarsi. E final-met mose contro le Puglie la scella dell'esercita a combattere il vicerè, che avendo unità alle proprie schiere quelle del generale Caralla e del prinche avendo unità alle proprie schiere quelle del generale Caralla e del prinche avendo unità alle controlla solla città. Mai d'uca d'Ebnit, copo degli Spagnatol, procedeva lentamente per aspettare la espagnazione dei castelli della città, colì, minorati gli 'imsoci, aver pronte altre susuadre al assoli bisconi.

II Forte di Baja, dopo breve assedio aperta la breccia, si arrese il 23 di aprile; il castello Sautlemo il 25; il castello dell' Ovi oi 12 di maggio: il Nuovo (sol percib gli assaistori nel mezzo dell'assedio, mutata idea, investirono altra fronte I resistò più lungamente, ma pure il 6 di maggio abbassò le porte. I presidii dei quattro castelli furono prigioni: poche morti soffir il resercito spaguolo e poco danno, ricompressto largamente dalle abbassò le porte. I presidii dei quattro castelli furono prigioni: poche morti soffir il resercito spaguolo e poco danno, ricompressto largamente dalle abbadanti prevvizioni quivi trovate e dalle valide artiglierin, che subito volse agli assedii delle maggiori fortezze. Cotesti castelli quando furono edilicati, utili secondo il tempo, aversano le condizioni convenienti alle armi di quella

1555 antich tà ed alla scienza comune di guerra. Oggi sono a perdita d'uomini e di provvigioni, cittadelle contro del popolo, ricovero ed ardire alla tirannide . Ingrandire il piccolo castello di Santelmo tanto che alloggiasse forte presidio di tremila soldati; e demolre i tre castelli della città, sol che restassero batterie difenditrici del porto sarà il sonno di futuro governo quando in altra età i reggitori di Napoli non temeranno le ribellioni; guardati da leggi, ginstizia e discipline.

XXIV. Resa libera la città di ogni segno del passato dominio, l'Infante il 10 di maggio vi si portò con pompa regia, tra esultanze straordinarie del popolo, però ch'erano grandi le universali speranzo, e'I tesoriere spargeva nelle vie della città monete in copia di argento e d'oro. Egli entrava nel mattino per la porta Capuana: ma, volendo prima a Dio rendere grazie de'successi, scese nella chiesa subburbana di san Francesco, e restò in quel monistero di frati sino alle quattro ore dopo il mezzodi: quando montato sopra destriero, con abiti e gioielli ricchissimi, venne in città, e furono prime cure sue visitare il duomo, ricevere dalla mano del cardinal Pignatelli l'ecclesiastica benedizione, assistere divotamente alle sacre usate corimonie, e fregiar la statua di san Genparo con preziosa collana di robini e diamanti . Compiuto nel duomo il sacro rito , continuò il cammino sino alla reggia; e passando innanzi alle curceri della vicaria e di san Giacomo. ricevute le chiavi in segno di sovranità, comandò aprir le porte per mandar liberi i prigioni: insensata grandezza! La città fu in festa; le milizie schierate nelle strade, o poste in guardia della reggia, erano urbane: i fuochi di allegrezza e le luminario durarono tutta la notte.

Ma il giubilo de' cittadini non dissipava i timori di guerra . Si combatteva nella Lombardia, la vicina e ricca Sicilia fruttava a Cesare, un esercito d'imperiali campoggiava le Puglie, le maggiori fortezze del regno, guardate da numerosi presidii e da capitani onorati , difendevano la bandiera e il dominio dell'Impero; abbondanti rinforzi sperava il vicerè, e già seimila Croati si dicevano in punto di arrivare a Manfredonia: i popoli, ora partigiani dei Borboni , muterebbero con la fortuna. Erano prospere a Carlo le condizioni di regno, non certe. Perciò il conte Montemar, visitati e stretti i blocchi di Capua e di Gaeta, marciò con nuove schiere verso Puglia, ed unendosi al duca d'Eboll, compose po esercito di dodici mila soldati, fanti e cavalieri , ajutati da molte navi che radevano i liti , ora più lenti ora più celeri come in terra l'esercito. E l' Infante, nel tempo stesso, adoperando arti civili, chiamò con editto tutti i baroni del regno a giurar fede al nuovo impero; prefisse i tempi, minacciò le pene a' trasgressori. E giorni appres-- Iso . il 15 di giugno dell' anno 1731 , fece pubblico il decreto di Filippo V , , che cedeva le sue ragioni antiche e nuove su le Sicilie, nnite in regno libero, a Carlo suo figliuolo, nato dalle felici pozze con Elisabetta Farnese. Il qual nuovo re si fece chiamare Carlo per la grazia di Dio re delle due Sicilie e di Gerusalemme, Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza e Castro, gran principe ereditario della Toscana. E disegnò le armi, appestando alle nazionali delle due Sicilie tre gigli d'oro per la casa di Spagna, sei di azzurro per la Farnese, e sei palle rosse per quella de' Medici. Si ripeterono le feste civili, le ecclesiastiche, e il re ne aggiunse altra popolare, la coccagna, macchina vasta, raffigurante gli Orti Esperidi, abbondante di grasce donate alla avidità e destrezza di popolari : perciocchè i luoghi erano aperti , ma intrigati , e la presa difficile. Carlo dall'alto della reggia

govenilmente godeva i piacevoli accidenti della festa, quando la macchina, "1734 mal congegnata, caricata di gente, repentinumente in una parte precipitò, rittando nelle rovine i soprastanti e opprimendo i sottopati. Molti morrono, furono i feriti a centinaja; la piazza si spopolò: Carlo con decreto vietò simili feste all' avvenire.

XXV. Primo atto del sovrano potere fu il creare Bernardo Tanucci ministro per la giustizia. All'arrivo in Puglia dell'esercito spagnuolo, il vicere intimidito e veramente inutile alla guerra, montò in nave e partì, seco traendo il general Caraffa, accusato dal conte Traun e chiamato a Vienna dall' imperatore per patir biasimo e pene; mercede indegna al buon consiglio dato e non accolto. Il principe Belmonte restò capo degli Alemanni, ottomila soldati, avventicci, più che ordinati, varii di patria e di lingua, nuovi la più parte alla disciplina e alla guerra. Il qual Belmonte, dopo aver campeggiate la Basilicata e le Puglie, pose le atanze in Bari per più comodo vivere, non per avvedimento di guerra, avvegnache nessun opera forte aggiunse alle mura di quella città, ed all'apparire de contrarii, lasciato in Bari piccolo presidio, accampò l'esercito in Bitonto, città più forte per più saldi ripari e per munito castello e lunghe linee di fossi e muri nella campagna: lavoro di agricoltura, utile non di meno alle difese. Pose nella città millecinquecento soldati, manco atti alle battaglie; achierò le altre genti dietro i mpri e i fosai della campagna; accampò la cavalleria su la diritta dell'esercito : ridusse a castelli due monasteri collocati acconciamente alle ali estreme della sua linea . E ciò fatto, attese gli assalti del nemico .

Il quale volse anch' egli le sue colonne da Bari a Bitonto, avendo schiere maggiori usate alla guerra, cavalleria doppia della contraria ed artiglierie copiose. Giunto a vista degli Alemanni, accampò: e nel aecuente mattino. 25 maggio di quell' anno 4734, spiegò le ordinanze, soperchiando la fronte nemica, e ponendo fanti contro fanti, cavalli contro cavalli, ed altra cavalleria, di che abbondava, su l'ala diritta per correre la campagna e per gli eventi. Tentò gli Alemanni con poche genti; e trovata resiatenza, retrocedè confusamente sperando che il nemico, fatto ardito, uscisse dai ripari ad inseguirlo: ma poi che le simulazioni non ingannarono il Belmonte, Montemar sperò vittoria dall'aperta forza, e movendo i fatti, apingendo i cavalli, accendendo le artiglierie, fece auonare ad assalto i tamburi e le trombe. Alle quali viste trepidarono i cavalieri alemanni; e dopo brevo ondeggiare ruppero in fuga disordinatamente verso Bari , fuorchè il colonnello Villani con duecento usseri, cho, pure fuggendo, ma ordinato, prese il cammino degli Abruzzi e si ricoverò in Pescara. La partenza de' cavalieri, non attesa e così celere che parve diserzione non fuga, abalordi le altre schiere; e per fino il generale Belmonte ed il principe Strongoli , altro generale agli stipendi di Cesare, lasciato il campo seguirono I fuggitivi. La vittoria di Montemar fa corta e chiara; chè ae la guerra due altre ore durò per combattimenti singolari, inntili ed ingloriosi, fu solamente perchè mancava nel campo di Cesare chi ordinasse di arrendersi. Furono espugnati i due conventi, si diedero nello stesso giorno la città e il castello di Bitonto, si diede al di vegnente la città di Bari: mille degli Alemanni morti o feriti, prigione il resto; preda del vincitore armi, attrezzi, bagagli; e suo trofeo ventitre stendardi. Perdè l'esercito spagnuolo trecento morti o feriti, e furono prezzo della conquista di un regno e della gloria che ne colse il coute di Montemar, meno per sua virtù che per gli errori del nemico.

Doveva il Belmonte far sua base gli Abruzzi, liberi di Spagnuoli, con la ben munita fortezza di Pescara ed i forti castelli d' Aquila e Civitella: doveva ne' due mesi che oziosamente vagò per le Puglie, preparare i campi a combattere: doveva, così indugiando, instruire e agguerrire i soldati venuti di Croazia, per dar tempo a' promessi ajuti d' Alemagna; o, quando in tutto fosse stata avversa la sorte, doveva combattere sotto le mura di Pescara, sostenuto da una fortezza, da un presidio e dal fiume. Se a' maestri di guerra fosse dato lo scegliere le parti del Montemar o del Belmonte, nessuno forse prenderebbe quelle che furono vincitrici : e perciò venne al Bolmonte mala fama, non merituta d' infedeltà, come calunnia spargeva, ben dovuta d'ignoranza. Caddero senza guerra, per il solo romore della battaglia di Bitonto, i castelli delle Puglie, eccetto Brindisi e Lecce. Buona schiera di Spagnuoli si avviò per gli Abruzzi; Montemar con le altre squadre tornò in Napali; dei prigionieri alemanni tremilacingnecento passarono agli stipendi di Carlo; nuovi soccorsi d' uomini , di navi e d'armi venivano di Spagna e di Toscana. I principii di regno erano tuttodi più felicl, e perciò nuove feste nella città. Giunto il Montemar, andò alla reggia: e il re, sedendo a tavola di stato pubblica, siccome era costume, fece col figlio liete accoglienze al vincitore, il quale, decoroso e modesto, rispondeva con gl'inchini alle grazie. Carlo in idioma spagnuolo dimando (come si usa quando mancu subietto al discorso): « che nuove abbiamo , Montemar ? » E quegli : « Che i vostri nemici han dovuto cedere alle vostre armi; che tutti, o estinti o prigioni, onorano la vittoria; che le vostre schiere combatterono con egual valore, ma furono più invidiate le Vallone. » I circostanti maravigliando il debole richiedere del re, ammirarono il bel rispondere del conte. Al quale nel seguente giorno il re dicde premii, onori, titolo di duca, e comando perpetuo del Castelnuovo. Dipoi fece alzare nel campo di Bitonto salda piramide . scrivendo nel marmo la felicità della battaglia, sotto qual re, con quali armi, per qual capitano: monumento che, dopo i racconti della istoria, rimane segno di superbia non di virtù.

Cederono alle armi spagnuole, l'un dieto l'altro, tutti i. castelli del Regno; e le piccole quernigioni alemane passarono a servit Carlo. L'isola di Lipari, minacciata da navi spagnuole, accettò lieta il nuovo dominio. Le sole maggiori fortezze, Pessara, Capua, Gaeta resistevano, Ma di 29 di luglo Pessara capitolo: le fortificazioni; benchè del genere moderno, difettano nella giactura, nel rilievo, nella manozara di opere esteriori ; e sebben tali, resisterono a lungo assedio, nè il generale Torres abbassò la bandiera miperiale prima che losse aperta l'arga breccia e tanto agevole da uscir per essa con la guernigione: onore che ottenne in mercede di virtì, sempre dal mondo, e veino da nemici ammirata in querra. Oltre alle riferite cose.

nessun' altra di quello assedio è memorabile .

XXVI. E quasi ne modesimi giorni, a' 6 di agosto, la Intrezza di Galei airrese. Giova nelle storie presenti adar trigiliando alcuno vección memorie, che senza tai ricordi rimarrebbero peregrine erudizioni di poche menti. Le prime mura di quella citili furno alzate, come dice antice tradizione, da' Troiani; ed Enea le diede nome dal nome della sua nutrice ivi sepolta. Subto crebbe d'aomini e di ricchezza, e non capendo nelle prime mura si altargò in altre più vaste. Alfonso di Aragona vi alzo un castello. Carlo V. veduta la forza del longo e l'ampio porto sicuro a' legni di commercio e di querra, (sec chiudere la città di muri a fortezza; e ne' succedenti tempi

OSDI Duoro re volle aggiuscorry opera o nome: fal che nel 1734, quando Ogen Nuvo re vone aggusorry Opera o none: tal che nel 1724, quandi con che finhon na dogri e tal (Rul) lo la describa che finhon na latino and mar Tresson; il non-I' assedurono Si Spagnoui, era paco men d'ogsi e tale qual lo la descrivo.

Service su di pronontorio che finicio in sistuo nel mar Tyrino: il pronontorio nel la si ammono in mano il anno nel mar Tyrino: il pronontorio del mar Tyrino: il pronontori Sired su di aprononiorio che finisco di istimo nel mar Tirreno: Il prononiorio, che toli si allacza, fini diale il diale con mar Tirreno: Il prononiorio, che toli si allacza, fini diale il diale il diale con mar Tirreno: Il prote diale il diale il diale il diale il diale con mar Tirreno: Il prononiorio diale con marchine diale con servicio diale con marchine diale Montorio per les latt s'immerge in mare; il quarto scende a ripida e strictus.

Roche Gon concili co mon; il ra i deservi il quarto scende a ripida e strictus.

6 torre antichissama, data di Ostole, ile mare il quarto scende a ripida e strictus.

data di Ostole, ile mare della formo accorde a ripida e strictus. finche non conventer mont di Cauellona e d'Itri, Nella cima del promonnina del terreno, è party vanna a corre del forte del forte del promonparty vanna a corre del forte de Gorne à torre anuchissma, detta di Orbado: le mura della tortezza settudo di la colina dei terreno e pene vanno e forbado: le mura della tortezza settudo di parti. I ultimo piande i formando bassioni, cortum: ampoi a recerse d'ambienti particolo di particolo di discolo di la colora moderno d'ambienti di particolo di discolora moderno, non le Je Partí l'ultime Sponde, formando basioni, comingentianti, così che ogni punto s' dieso; vi ba la seinza macola sporgenti, angola por che le labertiva la suriura dal lucas. Seinza macola sona a non le suriura dal lucas. Seinza macola suriura del lucas di seinza macola del considera delle regale, Pero cae le l'appediva la natura del l'uogo. Non direi perfette quene caracte. Nella fronte di terra una seconda l'aggino a difinderite sal espaopero, no spresson e si rekiede buoo (negao e disoderie o despo-grante. Nella fonte di stra una seconda (negao e disoderie o despo-due fossi , due cammini coperti , sono maconda di manii della sia manii della seria.

Rnarie. Nella Irone di terra una acconda cina sta imanzi della prima en anti sono pa ficili le royine: nella seza derra la muniscono In dee due fossi due cummini operti, sure parte d'ami la muniscono. In due Alfonso i e nel bastione della brecia, che la massa della cittadella (il cestiola e la la massa della con della e vientiare. Alfonso c ner possione della orecta, che ha preso nome can la crota, quanto ne resta; è sigliata nel duro sisso calcare. Gritas, Qualita de resta - é agliata del des activas de Aflorché d'Abece de lla forteza anua de agravas activas con la crea mile e la quecca o Napoletan del Fourancia de Aflorché de Touranda del Fourancia de Aflorché de Af

Ajennoni e il Dioco della fariazza muni massariamenti farino i nessoni o septidanti del battilida sessoli erano in essa mine di mangli e in possi artificio i del battilida del battilid Alemani e ciaquecono Napoletan man, n assesso etamo di formò nessuni o poete attifica del battello del battello del battello che e del Montelevone e del composito del com formo: negatul o pechi articlieri una tanagtuone che il una provvigioni di monte della provvigioni di superiori così che il superiori così che il superiori di superiori così che il Appeltati per natura destri, di superiori di furon essectiat a manegore, con na Napolitan, per provision di Storre e vittore il comono. Napolitani per provisione dell'esse Intervition of Storra e witners, tenonous: abbondavano animo di Lina dirigeva le ofices con sectioni, sedicini, sedicini, e Edili abbondavano animo di Lina proceedando ber esami, sedicini, sedicini, abbonda animo di Lina proceedando ber esami, sedicini, abbonda di brevo di aguerra, armi, mechine, sedicini di abbonda vano alla strigeva le officie con sedicini, con r. t. dall' opposia parte u marchine. Mecadondo rebianti ; se però sporte do breve dendo residente de la sedicini se però sporte do breve de la guerra, armi, mecchine. Capari sera de la sedicini de la constanta de la sedicini de la constanta de la nerzi sprechiani; promini spisanoji, navi de guerra, arm procedendo per camo pro specia in breve Lempo la Urinciera di assendo o, componi della forteza errore in brecci la compo la Urinciera di assendo della forteza errore in breccia la controlattere di assendo della forteza errore in breccia la controlatte e della controlatte della c Processed of the common of the cannon de metar de productiva de la composition della composition Cannon della foregga percoper no brecchi-tra, also processor processor percoper no brecchi-tra, also processor proce vone ad scerenda. Abanana mana ta cittadella il duca mana la regiona processa proces to region in particular if there did not not suppressed in the process of the pro arro, malipless I for hom go order order vittors; c I carlo by sentent of some especial of setting of sources I vittors; c I carlo by sentent of some of the carlo by sentent of some of I received by the carlo setting of some esperator in buchi, commenta i vi anno il re con per con in consolito dei dell'in commenta i vi anno il re controlito dei controlito dei controlito dei controlito dei controlito per controlito per controlito dei controlito per controlito per controlito controlito per controlito co ca, la consignata del di il monocata il bernosa a consistente della propositi di consistente della propositi di consistente della consiste variatello, "were opidel preside project orbate out as a will also depth of units of preside proposed of the depth of the stad he commission of the community of the commission of the commi Vices is a consistent of the constant of the c Berrang Pech d'année par préconeri al nemico, e d'asse, E dos ce, la para vi moriron o emico, e consideration de final de para vi moriron o ; nulle si operation de final d'are, la sola de final d'are commune un pi spagnaggi d'accessive de final d'are commune un pi spagnaggi d'accessive de final d'are commune un pi spagnaggi d'accessive de final d'are commune un più spagnaggi d'accessive de final de fin 

one of Transition a way round to the surface of the The call year of the control of the ATH, an sense a Propoler of Datarsillar, in lord souls to prove the propoler of Datarsillar, in lord souls for the propoler of the delibert altro, shall to receive the propoler of the delibert altro, shall to receive the propoler of the delibert altro, shall be a propoler of the delibert altro, shall be a propoler of the delibert altro, and the the delibert altro, and

the state of the s the gift comp seems to parministic de potential cut in the seems of th warned point of the black of the control of the con all happy is the season of the 173 si volse alle cure interne dello stato; prese giuramento dagli Eletti della città ; raffermò per editti e religioni i giuramenti della baronia , e compose il ministern, il consiglio e la corte de' più grandi per nome, nobiltà e riccbezze. Providde le magistrature : accolse benignamente que' vicari di Cesare spediti dal vicerè nelle provincie : mandò vicari suoi , nobili anch' essi e venerati : rimise molte colpe; consulto i Seggi circa le gravezze da togliere. Favoriva la nobiltà per naturale propensione d'animo regio, e perchè, non ancora surto il terzo-stato, nobili e plebe componevano il popolo. Dal qual favore proveniva pubblico bene, perciocchè i baroni, grati a que' benefizi, o allettati dalle grandezze della reggia, o lusingati dalle ambizioni, venivano in città, alleggerendo di loro i vassalli ,. ed imparando costumi e forme di miglior civiltà. Na vennero a bruttare le beneficenze di Carlo il sospetto e la intemperanza. Erano nella città pochi partigani di Cesare (come no ingenera qualunque impero), deboli, spregievoli, desideranti le vittorie di quella parte, ed ingannando, più che altri, le speranze proprie con falsi racconti di guerra e di politica. Scherniti per lungo tempo dalla fortuna, scemando di numero e di audacia, perdevansi nelle disperazioni e nel nulla; ma dalle felicità reso più molle l'orecchio de governanti e più superbo il cuore, formarono parecchie Giunte , una nella città , altre nelle provincie, chiamate d' inconfidenza , destinate a punire per processi secreti e giudizi arbitrari i nemici del trono; disegnando con quell'alto nome alcuni miseri, e facendo di vote speranze o sterili sospiri nemicizie e reità di stato . Della giunta di Napoli era giudice tra molti Bernardo Tanucci, sconvenevole officio al grado e al nome, ma le prime ambizioni sono cieche.

I Seggi della città, invitati, come ind'etro ho detto, e adunati a consiglio per proporre l'abolizione di alcune imposte, grati a Carlo ed ambiziosi, pur confessando il non soffribile peso delle presenti taglie, pregavano a mantenerle; e di più a gradire gli universali sforzi nel donativo che offrivano di un milione di ducati. Così ven'va frodato il comun bene dagli affetti ed interessi di quel solo ceto, che mal rappresentava l'intero reame: avvegnachè il re per i bisogni della vicina spedizione di Sicilia rendè grazie al consiglio, confermò le taglie, accettò il dono; e poco appresso quei medesimi Seggi imposero alla nazione gravezze nuove. I quali falli, troppe volte ripetuti ora da senati, ora da'consigli de' re, ora da ministri, generarono nel popolo il desiderio di tal cosa che fosse efficace nell'avvenire ad impedirli. E questo mi è piaciuto accennare su gli inizii della mia fatica per far procedere insieme co' fatti la dimostrazione che i sociali sconvolgimenti sempre muovono da remote cagioni, crescono inosservati, e si palesano quando sono irrevocabili. Dimostrerà questa istoria (se la vita e le forze basteranno a' concetti ) che le opinioni, i bisogni, le opere, le rivoluzioni de' Napoletani furono effetti necessari delle presenti vicissitudini e che la sapienza di governo consiste nel discernere in ogni tempo il vero stato di un popolo, non confidando in certe false specie di libertà o di obbedienza.

XXVIII. L' Impresa di Sicila fa stabilita e appresatas. Era in quell'isola vicerò per lo Impreo il marchese Rubbi; e però che l'idea della guerra (contrastare al nemico per assedii) era comune ai due regni, reggeva la cittadella e i forti di Messina il principe di Lobkowitz, la fortezza di Sirarcuss di marchese Orsini di Roma, quella di Trapnai il general Carrea: pochi Alemanni guardavano il castello di Palermo e gli ultri dell'isola. Il popolo, bubbilonte a Gessen, desiderava Carlo per consucta vogle di novide perchè

l'odio à Tedeschi è anico c giusto nelle gent d'Italia, Era l'esercit spanio nronto a fluorere di cuntterdissimili continui forsito di attoborgi e I' othe "Toleschi è suice , s'usta nuic sont d'Isla. En l'escrite qui sitri, s'usta nuic sont d'Isla. En l'escrite qui sitri, s'usta nuic sont d'Isla. En l'escrite qui sitri, s'usta nuic sont d'Isla. En l'escrite qui sont de l'esta de cappe ed sautondemnia soldet, fornio di stichere.

(I' sola; duce surema c vicci ner Carlo surebut d'acce surema c vicci ner Carlo surebut d'acce du surebut d'acce de l'escrite qui s'escrite qui s'es After strument de compo e di associo;

Di Isoni i, duco supremo e di associo;

micareri di compo di disconio motto navi correrbitare i mare della compo di disconio di disconi minori, il cone di Marsilac ed il marchese di Grazia ficale; i popoli si accorda, il come di Grazia ficale; i popoli si accorda di marchese di Grazia ficale; i popoli si accorda di marchese di Grazia ficale; i popoli si accordinato di marche cono di marche di marche cono di m Tavenno anuca, p. natuna seconda, l. armata salpà da parti di Napoli e napo
""" and a Robertno, Mondilica a Mesco, Amesco corso divissa, Montilio e napo

""" a Robertno, Mondilica a Mesco, Amesco corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

"" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Amesco, Corso divissa, Montilio e napo

""" a Mesco, Ame A 23 di agono di quell'anno 1731. A merzo corso divisa Montennar volsci D Pritto a Polermo, Moralline 3 Messim, Cuando in Pallermo di Salema, il vicenti minarco corso divisa Montennar volsci Messim, Cuando in Pallermo di Roperso d do pruo a raurmo, Auranac a Massina. Quando in Palermo si scoperso n massirilo di Spassa, il vicerò impero per Madia, i Todiscolti si colescero nel massirilo : o 1 papolo, scolito di freni della fischolta e del linuori tutamiliarari naviglio di Spaga, il vierè imbarci per Mala, i Tedeschi si chiasero ne cata antici della antici con provana anniali sensi della antici con provana anniali sensi della antici con provana anniali sensi se del limore, immiliaro della controlla della antici con provana anniali sensi s Castello; e ; popolo, scollo da fresi della Edelta e del limore, tumultarva na gli amici della quoce correvono armati per la sciurezza della Città, et a comunica invio denutati al Montenna, manoi di chia controli Città, et nacci di chia controli controli della controli controli della contro il comune invio deputati al Montenar, nunci di obbedienza e di allegrezza. Egli, preceduto degli editti di Carlo starcato il 29 al porto di Solano, cutto il politico di composito propolitico di Carlo starcato il 29 al porto di Solano, cutto il cavi Egili, preceduto degli editti di Cario shacati i gali porto di Solanto, catro i preceduto degli editti di Cario shacati i gali porto di Solanto, catro di Cario di Ca apagnuoje il priocpe di l'obbovits deserto del castelli per accrescere in discrete del città del presido tedesco, si diede vente, alla Spagoa Furono forze dena citiadena e del castollo Gonzago.

città liberata del Presido tedesco, Gonzago.

pocco appresso le pracipali fortezzo assediato volcinas alla Sipogna. Formono del presido del presido del presido del pracipali fortezzo assediato a liberata gli altri forti. Per citta, internata dei Presidio Iedesco,
poco appresso le Principali fortezo assediade volitosa alla Sipaga, Furono
minacce o con poco guerra cedati. Intro il sono internata di altri forti procedati. Intro il sono internata con internata co Poco appresso le pincipali fortezzo sedidate o vogitosa sua circuminacce e con pera guerra cetati, tutta prisola compata per armi o per sua periodi del franca gli irrenaristi del compata per armi o per sua periodi del franca gli irrenaristi del compata per armi o per contrata del compata per armi o per contrata del dimacce o con poca guerra cordu. Accounte o bioccate, garante dellut. E pubblicando de fina del tuttar pada in la Dimacada, de fina del fireparada o ocupada per permit o per constituidad del fina del fireparada o ocupada per constituidad del fina Conta, t. publicando ja fana gli inter i dela occupata per international di Combarda, ja fana gli interpretational occupata per international di Combarda, per international occupata per international di Combarda, se solució di Solució del universata de combarda del Napon, in Lombarda, in German, in repurabil dominio di Carlo si stabili, German, in Siscillari in danni patti dan reggava, caddo in International di Carlo si stabili, sollecto ed discillari incaranto dalla certa fortuna, il Capag. Gli Spanoveni. Sempre minuccinado di Capag. Gli Spanoveni. sempre minuccinado somino di Callo si siapili sommo, i Scipini piegando dia remensi effectiva di Gallo si siapili sofficio di solicito piegando dia remensi si guere della di Callo si solicito di solicito di considerati di Scipini di Callo Scipini regions, oddo la fortza di con un silversale. Sentre in secundad sectionale, silversale soprata di con un secundad sectionale, silversale soprata di controla sectionale, silversale soprata di controla sectionale sectional was crondagino la forza femici, monti d'atin, più ci presenti presenta presenti presenti presenti presenti presenti presenti pres peggioratuo, e la tartezza: ma no, paden presi, guasto i esse comen de sego. E propie de la tartezza: ma no, paden presi, guasto i guasto i guasto i guasto i propie geda, paden presi guasto i guasto i propie propie con presi propie propie propie con control de la control propie pro Seminary agency premire co was in Camp, torna victorial as a dedication of the control of the co

bedentissing room towns of the code of the partial of the code of topen paisons for per one of the per For test 3 dust to the period of the committee of the com cale no per convision e a name di domontico servità nel la dissa di Restant, cale appropriate e a servita di domontico servità nel la marcha di la marcha di la compara di

Il dua de Concision , natio di d'auti gli cerciti Circo dell'accidente de Santo and Omostico cerciti Circo dell'accidente de Santo and Omostico cerciti Circo dell'accidente della per concentrato del conce 0. Outside § 1. me. fed 1 menchese of Stuterta di Lombaro...

Marciana ed Tapasa; (for scholare of Grenzia Rosele, Cand del Los del Rosele, Cand del Rosele, Ca Sheeps ed Tages and code of the code of th Signs: de sei de di Senja, Hereri I — conspiluziono di Siracusa «...
di Senja di Senia di Senia di Siracusa «...
di Senia di Senia di Senia di Siracusa «...
della senia di S as says of the property of Stracias attest.

I specific the property of the pr Configuration designs in the first first state of the sta to be a supported by the control of We the lame pair has a remeaso. So glid concer.

Outn long span pagnuola tarto che la principal concer.

Outn long span pagnuola tarto che la principal concer.

Outn long span pagnuola tarto che la principal concer.

1720. Convicto dal generale contrario, lodando e rallegrandolo protrasse la dimora fino alla notte. Ricominicate le office, continuavano nel seguenti giorni: una bomba del campo spegnuolo, caduta e fermatasi nella stanza dove il generalo Orsani riposato desinava, fu cagione che, viata imminente la morte, egli in animo votasse alla santa protettrice della città, se dal pericolo campava, rendere la fortezza. La bomba non sicoppò la fortezza fu resa. L'ultimo della guerra fu in Trapani. Esposib le roccab del presidi della Toscana erano possate alla sami di Sogona, la conquista del due regni al cominciare di luglio del 1731 prompitudo del conquista del consulta del consultata del consulta

XXIX. Quando non ancora era compiuta la guerra di Sicilia, Carlo si avviò per quell'isola, e traversando il Principato Ulteriore, le Puglie, parte di Basilicata e le Calabrie, spargeva regalmente le ricchezze di America mandate a lui dalla madre. Più che due mesi o mezzo, aapettando che la cittadella di Messina si arrendesse, viaggiò nel regno, troppo dedito alla caccia, per la quale i boschi ai preparavano con grandi spese. Cacciando una volta presso a Rosarno, colto da stemperata pioggia, si riparò in povero tugurio, e trovando giovine donna or ora agravata, volle che il bambino portasse il nome di Carlo; si fece suo patrino; donò di cento doppie d'oro la madre ( assegnò al fanciullo ducati venticinque al meae finchè in età di sette anni venisse alla reggia. Lo scrittore che ciò parra, e che pur di mille vanità empiè le sue meniorie, trovò meno degno di ricordanza il nome, il aeguito e la fine del'avventuroso fanciullo. Nella marina di Palmi sopra splendida nave Carlo imbarcò per Messina, e 'l principe Ruffo, che per baronale ambizione lo sperava in Scilla, suo feudo, deluso in quella speranza, compose altra specie di corteggio . Innumerevoli barche ornate de' segni di festa e di pace andarono incontro alla navo del re, e disposte a semicerchio lo accompagnavano. In cinque gondole meglio adornate non vedevi che donne le più belle di quella città, dove le donne son belle, gaiamente vestite, quali di loro affaticandosi liete a remi quali governando il timone, e le altro sonando istromenti e cantando a cadenze versi di allegrezza e presagi di comun bene. Lusinghe imitatrici della favola, che non però guastavano il cuore di Carlo, in tanta giovinezza temperato e severo. Con quol corteggio arrivò a Messina dove altre feste si fecero.

Due mesi appresso ando a Paiermo per via di mare, giucchò il proponimento di andar per terra fu diastoto dall'apprezza del luoghi deserti di abitatori e aelvaggi. Dopo maguifica centrata, Carlo l'ultimo giorno di magno convoco nel dumoni i tre Braccio o cei del pariamento (il baronale, p'ecclesiastico, il demaniale), e tutti i notabili per nobilità o grado: ed egli venuto in chiesse e computul d'ordamente i riti ascri, monto sul trono e ad alta voce (tenendo ferma la mano su i libri del Vangelo) giurò di mantenere i diritti del popolo, le raggioni del pariamento, i privilgei dolla città: e aodifistato al debito di re, invitò i presenti a giurare obbedienza e fede as ou imperio. Tutti giurareo: il sacro puto fra i saggetti ed il re fu statuto giorno nella chiesa istessa l'unzione e coronazione di Carlo; che fa simila le precedenti di altri diciotto re coronazione di Carlo; che fa simila lea precedenti di altri diciotto re coronazione di Carlo; che fa simila fica per pompa e ricchezza, perciocchò la corona, pesante diciannove once cinque di genne, quattorici di d'ore e di argento), costava un milione e

quatrocento quarantamia ducati. Foce coniare in abbondanza moneto d'oro, 171, en orac, e di argento, le meza-peza-ç con moto l'emato coronationia anno, che i tesorieri per tutto il cammino dalla chiesa alla reggia gettavano a pieggia nel popolo. Ciò fu il 3 di giugno dell'anno 1730, 'Quattro giorni diete ancorra alle pubblicho feste, e nel quinto il ro sopra ricchissima nave seguiato da gran numero di altri legni, feco spiegar le vede per Napoli, dove approbò il giorno 18 tra le accogienze universali e l'este tanto producate che volsero in sazietà e festidio. Quelle finite, cominciarono al re le curre di pace.

## CAPO TERZO

Governo di Carlo dopo assicurata la conquista sino alla vittoria di Velletri

XXX. Non potrò esporre il governo di Carlo per successione di tenuji e di cagioni 3 che la narrazione trapassi continutata di cossi no cosa, però che le leggi di liui dipendendo talora dai nitenzione di pubblico bene, più sepseso da occasioni o dal volere de sota genitori, o dall'osempio di Spagna, non erano somiglianti lo cause, non unico e permanente il consiglio: o qui parte dello stato fu mossa nel corso intero del suo regnare per infinito i prammatiche o dispacci senza legamento e senz' altra mira che di reggere secondo l'essi; e d'imperare. Mi sard dunque necessità rappresentare in complesso le sue riformo, onde apparisca nelle condizioni e nella civilà del soggetti quanta parre si dovorsos alla sociaza e alla mente del reggitori.

Essendo il discordine maggiore nei codici e nei magistrati, dovera essere prima opera di Carla comporre novello codice, che togliesse dalla napoletana giurisprudenza l'ingombro di undici legislazioni: ma faccindo alla spicciolata, ci ne diede una dodicesima, piu adatta invero alle circastanze del popolo, ma imperfetta e incompiuta quanto le precedenti. Non osò abbaltero i trovati errori: la leudalità, la nobilità, le pretensioni del ciero, inviviagi delle città, erano intoppi attorno a' quali si aggiravano i provvedimenti per restriegne co confianze i mali pubblici; che maggiore spienza o ardire avverbbe distrutti. Vero b. che l'ingegno della nostra chi, usato alle sovversioni degl'imperit dei d'amaratgiosi fatti della cività, misurando il passato con le ampiezze del presente, dico mediocri lo gesta ch'erano grandi no' socoli a lei i successi contro a' quali questa età vanamente cozzò, dirà infingardi e timidi noi, che pure in politicia poccammo di vodre o sast ruoppo.

La giurisprudenza evivle non mutò. Le leggi criminali variarono; me dettate ad occasioni, e nello sdegno per delitti pli frequenti o più crudeli, non serbavano le conveniculi proporzioni, così che mancava la guata e sapienta scala delle pene. Il procedimento civili di poco miglioro; orano sempre confuso le competenze; e sempre necessaria a sciorre i dubbi l' autorità del principe: i ministri raggiunti, i rimedi legali, tutti gli arbitri del vicerrale governo dravano. Il supremo consiglio d'altaia fu sbolite; al collegio Collaterale coago in Conosiglio di Stato; gil altri magistrati rimasere come inanzi, perchè il re aveva giurato non mutari. Di nulla migliorò il procedimento e riminale: restando in uso il precesso inquisitorio, cili servizzai.

1735 la tortura , la tassazione degl'indizi , le sentenze arbitrario , il comando del principe .

I dietti che ho toccato, e che in più opportuno luogo descriverò, cagionorono che i deltiti nel regno di Carlo fossero molti ed stroci: nolla sola città di Napoli numerava il censo giudiziario trentamila ladri: gli omicidii , le scorrerie, i furti violenti abbondavano nelle provincie, gli avvelenamenti nella città, tonto che il re crès un magistrato, la Giunta de Veleni, per discopririi e punriti. Prevalevano in quel delitto le donne, bastandovi le malragità del deboti, come piace al la nequizia del frotti Turcottà scoperta.

XXXI. Tali erano i codici. Carlo per paci e trattati con lontani regni ben provvide al commercio. Fermò concordia con l'impero ottomano; e per essa e per la riputazione del re cessarono le nimicizie co' Barbareschi. Fece nuovi patti di commercio e navigazione con la Svezia, la Danimarca, la Olanda: e gli antichi rinovò con la Spagna, la Francia, la Inghilterra . Nominò tanti consoli quante erano lo vie del nostro commercio; raccogliendo in una legge le regole del consolato, cioè podestà e diritti verso i nazionali, obblighi e ragioni verso gli esteri. Formi, un tribunale di commercio ; di otto giudici ( tre magistrati , tre baroni esercitati alle materie commerciali , due commercianti ) e di un presidente scelto tra i primi della nobiltà : il qual tribunale rivedeva in appello le sentenze de' consoli , decidova le gravi quistioni di commercio, e perchè inappellabile era detto supremo. Fece leggi per i fallimenti tanto severe che si direbbero tiranniche, so non attestasserole fraudi enormi e la corruzione de' commercianti . Altro magistrato col nome di Deputazione di Sanità vegliava a' contagi, a' lazzaretti, a' pericoli della salute pubblica per leggi tanto sagge quanto dava la scienza di quei tempi. Se dunque in un libro fossero stato con ordine registrate le disposizioni legislative che sparsamente si leggono in molti dispacci e prammatiche. avremmo avuto un codice di commercio, pieno, finito, e il vanto di percorrere di mezzo secolo gli altri stati d'Europa. Carlo fondò anche un collegio detto nautico; e per esso fu migliorata e prescritta la costruzione delle navi, formato il corpo de' piloti , istruiti gli artefici e i marinari. E , come altro mezzo di commercio e d'industria , chiamò gli Ebrei ; tollerati ne' passati secoli, poi molestati dalla ignoranza della plebe, indi scacciati per decreto di Carlo V. L'editto di Carlo Borbone era umano ed esemplare; concedeva sicurtà , libera professione di coscienza , libero commercio , diritti di cittadini, domicilio prefisso nolla città; non ad oltraggio come in altri regni cristiani, ma per più comoda e libera dimora. No vennoro in gran numero, con grandi ricchezzo, poi dirà questa istoria quali sorti ebbero o qual fine.

L'effetto delle riferite leggi fu sollection; però che i nostri porti si frequentavano da navi stranire, o i nostri mercit da merci: ma la bandiera napoletana poce navigava ne' mari altrui per gli errori della nostra interna naministrazione. Le mercanzie nostre erano i frutti della terra, che l'annona serrava e marciva nello canove: ogni vento, ogni metora facevano neuere scaresza di alcun prodotto; e s'impedita usiera le biada (gli olii, il vino, sole materie che ci abbondino. Era dunque necessità sostenere il il vino, sole materie che ci abbondino. Era dunque necessità sostenere il postro commercio col dinaza; e di giverno, ci oli visto, e credendo alle fallacie della bilancia commerciale, giudicò dannoso il traffico esterno, o valevole a ristorarsene gravara le nortata delle merci con dazi esorbianti, che registrò in alcune ordinanze, dette tariffi doganali. Ignorava che tali dazi si pazano di consumbicti, ma presto vidule errecere il prezzo dello

cose, venir più caro il vivere, scemare i valori produttivi, dechinare 1738 l'industria , scadere le ricchezze ,

XXXII. Fra lo descritte cure , Carlo , nell' anno 4738 , strinse matrimonio con Amalia Walburga figlia di Federico Augusto re di Polonia, giovinetta cho non compiva quindici anni, modesta, e di costumi pura e devota. Riverita nel viaggio per la Gormania , venerata dalle corti d'Italia , giunse a Portella, nostro confine, dove incontrossi al re sotto magnifico padiglione fra pompe a lei nuove. Rallegrava i due sposi gioventà di entrambi, regno felice, cuor pio, sacro nodo, piaceri vicini ed innocenti: ella, riverente e lieta, inchinò il ro, che sollecito a rilevarla, col nome di sposa e di regina la strinse al seno. Venuti nella città il 22 di giugno, differirono la cerimonia dell'ingresso al 2 di luglio. Nel qual giorno Carlo Instituì l'ordine cavalleresco di San Gennaro, che ha per insegna la croce terminata nelle punte da gigli, e in mezzo d'essa la immagine del santo in abito vescovile, col libro del vangelo, le ampolle del martirio, e motto, In sanguine fadus; pende la croco da una fascia di color rosso. Il re è gran-maestro : sessanta i cavalieri , scelti per antica nobiltà o presente grandezza . Sono statuti dell' Ordine : Portar fede alla cristiana cattolica religione ; serbare al re inviolabile fedeltà : udir la messa ogni di : comunicarsi nel giorno del precetto e nel festivo del santo; far celebrare, alla morte di un cavaliere dell'Ordine, solenne messa, e recitare l'uffizio de'morti, e prendere la communione; frequentare la cappella del santo; non fare, non accettare disfide a duello . E dipoi Benedette XIV aggiunse per ogni cavaliere l'assoluzione piena de' peccati , la successiva continua remissione nei di miracolosi del Santo tre volte l'anno, le plenarie indulgenze alla visita di tre chiese o altari; qualche dispensa dalle discipline del magro. Statuti e concessioni più convenienti a congreghe devote che ad ordine cavalleresco.

Poco prima dell'ordine di San Gennaro era stato fondato l'ordine militaro di San Carlo, designando la stella, gli statuti le vesti, gli affici. Non però furono eletti i cavalieri, nè allora nè mai più; e non si vidde l' ordine figurato nello scudo della corona. Io non ho saputo se la dimenticanza nascesse da ragione di stato o da incostanza, veramente insolita, di Carlo.

Questo re, pio di coscienza e di pratiche, inchinava in quel tempo alla Chiesa così per suo talento come per arte di governo . E poiche le ecclesiastiche riforme sono le opero niù oporevoli e sorprendenti di lui , uopo è che io le descriva dal principio alla fino. Non è già incredulo re, o re largo di coscienza che abbassi la pontificalo superbia, ma l'Infante don Carlo, cho nella chiesa di Bari, vestendo abito canonicale, offizia tra' canonici nel coro; che vestito d'umile sacco lava nella chiesa de' Pellegrini i piedi al povero, che serve a messa per acquistarne le indulgenze; cho ogni anno modella e compone di sue mani le figure e la capanna del natale di Cristo; che crede alla santità vivente del padre Pepe gesuita e del padre Rocco domenicano, frati scaltri ed ambiziosi.

XXXIII. Ho detto innanzi che il pontefice Clemente XII temporeggiò fra le parti spagnuola ed alemanna, finchè incerta pendeva la fortuna, aspettando per favorire il favorito da lei. L'anno 4735, nel di solenne di san Pietro, Carlo, già conquistatore sicuro e possessoro delle due Sicilie, tutte le fortezze espugnate, spartite le insegne dell'impero, preparata la sua coronazione nella metropoli di Palermo, spedì ambasciatore al pontefice il duca Sforza Cesarini con la chinea e la somma di settemila ducati di oro, tri17.8 buto de' re di Napoli. Il giorno stesso il principe di Santa Croce, ministro imperiale, offrì al pontefice il medesimo censo. La quale gara di obbedienza era finezza de duo re per ottenero, in argomento delle proprie ragioni sul contrastato regno, il suffragio del papa. Ma la guerra d'Italia era viva e dubbiosa; la chinea dell' Infante una novità, quella di Cesare un uso: non potevasi accettar la prima senza pontificale manifesto, bastava per la seconda il silenzio, e fu accettata. Carlo ne senti sdegno,

E poco appresso scoppiò in Roma tumulto contro gli uffiziali spagnuoli e napolitani, che mandati ad ingaggiar uomini per la milizia, e caduti in odio, furon minacciati, offesi, percossi, forzati a nascondersi dulla inferocita plebe. Il tumulto si estese a Velletri, dove altri ingaggiatori e soldati di Napoli stanziavane: e a tal si giunse nelle due città, che in Roma, sbarrate cinque porte, si custodirono le altre con doppie guardie popolari ; ed in Velletri, munita la città, barricate le strade, armata sotto sedici capitani la milizia urbana, si disposero gli animi alla guerra. Delle quali cose informato Carlo, rivocò da Roma i suoi ministri, scacciò di Napoli i ministri del papa: il ministro di Spagna uscì di Roma; il nunzio, poco prima partito per le Spagne , avvisato che non sarebbe ricevuto in quegli stati , si fermò a Baiona . Tutte le apparenzo furono di nemicizia . E frattanto i soldati cacciati da Velletri si fermarono in ordinanza, ed assaltata e presa la mal guardata città, uccisero alcuni del popolo, imprigionarono maggior pumero, disarmarono tutti ed imposero taglia, come a città vinta, di scudi quarantamila. Passano ad Ostia; saccheggiano le botteghe, incendiano le cananne de miseri fabbricatori di sale : e subito prorompendo a Palestrina le perdonano, per sedicimila scudi, il saccheggio. E peggio facevano se Carlo, non per arrestare quelle licenze, ma per segno di maggiore nemicizia verso Roma, non avesse comandato a quelle schiere di abbandonare le terre del papa , traendo seco i prigionieri di Velletri e le armi tolte . Il pontofice ricorse a sovrani della Francia e dell' Austria : ma Il primo

scherml all' inchiesta; il secondo, rammentati al papa i mancamenti fatti all' Impero, pure offriva di spediro a Roma numeroso forze a difesa dell' apostolica sede. Clemente rifiutò l'offerta, e chinandosi all' umiltà delle pre ghiere, mitigò gli animi de Borboni; i prigionieri di Velletri e tre romani trasteverini, capi del tumulto, chiesti dal governo di Napoli e qua venuti, dopo non breve pena di carcere e pubblica mostra di pentimento, furono, per grazia del re, lasciati liberi ; ma le armi ritenute . Lo sdegno in Carlo

rimase piuttosto ammorzato che spento.

E però il ministro Tanucci e parecchi napolitani di alto in gegno crederono acconcio il tempo a ravvivare le ragioni dello stato e del re: l' abate Genovesi, benchè in molta giovinezza, chiaro per lettere e per virtù, dopo aver vest, pentare in inche gette persone della chiesa, povere per voti, condimostrato quanta incluenza pie, generose . Altri altro proposero ; e sumavano, propose ribinine guardi, pro suppliche al re, pregava d'importe sopra i beni e sudla stessa citta, per suppircio di inicia i preziosi metaliji e convertire in moneta i preziosi metaliji dili ecciesiassici te logici comini, di nostra santa ed umile religione. Mosso da che soperennevanne al como di mando a Roma suo legato monsignor Galliani, uomo di nobile ingegno e libero quanto i tempi comportavano , il quale esponesse al pontefice le richieste o pretensioni del re: Nominare a vescovadi e nesse al pontence se indicato anch'egli, come i re potenti della cristianità, benetizi de suo rogari, data di conclave; ridurre a minor numero i conventi di

frati e monacho; imporre alcuno impedimento agli acquisti, ed alcuna libertà 1779 a' beni chiamati delle manimorte; cessaase la giuriadizione de' nunzi, il tri- <sup>1841</sup> hunale della nunziatura si chiudesse.

Il papa, dubbisoo e addelorato delle dimande chiamo congregazione di cardinali, che tutte le rigetti como contraria illa antiche ragioni della Santa Sedo. J. ambasciatoro non chetò; ma crescendo in pretensioni, chiese l'adempimento del decreto di Onorio II a pro di Ruggiero, pero che da Ruggiero discendeva Carlo, e da Onorio Clemento. Rammento altre concessioni di antichi pontello el antichi protello el antichi protello el antichi protello el antichi protello el antichi protenza dei Borboni, la fortuna di Carlo, 'la decrepitezza di Chemento e'i desidencio di giovare ai aun olipota Corsini, ch'era in corte di Napoli, vago di andare vicerè nella Sicilla, o forse pieno di più alte spenzae. Per i quali rispetti promise la investitura del conquistati regel al, re Carlo, e concesse la berretta cardinalizia all'infante di Spagna don Luigi. Lo sdegno dei due re fu placato; monsigno Gonzaga, nanzio trattenuto a Baiona, andò accetto a Madrid; e per la investitura di Carlo fu prefisso il 42 di maggio di quell'anno 4730.

XXIV. Nel qual giorno il cardinalo Troinon Acquaviva, ambasciatoro del re, con seguito di feudatari napopuletani e spagnuoii andò al Quirinale, dove il pontefec nella maggior pompa, circondato da cardinali, arcivescovi e vascovi, fece leggere la bolla d'investitura conforme alla antiche, dicendo Carlo VII, perchè settimo re di Napoli con quel nome. Ma, fosse politica o vaghezza, Carlo na appose il numero, e si chiambin negli editti e ne' trattati come innanzi della investitura. Queletti gli adegni col pontefice, monsignor Simonetti, iltrito in Noia, tornò nunzio nella città el i miniari di Vinano facero delle avvenute cose rimostranza al pontefice, che, accordo, non diede orecchia precessoni esposte da Galliani, precedose alla dominazione dei alle ricchezza del papoto, concedetto in dono ai re la bolla della crociata, precetto che per danari assolve di reprecetto che per danari assolve di d'irrectti del magro.

XXXV. Scordate col passar del tempo le scambievoli blandizie della concordia. Carlo dicendo che i trattati ed usi antichi non più convenivano al auo popolo, propose al papa novello concordato; e Clemente il concedeva. quando, lui morto nel 4739, auccesse al pontificato Benedetto XIV, cardinale Lambertini. Si sospesero le pratiche; sinchè alla fine, per dimande ripetute di Carlo, il papa nominò suo legato il cardinale Gonzaga; il re, il cardinale Acquaviva e lo ateaso monsignor Galliani arcivescovo di Tessalonica, i quali, convenuti il 2 di giugno del 4841, fermarono i patti del concordato che poco appresso, ratificati da' due principi, divennero leggi e regole di stato e di coscienza. Il reame di Napoli era veramente aconcertato dal diritti baronali e dalle immunità della Chiesa: quanto Carlo provedesse a' primi dirò a suo luogo; furono le seconde principali motivo al concordato. Si tolleravano tre specie d'immunità, reali, locali, personali. Per le reali le proprietà della Chiesa nulla pagavano dei pesi pubblici; altre proprietà di natura laicale andavano confuse alle ecclesiastiche, e molte franchigie, molti favori godevano le terre e le case dei ministri e delle persone della Chiesa: coaicchè le ricchezze, l'avarizia, il numero, l'ardimento del clero secolare e regolare facevano che la finanza, solamente sostenuta da poche terre e pochi cittadini, fosse stretta e cadente. Finchè durò la guerra, ora la prudenza de baroni, più spesso i doni della regina di Spagna, e sempre 1739 i consigli estremi e i prodotti forzati della necessità coprivano la povertà del fisco: ma, finite le sollecitudini e le venture della conquista, languiva lo Stato, e le stesse vicereali gravezzo non bastavano ; tanto più che sopravennero le spese di numerosa splendida corte, e i cresciuti bisogni pubblici per l'avanzata civiltà.

Le immunità locali orano degli asili. Dava asilo a' rei ogni chiesa, ogni cappella, i conventi, gli orti loro e i giardini, le caso , le botteghe , i forni che avevano muro comune o toccanti con la chiesa , le case de' parrochi . Così che, in tanta copia di protettori edifizi, trovavansi gli asili sempre a fianco al delitto; guardati da vescovi o cherici, e dal furore della plebe, che difendeva quelle ribalderie come religioni. Ugual danno veniva alla giustizia dalle immunità personali; però ebe al numero già troppo dei cherici si univano le squadre armate de vescovi, gl'infimi impiegati alle giurisdizioni ecclesiastiche, gli esattori delle decime, i sorvi, i coabitanti , le stesse (un tempo) concubine de' preti .

La corte di Roma, per amore di Carlo e per buon consiglio di serbarsi amico re fortunato o vicino, concordo che scemassero le tre specie di immunità. Gli antichi beni della Chiesa d'allora innanzi pagassero la metà de' tributi comuni; i nuovi acquisti l'intero: il censo dello Stato separasse dal patrimonio del clero le proprietà laicali confuse in esso per malizia o erroro: le franchigie fessero ridotte, i favori d'use rivocati. Si ristringesse alle chiese l'asilo, che rimarrà per pochi falli c leggieri . Definito lo stato ecclesiastico e ridotte le immunità personali , la ginrisdizione vescovile fosse circoscritta; la secolare di altrettanto ampliata : accresciute le difficoltà per le ordinazioni e le discipline de cherici a ristriguere il numero de preti. Un tribunale chiamato misto (perchè di giudici ecclesiastici e laici) decidesse in controversie che nascessero dal concordato.

Le speranze de' sapienti e de' liberi pensatori furono in parte appagate, in parte delnse. Della investitura, della chinea, de' donativi, de' benefizi sul patrimonio ecclesiastico, de' vescovadi da ridurre, de' preti e frati da minorare, della picna abolizione degli asili, come del foro ecclesiastico e delle immunità, e, per dirla in breve, dei maggiori interessi della monarchia non si fece parola nei patti o nelle conferenze del trattato. Abbondava l'animo ai negoziatori napolotani; maneava la speranza del successo. Lo stesso popolo, negoziaturi nepotosuri, medesimi che traevano benefizio dall' assoluta libertà, ignoranti o divoti, non la bramavano.

XXXVI. Il concordato diede motivo e principio a più grandi riforme : il

governo interpretando, estendendo, e talora soprausando que' patti, ordinò la govorno interpretanto de la companya ncgò effetto alle bolle papali non accettate dal re ; impedì nuovi acquisti ; bandì impotenti le censure dei vescovi , se i regnicoli v' incorressero per bandi impocutu i comandi del principe. Tutte o presso che tutte del clero punite . Due Padri di alto grado nell' Ordine loro si opposero in causa di asilo al Due Padri ui aito giano di astro per forza dalla chiesa i rifugiati. giudice del luogo; carro, saminiosamente i due frati. Devota famiglia di Abruzzo erge chiesa in vou ai sauno per regia permissione, poiche legge di Carlo vietava fondar nuove chiese senza regia permissione, comandò che Cario vietava ionuar nuove civile o abbattuta: ma zelo di religione non perquella fosse data du asse dans la composition all'edifizio, fu per pubblico esempio

demolita. Negò licenza di fondaro nuovi callegi di gesutti, e per le troppe tre insistenza e superbia dell'Ordine, rammentando il voto di povertà, gli <sup>174</sup> probì con legge i nuovi acquisti. Simili provvidenze erano condinue: e però debbe dirsi a pregio di Carlo che nelle relazioni con la chiesa, egli prima per trattati o per leggi tolse gl'impedimenti alla civilià, e poi per opere

agevolò il sentiero a novelli progressi.

XXXVII. Per trarre giovamento da patti del concordato su le immunità reali, hisognava conoscere appunto i possessi della chiesa, a similmente de feudi, delle comunità, de pli luoghi laicali, delle pubbliche fondazioni. La attaitica, oggi si chiara, re ignotai que 'empi; ma una specie di lei (che necessariamente songe, benché informe, ne 'principii di ogni civilla) so dire alla mente del reggioti ottoschè vogliano governare un popole non put coi modi della prepotente ignoranza, cich segreto ed arbitrario, na com con consideratione del proposito del proposito del proposito con consideratione del proposito del proposito con consideratione del proposito del proposito con consideratione del proposito del proposi

l'ordinarono, introducendovi molte parti di statistica universale. Posando l'opera sulle volontarie rivelazioni, i semplici, gli onesti palesavano il vero; gli scaltri mentivano : fu mirabile sincerità ne' migliori dello stato e negli ultimi del popolo; come le discordanze e le menzogne ne' curiali, ne chierici, nei baroni. I privilegi di alcune città mantenuti per gli editti di Filippo V e dello stesso Carlo; le terre feudali soggette alle proprie leggi; alcune immunità della chiesa riconosciute nel concordato impedivano la celerità del lavoro, ma essendo salda e continua l'opera del governo, il catasto fu compiuto, e comunque imperfetto triplicò la entrata pubblica, diede alcun riatoro alla classe più misera de' cittadini; molte passate fraudi rivelò, molte per lo avvenire impedì. E più sarebbe stato il benefizio, se il Tanucci o Carlo intendevano le regole della finanza; fu mantenuto il testatico, la sola vita era cagion di tributo; si tolleravano gravezze alle spese ed all'entrate, molte rendite di doppio aspetto doppiamente pagavano al fisco, molte altre sfuggivano alle imposte, pagavano le srti e i mestieri, non pagavano le professioni dette nobili , come di medico , di avvocato , di giudice , per astuzia e brighe di coatoro. Gli arrendamenti, specie di dazi indiretti, disordinavano le private industrie; quello del tabacco, victando la coltivazione libera della pianta, per piccolo finanziero guadagno diatruggeva gran frutto delle nostre terre . E non fa maraviglia che la finanza foase mal regolata nel 1740, se a di nostri in nessuno stato de' più civili si vede ordinata del tutto con le regole della acienza e dell' utile universale . Frattanto il concordato, il catasto, il senno di Carlo, la parsimonia del Tanucci fecero contento il popolo e così copioso l' erario, che soperchiando a' bisogni bastasse a monumenti di grandezza .

XXXVIII. Ma però che breve o interrotta suole essere la felicità di un regno, sorse nuova guerra, e per essa nuovi pericoli e maggiori spese. Sin dall' anno 1737 era morto Gian-Gastone gran duca di Toscana, ultimo della casa Medicea, e spenta in lui la invitta tamiglia. Filippo V e Carlo re di

COLLETTA

[5] Napoli si chiamarono eredi al trono di Toscana; nudo titolo, che non mosse alla guerra gli altri re pretendenti. Ma tre anni appresso, nel 1740, morto l'imperatore Carlo VI, si ridestò la sopita ambizione di Filippo V agli stati di Milano, Parma e Piacenza. Elisabetta sua mogle accendeva gl' impeti del re per insazietà d' impero e per dare un trono al secondo figlio don Filippo. Era quel re di Spagna infingardo, crudelmento divorato , trascurante di governo, vario, timido, sospettoso; ma cupido di trattar la guerra per ministri. Perciò collegarsi co' nemici della regina di Ungheria Maria Teresa. figlia del merto imperatore Carlo VI, apprestare eserciti , spedirne in Italia . comandare al figlio re di Napoli di unire alle schiere spagnuolo più potesse de' suoi reami, amare e muovere numeroso navilio, spandere editti, empire del grido di guerra l'Italia e l' Europa, furono concetti di un giorno, opere di breve tempo. Gli eserciti spagnuoli, retti dal duca di Montemar, e dodici mila Napole

tani, dal duca di Castropignano, s' unirono a Pesaro sotto il sommo impero del Montemar. Alemanni e Savoiardi, tumultuariamente radunati nella Lombardia, comandati dal conte di Lobkowitz andarono incontro al nemico. Benchè uguali le forze, uguali le speranze, incerte le fortune delle due parti, pure gli Alemanni andavano arditamente; gli Spagnuoli si arrestarono a Castel franco. E però che il duca di Modena si era accostato alle parti di Spagna, fu presa da Lobkowitz la sua città, occupata Reggio , espugnata Mirandola , ridotte Sesto e Monte Alfonso : poco restava del ducato, e' i Montemar , timido e lento , non soccorreva l'infelice alleato ; e quasi in presenza numerando i colpi del nemico, stava como spettatore delle rovine . Alfin mosse come fuggitivo d'innanzi a Lobkowitz.

XXXIX. In quel tempo naviglio inglese, che il commodoro Marteen dirigeva, entrò nel golfo di Napoli, e non facendo i consueti saluti a porto amico, spedi ambasciatore, che ad un ministro di Carlo disse: « La gran amico, speci ambiesanos, i a gran gran a gran propone al go-» Brettagna, controurate un Austra, austra d'Italia: se il re l'accetta , ris verno delle Sicile frequente dell'esercito di Montemar: se la rifiuta, si a chami le squaur reportante su che l'armata bordeggiante nel golfo al a ppareccui a proma ganta, pri E per la esatta misura del tempo, cavò di tasca l'oriuolo e disso l'ora. per la esatta misura dei cempo, sono di presidio ; il Porto, la darsena,

Era la citta senza direse di unaccioni di popolo costernato. Mancava il tempo la reggia non munut, non guerono, apper la corte, erano timidi i ministri; alle opere ed al consigno, son considerat unultuariamente chiamati da Carlo, e perciò turbato il senno de consiglieri tumultuariamente chiamati da Carlo, e perciò turbato il senuo de cone processoria del carlo, fu accettata la neutralità; e per lettere che il superbo arraldo legger volle, fu accettata la neutranca ; e per sente de la constitución de la comandato al duca di Castropignano di tornare con l'esercito pel Regno. fu comandato al que ut usassipinguata de la comandato al que ut usassipinguata de la comandata Altre lettere segrete narrayanu en annual de la compania e ambasciatori ne informarono le corti di Francia e di Spagna, e l'infante don Filippo, che guerreggiava un annuale della fermata neutralità il navilio tedeschi. Scomparve nel giorno istesso della fermata neutralità il navilio trdeschi. Scomparve nel giorno istesso della città i cutralità il navilio inglese. Carlo, tardi provvedendo alla difesa della città , fortificò il porto , inglese. Carlo, tardi provvegendo ano un antico il porto, alzò trinciere e batterie interno al golfo, le muni di camponi e solidati. E alzò trinciere e batterie interno ai gono, icano di altrinoni e soldati. È ripensando alla patità ingiuria, vedendo suscitate contro Italia le ambizioni ripensando alla patita ingiuria, veuenou suscenti.

1 tatta le amblizioni di tutti i principi, dubbio il fine della guerra, vaciliante la fede, non mai di tutti i principi , dubbio il une ocno guarra, una tede , non mai certo il sacramento di alcun re, sperò assicurate la sua corona e la quiete certo il sacramento di alcun re, epero associate del curona e la quiete del regno con volgere all'armi le proprie ricchezze, le nuove entrate del fisco, le passioni e gl'interessi del popelo. Bistaurò molte navi, altre fece ria a nuovo; fondò fabbr ca di cannoni, archibugi, macchie di guerra; coscrisse <sup>till</sup> novello esercito per provincie, adidiadone i primi officii si suoi soggetti; radunò armi e munizioni. Così preparato, mirando alle cose d'Italia, modesto e giuso recevera lo stato.

Il doca di Moniemar, menomato degli sjuti di Napoli, divenne più lumoso verso il nemico, più veloce a ritiursia, e i suo re, incolpandogli le sventure di quella guerra, lo rivocò e il tenne dislavorito e lontano venti leghe dalla reggia e dalla ettà. Il conte di Gages, di maggio frame el animo, venne capitano agli Spegnodi: gli snimo, il mosse; combatti pi violo co vincente o pedrette; ma, non porri di numero al nemico, ai ritiusse nel contento della marcina di nemico, mi ritiusse nel tra sponda, minaccisso così per il critimato Loblovitta econopia sull'uta sponda, minaccisso così per il critimato dell'esercito como per gli clitti della sua regia.

La quale, ambiziosa come donna, credeva certa la conquista del reame, per la novità del re, le poche milizie non usate alla guerra, ed il mobile ingegno dei Napoletani; mentre dalle sue parti esercito grosso o vincitore, capitano felice, gran numero di partigiani nel popolo. Più incitavano l'animo regio e femminile i ministri di lei nella corte di Roma; e alquanti Napoletani, esuli volontari e discacciati dal governo di Carlo, uomini (conforme vuole il loro stato) poveri, speranzosi, promettitori di larghi ajuti e di congiure; instigatori alla guerra contro lu patria per brama di ritorno e di vendetta. Maria Teresa, regina d'Ungheria, imperatrice de' Romani, prometteva per editto a' popoli delle Sicilie disgravare i tributi , confermare gli antichi privilegi, altri conferirne, discacciare l'avara riprovata setta degli ebrei , disserrare le prigioni , concedere impunità, premii, mercedi, accrescere l'annona, scemare i prezzi del vitto: e dopo ciò, vantando gli affetti del popolo alla casa di Cesare, veniva tentando le ambizioni de' grandi, la incostanza della plebe; e simulando sccreti accordi per inanimare le sue parti e insospettire il governo.

XL. E sì che il re, informato di que' fatti, adunò congresso nella reggia, ed esponendo la naturale alleanza con la Spagna, ma la fermata neutralità con l'Inghilterra; il desiderio e'il bisogno di pace, ma le presenti necessità di gnerra, il pericolo di muovere l'esercito, il pericolo di tenerlo ozioso, la scarsezza dell' erario, ma il danno certo di alimentare due eserciti stranieri, e veder le provincie devastate per accampamenti e per battaglie , la fedeltà de' popoli e la incostanza dell' umano ingegno e della fortuna : tali cose ed altre rammentando e contraponendo, dimandava consiglio. Raro avviene nelle numerose adunanze la uniformità de' voti , e più raro che qualche sentenza vile o timida non trovi chi la dica e chi la secondi. La guerra era meno dannosa della pace, lo starsi ozioso aspettando gli eventi era certa servitù della Spagna o dell'Impero: e fra tanto le opinioni del congresso pendevano per non so quale religiosa, osservanza della neutralità; e'l buon Carlo per amor di qu'ete, aspettando favori dal tempo e dalla sorte, irresoluto ed incerto sperdeva i giorni. Quando lettere di Filippo e di Elisabetta suoi genitori, rimproveratolo di quella incertezza e tardanza, numerati i pericoli, mostrato ad esempio l'animo dell'Infante Filippo nelle ostinate guerre di Lombardia, ricordate le gesta della casa, lo incitavano all'armi ed alla guerra.

Ed allora Carlo, rimosse le dubbiezze, nè più attesi i paurosi consigli

ca del duca Montallegre (cortigiano piacevole nella reggia, sennato e valente ai negozii di pace, non atto e non inchinato alle milizie, buon consigliero nella quiete, pessimo nei pericoli de'regni) adunò e mosse le schiere , prima promulgando un editto che diceva: « La neutralità promessa all' Inghilterra « offendeva gl' interessi della mia casa , gli affetti della mia farniglia , il bene a del mio popolo, il debito e la dignità di re; ed io la promisi per evitare « all'amata ed allora sprovvista città il bombardamento e i danni minacciati a da un' armata loglese venuta nel golfo e nel porto improvvisamente nemica. " Ma comunque acerba quella promessa, e comunque data, perchè di re, « fu mantenuta: rivocai l'esercito combattente sul Po ; gli eserciti di mio a padre, menomati di quello ajuto, pericolarono: i porti furono chiusi alle a navi spagnuole, il commercio impedito, negati i soccorsi, e per la opposta a parte tutto concesso alla bandiera della Inghilterra. Mercede a tanti danni « e dolori ; ricompensa di tanta fede , poderoso esercito tedesco secondato a da navi inglesi , fingendo d'inseguire poche schiere spagnuole , sta per a valicare il Tronto, portar guerra negli stati di Napoli , e , se vincesse , « scacciarne il re. La neutralità è dunque rotta , e rotta per essi . Io , con « le forze de' miei regni , con la giustizia della nostra causa , e co' soccorsi « che prego da Dio, andro a confondere quegl'iniqui disegni. »

Il re medesimo volca guidare in Abruzzo ventimila soldati per unirli a que di Spagna, constituire una reggenza per governo dello stato, ricoverare in Gaeta la giovine sposa e la bambina di poco nata. Pubblicati gli editti e eli apparati, fu grande spavento e dolore nel popolo; cinque Eletti della città, mentre la moltitudine stava mesta ed affoliata nella piazza della reggia, pregarono a Carlo non disertasse il regal palagio del nome de Borbon: gia, pregarono a carro non lasclasso la regina e la Infanta alla fede del popolo, custoditrice più valida che i muri di Goeta. Ma quegli, riferite le grazie, non mutò consiglio, dicendo che in aperta città il solo timore di nemico assalto, e lo zelo medesimo incinta. Confidava delle guerone e de cutadum anto che in quel giorno farebbe liberi tutti quei nelis federia universule, e dina delitti di inconfidenza, partigliani di quei tristi e miseri tenuti prigioni per delitti di inconfidenza, partigliani di quei Tetristi e miseri tenuti prigoni po deschi ch' egli andava a combattere con l'armi. Usano i re tiranni imprideschi ch' egu andava e comocati. Carlo libera i rei . Lo quali magnanimità gionare ne pericui uno gi inicolati. Il divulgate produssero nel popolo tanto amore e tento zelo che pareva famiglia, divulgate produssrru nei popula sur manifestato il suo disclegtio all' editto non Stato. La numa, vope de la sua fedelta della imperatrice regina, perchè osava tentare la sua fedeltà , con foglio della mperatrice region, por la contra della giuramenti i rappresentanti della città scritto e per deputati muoto e cana sostegno della guerra, promisero vetdando al re trecento mila queau pri conseguira di guerra durava e la civada nel la civa durava e la tovaglie quante bisognassero min cassanti mando per la città voci ed augurii plebe a crocchi, a mottutuum, auue-us germani de regali de voct ed augurii di felicità e di onore. Tra quali fortunati presagi la regali famiglia parti, la di felicità e di onore. 17a quan anticono per la fabruzzi , dove raggiungerebbo

ie sue schère.

XLI. Prima ch'elle si unissero all'esercito spagnuolo, il generale tedesco. 
Reun, con potente mano di fanti e cavalieri, passito il Tronto, campeggiava 
quelle estreme parti degli Abruzi, e tuttodi le solta obtavati; contra 
temporeggiando, però che Brous aspettava l'esercito di Lobkowitz. Contre 
temporeggiando, però che Brous aspettava l'esercito di Lobkowitz.

temporeggiando, però che Brous aspettava l'esercito di Lobkowitz.

contre 
di Gages quello di Carlo. Avvenno in quel tempo faisolara contra 
di Gages quello di Carlo. Avvenno in quel tempo faisolara contra 
di Gages quello di Carlo. Avvenno in quel tempo faisolara contra 
di Gages quello di Carlo. Avvenno quello di Peggiirinci 
di Gages quello di Carlo. Avvenno quello di Peggiirinci 
di Carlo. 

to contra 
di Gages quello di Carlo. Avvenno 
di Gages quello di Carlo. 
di Gages quello di Carlo. 
di Gages quello di Carlo. 
di Gages 
di Gage

drappello di cavalieri unghero: veduto il suo peggio se restava a cavallo, "
di siecsee, e anodata la spoila, scitto per odinanza di que reggimento combattè con tanta felicità e valore che uccise sette de nemici, altri feri, altri
rigo, si cle rimanto vinictore al campo, raccoles le spoglio catil, baptato
di sangue proprio e di altrul tornò al campo spagnolo dove, deponendo
di sangue proprio e di altrul tornò al campo spagnolo dove, deponendo
lo di sangue sono di cara di

Avanzavano sul Tronto per opposte strade Lobkow tz e Carlo. Vi giunsero, ed ognuno d'essi rassegnò le sue schiere. Lobkowitz, già chiaro per le gesta di Boemia, reggeva ventimila fanti, seimila cavalieri; succedevano gli stormi di Transilvani, Illirici, Croati, usciti dalle loro foreste per comando della regina, e, sotto specie di guerrieri, predatori e ladroni; quindi altre truppe di fuggitivi, disertori e ladroni che, guerreggiando a modo libero e leggero, erano chiamati centurie sciolte; compievano quell' esercito duemila cavalieri ungheresi, che, volontari ed arditi, a modo de' Parti, campeggiavano vasto paese, infestavano le strade, predavano viveri, armi ed nomini, esploravano i campi e le mosse. Era dunque l'esercito tedesco forte almeno di trentacinquemila combattenti; ma la fama o la prudenza de capi aggrandiva il numero e la possanza. Carlo teneva il sommo impero sopra Spagnuoli e Napolitani. Erano i primi, undici reggimenti di fanti, tre squadre di cavalieri, cinquecento cavalleggieri, trecento guardie a cavallo del duca di Modena. che, profugo da' suoi stati e fedele alla causa di Spagna, militava sotto il conte di Gages; erano quelle guardie Ungheri la più parte, passati per diserzione agli stipendii spagnuoli; messi perciò dalla mala fortuna o dal malo ingegno nella disperata vicenda di vincere o morire. Compiva l'esercito spagnuolo (ventimila soldati) un regggimento di fanti catalani, leggieri di vesti e d'armi, atti alle imboscate, celeri a' movimenti, sprezzatori del nemico e della morte. Il conte di Gages guidava le dette schiere, usato alla guerra rna stanche.

I Napoletani rassegnavano ventiduo reggimenti di fanti, cinque squadroni di cavalleria (diecinovemila soldati); il duca di Castropignano n'era il capo. Ginque reggimenti erano nuovi; tutto il resto agguerrito, sa in Italia sotto Montemar e l'infante Filippo, sia negli assedii delle fortezze delle due Sicilie, o per fino in Africa presso Trano coantro le frocissime nazioni del Mori.

Le Artiglierie d'ambe le parti abbondavano; soperchiavano nell'esercito di Carlo le macchine di guerra diretto dal conto Gazola piacentino, chiaro per matematiche dottrine e per ingegno; molte navi niglesi obbell'unano a Lobkowitz, le proprien navi a Carlo. Prevaleva per numero l'esercito Borboniano, per grido l'alemanno. Questo accampava in due lince lungo la smistra riva del Tronto, e davvas innazzi, come ho detto altrova, ardita mano di cavalieri e fanti, che, menati dal generale Broun, compeggiovano pazzamento ba dittità del filume, Qui stavano in prima linca le squadre spanuode, e di na seconda ed in riserva le napoletane. Il re aveva poste le sur sanze in Castel-di-Sungro. Era il verno al declinare. Lobkowitz appettuva i tumuti del regno, e Carlo i benefizi del tempo, cioè acarsezza di vivern el campo nemico, malattie, discordi. Stavano ggi risererito come in riposo.

XL. II. Ma Lobkowitz, spinto dalle persuasioni del conte Thun, ambasciadore di Cesare in Roma (vescovo caldo di guerra, capo delle infelici trame del regno) e necessitato da comandi della sua regina, ruppe le dimore e si

17th apprestò agli assalti. L'entrata per gli Abruzzi era difficile, perchè rotte le vie, i monti coperti di neve, povero il puese, il nemico in presenza. Preferendo le strade per Ceperano e Valmontone, memorabili nelle passate conquiste di Napoli, chiamo a se il Broun, e, abbandonate le regioni del Tronto, si avviò verso Roma. Carlo il sapeva innanzi per lettere del Cardinale Acquaviva, suo logato presso l'apostolica Sede; il quale, scaltro e largo ne' doni, era informato de' disegni de' Cesarei dapoi che trovò nella casa del Thun chi gli tradisse i segreti del suo signore. Partito l'esercito alemanno. mosse quello del re, il primo per le molte vie dell'Umbria, il secondo per Celano e Venafro. Le apparenze della guerra mutarono, però che sembrando fuggitivi gli Alemanni, tanto animo si alzò ne contrarii, che allegri e tumultuanti, dimandavano a Carlo di combattere. Procedendo gli eserciti secondo i propri disegni, il conte Lobkowitz fece in Roma ingresso ambizioso, quasi trionfale, perciocchè il papa e la plebe lo accolsero come felice in Italia, e come già incontrastabile conquistatore dei vicini reami delle Sicilie; tanto l'aspetto grande e feroce dei suoi Germani, il vestito barbarico, il parlar nuovo, parevano segni e promesse di vittoria. Ma non così certo era il capitano, che lento e cauto s'inoltrava, così che potè Carlo giugnere alla frontiera e. trasandando i rispetti di pusillanime coscienza e le dornande o preghiere del pontefice, guidar le schiere nelle terre papali. Alcuni drappelli ungheresi. altri borboniani esplorando il cammino volteggiavano; raratmente o non mai combattevano.

Stando il re con buona parte dell'esercito su la strada di Valmontone . seppe dalle sue vedette vicino e potente il nemico: non erano gli ordini disposti a battaglia; non arrivate le artiglierie, le strade per recente pioggia disposu a patragna, non arrivie. Ma più potendo la necessità del presente, apprestata una fronte a trattenere gli Alemanni, sollecitava le altre schiere e le artigherie; quando impetuoso temporale arresto gli uni ; e Carlo , in e le ariginerie; quanto imperazione gli altri tumultuariamente a Velletri, quel mezzo, vongenou cammano, mana de la muovo giorno prender consiglio contento di accampare in luogo forte, e al nuovo giorno prender consiglio delle posizioni del nemico e dagli eventi. Ed agli albori del nuovo di mandate interno le scorte, collocò l'esercito in ordinanza; e udito che il mandate interno le scorte, conce u nemico avanzava, dispose l'animo suo e de suoi a combattere. Apparvero nemico avanzava, dispose i animo socio del altre ad altre succedendo, l'oste sopra i monti le prime aum accionamento, numerate dall'alto le schiere intera si spingo in inica. sia como pensando che la cavalleria , suo magnemiche, vista l'asprezza dei terroro, per la venir di venir manco l'ardire giore nerbo, non potrebbe operare fra quelle valli, senti venir manco l'ardire giore nerbo, non porreuse operato no quanto i intelligierie, impedimenti e truccere. Il e pose le sue genti a cumpo, momento per designata per dar battaglia, re segui l'esempio. Quella terra, poco innanzi designata per dar battaglia, re segui l'esempio. Quena tenta, promo lenta la guerra , sperando , come da , come da

principio, Lobkowitz ne vumous, vome di un colle. Interno al quale seembol il terreno in ripide pendici coltivate ad oliveti e vigne. Nel fondo di ogni valle, chie somo tre, serve peccho terrente: e poi le convovalti vorsao il settatrone e risono conventi proporti per la settatrone e risono del proporti per conventi proporti per conventi per

pate molte squabre per soccorso esostegno della prima fronte, campi minori rissoccedesvano, sia per guardia di sicun luogo, sia per comoda stanza dei soldati; così ordinate le cose che in breve tempo e per segni tutti l'esercito sarebbe in armi: Una fonte perenne, che abbellita la piazza della città e rallegrava gli abstanti, manco, perchè il nemico, rompendo i canali, deviù l'acqua; ed il compo scarsamente ne aveva, con fatca e per guerra, da piecola seva acuata in fonto di una valle, tre migha bottano dalla città. Per l'accessiva della consolie della consolie di consolie della città della città della città della città della consolie della città della città della città della consolie della città della

L'esrcito contrario accumpato negli opposti monti spiava tutta l'osiste del re, numerava gli uomini, la erni, atava ceperto dalle montuostà itel terreno: abbondava d'acqua, acarseggiava di viveri, benchè Roma ed altre città fruttassero a lui. Le passicioni più valden non vantaggavano lobkowitz, che pei assaltare il campo nemico, doves portar le schiere nel fondo delle invali dominate da esercito piò forte. Sectes altri modi: avanzando, come negli assedii, stitigava il nemico el tomolestava per colpi vicini di moschetto e cannone: ascenció da un colle, distante cinquecendo passi dalla città, un reggimento spagnuolo che vi stava a campo; e muni quel luogo di trincirre del guardio. Continui el imposto alla continui el imposso alle nostre genti. Sperava Lohkowitz che il re, vedendo i suoi ravapitati de presso, pozienti aldo offose, inabili ad offondore, levasso il campio: e antiveleva lietamente tutti i mali che al nemico avverrebbro, ritirandosi d'innanzi de servicto vicino e sporsatante.

XLIV. Gli atessi pericoli vidde Carlo; e radunato sollecito consiglio . il conte di Gages propose ed eseguì fatto ardito e memorabile. Nella notte, con quattromila soldati, per vie deserte cautamente marciò, così che giunse si primi albori sopra il monte Artemisio . Mille soldati lo guardavano : ma per vino, per sonno e per natural negligenza dopo lunga alcurtà giacendo sprovveduti, un sol momento gli scoperse al nemico e gli oppresse : il capo fu preso nella tenda; altro uffiziale maggiore, desto e sollecito, resistè; ma vinto dal numero e spossato dalle ferite fu prigione, e morì : pochi nel tumulto fuggendo andarono nunzii a Lobkowitz degl' infelici successi , Si levò in armi tutto il campo alemanno; ma già dal campo di Carlo altre schiere movevano; ed il de Gages discendendo dall' Artemisio espugnava Monte-Spino, faceva nuovi prigioni, predava artiglierie e vettovaglie. Tanta paura e disordine, e mancar di consiglin ne capi, di obbedienza nei aoggetti entrò nel campo de Cesariani, che a atormi e a truppe fuggivano verso Roma; e in Roma iatessa, sentite le agitazioni, chiuse le porte, si credeva certo e vicino l'arrivo de' due eserciti, il vinto e il vincitore.

Ma I penseri del conte di Gages si limitavano all' Artemisio, e però preso, munito, Lasciato in guardia di buon presedio, tornò a'sou puop e gonfio della impresa, auperito di prigioni, ricco di prede. In quella elà più faceva l'ingrao che la scienza di guerra; i vasti indinamenti erano tra i di capitani di eseretto, fuorchè a pechi privilegati da natura, a' quali è bitinto il sapere. Oli diagne era a di nutati, per boli imparte regole faces aucordere alla eseretto, fuorchè a pechi privilegati da nutara, a' quali è bitinto il sapere, erasi della battaglia: a segni convenuti tutto l'esercito di Carlo attaccava la fronte del campo elemanno; scendeva il Gage di monti, ed assilendo a rovescio i posti nemici, gli incalzava e spinzeva gli uni su gli altri; quello rar l'utilmo giorno della guerra. Na porchè la vittoria si arresto a mezzo

174 corso, potè Lobkowitz raffrenare le paure, contenere i fuggittvi, ripigliare il Monte-Spino, riordinarsi. E per aver perdato il monte Arternisio, tutte le postzioni degli Alemanni piegarono verso l'ala diritta del campo; il qual

movimento fu cagione ed appoggio a maggior fatto .

Tornato l'uno e l'altro esercito all'assta lentezza, gli Alemanni per l'estaria clima infermavao, per penuris sonotentavausi, per ingenita ribaldera desettavano; ai assottigilava l'esercito. Premevano il cuore al conte Labowatt i danni dell'Artenisio, le mals lama che ne correva tra le sue geni e in Italia, i receni fatti che averagnavano i vonti: ma in quel tempo il vescoro Than accertava pronta nel legno la ribelione, solo che l'ajutassero poche forze; e la imperatrice mandava da Vienna comandi audaci ed altieri. Si che Lobowatt seriesse all'ammiraglio inglese, minaccianses Gaeta, e incitando i popoli corresse le marine del legno: spech nuovamente negli Abruzzi alcuna sua schera, piccola di unuero, aritta, che alzasse grido di vittoria, animasse i ribelli, devastasse le terre, uccidesse i fredeli a Carlo: mezi nefanti. Spervat che il re ale mosse del Regno accorrenço con buoma mezi nefanti. Spervat che il re ale mosse del Regno accorrenço con buoma l'amor del Sogretti, che si tenne saldo e più crebbe.

XLV. Fece Lobkowitz altra pruova. Il campo di Carlo aveva debole l'ala s'nistra; nella quale, come lontana dal nemico e non unai turbata in quella guerra per assalti o timori , stavano i presidii , quasi in pace , negligenti : e benche i Cesariani dopo i fatti dell' Artemisio ai fossero avvicinati a quella parte, non erano però cresciute le guardie, nè la vigilanza . Surse voce . come spesso in guerra, senz' autore, senza principio, che gli Alemanni sttaccherebbero per sorpresa la sinistra del campo : non fu creduta. Ma Lobkowitz, il di 8 d'agosto dell'anno 1744, chiamati a consiglio i primi e niu animosi dell' esercito, diase: « Invano sperammo turnulti ne' reami di Carlo, e scoramento, diserzioni, penurie ne suoi campi · Noi abb'amo incario, e scoramento, uscasson, postano i nostrisoldati per morte, informità, e fughe. L'indugio è contro noi : a noi non resta che impresa egregia o « e tugne. L linuago e como no la Teneudo certa la vostra scelta , io vi e vergognoso ritorio in Lonnico mal custodisce la sinistra del campo; il e espongo la impresa. il itamo la munito dall'arte; pochi lo guardano, e per « luogo denote per natura non a manual o per si lungo non mai turbato riposo giacciono nella notto specinsierati e ubbriachi. « lungo non mai turnauo riposo gale menano a quel punto; ed altrettante Molte vie nella pennice una tensi tensi in pronto. Per vecchia rovinata mue guide, non compre, suncue, no so a communita mua raglia è lacue ingresso, e paper.

a raglia è lacue ingresso, e paper.

a accampamenti, alla casa del re. Udite. Una colonna de' migliori soldati, a accampamenti, aus casa uc. nella nette, entrando per il rotto muro, « taciti dietro le guiue manuamo de constante de la città, uccidendo nel silenzo, e trafitte nel sonno le guardie, proceda nella città, uccidendo nel silenzo a trafitte nel sonno re guarre, presenta del abbiano destata l'oste « soldati e cittaum. ε quantos i regione, con grida , incendii , distruzioni « nemica, i nostri facendo aubita mutazione, con grida , incendii , distruzioni « nemica, i nostri nacendo suone unacendo i consiglio. Una mano più e spavento, non lascino agli assalti nè tempo nè consiglio. Una mano più e e spavento, non issenuo egni un considera della mano più altri ai campi , a parchi e cletta entri in casa dei re e no presenti assaltino , a parchi e distruggendo e fugando. Schiere nostre maggiori assaltino , al tempo a distruggendo e lugano. : a stesso il destro lato delle nemiche linee ; i rimanenti si tengan s stesso il destro into unno incompiento di tengan pronti a a soccorsi o alla vittoria. Se va felice l'impresa, noi compiremo in una a a soccorsi o alta vittoria. Se i o manca, lornando alle trinciere o notte i travagli della guerra: se manca, lornando alle trinciere sarremo presti agli eventi ed d'accordi. Sarremo  io volgeva in mente (bramoso di vendetta) da quel giorno in cui perdemmo 1744
 l' Artemisio; oggi lo propongo a voi: risolvete ».

Tutti applaudirono; gli uni come forti, gli altri per apparire. Furono assegnate le parti : ai generali Novati e Broun , assalire con seimila soldati la sinistra del campo; al generale Lobkowitz, con nove mila, la diritta; al generale maggiore del campo tenere in armi e pronte le rimanenti forze : i segni, i motti di riconoscenza e d'incontro furon fermati. Giunge la notte del 40 al 11 di agosto che in sè chiudeva i destini del Regno; e partono con le preparate colonne (pena la morte a chi alzasse grido, voce, o romor d'armi) Novati e Lobkow tz: il resto dell'esercito sta vegliante: Novati arriva, entra nel campo di Velletri, uccide, opprime, e inavvertito prosiegue. Un reggimento irlandese, militante per la Spagna, poco indietro accampato. è sorpreso, in parte ucciso; ma quel che rimane, destatosi, combattè : il romor della pugna e i fuggitivi avvisano il campo; e allora gli Alemanni udendo i tamburi de nemici e le trombe sonare all'arme, si manifestano con le grida; e com' era già comandato, fracassano, ardono, abbattono una porta (quella chiamata di Napoli), entrano, e corrono la città. Appena l' alba chiariva il cielo.

Carlo, che in casa Ginetti dormiva, è desto dalle guardie, si copre in fretta di vesti, cinge la spada, e per gli orti della casa riparasi nel campo dei Cappuccini . Fuggono il duca di Modena , l'ambasciatore di Francia , il conte Mariani sopra cavallo (però che giaceva in letto d'infermità), il duca d' Atri nudo tra gl' incendii della casa : tutto è scompiglio in quella prim' ora . I paesani piangenti pregano pietà dal vincitore, che spietato gli uccide e ruba. Molti soldati della nostra parte combattono dalle finestre, dai tetti: altri si accolgono in qualche piazza della città, e facendo mano resistono: altri con l'armi aprono un varco : molte particolari o sventure o virtù restano ignote: cadde moribondo comhattendo tra' primi Niccolò Sanseverino . fratello al principe di Bisignano; il colonello Macdonal, chiaro nelle passate guerre, montato sopra un cavallo, grande egli stesso della persona, fermatosi nella piazza maggiore della città, alzuto il braccio e la spada, grida ai soldati che disordinatamente fuggivano. « Compagni, a me; unitevi, seguitemi ». E in questo dire una palla di archibugio tedesco troncò di lui la vita , il comandamento , e l' esempio . Altri uffiziali maggiori, altri capitani , tutti da prodi morirono; ma infine per tante morti, prigionie e fughe, la città rimase deserta de' nostri, in potere al nemico.

XLVI. Lobkowitz, avvisato dai segni e dal romore di guerra dei venturosi assatti dei Novati, attacca il monte Artemiso e lo esquaga ; poscia il secondo e'l terzo canpo, e ii fuga; combattera la fortura cogli Alemanni. Ma Carlo, nel monte dei Cappuccini, schierando in fretta i soldati e passandogia a rassegna, vo tra le fila dicendo e Ricordate Il vostro re e la vostra virti: se voi sarete costanti all'onore e dal l'obbedienza, vinocremo. • Manda Il conte di Gages incontro a Lobkwitz; pone il duca di Castropigana contro al Novati; tiene in serbo altre squadre. Il Gages, pila forte del nemico, lo trattiene su i monti: Castropiganao avanza verso Velletri e non incontra, come credeva, le colona enniche, perchè andavano spiciolate nella città, mosse da cupidigie e da libidice. I Borthoniani si rincorano; la legione Campana, o or caocestitta, è prima sotto del Gages alla vendetta ed alle venture; Castropignao o, che Ientamente avanzava, riceve nuovi simoli e nuove forze dal re, che in quel giorno tutte le laudit meritò di

COLLETTA

ini esperto e prode capitano. Ognuos delle nostre colonno proceedice e vince, soo rippilati i campi e l'Artenisio, entra Castropignano in città, lo sissonemo della source, scende in coore al neurica più modifica del la fortua mutato lugge, tornano i vioti vinciora. Degli menoni il ducca Andressi, capitano di contro contro della soluzione della soluzione della contro della colta, veduta la socotta, saputa da fuggiti il a prigioni del Nevati, la strage, le rovine delle proprie genti, non attesse il nemice e si rapava nella antiche trinciere. Così Lòbovuti, lasciati sul terreno uomini, bandiere, artiglirrie, tornò al campo : e se la incretezza delle stradeo dell'amino non averse ralettato il cammino del conte di Gasgess e, enel vallo fassere entrati coi fuggitivi i vincenti, poco esercito restava a Lobtovitz, e nessano speranza di futura gerra.

Il nemico era già in ordinanza dietro ai ripari, e molti de' suoi reggimenti non avevano combattuto . Tutti i soldati di Carlo erano stanchi dal difendersi , dall' assalire , dalle tempeste del mattino ; dalle incertezzo del giorno, dalle stesse fatiche della vittoria. Sonava l'ora nona, e dalla prima luce si combatteva ; e benchè gli eserciti toroassero a' campi Borboniani avevan vinto . Portanto il re fece suonare a raccolta , e comandò che le schiere della prima fronte attendassero nelle antiche posizioni. Si computarono i danni, gli acquisti; tre mila soldati di Borboniani, poco manco degli Alemanni, morti o feriti; di bandiere e di artiglieria , la perdita eguale d'ambe le parti ; il grido e l' sentimento della vittoria per Carlo . Il quale al di seguente rende grazie all'esercito, lodaodo gli spagnuoli del valor pari all'antico , e i napoletani di avere agguagliato i forti della guerra . Distribui onore e danuri, chiese ai soggetti, ed ottenne assai più della inchiesta, uomini , cavalli , vesti ed argento . Richiamò dall' Abruzzo il duea di Lavello con la sua schiera , giacchè gli Alemanol n' erano stati scacciati ; senti arrivati nel porto di Gaeta nuovi reggimenti spagouoli, che favoriti dal vento e dalla fortuna , traversando inavvertiti la flotta inglese , venivano in pochi giorni da Barcellona . Prattanto , istruito da passati pericoli . fortemente l'ala sinistra ed ogni altra parte del campo, sì che dopo la battaglia tornò Carlo più potente nella forza degli eserciti , nella mente degli нотіпі . XLVII. Di altrettanto indebolì la possanza, l'animo e la farna di Lob-

XIVII. Di altrettanto motodo la possanza, l'animo è la farma di Lobewit; l'Ultima prousa infelice; i capi dell'esercito, corner suole neile avversid; continuaci, i penurie accorrectate, dell'esercito, corner suole neile infermio avvegitati, imminente motodo del controlo dell'esercito, dell'esercito esercito, dell'esercito, dell'eserci

la ritirata. Carlo si fermò a Roma per rendere culto al pontefice, vedere i ille grandezze della città santa, e partire l'esercito in due: l'uno che sotto fiss del Gages infestasse gli Alemanni, l'altro che seco tornasse nel reame. I Romani applaudirono al re con più giusti onori che prima a Lobkowitz.

Il re, partito di Roma, incontrò sul confine l'amata regia, e rimasti un giono a Garda, entranon in Napoli dove la vera gioia e gli affetti scambirvoli stavano in petto e sul viso al re ed ai soggetti. Quegli sapeva d'avere adempitute le parti di capitano e di principe; sentivano i popoli di aver fornito si doveri di cittadini e di sudditi, nei quali sentimenti (sconosculi agli schiavi e ai tiranni) risirde la ffelicità dell' impero e perlino qualche diotezza dello obbedienza. Non diro le feste, perchè il re ne vivio la ponpa: era festa lo spettacolo e il contento di un regno salvato, non tanto dalla possanza degli eserciti, che dall'amore dei popoli.

## CAPO QUARTO

Seguito e fine del regno di Carlo.

XLVIII. Dopo i fatti di Velletri e di Lombardia parve a Carlo ed al mondo assicurata la casa dei Borboni nel regno delle Sicilie. Il re, tornando alle cure di pace, volle far pago il naturale desiderio di grandezza nei pubblici monumenti; alcuni anche l'an e incertezze dello fartuna e le angustie dei-l'erario, ne aveva cominciati o compiuti; altri ne fece nelle maggiori felicità, più ne immaginava quando passo di torno delle Spagne. lo dirò i più degni. Sono opera di Carlo il Molo, la strada Marinella, quella di Mergellina, e tra l'una e l'attra, r'edificio della Immacolata. Tutto quel licho, sovente rotto dal mare, abitato da misera gente, lordo, insulutor, fu trasformato in strada o praseggio bellissimo (delizia degli abitanti), ronamento della città.

Andando il re con la regina a Castelinare sopra gondola, e ritoriando per terra, nell'iterata vista si ravghirono dell'imena contrata di Pertici: e Carlo, indendo che l'aria vi era salubre, la caccia (di quaglie) due volte l'anno abbondantissima, il vicino mare pescoso, comando farvisi una villa, a od uno di corte, che rammentava essere quella contrada soggiacente al Vesuvio, con animo sereno replico: e Cli penseranno Iddio, Maria Immacotata e san Gennaro ». L'archittot Canovari dicel el ilosgono el cesguil.

Quasi nel tempo stesso volle il re che si alzasse altra villa sul colle vicion alla città, detto Capodimonte; soi dal sentire che in quel luogo abboudano nell'agosto i piccoli uccelli beccafichi. Parecchie oppere di quel monorare abbro principio dalla soperbala passione della caccie; mas spiu nobbit obbetti lo avvessero mosso, le arti, la custodia delle frontiere. il commercio, quelle immensa spese sarrebbror state più degene di buon principe, più bern-dette da' popoli. Del palazzo di Capodimonte diede l'idea l'archietto Merano. A mezzo dell'opera, travandosi fondato l'edifizio sopra grotte vastissime scavate in anico per tirame pietre di tudo e lapillo, furnon accessarie ad impedici la rovina immensa moli sotterrance. La spesa vi sepolta, fu tre volte doppia dell'apparente, il re ne prese tedio; non vi ra strada notabile che menosse a quel luogo, o di prassirco di apriria fu

100 trasandato; lo stesso palagio restò incompiuto. A chi lo vede dalla città pare monumento antico, però che le fabbriche interrotte rendono aspetti di rovine. Venne poi tempo, come narrerò, che l'incompiuto edifizio pacque ad altri re.

XLIX. E volle Carlo che si ergesse un teatro, avendone allora pochi e sconci : e , per aggiungere alla magnificenza la magra viglia , comando che fosse il più ampio teatro di Europa, fabbricato nel minor tempo possibile all' arte. Avutone il disegno dal Medrano, diede carico della esecuzione ad un tal Angelo Carasale, nato di plebe, alzato in farma per ingegno di architettura e per opere ardite e stupende. Egli scelse il luogo presso alla reggia abbattè molte cose , aggiunse vasto terreno , acciò , aperto il nalco scenico ai vedessero in distanza le maravigliose rappresentazioni di battaglie, cocchi e cavalli. Cominciò l'opera nel marzo, finì nell'ottobre del 1737; e il di 4 di novembre, giorno del nome di Carlo, fu data la prima scenica rappresentanza . L'interno del teatro era coperto di cristalli a specchio, e gl'infiniti lumi ripercossi rendevano tanta luce quanta la favola ne finge dell' Olimpo. Un palco vasto ed ornatissimo era per la casa regia: il re, entrando nella sala, maravigliando l'opera grande e bellissima, battè le mani all' architetto, mentre plausi del popolo onoravano il re, cagione prima di quella magnificenza .

In nezzo all'univesale allegrezza il re fece chiamare il Carrasile, e pubblicamente il dondolo dell'opera, gii appoggiò ba mano sulla spalla come segno di protezione e di benevolenza; e quegli, non per naturra i modesto ma revenele, con gi atti e con le protezione e di benevolenza; e quegli, non per naturra i modesto ma revenele, con gi atti e con le protezione del reno protezione del reno dell' con del

mageo per u re.

Il teutro d'ebbe nome di San Carlo, il passaggio interiore, il merito, la fortuna dei Carasale furuno subbietto per motti giorri a "racconui della reggia edila città. Laudi funeste i però che il rividato architetto richiesto dei conti, non soddisfacendo ai ragionieri, fa minacciato di carcere. Ando a corte, pario al re, rammento le grazie sorrane, il plasso dei popolo, ha beliezza deli opera propression della sua poeretta le prova di ornesta vita; non era, perciocordio diopiarone sua poeretta le prova di ornesta vita; non era, perciocordio diopiarone lo inchieste dei magistario y corraza. Ma così il Carasale, menato nella fortezza di Sostelino, fa chiuso il prigono, dove campo ne primi mesi per gli stentati siuti della famiglia. Prigono, dove campo ne primi mesi per gli stentati siuti della famiglia. Prigono, dove campo ne primi mesi per gli stentati siuti della famiglia. Prigono, dove derono nella porettà, e nulla rimarrebbe del sono del Carasale ni fili si persusa e occellenza e le maraviglie dell'opera non ravvivassero nella memorria il rardefice infelice.

In craince thereior.

In Carlo fere costraire parecchie strade ed un bel ponte sul Volturno presso a Venafro; le quali opero, sebbene fatte per lo stesso amore della

caca, si ch' ebbero nome di strade di ocecia, pure apportavan alcun be : Tive nefica oi paose a alle terre circostanii. Frattanio nanoavano le strade più utili al regno; era difficile e pericoloso andare (e a cavallo) in Calabria, e poco manco in Abruzzo; la strado di Puglas, fatta sno a Bovino, luogo di regia caccia, fu trascursta nel resto delle tre provincie; cono vi erano vie provinciali co nomanili, tuato per difetto di strade rege, quanto per fraudi el error delle interne amministrazioni. Tutto il bello, il grande, il magnifico delle opere di Carlo stava intorno alla cuttà.

Migjioro l' edifizio de Regii Studii. Da fondamenti con disegno dell'achietto cavaliere Fuga il reale albergo del poveri, apetto a tutti joveri del regno. Carlo non vidde l' opera finita: ma già vi si adunavano poveri a migliaji di anno i sessi, giovanetti sperduti o, niseri, o vagabondo, e molte arti utili e nuove. Dira ne succedenti libri quanto fossero migliorate le discipline del luogo, e come l'edifizio fu compitute, ma la prima e maggior ploria è

di Carlo.

Il quale, poco appresso, volendo emulare il fasto degli avi ne' castelli d' Versulles e Santo Idelfonso, ed alzare palagio magnifico, più sicuro che la reggia dal Vesuvio o dalle offisee di nemico potente in mare, elesse il pinno di Gaserta, quattoridi: migla lonatona dalla città. Un' antica terra dello stesso nome, Casa-Erta, fondata da Longobardi, serba sul vicino unonte, a vaste rovine, pochi edifizi, a labitul da piccio numero d' ommini, i quali antepnagono a' comodi ed alle grandezze della nouva città i rottami dell' antica patria. Morti od invecciotali i maggiori architetti, Grassalo in carcere, e nel reame nessun altro pari al concetto, Carlo fece venire di Roma Luigi Vanvitelli napoletano, chiaro e primo in Italia per altre opere. Fu il palagio fondato sopra base di 415,399 piedi parigni quadrati, si alzo di 105 piedi; colonne magnifiche, archi massici; marcii intagliati adornano le face del l'edifizo; in cima del quale, sopra il timpano del frontespizio, mirasi la satua di Carlo, cquestre, in bronzo.

L'interno di qu'ella reggia racchiude marini preziosi, atsuce e dipinture de più famosi scuttor e pittori di quella chi, leggia intagliati, lavori di stucco, cristalli, vernici, pavimenti di marmo, di mossico, e di altre rare o pettre otrer. E divi no hreve che quel solo edifico rappresenta l'ingegiano di tatte le atti del suo tempo. Piazze o parchi lo circuodano per tre lati; innazzi al quarto ai stude giurdino vastissimo, magnifico per obelischi; sitatue, scale in marmo, fontane copiossisme e figurate. Un funne cadente a precipita, consender dal contrappato monite; il monte istaso è una giardino a mode in-giose, che accopiu alle grandezze versumente reggie dell'arto i favori di tepido clima, terra ubertosa, primavera conditus.

L'acqua, raccotta in fiunie, viene dal monte l'aburno per acquidotto di 27 miglia, traversano le montagne l'faline i et tre larghe valif; così che scorre per canali cavati nel seno delle rupi, o sospesi sopra ponti altissimi e sabti; il ponte nella valle di Maddoni, lungo 1648 piedi, sopra plastri grossi 32 piedi, per tre ordini arcati s'innatza piedi 178. E perciò, se non parlassero le scoplute pietre e le memorie, quell' opera sarebe creduta della grandezza e dell'ardimento di Roma. Le acque di Caserta, dopo che hanno rirgato quelle terre, abbelliti gli ori e la reggia, corrono coperte e si conguiugno alle acque di Carmigniano per venire in Napoli copiose a' bisogni di totta città.

1743 LI. Annovero fra le opere più fortunate di Carlo gli scavi di Ercolano e di Pompei; e poiché dovrò dire di città distrutte dal vicino vulcano, accennerò prima le due più grandi eruzioni avvenute sotto quel re, e le magnanime sue provvidenze a soccorrere le travagliate genti. La prima eruzione fu nell'anno 4738, disastrosa per abbondanti ceneri vomitate dal monte, alzate in forma di pino s'no alle nuvole, trasportate dal vento in paesi lontani, là discese, e per pioggie e propria natura assodate e impietrite. La fertilità di ampie regioni fu mutata in deserti; e più devastate le città delle Due Torri, Sarno, Palma, Ottaiano, Nola, Avellino, Ariano. L'altra eruzione, dell'anno 4750, più fiera per tremuoti e distruggimenti, coprì di lava borghi, villaggi, terreni feracissimi e colti. Il re, l'una e l'altra volta, rimise i tributi delle terre danneggiate o gli scemò; diede soccorsi, fece doni. Nel tempo della eruzione del 38, agitandosi le quistioni giurisdizionali tra'l re e'l papa, i frati e i preti della città susurravano agli orecchi del popolo, quel flagello esser messaggio di Dio ai ministri di Carlo, acciò desistessero da tribolare la chiesa e i sacerdoti. Ma il volcano quietò, serenò il il cielo, i timori svanirono, le contese col popolo seguitarono.

LII Di Ercolano sono favolose le origini, di Pompei oscure, due cità della Campani fordissime à l'empi di Tilo Vespasiano, quodo per tremendo eruzione (descritto dal giovine Plinio) Ercolano fu coperta da lava, Pompei popressa da vomitate ceneri e lapili, poi sotteresta dalle materia che le seque a torrente vi trasportarono; furoso però varie le cagioni, ma una rovina in un giorno disfene le due città. Sporta con gli uomini viventi la memoria dei lugghi, si cercava indarno dov'erano poste quelle moli superbe; così che dall' anno 79 dell'Era di Cristo ressi tionola la città di Ercolano

sino al 4733, quella di Pompei sino al 4750.

Fu casuale lo scoprimento, avvegnachè scavando pozzi o fossi, traendone marmi finissimi e lavorati, e giugnendo in sotterranei, chiamati allora caverne, poi conosciuti per fòri, tempii e teatri, -si dubitò che fossero in que' luoghi città sepolte. Il re disse di pubblica ragione quelle rovine; e facendo in esse scavare, ne trasse tanta ricchezza di anticaglie, che oggi il museo Borbonico è dei primi di Europa. Fra le rarità ercolanesi sono i papiri avvolti a rotolo, ne'quali erano scritte dottrino greche, incarbonati dal vulcano; ma l'arte ha trovato modo di svolgere in piano quelle carte e leggere in alcuna parte lo scritto. Poco di quella prima città fu disseppellito , trovandosi coperta di basalto massiccio e della bella città di Resina; così che bisognerebbe abbattere questa vivente per mettere in luce l'altra già morta. Pompei, coperta di terre vegetabili e di lapillo, si andava largamente scoprendo, e ne uscivano cose preziose di antico. Carlo, che spesso vi assisteva, vidde una volta un globo di forma ovalo (lapilli e ceneri addensati) duro come pietra e di peso maggiore delle apparenti materie che lo componevano. Lavorò egli stesso parecchi giorni ad aprirlo, traendone monete di vario metallo; ed in fine, quasi al centro del globo, un anello d'oro, figurato di maschere, che, in mercede della durata fatica, si pose al dito. Dirò altrove, ad onore di lui qual uso facesse dell' anello. Non è della presente istoria descrivere le cose mirabili delle due città : altri scritti dimostrano quanto abbiano accresciuto alla finezza delle arti ed alla cognizione dell' antichità .

In molte camere del nuovo palazzo di Portici furono disposte quelle anticaglie: e nel tempo stesso fu instituita un'accademia ercolanense, che per filosofia e per istoria le illustrasse. Altre accademie sursero a' tempi di

quel re. La università degli studii migliorò per lezioni utili aggiunte alle rixtroppe di nateris forenso e teologica le quali ingonheravano l'insegnamento. Avvantaggiarono i collegi; frimasero i seminari con le discipline medesime, econoscedo i vescovi così autorità civile, amanti di non mutare da vecchio. Ma per quanto Carlo facesse a pro delle scienze o lettere, la istrazione non rea comune: soprevano unomini eggregi di mezzo all'ignoranza pubblica.

LIII. Altri provvedimenti di Carlo, degni di lode o di biasimo, non sono da tacere. Minacciò ed offese di gravi pene i contravventori alle ordinanzo per le regie caccie. Introdusse ne' suoi regni il giuoco del lotto, invenzione di talento avaro e prepotente. Confinò, poi spense la peste di Mossina. Restrinse in un quartiere della città le meretrici, ordinando che fossero vegliate, visitate nella persona, punite delle colpe inseparabili da quella turpe condizione. Prima permise, per il lucro di quarantamila ducati all'anno, i giuochi pubblici di carte o dadi, poi gli aboli. Riprovò e proscrisse la setta de' Liberi Muratori per impulsi delle corti di Francia e di Roma; ma nessuno dei soggetti fu castigato, però che governo saggio e giusto vieta le società secrete, le impedisce, le scioglie e le dispregia. Scacciò gli Ebrei, que' medesimi sette anni prima venuti in Napoli per sua chiamata e con sue promesse: il popolo mal tollerava quello genti: il gesuita padre Pepe sosteneva la popolare ignoranza, e pregava il re, al quale aveva facile accesso, di cacciare dal suo régno cristiano i discendenti dei crocifissori di Cristo; pn altro frate di san Francesco, venerato per opinione di santità dalla regina. le disse un giorno con voce sicura da profeta, ch'ella non avrebbe prole maschile finche gli Ebrei stessero in Regno. Furono esplusi, La bassezza di quella nazione si nobilità della sua combattuta costanza alle sue fedi , virtù d'ogni civiltà; ma la intolleranza nei cristiani non ha scusa, non ha sembianza di alcun pregio; e avanzo ed argomento di barbarie antica, più vituperevole per noi, che osiamo chiamarci i più civili della terra. La plebe di Napoli fu allegra del bando dei Giudei.

LIV. La qual plebe, mesi avanti, tumultub per sospetto che segretamente s'introducesse l'abborrito tribunale della Inquisitione, dirò come La potenza del papa rinvigoriva per le guerre d'Italia, varie di fortuna, incerte di ascessos, e per la desiderala amicizia dei recombattenti. Egli in quell'anno canonizzò cinque santi, fondò nuovo ordine monastico, i cherici zodari, rid nivitò il cardinale Spinelli, arcivescovo di Napoli, ad introdurre inosservatamente il tribunale del Santo Ufficio, il pontefice era Benedetto XIV, uno del piu Idadi. Il arcivescovo nonnio I consultori, i notal, formò sgillo propro per i processi, preparò carceri, vi chiuse parecchi per matere di fele, que firmi passa, dal silanzio del pupolo, dagli elegi del pontefice e della religione di Carlo, fece scrivere in pietra ed esporre all'ingresso della casa, «Santo Ufficio».

É noto per le nostre istorie quanto i Napoletani abominassero quel nome: e le guerre intestine percià mosse o assenate; e le spedite ambascerie ai re lontani; e l'ottenuta o pattovita franchigia, comunque a prezzo di ubbidienza di tributi. Miracolo a dire il popolo credente, superstazioso, ignorante, al semplice sospetto d'Inquisizione levasi a tumulto, sconosce e minaccia le sutorni del principe, assenda e vince nelle proprie stanze numerone milizie; ule già l'infima pleche per cieca insania, come suole, o per amor di tumulti: Li il solo miglior ceto per supenza e libertà juma tutti i cetti, tutte le

1775 condizioni, gli uomini molli della città, gli uomini semplici delle campagne 1746 unanimi e solleciti come instinto comune li movesse. Ed oggi quello istesso popolo che volca il bando degli Ebrei, che accoglieva ed arricchiva i nuovi cherici-scalzi, che a gran prezzo comprava gli ossi e le reliquie de' cinque nuovi santi, veduto il cartello nel palazzo arcivescovile, mormora, e minaccia di morte due cardinali; e proronipeva in disordini maggiori, se il re (veramente per le querele dell'Eletto del popolo, e'l ricordo delle violate antiche leggi e de' recenti patti e giuramenti ) non avesse con editto riprovato il procedere dell'arcivescovo, abbassato e spezzato il cartello; rivocata la segreta ecclesiastica giurisdizione, e tornata, com'era innanzi, manifesta e legale. Il cardinale Landi, spedito dal pontofice a pregare il re che moderasse i rigori dell'editto, nulla ottenne; e minacciato dalla plebe, affrettò il ritorno. L'arcivescovo Spinelli fu costretto dall'odio pubblico a rinunziare il seggio arcivescovile e lasciar la città. L'editto di Carlo, tutto scritto in marmo. fu solennemente murato in San Lorenzo, casa del comune. Il popolo assistente, soddisfatto e lieto, con gridi e schiamazzi da plebe, donò al re trentamila ducati.

LV. Durava frattanto la guerra di Lombardia, e buona schiera di Napoli, fin dopo i fatti di Velletri, accompagnava l'esercito spagnuolo. Per tutto l'anno 1745 la fortuna fu varia; ma nel seguente si fece avversa ai Borboniani, che, investiti e scacciati, si ritiravano verso Genova, ricca ed amica. La Magra, ingressata per distemperate piegge, ritardava la formazione di un ponte, e formato lo ruppe e trasportò. Il nemico avanzava, i Borboniani tra lui e il fiume raildoppiando fat ca , sicrome il caso volcya , congegnarono altro ponte e lo passavano in fretta, quando sopragiunti gli Alemanni, impedirono ed uccidevano le ultime file, Finalmente i nostri. pugnando, giunsero all'altra sponda; ed allora, degli eserciti mutate le speranze e le cure, gli Spagnuoli volendo rompere il ponte, gli alemanni serbarlo per passare all'altra riva, si combatteva dalle due parti con incerta fortuna. Nel qual mezzo un sergente napoletano, gigante di persona e di forza, con quattro de' suoi avanza baldanzosamente sul ponte, e rompono con le scuri, sotto gli occhi e le offese del nemico, il mezzo della machina: ma perciò che operavano a precipizio, e quella si apri alquanto prima delle speranze, restarono i cinque guastatori verso il nemico, sì che certa appariva la prigionia loro o la morte. Ma il sergente, lanciando sull'amica sponda la scure e l'armi si gettò nel fiume ; gli altri quattro imitarono l'esempio, e tutti puotando tornarono salvi ed onorati al proprio campo. Ebbero i soldati larga mercede; il sergente fu alzato da Carlo a capitano. Simil valore ad Orazio, soldato di repubblica, diede cterna rinomanza; i moderni storici di monarchia trascurarono il nome del generoso campione.

Continuando la ritirita de Borboniani e la prosperità de' contrarii (cenova, da prini abbandonata, fo presa dagli altri, e peggiori sotti si preparavano, quando il disperato ardire della città mutò le condizioni della
gerra d'Italia. A me non spetta, e me ne doude, discorrere i maravigliosi
fatti del popolo genovese contro le agquerrite schiere alemanne, chè rara
avviene a chì isrrive istorie d'Italia narrare il trionfo degli oppersi sopra i
tirasni; come di ordinarin sono le parti de' suoi mesti racconti, la miseria
d' vinti, la ficicia degli oppressori. Non così notla città di Genova il anno
1716, allorchè, tollerate tutte le figuirei, tutti i danni, e non però satolbita la fercoe avarizia e l'arragonza de' Tedeschi, pre l'eggero roso, e per

un assas vibrato da man<sup>10</sup> di fanciullo, prima la piebe, poscia il popolo di rinine il seato si alazond<sup>10</sup> a vendetta el a guerra con tanto ardore e felicità, l'infine il seato si alazond<sup>10</sup> a vendetta el a guerra con tanto ardore e felicità, l'inche sacciarono vinti ed avviliti il generale Botta (per codoglio d'Italia, tellano) e molte migliati di Tecese forte città; crebbe a loro il numero carono agli Alemanni gli situit di ricca e forte città; crebbe a loro il numero del emmici, mutarono i disegni della guerra, La Praccia, la Signa, il re a della controli della controli della perimenta della perimenta della controli di controli della con

LVI. Se non che la improvvisa morte di Filippo V, e la mente annora non palese del successore Fercinando VI, tenevano osspesi gli animi e pi apparati. Ma il nuovo re delle Spagne, comunque desiderasse la poce, disese che esguirrible le imprese del padre; spedi nell' Italia nuove milizi e, confermò la guerra. Scrisse a Carlo lettere affettuose. La regina madrigna, unlla perdendo di ricchezza o risento. scese di notenza, el dado a vivere

privatamente in un castello distante dalla reggia.

Con varia sorte durò la guerra ancora due anni, coal che per seste anni si tollerarono morti e danni infiniti, senza vernua di quelle estremità che menano alla pace volontaria o forzata; si scontravano i nemici e combatte-avon. Era ignota nei tempo del quale servio la scenza che oggi chiamano Strategia, ossis muovere l'esercito lontano dalle offese e dal guardo del memico per giugnera e corto punto determinato dalle raggiori della guerra, e debellare senza contrasto schiere, fortezza o città, conservare le proprie basi el lineo, occupare le lineo e lo basi dell'osco contraria. Che se i maggiori capitani del secoli accorsi, c'l contemporareo principe Eugerio di Savoga en usarono alcune parti, venne de genio naturello e sublineo, non de sepere. A coli promo proprie del proprie del proprie del capital del principe d'acutifi, al conservare del principe d'acutifi, al conservare dettrine e tilendo delle scuole; sin al l'asserte ne c'ampi è raro ingegno di capitano. Per la strategia sono più sare le battaglie, mono importanti le fortezzo, corte le cuerro.

Ma nel 1748 altre necessità costringevano a finire la guerra; la stanchezza de governi , la diminuita forza degli eserciti , la spacciata finanza , e pur direi la misera condizione de popoli se di questa si tenesse conto ne' consigli de' re e nei computamenti della politica: mezzo milione di nomina avea consumati la guerra, sette mila navi mercantili predate, mezza Germania, mezza Italia, e molto delle Fiandre, campeggiate e spogliate, innumerevoli fortezze conquassate, città distrutte. I re contrarii bramarono la pace, e adunato congresso di ministri in Aquisgrana, se ne fermarono i pretiminari, ohe a' 18 di ottobre di quell'anno, per le ratificazioni de' re guerreggianti. divennero patti di pace durevole. lo riferirò le sole cose che riguardavano a permanenti dominii dell'Italia. Tutti gli stati tornassero come innanzi la guerra : il re di Sardagna possedesse Vigevano e parte del Pavese e del contado di Anghiera, secondo i trattati di Vormazia: il duca di Modena riavesse gli stati suoi d'Italia, e'i prezzo de' feudi per la guerra perduti in Ungheria: don Filippo, Infante di Spagna secondo nato di Filippo V da Elisabetta Farnese, avesse I ducati di Parma, Piacenza e Guastalla; ma da rendere a' presenti possessori quando mai don Filippo merisse senza figli , e'l re di Napoli ascendesse al trono delle Spagne: la repubblica di Geneva rimanesse qual era. Delle Sicilie non facendo parola, restavano confermato

COLLETTA

1118 al re Carlo. Di guerra così lunga e sanguinosa due sole gesta rimangono l'am prepetuate nella storia: e non sono battaglie vinte o valore o felicità de capitani, ma virtà civil dei Napoletani a sostegno del re, e l'impeto mirabile de Genovesi ad abbattere la tirannide di gente inumana e straniera.

Rimanendo in Italia non leggero sospetto di future contese per il dominio della Toscana tra l'imperatore Francesco e'l re di Napoli, prevenne le guerre il pensiero di doppio matrimonio, che facesse col tempo regina delle due Sicile una figliuola della casa d'Austria e gran ducheasa di Toscana una principessa di Napoli; allora semplici proposte, più tardi effettuate. Altra controversia per l'Isola di Malta surse e cadde, come brevemente dirò. Dopo la perdita di Rodi Carlo V diede a' cavalieri rodiani l'isola di Malta in feudo del regno delle due Sicilie, al cui re dovesse l' Ordine in ogni anno, per segno di tributo, mandare un falco; ed alle vacanze della sede vescovile proporre, per la scelta di uno, tre candidati. Quelle mostre di vassallaggio, per duecento e più anni trasandate, volle Carlo rinvigorire; ma opponendosi il gran maestro dell'Ordine, fu rotto il commercio con Malta, le commende sequestrate nelle due Sicilie . Il gran maestro invocò l'autorità e l'opera del papa, che acrisse lettere preghevoli al re, il quale per esse concedette il rinovamento del commercio, la liberazione delle commende, tutti gli atti di pace; ma ritenne ed autenticò a sè ed a' auccessori le antiche ragioni su l'isola.

LVII. Si confortarono per tante pacificazioni le genti di Europa, ed il repiù intese alle nazionali riforme. Stando nell'animo di lui e nella monte del suo miniatro Tanucci l'abbassamento della feudalità, con prammatica del 1738 avevo tolte a' baroni molte potestà, che poi riconcedè nel 47\$\$ a ricompensa de'aervigi nella guerra di quell' anno. Col passare del tempo intiepidiva la improvvida gratitudine, ma sino alla pace di Aquiszrana non si arrischiava di scontentare la parte più potente dello stato. Ed oltraciò i redditi baronali, benchè di non giusta o di strana origine, erano sì tenacemente intrisecati nelle consuetudini, che annientarli sarebbe apparsa ingiustizia per fino a coloro che ne avrebbero goduto. Perciò il re e il Tanucci, non toccando agli interessi de' baroni , terre , entrato , diritti e proventi , ne depressero l' autorità e rivocando molte giurisdizioni, soggettando ad appollo le sentenze de' giudici baronali, diminuendo il numero degl' armigeri, prescrivendo regole a punirli , snervarono il mero e misto imperio , principale istromento della baronale tirannide. Poco appresso furono abolite parecchie servitù personali, quindi per legge stabilito di non mai concedere nelle nuove o rinovate investiture de feudi la criminale giurisdizione. Si dichiararono con altra legge incancellabili dal tempo le ragioni delle comunità sopra le terre feudali; si concitarono i litigi, e i giudici, stando nella città sotto gli occhi del re, lontani della potenza dei baroni, in mezzo a secolo di franchigie, aenteziavano raro o non mai a danno de' Comuni. Alle quali giustizie Carlo uni le arti di governo, invitando i maggiori baroni alla corte, e trattenendoli per lusso e vanità . E poichè i maggiori dimoravano nella città, i minori seguivano per ambizione l'esempio. I feudi restarono sgombrati de'suoi baroni; le aquadre di armigeri, di custodia e potenza dei signori, divenute peso e fastidio, sminuirono; respiravano le provincie; la città capo del regno assai popolosa, più cresceva; le case de'grandi, per soperchio lusso e l'abbandono delle proprie terre, impoverivano; danni non però eguali al beneficio della depressa feudalità. Mutando in parte i sentimenti del popolo, furono

i baroni meno riveriti, la feudalità meno legittima, e a poco a poco si 1244 aprirono le strade a maggiori successi. Era immensa quella mole, che <sup>1750</sup> sobbene cadde (come dirò a suo luògo) nell'anno 1810 per opera de succe-

denti re, il merito della prima scossa è di Carlo.

Era tempo felica a sudditi ed al re; le oppressioni vicereali dimenticate, le baronali alleggerite, certa la pace, avventurosa di molta prole la reggia, il vivere abbondante, le popioloni de' reggitori e del popolo concerdi. Piccolo umero di saspienti, amanti di patria e di novida, era unito al governo, però che le riforme di Carlo giovavano alle libertà universali , ed il passaggio della monarchi, als fendale da assoltata, vedevasi come e da necessaria della vita delle nazioni. Lo studio perciò de re, l'interesse de' popoli, le sepranze dei novatori miravano e correvano al punto istessos. Solo il Clero e i baroni avevano scopo diverso; ma quello mordava segretamente il freno, aspettando l'opportunità di spezzario, e questi, per ignavia e vota superbia, si rallegravano di titoli e fregii di sobilità che il re largamente diagramana.

LVIII. Ma le sollecitudini di lui, come degli altri re del passato secolo, creavano nella società un nuovo ceto, quello che, raccogliendo le spoglie de' ceti depressi, ne acquistava le ragioni o le ricchezze, e lo chiamerò Terzo Stato, come si chiamava in Francia, dove più presto ebbe nomo, e dove interposto tra gli ottimati e la plebe divenne popolo; parte potentissima delle nazioni, operatrice in Europa de' rivolgimenti della età nostra, fondatrice delle costituzioni dei regni. Prima delle riforme, baroni e preti avevano ricchezze, comando, giurisdizione, amministrazione de' beni comuni e della giustizia, tutte le membra del potere; l'infima condizione non aveva altro che pesi ed obbedienza. Dopo le riforme, i grandi, radunati nella città e nella reggia, pervenuti al grado che vedevano più alto nella fortuna, desiderosi di mantenersi in quella eminenza, sperando titoli, onori, aura di corte, tenevano a gloria l'ozio superbo, ed a vile l'ambizione dell'operare. Ed il popolo, che prima spensierato e solamente bramoso di vita facile, nulla pretendeva al governo dello Stato, vidde possibilità d'inalzarsi. Coloro tra i grandi che per male venture scendevano, o per amor di guadagno e per indole operosa abbandonavano gli ozii del primo stato, e coloro del popolo che per industria e virtù salivano, gli uni e gli altri ingrossavano il terzo stato. Il quale perciò, sempre attivo e crescente, possedeva gli elementi della forza politica: numero e movimento. Così il terzo-stato viene, per la natura della società. compagno e stromento della monarchia nel passaggio di lei da feudale ad assoluta.

Essendo il terzo-stato possente quanto ho descritto, importa investigare qual genere di persone raccoglisses le spoglie baronali el ecclesiastiche; perciocchè la natura e gl'interessi degli uomini che lo composero, si vedranno divenire a poco a poco natura e di interessi del governo. Qui rammento che le ricchezze di quei due ceti furono tocche leggermente dalla finanza, e che le riforme di Carlo risguardavano le giurisdizioni: il foro ecclesiastico scennò di autorità e di credito, furono gli saili presso che tolti; molti giudizi criminiali o civili de'cherici passarono alla curia secolare; le litti efuedi, e le litti feudali erano giudicate da magistrati regii; il foro di corte, il foro della mobilità debero minore potenza. Tutte le perdite de' due ceti divenero altretatati acquisti della curia comune; e però che in essa, come ho detto innanzi, curtava facilmente la piche; la composiziono del terzo-stato fu di curiali. Gli

1734 offizii, l'autorità, i guadagni vennero in loro mani; il re pigliava della curia 1730 i consiglieri, i ministri; l'ingegno forense diventò arte politico; le opere del governo nelle vicissitudini di regno presero indole e sombianze curiali.

Sono i curiali timidi ne' pericoli, vili nelle sventure, plaudenti ad ogni potere, fiduciosi delle astuzie del proprio ingegno, asati a difendere le opnioni più assurde, fortunati nelle discordie, emuli tra loro per meatiere, spesso contrarii, sempre amici. Il genere della costoro eloquenza è tra noi cagione d'altri disordini : le difese sono parlate, lo scritto raramente accompagna la parola; persuadere i giudici, convincerli o commoverli, trarre alla sua parte gli ascoltatori, creare a pro suo la opinione del maggior namero, momentanea quanto basti a vincere, sono i pregii del discorso; finito il quale, si obbliano le cose dette, e sol rimane il guadagno ed il vanto della vittoria, tanto maggiori quanto più inginsti. Da ciò veniva che della esagerazione o della menzogna, fuggenti con la voce, non vergognavano gli avvocati: e che i ragionamenti semplici e puri della giurisprudenza si mutavano in aringhe popolari e seduttrici, ed il foro in tribuna. Mali al certo per la giustizia e per i costumi, ma rovina e peste nelle politiche trattazioni e ne' rivolgimenti civili, quando bisognerebbe ragione, verità, freno alla plebe, temperanza di parti; ed in vece prevalgono la briga, il mendacio, la licenza, indi l' origine de' mali pubblici.

Se le riforme di Carlo, più vaste, avessero inteso non solomente alla chisso da 'feudi, ma ben anche alle milizir, al commercio, alla divisione de' possessi, così che fossero entrati nel terzo-stato militari, commerciani e partivano dal Tanucci, spinato da due solo ecomanque generose passioni: contro le redadità, contro il papismo. Gretto d'aninno e curiale egii stesso, tra-scarava le milizie, credendole nella poce inut le peso allo Stato, e confisiando la corona del sono signora alle parentelle di Spagna e di Francia, e di alle nuove che andava rannodando con la casa d'Austria e coi principi della l'alla; (giorante di economia) politica, di finanza, di amministrazione, avido di patere, e, come straniero, più amanta del re che dello Stato. La bona ma ch' egi che più derivo delle resistenze a' pontefici, dallo coustere la fendalità, dall'onesto vivere, da 'piacevoli costumi, e sopra tutto dalla lunga poce del regno, benigna velatrici degli errori de' governanti.

I vizi del terzo-stato passarono nel governo, e divennero artifiziata natura del popolo; quindi leggi dispotiche, finte paci, promesse menzognere, e certo gergo di argomenti o parole sostituito alle sentenze immutabili del dovere e della giustizia. Sono dottrine curiali que' trattati nulli perchè di necesaità; que' ginramenti mancati perchè non assentiti dalla coscienza; que' patti concordati co' soggetti e non tenuti perchè il re non patteggia co' vassalli : quel chiamare occupazione la conquista, ribellione quella che fu legittima obbedienza de' popoli; e le tante altre sovversioni del vero e del giusto ndite e patite a' dì noatri. E quì, anticipando i tempi, accennerò com' anche per fatti susseguenti si manifesti la verità del mio discorso. Dall' anno 1806 al 4815, per le buone leggi de' due re francesi e le divise proprietà della Chiesa e de' feudi, crescendo il terzo-stato dei nuovi possidenti. l'autorità dei curiali minorò. E dopo quel tempo i moti della nazione napoletana hanno secondata i meglio appresi interessi del popolo, che sono: sicurtà de' possessi e delle persone, leggi, consulte pubbliche, adunanze nazionali, atabilità del presente, guarentigia dell'avvenire. Questi medeaimi, ora che scrivo. des derii segreti e sfortunati, saranno, col maturare del tempo, manifesti 17:3 e felici: se non so quale rivoltamento politico non cangia in altro il terzo-stato

del regno. Ritorno alla storia di Carlo.

LIX. A' tempi del quale i curiali, non appieno esperti delle nuove loro forze, arrecavano piccolo e non avvertito danno. Godeva il re, godevano i soggetti regno di pace, allorchè venne a rompere le speranze di maggiore felicità la morte di Ferdinando VI re di Spagna, che, senza prole, lascio il trono vacuo a Carlo di Napoli. Appena saputo l'avvenimento, i ministri spagnuoli gridarono Carlo re di quel reame; ed in suo nome reggevano. Delle quali cose per celeri messi avvisato il re, nominò reggente per la Spegna la regina Elisabetta sua madre, che stavasi, come ho detto, ritirata in un suo castello, ma non deposto il regio ingegno e le vaste aperanze di gloria e di comando. Per la successione a' suoi reami, essendo per lui necessità il provveder aubito a quella di Napoli e trasmetterla , sentivasi agitato da doppio affetto: avvegnachè numerosa prole, sei maschi e due femmine, moglie ancora giovine rallegravano la reggia; ma il primo nato, già in età di dodici anni, era infermo di corpo, scemo di mente, inetto a' negozii e per fino a' diletti della vita, disperato di guarigione. Contendevano perciò nell'animo del padre rompere la successione di natura, pubblicare al mondo la imbellicità del figliuolo, ovvero affidare la maggior corona e la discendenza ad nomo e atolido e cadente. Vinse la ragione di Stato. Chiamò i baroni, i magistrati, i ministri, gli ambasciatori delle corti, i medici più dotti; questi, eaaminatori del principe Filippo, gli altri, asaistenti o testimonii. La imbellicità del povero Infante fu descritta ed autenticata in solenne foglio,

che il ro, quasi piangente, comandò si leggesse al congresso.

Escluso Filippo, succedeva nella Spagna il secondo pato, Carlo Antonio, e nelle Sicilie il terzo, Ferdinando; il quale, robusto di persona, d'ingegno, aveva scorsi otto anni di vita: così che il re fissò in mente una reggenza per il governo del regno, e nel di 6 di ottobre di quell'anno 4759, tenendo intorno a aè la moglie e i figli, presenti gli ambasciatori, i ministri, i destinati alla reggenza, gli Eletti della città, i primi tra' baroni, fece leggere un atto che diceva: Lui, appellato dalla Provvidenza al trono della Spagna e delle Indie, rinunziare la corona di Napoli ad uno de figli, dovendo le due monarchie, per gli accordi europoi, restar divise ed indipendenti. Avere destinato (poichè Filippo suo primo figlio era inabile al regno) Carlo, il secondo, a succedergli nella Spagna, e il terzo nato, Ferdinando, ai reami delle Sicilie. Emancipar questo, cedergli le sue ragioni al trono; comandare ai popoli di obbedirlo come re. Dare un consiglio di reggenza al re fanciullo sino all'età maggiore, ch'ei prefiniva sedici anni compiuti. La successione al trono delle sicilie dovere andare per maschi primogeniti; tutti i casi previsi. tutte le regole stabilite. Spenta la linea muschile, si diretta e si collaterale, dover succedere le femmine con l'ordine dell'età; spenta la linea femminile, tornar la corona al re di Spagna, perchè la cedesse libera e indipendente al secondo nato de' suoi figli. Pregare da Dio prosperità a questi popoli; sperare durabili le provvidenze di quell'atto, e premiate le sue fatiche di re da pace lunghissima. Ciò detto, si volse al figlinolo Ferdinando, lo benedisse, gl'insinuò l'amore de aoggetti, la fede alla religione, la giustizia, la mansuetudine, e snudando la spada (quella stessa che Luigi XIV diede a Vilippo V, e questi a Carlo), ponendola in mano del nuovo re, e dandogli per la prima volta nome di maestà, tienla, disse, per difesa della tua reli17-49 giune e de tuoi nogqetti. Segnarono l'atto riferito di sopra Carlo, poi Ferdinando. Gli strauieri presenti riconobbero il novello re, e quei del regno gli giurarono fede. Carlo, nominata la reggenza, prescrisse che ella governerebbe, partito lui per le Spagne. Ripetè i voti di comune felicità, e usci lodato e benedetto.

LX. Si appressò nel giorno medesimo a partire. A reva registrato i conti el suo regno, e lacatisi al figlio precuti e ricordi, non invero ingegnosi, ma prulenti e brnigari. Nulla porto seco della corona di Napoli, volendo descritte e consegnate al ministro del nuovo re le gemme, le ricochezzo, i fregii della sovranità, e per fino l'anello che portava in dito, da lui trovato negli soxvi di Pompe, di nessua negle por materia a lavaro, ma proprietà egli diceva, dello Stato, così che oggi lo mostrano nel museo, non per marvajusi di antichità, mai no documento della modesti di Carlo. Nomino il lasciava nella reggia di Napoli. Dispenso gradi, onori, doni, per mercede di evergi. Nel gorono medesmo, prima che il sole dechinasso, entrò in nave con la moglie, due figliode, e quattro infanti, sopra un navilio spegnato di 6 vascelli da guerra e molte freggia si albuto di porti del Perol e di Cadice, arrivato in Napoli sul finire del settembre per servizio del re. La corte di Spagna in quel tempo rea delle regnati di Europa la più pomposa.

Assistarono al partire di Carlo totti gli abtanti della città; però che le nostre case, sotto cielo benigno, essendo operte, on da tetta acuto o da piombi, ma da piani terazzi, donde si scopre l'amenissimo lido che stringe il golio, quei che non capevano nel mole ne die due bracci del porto, miravano dall'alto delle case, addolorati ed auguranti al non più loro invidiato monarca. Le memorie del bono re, la sua grandezza e gli cidità da lui fondati, visibili dalla città, la folta el silenzio dei riguardamii, erano cagioni e documenti della giusta universalo mestiza: la quale (benche durassero leggi, natura e nonn del governo) per lungo tempo non cessava nel popolo, quasi presago della tristezza de futuro regni.

# **STORIA**

DEL

## REAME DI NAPOLI

## LIBRO SECONDO

Regno di Ferdinando IV. - Anno 1759. al 1790.

## CAPO PRIMO

#### Minorità del re-

 AL finire dell'anno 1759 essendo re, come ho rifer to nel primo libro, 1759 Ferdinando Borbone, nella età che non compiva gli otto anni, furono reggenti Domenico Cattaneo principe di San Nicandro, Giuseppe Pappacoda principe di Centola, Pietro Bologna principe di Camporeale, Michele Reggio bali di Malta e generale di armata, Domenico Sangro capitan-generale dell'esercito, Iacopo Milano principe di Ardore, Leli Caraffa capitano delle guardie, e Bernardo Tanucci. Il re ebbe titolo di Ferdinando IV re delle due Sicilie e di Gerusalemme, Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza e Castro, gran principe ereditario di Toscana . I reggenti , allevati pelle pazienze del vice-regno, quindi usati alle servitù della corte, oggi cadenti per vecchiezza: tra loro il solo Tanucci prendeva il carico degli affari ed era tenuto la mente della reggenza; del quale onore non ingelosivano gli altri, perchè inesperti, acevri delle ambizioni di governo, soliti obbedir lui, che per natura e non contrastata potestà si mostrava mansueto e riverente. Aio del re lo stesso principe di San Nicandro, onesto di costume, ignorante delle scienze o lettere, unicamente voglioso di piacere all'allievo; e persuaso dal Tanucci a non alzare l'ingegno del giovine principe, meglio convenendo a re di piccolo stato godere in mediocrità di concetti le delizie della signoria.

Alla mestizia vera della reggia e della città per la partenza di Cario succederno i segni di allegrezza per lo innalzamento del successoro; il quale, rimettendo le pene a parecchi delitti, fece liberi molti prigioni, assicurò più rei, e dopo ciò, con fasto e cerimonie regali, assiste hel duomo agl'inni di grazie cantati nella cappella di san Gennaro. Quindi la reggenza comando he la baronia, i magistrati, i deputati della comunità fossero in certi giorni a palazzo per riconoscere il nuovo re, e giurargii fede ed obbedienza. Tutti coccessero; e condidando ne'i cordi del padre, nel consiglio del buom ministrò,

1º e nel prospetto di lunga pace, speravano regno mansusto e folice. Possia il re, seguendo l'esempio de Perdecessori, chises al postefice il investitura del Begno; e, concordata prestò il di il febbraio del 1760, in iscritto e con la voce del cardinalo Porisii suo legato, il giuramento chimanto i di omaggio e di vassallaggio al sommo ponetifice; e di non procurare di essere eletto in re imperatore del Bomani , oppure re di Germania, signore della Lumbardia e della Toscana; e nel caso vi fosso eletto, non vi presterebbe alcun consenso. »

II. La reggenza governava co' precetti di Carlo antichi e nuovi , perciocchè da Spagna venivano comunicati al Tanucci, sotto forma di suggerimenti, e pur talvolta di comando. Il quale privato carteggio agevolò i disegni del ministro con fare i reggenti viepiù arrendevoli al suo giudizio in certe imprese disapprovate dalla coscienza : erano le libertà della curia romana, ossia l'affrancare l'impero dal sacerdozio, e soggettare all'impero i sacerdoti del Regno; le quali ragioni di Stato si tenevano a peccato dalla anime plebee di que' reggenti: ma una servitù vincendo l'altra, prevaleva il vero o supposto comando di Carlo al tacito consiglio della coscienza. E così lo scorto Tanucci, per dispacci, ordinamenti, decisioni dalla reggenza, tanto mutò dall'antico, e tante novelle relazioni e bisogni civili compose, che il re, divenuto maggiore in libera sovranità, non poteva disfare le cose fatte senza produrre all'universale danni e disordini. Fu perciò necessario a Ferdinando durare e procedere nello irrevocabile caminino; cosicchè io, raccogliendo ciò che in materia giurisdizionali fu operato ne' trent'anni descritti in questo libro, avrò rappresentato il senno di un solo uomo, il Tanucci.

Dirò per sommi capi le prammaticho della reggenza e del re su le quistioni con la curia romana. I ministri regii provvidero agli spogli ed ai beni de' trapassati vescovì, abati, benefiziati; le entrate delle sedi vacanti furono addette ad opere di civile utilità.

Purono soppressi parecchi conventi; due in Calabria, ricettacoli di malviventi, uno in Basilicata, quattro in Puglia, tre in Abruzzo, ventotto nella Sicilia, per motivi diversi o per esercizio di sovranità. I beni di que conventi andarono al comune.

Le decime ecclesiastiche , prima ristrette , poi contrastate , finalmente abolite.

E dipoi, rimossi gli ostacoli e preparate le coscienza a legge di maggio momento, furono interdetti gli acquisti alle mani-morte, dichiarali mani-morte i conventi, le chieso, i luoghi pil, le confraternite, i seminari, i collegi; ed acquisti, opni muova proprieth, 7 secrescientendo delle case o de d'ouventi, la fondaziono di nuove chiese o cappelle, i patrimoni del preti e le doit delle monache ottre i limiti della legge, i el limosine per feste, per processioni, per messe. La provvida legge vietto à notari di acrivere testamenti che apportassero nuovi acquisti a quelle mani; impedi le permute, agguaglià y consi in culticuta i tempo, i funghi affitti e gli affitti rimovati di consente pretioni per mosse conservasero di conten, perdessero la proprietà.

I quali provvedimenti, superiori alla civillà comune, crano contrastati dalla ignoranza del popolo, dalla scaltezza del cherci. Dona divota nomino nel testamento sola erede l'anima na. Trapassato di subita morte Giovan Battista Latilli di Bitonto, il vescovo e il perroco fecero insieme il testamento dell'anima, l'agnado buosa parte del patrimonio a celebrazione di messe:



testamento simile foce il vescovo di Bieceglia per l'anima di Francesco Pa- incescillo, necisio, e allatro ne fice in Pistice il vicanio della diocesi per l'anima del sacretote Lisanti, morto intestato. Tutti furono dal governo rivocati, biasimati viescovi, e con leggi tiestamenti alla minama eddi anima, probibii. Sugcedevano gli credi legititmi, e poichè al Pascullo mancavano, creditò la comunità di Bisseglia.

III. Così provvisto a acemare le soperchie ricchezze della Chiesa, altrega ababitevano le pretensioni chiamna da l'opotefici diritti, ci di queste leggi riferro gli effetti. Fu allargata la gurisdizione laicale, e altrettano intertetta la ecclessatica, ed al tritunale misto, ed al delegato della giurisdizione regia (magiatrati noti per il primo) si aggiunse un'avvocato della corona, vicialtore alle racioni della sovranità.

Fu minuito il numero dei preti, il dieci per mille anime, praticato da Carlo, diventò legge dello Stato; dipoi annoverarono fra i dieci i frati agcerdoti, e finalmente il dieci si ridusse a cinque.

Non si ordinavano preti o diaconi ae mancavano del patrimonio, nè il patrimonio potevasi accrescere o stabilire a danno delle famiglie.

Vietavasi al figlio unico il chericato, ed alla casa che aveva un prete, il secondo.

Si dichiarò cassa qualanque bolla o carta del pontefice, nuova, antica antichissima, non fosse vallad del regio assenso in batterebbe a legitimaria (sono le parole dell'editto) l'uso, la pazienza o il sonno de passati monarchi. Il regio assenso lo difinito: Regala inalienabile che son mai si descrive o si presume. En altri editti, le conexcisio il inatura ecclesiazio, fatte o atsenitte da re, si soligono a piacimento dello sisteso re o de re successori. Le volontà de fondatori si soprimono, si communano a beneplació del re. Gli ecclesiastici dipendere dal re e da' suoi magistrati, e non essere su la terra diquità che abbi diritto o postanna di derogara alle sentenes soprodette.

Le quali, applicate a molti casi, ripetute negli atti del governo, stabilirono a poco a poco le pratiche e lo opinioni nei giudici dei magistrati e nell'animo dei popoli. Quindi il divicto di ricorrere a Roma senza il regio permesso; quindi le provviste dei benefiziati Latte dalla cancelleria romana, annullate dal re; impedite le concessioni dei pontelici sopra le rendite de vescovi; impedito al papa conquigrere, separare, mutar contini alté diocesi soblet le regioi della cancelleria romana; non accettar ruuzi se non approvati dal re; il matrimonio definito: contratto circile per natura, sacramente per accessione; le cause di processione; le cause della cancelleria romana; non accettar ruuzi se non approvati dal residente del processione; le cause della processione; le cause della processione; le cause della processione; le consentatione del dato del processione; le cause della processione; la cause della processione del deportatione del dela cause del tempo, così che il nuazió voltes trattarlo nel tribunale della munistatura; ma il re, nominato il magistrato a deciderne, confermò essere il matrimoni patti civili.

IV. Crebbero per le cose dette le facoltà dei vescovi, ma in danno di Boma; pericicchò nello interno l'autorità vescovi le ristretta e nabbassata. Venne a vescovi prolibit di ingerirsi nella istruzione pubblica, e di stampare acritti non sottomessi alla censura comune ed approvati dal re. Vietate le censure de vescovi, vietati i processi per lassivie, interdette le carceri. Dipoi soppresse le immunità personali, probibite le questue, soggettate a acrifib le sportule ecclesiastiche, francati i luoghi pii dalle prestazioni

COLLETTA 10

1:00 a' vescovi, rivocate per sempre certe esazioni che i vescovi facevano da origine tanto votusta che dimenticata; e si diceva nel decreto: R vescovo come prepolente non prescripe.

Qui rammento che nel 1716, tentata dal papa e dal Cardinale Spinelli la introduzione del tribunale del Santo Uffizio, mosso il popolo a tumulto, non si ebbe quiete prima che scomparissero le cose e i segni del tribunale abborrito, e non fossero eletti (a sicurtà dell'avvenire) quattro del popolo col nome e'l carico di deputati avverso al Santo-Uffizio. Questi medesirni, dopo la partenza di Carlo, domandarono al re successore la conferma di quei privilegi accordati con gli antichi re per le preghiere, i tributi e i tumulti del popolo. E la reggenza, sollecita di contentare la onesta domanda, riprodusse gli editti medesimi di Carlo confermati e giurati dal successore. Così ella stessa, poco innanzi la maggiorità del principe (dicendo a' magistrati che vegliassero alle ragioni della sovranità, affine d'impedire che le male usanze della corte romana, svelte a stento dalla sapienza dei due regni Borbonici, si rallignassero), impose l'obbligo alla regal camera di Santa Chiara, al delegato della giurisdizione regia, all'avvocato della corona d'instruire per dotte popolari scritture i reggitori e i soggetti ne' veraci dogmi della religione di Cristo, e tornare in concordia l'impero, il sacerdozio. il giudizio de' magistrati, la coscienza dei popoli.

V. Si operavano le dette cose mentre il principe di San Nicandre provvedeva alla sanità de algi studi del re; il quale, nato con fleicità di robustezza e dedito agli esercizi della persona, acquistandotuttodi gagliardia, inchinava alle pruove di forza; secondato dal precettore, che andava superbo di quella corporale valetudine. Furono ravivate le ordinanze per la caccia, rammentate le pene, anche i tratti di corda, al respressori, popolati i boschi di fiere, moltiplicati i custodi; e, avanzando lo stesso genio smodato di carlo, aggionel attre foreste alle antiche. Aveve si re dedici anni cili esercizi e diletti consumavano molte ore del giorno, e svagavano la mente dagli stadii. Gli uonini di più fama e dottrina erano suoi meastri; ma ora il tempo, ora mancando il volere, nessuno o raro l'insegnamento, si vedevano erescere del re la forza e l'ignoranza, pericoli dello Stato nell'avvenire.

Fanciullo . non soffriva conversar co' sapienti , e fatto adulto , ne vergognava. Godeva mostrare o narrare come sapesse abbattere cignali o cervi, colpire a volo uccelli, frenar destrieri, essere sagacissimo alla pesca, primo alla corsa : talenti e millanterie da barbaro , tenuti a pregio da genti del popolo educate a costume spagnnolo. Coll'andare degli anni avanzava il gusto incivile del re; e adulto appena (a sedici anni), divenuto libero sovrano di ricca e grande monarchia, sperdeva il tempo ne' piaceri della giovinezza e del comando tra giovani, come lui, atleti e ignoranti. L'attitudine a quegli esercizi, la forza, il vivere dissipato, i gusti plebei, divennero ambizioni de' soggetti, e tanto più de' nobili, compagni al re o da lui amm rati nella corte. E tanto si appre ro all'animo di lui quelle barbare costumanze, che non bastò a sbandirle lunga età e regno pieno di varie fortune . Era già marito e podre quando in Portici, ammaestrati al maneggio dell'armi certi soldati, che nominò Liparotti, alzava bettola nel campo, e con vesti ed arnesi da bettoliere ne faceva le veci, dispensando cibo e vino a poco prezzo, mentre i cortigiani, e talvolta la moglie, simulavano della bettola i garzoni e la ostessa. Altra volta giuocando a pallone, vedendo tra' spettatatori giovine macro e stentato, bianco il capo di polvere, con veste lurida

e nera di abale, volle, per ingiunioso diletto, farne spettacolo di rissi; e, rovipicatosi all' execcisio di us cortigiano, fu veludo questi partisi e tornare l'accione con coperta di lana, che quattro de' giuocatori più gagliardi (di re tra loro) distresero, tirandola per le punte: e aubito l'abate, preso da servi o manisticate con l'arena del giuoco, messo per forza au la coperta, balearato in ara più volte, ricadeva sonciamente tra le risa e le grida di pirbaccia e di re, che presagivano altre feste popolari e feroci. Essendo quelri abate il signor Mazzinghi, nobilò fiorentino, la corte di Toscana fere lamentanze alle corti di Napoli e di Spagna; ma non patendo rapion privata
disturbare la concordia de reganni, apettava alla sistria vendicera il Mazzinghi. Il quale, fuggendo la inospitale città, e vergognando di tornare in
putris. fernato a Boma, a dono alcuni mesti di melanconia si mori.

Più volte all'anno, dopo la pesca ne laghi di Patria e del Fusaro, il re vendeva il pesce, serbando pratiche, aspetto ed avarizia di prescivendolo. Le malattie o le morti nella famiglia, le guerre infelici, le sventure di regno, la perdita di una corona, nol distoglievano dalla caccia nè da'giuochi villani, siccome andrò narrando nel corso della istoria. I quali esercizi, e la conseguente stanchezza, e l'ozio, e'l molto cibo, e il sonno prolungato. riempiendo tutte le ore del giorno , toglievano il tempo a coltivare la mente n a governare lo Stato. Non mai per vaghezza di studii o per pubblici negozii leggeva libro o scrittura; e come nella minorità la reggenza guidava il regno, e così quando ei fu libern lo guidavano i ministri e la moglie. Apportando, li tedio sottoacrivere del suo nome gli atti d'impero, li faceva in sua presenza segnare con sigillo a stampa, che gelosamente custodiva. Impaziente alle funzioni della mente, fastidiva i consigli di Stato; raro li chiamava, presto li discioglieva; vietando i calamai per ischivare la tardità dello scrivere. Nelle quali particolarità essendo le cagioni di molti fatti , ho voluto trattenermi ne' principii del libro, acciò i racconti non tornino incredib li o maravigliosi.

VI. Nell' anno 4763, per iscarso ricolto di biade, i reggitori si affrettarono a provvedere l'annona pubblica, i cittadini la privata; ma volse in danno il rimedio, però che il molto grano measo in serbo, scorrendo i bisogni avvenire, trasandando i presenti, fece la penuria nel cominciar dell'anno 1764 certa ed universale. Le Inquietudini e i lamenti del popolo, i falli del governo, l'avidità dei commercianti, e i guadagni che vanno congiunti ad ogni pubblica sventura , produssero danni maggiori a' pericoli , si vedevano poveri morir di stento; si udivano vuotati magazzini o forni; poi furti , delitti , rapine innumerevoli . La reggenza , prefiggendo alle biade piccolo prezzo in ogni terra o città, deaertò i mercati; dicendo non vera la penuria ma prodotta da monnpolisti, concitò turbolenze; e disegnando a nome certi usurai , furono ucciai . Spedi nelle provincie commissari regli e squadre di armigeri a scoprire i depositi di frumento, metterlo a vendita ne' mercati, e punire (diceva l'editto) gli usurai, nemici de poveri. Capo de' commissari con suprema potestà era il marchese Pallanti, che, a mostra di rigorosa giustizia, faceva alzare le forche ne' paesi dove poco appresso ei giungeva con seguito numeroso ed infame di birri e carnefice. Nessun deposito fu scoperto, però che tutti i magazzini erano stati innanzi vuotati dal popolo; nessuno uomo reatò punito, perchè non mai vero il monopolio; quelle provvidenze valsero a palesare la stoltizia del governo, e accrescere nella plebe la disperazione e il disordine. S' ignora quanti morissero di fame,

na: e quanti ne tumulti; gli noi e gli altri non computati per negligenza, o mon palessal pre senno del governo. Finalmente, agusta ne mencetal stanaleri la fame di Napoli, vennero con gara di celerità molte harche di grano, e la pecuria cesso. Allora nouvea prammatica sciolate contenti della carratio, riducendo a prezzi bassi ed a condizioni prescritte le cose innunzi pattavite per comune vionata è interesse; ed altra prammatica rimine le copie (farti, spogli, omicidi) commesse per causa di penuria. Tutte le dottrine di Stato, tutte le giusticie fornon conocuclate.

No l'riferiti avvenimenti ammaestrarono la reggenza: per lo contrario , divenuta più timida, accrebbe negli anni seguenti lo provvigioni dell'anona, vietò l'uscita ai prodotti nativi del regno, doppiò la povertà. E però i citadini, migrando a stuoli non che a famiglie, fecero necessario nell'aprile del 1756 che il governo li ritenesse per leggi e pene.

### CAPO SECONDO

Il re , divenuto maggiore , governa il regno .

VII. Il 42 di gennaio del 1767 uscì di minore il re Ferdinando, tacitamente, però che nessuno atto di governo, nè cerimonia nella reggia, nè festa nella città celebrò quel giorno; i reggenti divennero consiglieri o ministri , la sostanza o l'aspetto del politico reggimento non mutò . E poichè per le cose dette sono assai note le condizioni domestiche del regno Importa discorrere brevemente le esteriori. I potentati del settentrione, che per la bilancia politica del tempo non istendevano sino a noi la enpidigia e la potenza, mantennero i trattati di commercio fermati con Carlo; la Spagna e la Francia avevano con Napoli amicizie, non alleanza, perciocche gli accordi tra quei due regni del 1761, chiamati Patto di Famiglia, non per anco erano stati accetti ( a ciò consentendo secretamente il re di Spagna ) da' Borboni delle Sicilie e di Parma. La casa d'Austria negoziava nuovo parentato col re di Napoli. Essendo finita sin dal 1763 la guerra de sctte anni , riposava la Germania e stava in pace l'Italia . Era morto don Filinpo duca di Parma, e appresso a lui la vecchia regina Elisabetta Farnese. l'uno e l'altra per ambiziose voglie, concitatori alla guerra. Il Pana Clemente XII contendeva contro Napoli, ma inerme, perchè sprovvisto d'armi profane, e per le sacre non temuto.

VIII. Primo atto del re maggiore fu la cacciata del gesuitì, che importa espore dal capo al fine; perciocchè il re medesimo rispellando, tempo dopo, la esputas Compagnia, ed altri re mutando in favore di fel le jui pratecte ostitità, giova conoscere le cagiori così dello adgoo che dello affetto. E noto per altre intorie come nell'anno 1510, sotto il ponificato di Podo III. fi institutia la Compagnia di Gestà i incagarare convertire professione dello di producti della modo e nelle regie; come divenue di povera, opulenta; d'infirma, prima; d'imodesta, ambicossi, e quante querefe ella mosse o regime.

Nell'anno 4785 Giuseppe I re del Portogallo, tornando dopo notturno lascivie dalla città alla reggia, fu leggermente ferito da colpo di moschetto: e ricercati gli autori e lo cagioni, si scopri che molti nobili, e frati gesuiti

avevano congiurato di uccidere il re per mutare padrone, corte e ministro. 20Parecchi nobili di condanna furono morti, due frati gesuit del meglio rinomanti finrono nelle carreti, e si disse per comando del nurchese di Probabi,
ministro potentissimo di Giuseppei, altro gesotta, Molagrida, accussio nel
ministro potentissimo di Giuseppei, altro gesotta, Molagrida, accussio nel
ministro potentissimo di Giuseppei, altro gesotta, Molagrida, accussio nel
ministro di Citta di Lisbona; e tetti dell' Pordine, in no giorno indurcati,
approdurono a Civita vecchia negli atati del papo. Eu questo il primo bando
a grasuli vi venno seconda la Francia, perocache Lugit XV, dopo brighe
di corte e allettamenti della Pompadour e decreti del Pariamenti, scaccio la
compagnia nel 1764; e tre anni appresso al sabandi dalle Spagne Carlo III,
prescrivendo al sovrani di Napoli, auo figlio e di Parma, sue nipote,
di minaro l'esempio.

Nel mezzo della notte, che fu del 3 di novembre del 1767, tutte le case gesuitiche del regon appletano (monasteri o critegi) lurnon investito da uffiziali del re e da genti d'arme; gli usel aperti o atterrati, ogni cella sorpresa e custolità; i fruit, i serventi, i discepoli adunati in una stanza dell'edifizio; i mobli sequestrati, lasciando ad ogni uomo le solo vesti; e ciò fatto, tutti in truppa scortati al porto a paigga più vicina el mibarcati sopra nave che subilo salpò. Ne fu permesso il restare a' vecchissimi o agli infermi; tutti partendo con moti tanto sallociti che, per dire della sola cità, i gesuiti navigavano per Terracina e non ancora la prima luce del ciono 4 santava.

Quelle s'illecitudini e quel rigore vennero dall'esempio di Madrid, o per nascondore al popolo con la sorpresa e le tenebre apettacolo pietoso e inri-

verente. Gli editti che nel giorno si lessero, dicevano.

« Noi il re, facendo uso dellasuprema indipendente potestà che riconosciamo immediatamente da Dio, unita dalla sua onnipotenza inseparabilmente alla nostra sovranità per il governo e regolamento de nostri sudditi, e vogliamo e comandiamo che la Compagnia detta di Gesù sia per sempre abolità ed esclusa perretuamente dai nostri reeni delle Scille ».

Seguivano altre ordinanze per accertare il popolo che i beni de gesuiti, comunque incamerati, anderebbero in opere di pietà e giovamento comune; che i debiti di quel frati, le limosine, i pesi, le opere meritorie, sarebbero mantenuti; che si provvederebbe al mancato aervizio delle chiese; e dalle acuole riordinate useirebbe più vasto e apsiente il pubblico insecamamento.

Non to noto quante ricchezze incameriase la finanza, perché il governo pose atudio a non palesarle; ma già quel frati, forse intesi e certamente sospettosi di bro sventura, avevano involate molte cose preziose per valore di materia o eccellenza di arte. Le opinioni su la cacciata de gesulti furono varie; apportando mestizia à balordi ed agli ipocnti, contentezza à appienti, neuriosità hal moltitudini; ne dodvano gli altri frati e cherici per insala malevolenza o invidua alle passate felicità e grandezze de' gesuiti; il ministro Tanucci ne fu allegro; il en idofferente, ma l'anima giovanile ai educava alle opere aritimentose verso la Chiesa, e a tener separate nella coscienza l'umità cristiana o l'altezza di re.

Per molti mesi fu dato adempimento alle promesse; e poi che i fattiebbero mostrato la fedelà del governo comparve altro edito, che, ad onore del re, qui trascrivo « Dalle nostre cure paterne, dopo la giusta e nec ecessaria espulsione da nostri domini della Compagnia che dicevasi di Gesà « (aprègando nole commutando, con quella sovrana potestà che riconosciamo

in an Cruyle

1708 e direttamente da Dio , la volontà di coloro i quali nel lasciare i loro beni « alla Compagnia suddetta, intesero destinarli all'utilità spirituale de loro « concittadini , per mezzo di quelle opere che la medesima professava di « fare), sono nate le pubbliche acuole e i collegi per educare la gioventiti « povera nella pietà e nelle lettere: i conservatori per alimentare ed ame maestrare ne' misteri gli orfani e le orfane della povera plebe; i reclusorii « per i poveri invalidi o per i validi vagabondi, che, togliendosi all' ozio « ond' erano gravosi e perniciosi allo Stato, si rendono utili con istruirsi « delle arti necessarie alla società; il sollievo alle comunità col rilascio delle annue prestazioni che facevano agli espulsi per le scuole; l'ajuto alle genti « di campagna con la divisione de' vasti territorii a piccoli censi; il soccorso a alle persone oneste e bisognose con le fisse quotidiane limosine; e le tante altre opere pubbliche, fatte o che ai van disponendo dopo le prime del « culto divino e degli esercizi della religione. Quindi essendoai co' beni della « espulsa Compagnia abbondantemente provveduto alla pietà pubblica, e « quanto al santuario sapendosi che ormai è tempo di quello avvertimento « che fece, inspirato da Dio, Mosè condottiero del popolo ebreo, di non più « portare donativi all'arca; perciò noi, rivolgendo lo sguardo al aostentaa mento delle famiglie de'nostri audditi ed al riposo loro su i beni che « possedono, siamo venuti col presente editto a risolvere e dichiarare cadute « tutte le sostituzioni o chiamate a favore degli espulsi gesuiti non ancora « avverate : essendo nostra regal volontà che i beni compresi nelle sostituzioni « o chiamate restino alla libera disposizione dell' ultimo aecolor possessore, dopo il quale sarebbero chiamati i gesuiti . Napoli , 28 luglio 4769 — Fer-« dinando re ».

IX. Tra mezzo alle riferite cose corsero per l' Europa lettere del papa, in forma di Breve, contro i duca di Parma, che, ad esempio di siliri re, come ho detto innanzi, aveva discaccista la Compagnia di Gesti; e prezio Clemente XIII, minaciscando antenui e censure a principa debole fanciullo, non temeva lo siegono, e aperimentava l'efficacia delle arani sacre per coglier sovrani di maggior potenza. Il Breve, dicondo essere lo stato di Parma foudo della Chiesa, e contrarii alle ragioni e potestà di lei gli atti avverso la Compagnia di Gesti fatti a dapregio degli avvisi, della indigipera, della mansutudine del sommo pontellore, concinudera « Siccume è notorio a mantipa della chiesa degli atti suddetti sono inorsi nelle censura e calegnati e sitche, così i medesimi non potranno ricevere l'assoluzione se non da noi si odi nostri nuccessori ».

Regreva il durata di l'artma, per l'adolescenza del principe, il ministro ingiliento di Tilol, francese, il quale, nulla mutando alla amministrazioni dello Satto, ebbe ricorso a're di Sagna, Francia, Xagoli e Portogallo contro il papa, che avera offeso nel soverno di Parma tutti isovania cistolici. Il re del Portogallo, pronto ed usato a' lutigi, riprovò il Breve; il re di Spagna lo confutò, riproducendo le querele e le proteste contro alla cittata bolla Incarna Domini; Luigi re di Francia fece occupare gli statti di Avignone e l'Accessino posseduti dal papa. Ed in Napoli la regal camera di Santa Chiara e'i delegato della giurisdizione regia, intenti a sostenere le ragioni della sornanità, dimonarando la fallosia delle pretendence di Roma, pregarono il re provvedesse a' dritti suoi e dello Stato; e'i re, disapprovato il Brevee e vietatado ne'esso i regni, comandò che gli stati di Breveento e Pontecorvo.

ritornassero all'antico dominio de' re delle Sicilie. Per lo che nel possesso, ! facendo da sovrano legittimo e durevole, confermò a que cittadini le presenti franchigie, ravvivò le antiche de' passati re cominciando da Ruggiero, e ne promise altre nuove in premio di fedeltà. I popoli giurarono al nuovo impero, vogliosi di lusciar l'antico per usata incostanza, e perchè a governo sacerdotale , quando anche apporti agiatazza e quiete , sdegna obbedienza l'iudole generosa degli uomini. Il pontefice, a quelle viste, pregò la imperatrice Maria Teresa di portar pace con la sua potenza alla religione, alla Chiesa, a' monarchi . Ma colei , simulando modestia e debilità , schivò gli officii , interdisse ne' suoi stati d'Italia la bolla In coena Domini, e comandò le cop-e introdotte bruciarsi . Tante ripulse premevano la insazietà del papato l'anno 4768

X. Quando il re Ferdinando, giunto ad età virile, trattò matrimonio con Maria Giuseppa arciduchessa d' Austria, figliuola dell' Imperatore Francesco I. Stabilite le nozze, cambiati i doni, prefissa la partenza della giovine sposa e preparate le feste del viaggio, ella infermò, e morì; si viddero nello linpero e nella casa mutate a lutto le vesti e le apparenze dell' allegrezza. Altra principessa, Maria Carolina, sorella della estinta, fu eletta in moglie a Ferdinando, e nell'aprile del 1768 si partì di Vienna per Napoli Ella, onorata nel viaggio da' principi d'Italia e vie più in Firenze, dove regnava Pietro Leopoldo, suo fratello, giunse il dì 12 di maggio a Portella, e sotto padiglione magnifico incontrata dallo sposo, ricambiarono gli atti e i segni di riverenza e di affetto. La reggia di Caserta prima li accolse, poi passarono a Napoli privatamente il 19 dello stesso mese, e con pompa regale il 22. Le feste e la gioia nella città e nella casa durarono parecchi mesi, inchinandovi per godimento il re, per fasto la regina, per servitu la corte, e per ispettacoli e guadagni la plebe.

Una principessa della casa austriaca, regina del maggior Stato d'Italia, e moglie di re trascurante, variava la politica del governo, serva sino a quel giorno della mente di Carlo re di Spagna; e tanto più che la giovine entrerebbe ne' consigli dello Stato, non per legge o usanza della monarchia, ma per patto fermato ne' capitoli del matrimonio. Il ministro Tanucci, potente per la corte di Madrid, non fu gradito alla regina, ed egli stesso non gradi lei, tardi attristandosi dall'aver prodotta o nutrita la ignoranza del re. La regina, benche non finisse ancora i sedici anni, aveva senno maturo; e po chè bella, ingegnosa, auguratrice di prosperità al regno, attraeva gli sguardi e le speranze de' soggetti. Il fratello di lei Pietro Leopoldo, gran duca di Toscana, l'aveva seguita a Napoli per le nozze, e l'anno appresso vi giunse l'altro fratello Giuseppe, imperatore, i quali ne' discorsi co' più dotti personaggi del regno palesavano il proponimento di riformare i loro Stati come volevano secolo e sapienza. Così che a noi tutta la prole di Maria Teresa parve famiglia di filosofi potenti mandati da Dio a ristorare l'umanità.

XI. Morto in quell' anno 4769 Clemente XIII, ascese al papato frà Lorenzo Ganganelli col nome di Clemente XIV. Il quale, ammaestrato da' travagli del predecessore a meglio esperto de' tempi , voglioso di quiete , propose accomodamenti a'sovrani adirati : e questi , per la mansuetudine di lui e i profferti pegni di amicizia, deponendo lo sdegno, accettarono i nunzi, mandarono ambasciadori, restituirono gli occupati dominii. Poscia il pontefice, mantenendo le date promesse, e ripensando che l'appena sopita discordia nacque o fu inasprita da' casi della Compagnia di Gesù, cedette alle continuate istanze tre de principi e pubblició un Breve che ne confermava la caccias. Il qual Breve "er ad ello sité inganevede di Roma, quasi mentrando che il ponetice, per evitare il pegide, piegasse alle perpotenze de principi; ma cotesti principi dissimulariono querla putidiciale scalitreza, ora superbu per la potenza, ora paurosi del perti per coscienza. Godeva di quella poce Clemente, quando occupato da malattia miseramente fina, e gli accidenti del morte o della morte, o certi presi antidoti, accreditareno la voce ch' ci morisse avvelenato dai frati della Compagnia per vendetta del Breve che toglieva a que briganti le ragioni e la speranza di risalira alle antiche ricchezze. Se pure bugiarda la voce, non fo maligio il aspecto.

XII. Divenne pontefice Pio VI, già cardinale Braschi; e avvegnacchè il re di Napoli aveva per ministri contrastata la elezione di lui, si fecero i due sovrani, dalle contese di stato e di persona, doppiamente avversi. Vacò l'arcivescovato di Napoli, e'l re lo provvidde, benchè a provvederlo pretendesso il pontefice; e comando al prescelto di sopprimere nelle aue lettere le parole solenni ... per grazia della Sede apostolica ... a fin di evitare il dubbio che la Sede romana avesse partecipato alla scelta. Da tre secoli almeno gli arcivescovi di Napoli ottenevano la porpora cardinalizia, ma al nuovo arcivescovo la negò Pio VI; al quale feco scrivere che la ripulsa lo incitava a compiere la già mediata instituzione di un'ordine ecclesiastico ne' suoi regni , spettabile per dignità e ricchezze , decorato anch' esso di color di propora, nel fatto e alle apparenze più magnifico del collegio dei cardinali , soperchianza nella gerarchia . Ma non perciò l'arcivescovo ebbe il cappello, nè il re fondò l'ordine. Poco dipoi il re nominò vescovo di Potenza Francesco Serao, dotto autore di molti acritti a pro delle giurisdizioni laicali, e notato giansenista dal pontelice, che rifiutò di sacrarlo; e non consigli, non minacce nè preghiere bastarono a muoverlo dal proponimento; insino a tanto che il re scrisse, farebbe in ciascuna provincia consecrare i vescovi da tre degli antichi, sì come prescrivono le sante e prime discipline della Chiesa.

XIII. L'anno 1776 leggero accidente partor cosa memorabile. Usavano i red i Napoli, come è nois per le nostre sistore, presentare al papa in ogni anno la Chinea (cavallo bianco riccamente bardato) e settemila ducali di oro. La cerimonia e ra pomposa, periocicche un ambasciatore nel 29 di giigno, giorno di san Pietro, olferiva quel dono in nome del real pontello, che, engli attiri della basalica vaticami riccvedolo, diceva: a essere il ceisso a la di ovato per diretto dominio sul regno delle due Sicilie a. In quell'anno, contro il uno producto dominio sul regno delle due Sicilie a. In quell'anno, contro il uno producto della postenza di proposito della discontro di producto della discontro di care di passiona di di contro di care di passiona di di contro e romori di voci, che subito quiettorio. Perre, terminata la recimonia, l'ambasciatore riferi le popolari turbolenze al re, che, per dispoccio del suo ministro, rispose:

« Le controversie alla occasione della Chinea, hunno affitta l'animo divota del re, perchè a cagione de loughi, del tempo, delle circostanze optevano apportare disgustose conseguenze da turbare la quiete de due sovrani e de due Stati. E poichè l'esempio ha dimostrato che un atto di sua mera divozione, qual è il presente della Chinea, può esser motivo a scandalo ed a discordie, egli ha delibrato e risolato che la cerimonia cessi per lo avvenire, e che a quell'atto di sau divozione verso i santi

« apostoli egli adempisca quando glie ne venga desiderio per mezzo del suo a agente o ministro. Gli esempi, la ragione, le riflessioni, le cautele,

« l'umanità, la rettitudine, hanno concorso a muovere il regio animo a tale « deliberazione, di quell'atto dipendendo unicamente la forma dalla sovrana

 volontà, e dall'impulso di sua pietà, e da religiosa compiacenza. Questi s sensi di figliale venerazione verso il capo supremo della Chiesa sieno

« comunicati alla corte di Roma. Da Napoli 29 di luglio del 4776 ».

Il pontefice, dimandata la rivocazione del foglio, e non ottenuta, protestà in contrario. E sebbene da quel giorno fosse cessato il vergognoso tributo. egli nella festa di san Pietro ne faceva lamentanza e protestazione al governo di Napoli. Anni appresso il re privatamente offerse settemila ducati d'oro senza Chinea o cerimonia, come dono di principe divoto alla Chiesa; e il papa, rifiutandoli, dichiarò più che mai solennemente le sue ragioni. la disobbedienza (così lo diceva) della corte di Napoli.

XIV. Le buone leggi di Giuseppe e di Leopoldo a pro de' popoli, narrate dalla fama, commentate da' sapienti, lodatissime dalla regina di Napoli, sorella di quo' principi, stimolando a certa gloria per fin l'animo svagato del re agevolarono al ministro Tanucci o ad altri egregi del tempo l'erto canimino della civiltà. Erano in officio il Palmieri, il Caracciolo, e de Gennaro. e Galliani, ed altri dottismi che ministri o magistrati diffondevano con l'autorità e l'esempio le dottrine della politica ; mentre alle buone riforme preparavano la mente de'reggitori e l'animo de'soggetti gli scritti del Filangieri, del Pagano, del Galanti, del Conforti, le lezioni (poco innanzi dettate) da Antonio Genovesi , maraviglia d'ingegno e di virtu , dottissimo e povero , e le accademie, le adunanze o perfino il semplice conversare. Percioccbè il beoe dello Stato essendo allora il tema della sapienza comune, l'aura di

società circondava chi meglio ne ragionasse.

Il discacciamento de' gesuiti diede materia e gara ad ordinare la istruzione pubblica; essendo impegno e debito del governo superare il bene che i discacciati erano creduti fare. Ogni comunità salariò i maestri di leggere, di scrivere, d'abbaco. In ogni provincia fu eretto convitto per i nobili, con dodici letture, due sole di argomenti ecclesiastici, dieci di scienze o lettere; altrettante nelle città maggiori del regno; ed altre, ma in minor numero nelle città più ristrette. Era pubblico l'insegnamento; i professori eletti per pubblico esame . I vescovi , solamente direttori de' seminari sotto l'antorità del re . non avevano colla comune istruzione voce o ingerenza: e quando vi si impacciavano (confidando nella pietà del principe, o per memoria degli usi antichi, o perchè ardimentosi) erano severamente respinti e biasimati. A denunzia di un vescovo, che certi maestri non osservavano le regole della fede cattolica, fu risposto che l'essere solamente cristiano era la condizione richiesta per i maestri delle scuole pubbliche, o chiedendo altro vescovo, che alcune cattedre nella diocesi, fondate (contro le bolle pontificie) senza suo permesso, si sopprimessero, il re dichiarò inutile il permesso vescovile, colpevole il domandario, e casse per sempre le bolle che si allegavano a sostegno della temeraria dimanda.

L'università degli studii fondata da Federico II, mutata (spesso in peggio) da' re successori, quasi morta nel tempo lunghissimo del viceregno, ravvivata da Carlo, ebbe compimento da Ferdinando, che vi raccolse tutto l'intelletto di quel secolo. I professori ottennero maggiori stipendii, migliori speranze; e tolte le cattedre inutili, se ne posero sette nuove, che io qui

COLLETTA

175 diviserò per mostrare come già il tempo volgera alle utili instituzioni; rano, di elequenza faliana, di arte reticia nella storia dei regno, di agricultura, di archiettura, di godesia, di steria naturale, di mecanica. L'inniversità obbe stanza nel converte che il dei gesuiti, vastissimo, detta il Salvatore; con ivi le accademie di pittura, seultura, architettura, le bibliosche Farnesiane e Palatina, i musei Erodanese e Farnesiano, un museo di storia naturale, un otto botanico, un lavoratorio chimico, un'osservatoro setronomico, un teatre di antonica cose tutte co dalla natuco majionata. Quella biblioteca e quel museo Farnese erano parte delle ricchezze che il re Carto portò seco. Papoli, appoli appoili parte delle ricchezze che il re Carto portò seco. Papoli, appoliano parte delle ricchezze che il re Carto portò seco. Papoli, appoliano la reggia di Farnese.

L'accademia delle scienza e delle lettere muto ordini e miglioro, percioche, abbandonate le ciance o le pompe de l'assocrai tempi, e mirando alle utilità nazionali, fia prescritto che le scienze si applicassero alle arti, a'mestici, alla medicina, a trovare novelli veri; o le lettere chierissero le oscurità della storia patria, cosi da giovare alla sapienza comune, e all'arte del governara; Ma è notabile che al presidente della raccienni e morphita tanto erra impossible efficiente qualitativa della storia patria della storia morphita tanto erra impossible efficiente qualitativa della storia d

In tante scupée o accademie couvenivano, miestri e soci, gli uomial più dotti del regno; altri, pari a questi, sorgevano, e gli uni e gli altri, venati a cognizione e riverenza della Italia, illustravano la patria ed il secolo, Qui vorrei registrare gli onnaria iomo il e lo pere, e forse il tempo mi verrebbe meno prima che la materia del racconti; ma, impedito dalla proposta brevit, ricorderò quei soti che alla staria più importanto, triv nobili, s'alimonado di Sangro principe di Sansevero, Francesco Spinelli principe di Scalabe, Paolo Doria principe d'i Angri: del magistrati, il marchese Vargas Macciuco, Giuseppo Aurelio del Gennaro, Pasquale Cirillo, Biagò Troise: degli coertistici, ottere il Galliani e l'Genoresi, il padre della Torre, uno dei tre fratelli Martini, il padre Carcani, l'arcivescovo Rossi; e finalmente delle done, Paustina Pignatelli, Giuseppa Barbajecola, Elconora Piemette, e sopra tutte Mariangiola Artinghelli. Così le classi per lo innanzi meno pazienti degli studii, allorg gelossemente li collivavano.

Publicavansi libri pregiatissimi, de quali citerò due soli di maggiorido, i Sazgi politici di Jario Pagano, e la Scienza della Legislatione di Gactano Filangeri. Per essi, fatta chiara la costituzione sociale, s'intesoro le ragioni de soggetti e del principe, si sperò fine al comandar ricco e alla cicca ubbedienza. Lo state rettorico di quelle opere, comechè scoavenevole alla gravità dell'argomento, piaquo e giovò, perchè le querete si addicono agli oppressi e speranti; gli autori trassero lodi dall' universale, premii dal governo, così che il Pagano ebbe cateldra nella università degli studii, o l'Eliangeri alta magistratura nella finanza, e pensione di che soccorrere all' onorata povertà della famiglia.

Queste che brevemente ho corse erano le imprese dell'ingegno napoletano per migliorare lo Stato, avanzando nelle buone opere gli altri regni d'Italia. Notiamo cosa vera e dolente, che i primi germi del bene politico, nella età nestra e de padri, spontarono dal suolo di Napoli, ma sempre fu visto trasformato il merito in delitto, la buona fiama in infamia; e quelle ingiusizie uscire pià apesso dagli amici che da contrarii. Vedremo, in giorni non lontani da quelli che descrivo, quale fosse degli uomici che ho cita lia misera finederetata dal governo, applaudita dal popolo. Avvegnaché i buoni conectir ci e savie leggi non essendo ingenerate nella mente del re, nè sentitu dalta supienti le limmaginava, numero poco maggiore le avveva in prepio: la plebe se se sedegnava, qual suole delle novità; e di poi il guerono le pani come color-

XV. Le altre parti della economia pubblica maneggiava minor senno. Napoli, che aveva preceduto la Toscana nello affrancarsi dalla Chiesa, videsi da Pietro Leopoldo sopravanzata negli statuti dell'amministrazione. Benchè lasciato libero alle comunità il modo di amministrarsi, e prescritto il sindacato, punite le infedeltà, ed eletti dal popolo nei parlamenti gli amministratori, i sindacatori, i giudici del conto; non di meno questi benefizi poco profittavano. confusi dalle atesse libertà, e però dall'ingegno vario, e dalle passioni fugaci degli amministratori e dei comuni; altri vivevano a catasto, altri a gabelle, altri a teatatico; dove si preferivano le opere civili, e dove di pietà; là prevaleva il poco spendere, quà il troppo; le virtù di un anno parevano vizi l'anno appresso; e i disegni degli uni erano disfatti dagli altri; all'amministrazione mancava uniformità e perseveranza, quindi grandezza e durata. Il represtò al comune di Pescocostanzo i denari onde ricomprarsi dall'avaro barone Pietro Enrico Piccolomini, dicendo nella concessione del prestito: "acciò sottraggasi dalla servitù e dal giogo baronale ,, ; ma quell' atto unico , transitorio , cra segno, non sustanza di prosperità.

Le arti stavano soggetto alle fratire ed a' consoli; il traffico interno alleassice, privilegi baronali, ad leani resti di franchigio i immunià del cherici, e sopratutto alla mano continua del governo au le impreso o interesa del privati. Bistroni libera la coltivazione del tabacco, ma per altre gravezze al vino, al sale, alla carta, a' libri. L' industria della seta, ingrandita nel regno di Carlo, rectoli l'avidatà del successore; e messe tra gli arrendamenti del fisco, patì le condizioni della servità: poco prodotto, estirpazione del gelsi, decadenza delle labbriche nazionali di sota e d'appi. Pena i capo al barciquiol che portasse controbando di seta, e le più leggiere mancanze spesso punite dalla tortura con tatti di corda.

XVI. Altro danno paù la ricca industria de 'coralli. La Torre del Greco, bella città sulla riva del mare, a 'piè del monte Vesuvio, albrega dodicimila abitatori, la più parte marinai o mercatanti, perchè le terre, coperte o mianciate dal soprastante vulcono, a poportano searsi e mal sicuri alimenti al bioloco. Alcuni tra marinari fin dal secolo XVI andavano alla peeca del corallo m'anzi di Coracia e di Sardega; ma più arrischiandosi nel 1780, benarmati e pronti a guerra, corsero le coste d'Africa; ed occaparano piccolo socilo deserto i ninomiato, lo tanton ventiquatto miglia dell' solia di Gatita e, quarantatti dalle terre di Barberia; lo chiamarono Summo dal nonce di contrata che alla contrata della terre di Barberia; lo chiamarono Summo dal nonce di contrata che alla contrata della cerre di distributa della contrata della contrata che alla contrata della contrata della cerre dei difere. Con per due nonti dipoi audicissimi tentando lidi più lontari, pericolosi di guerra e di schiavità dalle gratiriane, pescanono fortunatamente clirce apo Negro, capo Rosa e copo di Bona. Per le quali prosperità montà l'industria tanto, che andavano ogni anno seicento borche grandi e alle tea resistere alle tempeste, con più di quattro di di parte della contra della contra di di quattro di di contra di contra della contra di con

(21) mila marinari, salpando nell'aprile e ritornando prima che invernasse. La città perciò arricobita ergeva superbi ediligi, non curando i pericoli del vicino monte: e ( riferisco portenti che ho veduti) s' ella per tremunti cadeva, o coperta di lava scompariva, fabbricavano, in meno di un'anno, altra città più ornata e bella, su l'asi sitessa per amorre del suolo e religioni della casa.

Furono tanti e sì grandi e nuovi gl'interessi generati dalla pesca del corallo, che non bastava il codice universale a regolarne i modi e la giustizia: formavano per occasione piccole congreghe o le scioglievano, mossi da privato beneficio: che il pensiero di comun bene mancava a quelle genti, e spesso vedevi l'un pescatore arricchire della povertà del vicino. Le quali deformità in negozii di sì gran momento diedero motivo a comporre società più vasta, ma volontaria, che, scema di pubblica forza, non bastò al bisogno; e allora il governo vi pose mano, e per leggi e ordinamenti, chiamando compagnia la società , regolò la partenza , il ritorno , la pesca , la vendita del corallo, i magistrati, i custodi, il foro, i giudizi; tante leggi dettò, che al libro di esse diede il nome di Codice Corallino. Ebbe la compagnia bandiera propria; sopra scudo azzurro una torre tra due rami di corallo, e in cima tre gigli d'oro. Quando la società fu libera, benchè tra querele e ingiustizie, prosperava: e quando, ridotta in compagnia, ebbe codice, finite le ingiustizie e le querele, decadde la ricchezza: la società era spinta da instancabile zelo di privato guadagno; la compagnia movea lentamente per guadagno comune. Oggi dura la pesca del corallo, ma sfortnnata.

XVII. Buona legge prescrisse che le terre incolte ridotte a campo non pagassero tributo prediale per venti anni, piantate ad ulivi, per quaranta. Per altre leggi si popolarono le isole deserte di Ustica e Ventotene, poi di Tremiti e Lampadusa. A' coloni delle due prime, presi tra i poveri di famiglie onesto, fu concesso terre, vitto per certo tempo, ed istromenti di agricoltura e di pesca. Prosperarono. Furono coloni delle altre, ladri e vagabondi del Regno, a giudizio precipitato di magistrati eletti dal re; e quelle perivano: il governo vi spediva nuovi coloni e troppi, che, per crescer di numero, peggioravano di costumi e di arti. Quelle istesse sollecitudini per la quiete pubblica dedero motivo a dividere la città in dodici rioni, e in ognuno stabilir magistrato vigilatore che per giudizi abbreviati , condannasse alla prigionia, e più spesso al confino su le isole di pena. Colpivano quegli arbitrii gente di plebe disonesta; il Regno si sgravò di molti tristi; la città migliorata ne godeva; ma poco appresso, per sospetti di maestà e per le usate licenze di sfrenato potere, mandati alle isole cittadini non giudicati nè rei, solo spiacenti al dispotismo, tornò dogliosa e atterrita la città e il Regno.

legno. Un camposanto fa murato nel luogo prima detto Pichiodi, poi Santa Maria del Pianto, di tante fose quanti sono i giorai dell'anno. Vi erano rempassa prima dell'anno all'anno dell'anno della compassa della della

Utilissima delle istituzioni fu il regio archivio; di che il primo Ferdinando di Aragona, sin dal 4377, ebbe il pensiero; l'ebbero Carlo V nol 1833, Filippo III nel 1609; ma la incostanza dei principi o le contrarietà di fortuna impedirono l'effetto sino a Ferdinando Borbone, che nel 1786 comp.

l'opera. E comandato che gli atti generanti azione ipotecaria serbassero 1773 nell'archivio memoria e registro, resa chiara la proprietà, certa la ipoteca, pronta la vendita dei beni ascritti, assicurò i creditori, costrinse i debitori a rispondere del promesso pagamento. Il sistema ipotecario, meritamente lodato nel codice Napoleone, era in gran parte raffigurato, trent'anni prima, nell'archivio regio di Ferdinando; questo invero fu meno vasto, poco precettivo, niente avaro; il francese ampio, forzante, fiscale. L'archivio manifestava il patrimonio d'ogni casa, impediva le frodi, scemava i litigi; perciò gli si opponevano i curiali, potenti già, come ho riferito, nel regno di Carlo, più potenti al tempo del quale scrivo. E questi, o ministri del re, o magistrati, capi ed uffiziali dello stesso archivio, turbavano l'effetto della provvida legge, comunque dalle cure incessanti del governo mantenuta. E così toglievano gran bene alla società, tornando i debiti c le razioni all'antico scompiglio.

XVIII. E dirò più gravi errori della finanza, Regnante Carlo, i denari della Spagna, i guadagni della conquista, poi la pace e sempre la parsimonia de' reggitori e la contentezza de' popoli francati dalla dogliosa servitù di provincia, ristoravano o nascondevano la scarsezza dell'erario. Il concordato con Roma del 1711 fruttò qualche tributo da' beni ecclesiastici ; e'il catasto negli anni appresso fece palesi sottoposte al fisco assai terre, per innanzi franche perchè tenute feudali o della Chiesa; ricchezze di Carlo, consumate dal nuovo regno. Tre fonti sorgevano nell'erario: i donativi, le taglie dirette, le indirctte. I donativi, abusati nelle età scorse, perchè più adatti alla brevità del comando, furono rari sotto Carlo, e due soli nel regnare di

Ferdinando.

Le taglie dirette, poste per comodità si pagavano per fuochi (dicevasi fuoro la famiglia): parecebie comunità, feudi originari o presenti della Chiesa, ed altre assai favorite dalle concessioni dei passati dominatori, godevano franchigia piena o parziale da pesi comuni. La partizione tra le comunità paganti non misuravasi dalla estensione o fertilità della terra dalle arti o dalle industrie de cittadini, dalle felicità del commercio, e, per dirla con la parola moderna, dalla proporzione de'lavori; ma seguiva certa norma di popolazione più supposta che numerata nel 1737. Per i quali errori spesso vedevi di due città confinanti, l'una ricca di terre, piena d'arti, copiosa di fortune. l'altra povera d'ogni cosa, pagar la seconda più della prima.

Non erano meno fallaci i mezzi di esigere, chiamati di capitazione, di arti-fabbr li , di possessi . Da' due primi andavano esenti gli ecclesiastici , i baroni, coloro che nobilmente vivevano, i dottori, i medici, i notai, e tutti gli altri senza mestiero, dicendosi che accrescevano la classe ragguardevole de' nobili : perciò que' tributi solamente premevano la testa e le braccia , ossia la vita e la fatica de' poveri . In quanto a' possedimenti , restando franche (dove in tuttto, dove in parte) le terre feudali, quelle del re o del fisco , le ecclesiastiche , i patrimoni de' cherici , i beni de' seminari , delle parrocchie, degli ospedali, sostenevano pochi sfortunati possessi tutto il peso delle taglie dirette, le quali montavano a due milioni ed ottocentodicianovemila e cinquecento ducati all'anno, accresciuti di altri duecentonovantamila ducati; sotto colore di aprir nuove strade.

Erano taglie indirette tutte quelle che il sottile ingegno pubblicano seppe inventare in ogni età, sopra ogni popolo a pro del fisco; le arti, le industrie, le consumazioni per il vivere, i godimenti, i vizi, le meretrici, il 178 giuoro, profittavano alla finanza. Si chiamavano, come ho detto, dallo spamonanolo, arrendamenti; e furnono la più parte venduti o impegnati per novelli
debti, o dati a sivertà degli antichi; cel allore curavano le eszono i compratori o creditori, che medesimamente ponivano le contravenzioni con le severe
prammatiche del fisor. Esercitas percio la vigilanza con lo zelo dell'avarizia
privata, e con la potenza della forza pubblica, l'arrendamento fruttava al
compriser il doppio che all'arroi, e costava tripicita o i tributari.

Il re abolì parecchi arrendamenti, quello detto del minuto, l'altro del capitano della grascia; e sul tabacco, la manna, l'acquavite, il zafferano, i pedaggi, e, in certe provincie, la seta; ma per non privare l'erario di quell'entrate, nè mancare agli obblighi fermati con gli acquirenti, furono messe nuove taglie, altre accresciute, meno gravi al popolo, meglio profittevoli alla finanza. Questo è il luogo di riferire fatto memorabile per documento del tempo. Visto il danno che gli arrendamenti portavano allo Stato, voleva il governo ricomprarne alcuno, e poiche gli assegnatari (era il nome dei possessori) nol consentivano, il re decretò che i tribunali ne giudicassero con forme uguali e libere. Si trattava se il fisco potesse riscattare a condizioni giuste gli arrendamenti trasferiti ad altrui dominio, e così muovere o migliorare, secondo i bisogni dello Stato, la finanza pubblica. Era tra' giudici Ferdinando d'Ambrosio, per fama scaltro ed avaro, il quale nell'atto della sentenza, udendo i giudici compagni sostenere le ragioni del fisco, pregò silenzio, e tirato da' viluppi della toga grosso erocifisso, in positura e con voce da missionario, disse « Ricordatevi, o signore, che dobbiamo « morire, che solamente l'anima è immortale, che questo Iddio (indicando la « croce) vorrà punirci dell'avere anteposto alla giustizia l'ambizione. In « quanto a me , io proferisco per gli assegnatari . » Ma il voto non fu seguito perchè ingiusto, e sapevasi che un congiunto del divoto oratore stava nelle parti contrarie al fisco; così l'arrendamento del sale fu ricomprato. E pure l'azienda pubblica, disordinata, como ho detto, traeva in ogni anno quattordici milioni e quattrocentomila ducati; e di tanta somma la baronia, benchè possedesse più che metà delle terre del Regno, nè pagava solamente duceentosessantottomila.

XIX. Impereiocchè la feudalità, poco depressa nel regno di Carlo, acquislava tutto di mazgiori dovizie sotto Ferdinando, per opera de' curiali, i quali, intendendo a scemare lo giurisdizioni feudali per ammontarle alla curia e ad accrescere le ricchezze de' feudatari per esserne a parto, trovavano potenti ajuti, quando dal governo, inteso pur esso a spegnere il mero e misto imperio, e quando dal re, che per abitudini, affetti ed istinto regio favoriva i baroni. Perciò si leggouo di quel tempo molte prammatiche o dispaeci repressivi della giurisdizione baronale; e, a costo ad essi, altri ne ... mantengono le franchigie e scemano le taglie; così che per Adoa e Rilevio (sono i loro nomi) pagavano i baroni più gravati il sette per cento di rendita, mentre i cittadini più favoriti il venti, la comune il trenta, altri il quaranta o il cinquanta e alcuni miserrimi il sessanta; si vedevano sostenute le decime feudali, le angarle, tutta la congerie degli abusi che dicevano diritti. Di modo che i paesi feudali si palesavano al primo vederli per la povertà delle case , lo squallore degli abitanti , la scarsità de' comodi e delle bellezze eittadine: ivi mancavano tutti i segni della eiviltà, cassa di pubblici negozii, fôro, teatro, ed abbondavano le note della tirannide e della servitù, eastelli, carceri massicce, monasteri e case vescovili sterminate,

altri pochi palagi vasti e fortificati tra numero infinito di taguri e di capano. Li o storico mertitissimo Giuseppe Maria Galani temeva di rosa non orredibile, che nel feudo San Gennor di Palma, distante quindici sole miglia (cinque lapele da Napio, ivisitato da lui nel 1789, abitassero in case i soli ministri del barone, e che il popolo, due mila uonini, si riparasse come bestie dalla inclemenza delle stagoni sotto gracici o pugliale, e nelle grotte. Tal era la condiziono de' feudi ; e frattanto in un reano che numera duemila settecento essentacinque ctti, terre, o luophi abitati, soli cinquanta nel 1734, e non più di ducento nel 1789, non erano feudiali. Ventura che i feudatari, incivitti di secolo, verceponavano delle peggiori prattipe di padronaggio:

XX. Le riferite leggi su la economia dello Stato furono le sole in 30 anni degne di memoria. L' amministrazione e la finanza durarono, com a'tempi di Carlo, rozze e servili; non giovanda a noi gli ecempi di altri regni e della vicina Toscana, patria del Tanucci, dove Pietro Leopoldo promulgava l'afrancazione del possessi, la divisione delle terre, lo scioglimento dello servita prediali, e (sua vera gioria) la libertà del commercio. Meglio in Napoli fu provvisto a'giudizi ed a' magistrati, parte di governo che appellamo giustiva: distretti per nouvi provvedimenti la giurisdizione del baroni el nomero degli armigeri baronali, cresceva di altrettanto la potesta regia e comune; non essal l'autorità della curia nome sono essal l'autorità della curia, nome sono della della curia, sono essal l'autorità della curia, nome sono della discondia di stati di ad esami, a discipline; moderandone l'avidità per turille, la malvagità per miaccie, averagonado di cino mi di cautilasi, ignoratali, scottunati. Ma non ostante valevano gli usi antichi, e la curia ingrandiva d'uomini d'ogol specie, anche di piebe, togati.

Eurono i matrimoni sapientemente regolati da nuove leggi, le quali, afforzando l' autorità paterna, vietando le querele di stupro per seduzione, invalidaudo le promesse e i giuramenti innanzi al sacerdote o all'altare, svanirono le insidie delle donne, le fughe degli sposì, i parentadi ineguali, con vantazzio del costumi e della ouiste delle famicile.

Statuto di maggior grido regolò i giudizi. Da che tra noi le magistrature . sederono prime o più possenti tra gli ordini dello Stato, elle, sdegnando il dire comune e semplice de' ragionamenti , presero lo stile dell' autorità e del comando; la quale superbia, velando la Ignoranza di alcuni giudici, l'arbitrio degli altri, grata quindi a tutti, fece che le sentenze altro non fossero che intimate dichiarazioni di volontà e d'imperio. E poichè ad uomini avviliti nella servitù più costa il pensiero che l'obbedienza, il popolo restò cheto sino a quando, dal miglior governo de' due Borboni e dall' avanzato universale ingegno dirozzate le menti, mal soffriva que' giudizi; dicendo che mascheravano con la brevità del comando le ingiustizie, la venalità, le ambizioni de' giudici . Nuova legge venne a quietare le sollecitudini del popolo; prescrivendo a' magistrati, ragionassero le sentenze, dimandassero al re nuova legre se mancava nei codici, o il vero senso di alcun'altra, se dubbio. E allora i magistrati del regno ammutinarono, dicendo offesa la dignità, la indipendenza de giudici: opporsi, disobbedire, rassegnare gli officii, furonn l primi tumultuosi consigli ; ma dipoi , sperando che i richiami e le brighe bastassero a rivocare la ingrata legge, riserbando per la estremità de' casi gli estremi partiti, attesero a far chiare lo loro ragioni. L'immenso numero de' curiali, per ignoranza o adulazione o amore alle discordie, accompagnava e accresceva il grido dei giudici.

Il supremo Consiglio, primo dei magistrati, era ordinato in quattro sezioni, chiamate Ruote; e quando mai, per gravezza o dubbietà di alcuna lite, tutte in una si raccoglievano, tanta sapienza era creduta in quel cousesso, che i suoi giudizi avevano forza di legge. E nel caso presente il Consiglio, nelle quattro ruote congregato, espose al principe gli errori e i danni del nuovo statuto con audace ragionamento, e pubblico lo scritto. Gli nomini più dotti sostenevano la sapienza del decreto; ed allora Gaetano Filangeri, della età che non compiva ventidue anni, venne la prima volta al cospetto del pubblico per un' opera che intitolò: Riflessioni politiche sulla legge del 23 di settembre del 1771, e dimostro che la libertà dei cittadini e la sovranità dell' imperio consistendo nella piena esecuzione delle leggi, l'arbitrio dei magistrati era tirannide sopra il popolo, ribellione al sovrano: piacque lo scritto e presagi la futura gloria del giovine. Il re con editto rispondendo al Consiglio, dichiarò: Essere decoro del magistrato la certezza della giustizia, e non come pretenderebbe il supremo Consiglio il velo degli oracoli: spettare alla sovranità far nuove leggi, o chiarire i sensi oscuri delle antiche; spettare a' giudici eseguirle; i responsi de' dottori e gli articoli de commentatori essere studii a giudici, non leggi, stando le leggi nelle prammatiche.

Quindi l'editto rigettava le eccezioni proposte, biasimava i ritardi all'adempimento del decreto, e chiudeva il dire come appresso. « Il re perdona » nella umana fragilità e nelle assuefazioni del aupremo Consiglio, i sofismi » escogitati ed esposti nel auo foglio; spera che la obbedienza dei magistrati » prevenga e disarmi la giustizia indivisibile dalla sovranità. » Per lo stile minaccevole dell'editto la curia chetà; e i curiali impauriti si dissero persnasi; nessuno de' magistrati rassegnò l' uffizio; nessun partito estremo, che nella sconfitta onora l'umana dignità fu praticato. E coaì da quel giorno, dimostrate le sentenze, la comune ragione migliorò.

XXI. Antica prammatica de' principi aragonesi aveva stabilito nel regno il sindacato per gli amministratori del denaro pubblico e pe' magistrati; erano sindacatori nella città capitale gli Eletti delle piazze; nelle altre città e terre i cittadini scelti dal popolo in parlamento; durava per bgni anno il cimento quaranta giorni, venti a ricevere, venti a discutere le accuse, nel qual tempo l'uffiziale messo ad esperimento restava privo d'impiego e di autorità ; a ciascuno, fin della plebe, era concesso accusarlo di fatta ingiustizia o di giustizia negata; se andava immune, lettere patenti commendavano la sua virtù, e se in contrario, aprivasi giudizio a suo danno. I re che auccederono agli aragonesi, trasandarono quegli ordinamenti, che poi Carlo Borbone richiamò, Ferdinando accrebbe, ma senza prò, giacchè le altre parti di governo ed i costumi universali non toccavano a quell' altezza; spesso il timore della vicina rinascente autorità chiudeva il labbro degli offesi da giudici disonesti, e spesso privata vendetta dava travagli al giusto giudice sol perchè fu punitore di alcun prepotente. La buona legge produceva frutti non buoni, come libertà che ata sola in mezzo a moltiplici servitù.

XXII. Le cose di giustizia fin qui descritte sono degne di lode ; dirò le contrarie. Duravano come a' tempi di Carlo i giudizi criminali; e però lo stesso processo inquisitorio, gli stessi scrivani inquisitori, tortura e supplizi agli accusati; il criterio de' giudici, arbitrario; e le sospezioni contro loro, innanzi ammesse, oggi da nuova legge rivocate. Mantenuto il giudizio del truglio, anzi fatto più frequente, e peggiorato, perchè non interrogata la

volontà del condannato, pè il suo consentimento necessario. Legge barbara puniva i ladri, detti saccolori dal rubar nelle tasche, con la tortura, per prove benchè indiziarie, con processo inquisitorio ancorche non compiuto, e non inteso l'accusato, nè difeso: riferisco le parole della prammatica . Legge più superba prescrisse il rispetto alla reggia; così appellando tutte le case del re, le ville, le abitazioni di campagna o di caccia, gli atrii, le corti. le officine dei suddetti edifizi , comunque dal re non abitati : chi brandisse un'arms in que'luoghi, pena la morte. Altra legge punì i Franco-massoni. chiamati così dall' editto, agguaglandoli a' rei di maestà giudicabili dal tribunale di stato con forma ad modum belli: e la pena, benchè non espressa, era, per la qualità del definito delitto, la morte. Poco appresso nuova legge agguagliò a' Francomassoni altre secrete adunanze, pericolose (dicevasi) alla quiete dello Stato, all' autorità del sovrano; cominciarono i sospetti di regno. Leggere i libri di Voltaire portava a pena di galera per tre anni, e leggere la gazzetta di Firenze a sei mesi di carcere. I tratti di corda, più ran. come sperimenti di procedura, si frequentavano come pene.

Composto novello magistrato col nome d'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale per giudicare le liti criminali e civili de' militari e di altri favoriti del privilegio del foro, divenne più estesa, piena e continua la giurisdizione militare. Un generale dell'esercito era il capo, quattro magistrati erano i giudici : le forme brevi , le sentenze inappellabili . E dalle persone passando a' luoghi , altra prammatica stabili che le colpe o le civili controversie decli abitatori di certe case, o in certe strade della città, fossero trattate presso l'Udienza Generale di Guerra. Lo spazio privilegiato nella sola Napoli era un buon vigesimo della città, e gli abitatori non meno di trentamila. L'esempio spandendosi nel regno, qualunque fortezza, o castello, o edifizio militare aveva intorno a sè terreno e cittadini liberi dalla giurisdizione comune. Più crebbe la intemperanza, prescrivendo che nessun tribunale potesse giudicare i misfatti e i civili negozii degli ufficiali delle segreterie di stato, perchè il re, secondo i casi, provvederebbe. La qual dispotica legge fu proposta dal marchese Tanucci, a giovamento di un' uffiziale del suo ministero in causa civile.

Per tanti errori di governo crescevano di numero e di gravezza i delitti. Un bando del re contro i malfattori , diceva : « Sono continui i furti di strada e e di campagna, i ricatti (persone cadute in preda degli assassini); le · rapine, le scelleratezze; e perduta la sicurezza del traffico; sono impedite · le raccolte ». Quindi comandava ai magistrati ed alle milizie di arrestare o spegnere i turbatori della quiete pubblica; e consigliava ai mercatanti e ai viaggiatori (avvisandosi che il bando non bastasse) di sudare a carovana ed armati. Spedi nelle provincie un brigadiere di esercito, Sclaylos, con genti d'armi ed assoluto imperio per la distruzione dei malfattori: e intanto invitandoli a tornare obbedienti , prometteva de' passati misfatti dimenticanza e perdono: blandizie non agguerrite da pietà, e non accettate per ravvedimento, ma la necessità le persuadeva al governo ed a malfattori, come tregue domestiche e passeggiere. Concorrevano a peggiorare i costumi fe remissioni di colpa e pena alle occasioni delle felicità della reggia, matrimoni, natali; tanto frequenti che se ne contano dicianove nei trent'anni di questo libro : cosicehè il popolo quasi aggiravasi in cerchio perpetuo di delitti , di barbare pene, d'impunità e delitti peggiori.

XXIII. Ma buoni furono i provvedimenti per il commercio; e dopo che

rice Ferdinado ebbe aggiunti suovi statuti agli satuti, del padre, comando che di disposta i balvo componessor il endede di commercio. La qual opera, compitta per fatica di Michele lorio, ed in quattro voloni pubblicata, non attentienta dal re, e negletta poco appresso per domestiche agliazioni e per la guerra, si tenne a documento di buon volere, o come studio e regola casi comerciali. Fi attituto il tribunale dell' ammiragilo, speciale a decidere le cause commerciali e le civiti degli addetti alla mercatura dal ammer, sotto l'autorità del magistrato supermo di commercio eretto da Carlo. Furoso rammentate le pene contro i fallimenti dolosi, tanto inacerbite, che leggo nelle pramantiche, raccorapricciando, la multaione di membria.

Un duca di famiglia nobilissima e tra i primi della corte, debitore per polizza di cambio, schivando il pagamento e le punizioni sotto l'ombra del nome, accusato al re, fu sottoposto alie discipline comuni: il re diceodo che non altezza di grado , nè chiarezza di natali , nè autorità di magistratura hasterebbe ad assicurare il debitore quando fosse obbligato per lettere cambiali . Altra legge Instituì la Borsa di commercio , e providde che i cambii con le nazioni oltre mari ed oltre monti si facessero direttamente, e non più come ionanzi per le città mezzane di Roma, Livorno, Genova e Venezia. Dono le regole date al commercio, il re confermò gli antichi trattati di navigazione con altre genti, e novelli oe strinse; 4. con la reggenza di Tripoli nell'agosto del 4785, a condizioni eguali per i negozii, ma più oporevoli al re per dignità e poteoza; essendo serbata da cieli ad età più misera per la napoletana monarchia fin la vergogna di restar vinta da' Tripolini . 2. Con la ' Sardegna oel giugno del 4786. 3. Con la repubblica di Genova nell' anno e mese istesso. 4. Con la Russia nel maggio del 1787; concordando, non solamente quanto al commercio, ma ( per casi di guerra ) ne' doveri scambievoli di neutralità, secondo il giure delle nazioni.

XXIV. In ogni pirte dell'amministrazione vedevi statuti buoni appresso ai contrarii, ed i primi superrei secondi; la sola milizia, per naturale decadimento delle cose che si abbandonano, da peggio in peggio discendeva; la guerra obbiata, da che l'ultima the di 1741; la peze gustata en aturata; il cielo di Napoli benigno e lascivo; il terreno ubertoso; gli uomini come il cima; il re dello a piaceri, i suo ministri des devironi di successi civil de di comodi; la curia tromica pia di militare desdevo di successi civil de di comodi, la curia tromica pia di militare pri dell'ambiento di reposi, i reggimenti formati da Carlo ggii infraliti da vecchiezza; il muri delle fortezza sdructii; vuoti gli arsenali; la scienza, le arti, gli ordini, gli usi della militari si obbilorono.

Il re; quando era fanciulo, compose un battaglione che appello de Lipratti; e inisenne si esercitavano per giovanile diletto al manegolo dell'armi. Quindi fondo il collegio militare di cadetti per ordinanze compitate da uffiziali noi dotti ne repetri della guerra. E poi coscrisse quattordici migliariga di militi civiti nel solo regno di Napoli, delle ciassi più abbiette della società, bastando dire che la baronia, la nobilità, il diottorio, il possedimento di beni stabili, l' esercizio delle professioni o delle arti esentavano del ruoli; vi entravano gli folmi cittadini ; e meritamente, da che la milizia era lo stato più basso della nazione. Spesso I rei, e di misfatti più infami, si condannavano al militare servizio; e più spesso mutavano in soldatti gladotti e i prigioni. Tal era lo stato militare nell' anno 1780, quando, per avvenimenti che tra poso diri, fu levoto on' esercito.

XXV. La regina, agravatasi di un principe, pretese l'ingresso e il voto ir oconsigli dello Stato, come stabilivano i capitoli delle sue nozza. Il re non fi faceva contrasto al desiderio, ma il ministro Tanucci, che tenneva l'ingegno, l'alteriga e'l. cassto di lei, i el si opponeva con segretti maneggi e quindi arditamente alla acoperta cella rimasta vincitrice, diacacciò il ministro. Re banditi od al regno non è della perdita querulo e doloriose quanto fiu il Tanucci poi che lascò la sedia ministeriale; l'abbandono de creduti amici, la reverenza dei astotopasti, le sale deserte, la mutata secna del caduto potere, antichi viri, comparivano al Tanucci inservigilosi effetti di corruttela presente, così che, per fuggiar l'odiosi vista degli uomini ; si riparò alla canapagna, dove fini la vita. Ministro del re in Napoli l'anno 1713, lecenziato dall'ufficio l'anno 1713, overendo l'Stato con potenza di principe quarantatta benni, mori l'anno 1733 senza figliudi; e lasci) vecchia consorte, quasi povertà, e buona fama.

La caduta del Tanucci afforzò nelle opinioni dei sudditi e ne' consigli dello Stato la potezza della regina i Ja quale, nella valida età di 23 anni, avventurosa di molti figli, bella, superba per natura e per grandezza di sucasa, potè di faccia essogettore il marcho, solamente cineso a corporali diletta. Mutò le relazioni straniere, rompendo i legami con la Spagon, ed inchinando ju all'inghilterra che alla Francia. Per opera di lei fi unitativa in luogo del Tanucci il marchesa della Sandouca, an vogle di lei quinto in luogo del Tanucci il marchesa della Sandouca, an vogle di lei quinto per la propie di consenza del predicti della consenza del predicti della consenza del grandi cegli all'appropriato del predicti per la consenza del grandi, degli ambrizcia, degli onesti, del popolo, senti la sua possanza e ne dei leta t.

La politica nuova faceva il regnante più libero e più altiero; ma non più all' ombra di re stranieri e potenti , bisognava ch' ei provvedesse alle proprie sorti : reame invidiato e ricco , scemo qual era di esercito e di armata , rimaneva esposto ai pericoli della prima guerra: estese marine non avevano difesa, e ormai vasto commercio riposava su la fede cangiante dei trattati e le fallaci promesse de Barbareschi . Bisognavano vascelli e milizia, ma non trovando fra i soggetti chi sapesse abbastanza di cose militari, piaceva cercare tra gli Austriaci un generale di esercito, e altrove un' ammiraglio che non fosse Spagnuolo ne Francese. Tali cose agitavano ne' privati circoli della regina uomini alti d'autorità e d'ingegno; ammessi, chi per afforzare il segreto voto di lei nel consial o del re o proporlo come fosse loro proprio, e chi per dar corso e credito agli éditti ed alle opere del governo. In uno dei circoli il principe di Caramanico, grato e forse caro alla regina, propose di chiamare ammiraglio del navilio napoletano il cavaliere Giovanni Acton, nato inglese, agli stipendii, in quel tempo, della Toscana, ornato di fresca gloria nell' impresa di Algeri, con fama di esperto in arti marinaresche e guerriere, imprendente, operoso. Il marchese della Sambuca secondò la proposta perchè, assetato di ricchezza e di subiti guadagni, già dechinando dal favore de due sovrani, adulava le opinioni de' potenti. E perciò, non contrastato il parere del Caramanico, ed acconsentito dalla regina e poco appresso dal re, fu mandato a Firenze il cavaliere Gatti per avere al nuovo ammiraglio licenza del granduca Leopoldo. Così Acton, venuto in Napoli nel 1779, bene accolto dalla regina, svagatamente dal re , lodato dai grandi , fu direttore del ministero di marina .

La finanza dello atato decadeva per quel che innanzi ho detto; e perchè, accrusciute le spese della reggia, non bastavano le gravezze antiche, e sembra-

"" vano le nuove, altraché econvenienti a tempi di pare, insoportabili dai popoli.

"Il marchese Caracciola, ambasciatore in Prancia, avvar aptuzazione di doltrina
nelle materie di economia; e perciò, chiamato al ministero in luogo del Sumnuca, fu creduto che ristocrerbe l'acineda pubblica senza la incressevole minorazione delle spese, che pure ne' consigli di Stato timidamente si proferira:
o per quella fidanza duravano lo spendere del re, le produgilià della region, il,
insos della casa, le diffuotità dell' erairo. Il marchese Caracciolo, dotto e fiosofo del tempi soui, ma per troppa età indebitoli d'animo e di mente, vidde
gli errori dell' amministrazione, senti che a lui manoavano-i giorni e le forza:
a correggenti; il favore del Caramanico, la nascenza l'est delle passioni, eggi
voles golpre en or liposo gli onori passati e i comodi presenti. La deblità del
ministro, appigilata come avviene in disposiche signorie o tutte le membra dello
Stato. aerevolte se sorenza dell'Acton.

XXVI. La corte di Roma quando vidde Napoli governato da ministro debole alle contese, propose novello concordato; ed accettata l'offerta, inviò per le sue parti monsignor Caleppi a riferire pretensioni ardite e sterminate; ma pure si concordarono ventidue punti, rimanendo controversia su la nunziatura e per la elezione dei vescovi. Voleva il papa che avessero i nunzi giurisdizione a uomini armati, carceri, e inquanto a' prelati, che, proposti dal re, fossero da Roma riconosciuti degni ed accettabili per quidizio o almeno in coscienza del pontefice; formule tra le usate, con le quali era stata per secoli esercitata la tirannide pontificale : perciò non accette. E tirando a lungo e a fustidio le contese, rotto il congresso, fu il Caleppi, nunzio e negoziatore, discacciato dal regno. L'ultima gloria del ministro Tunucci era stata l'abolizione della chinea: l'ultima del Caracciolo fu la descritta resistenza alla corte di Roma, quelle erano le libertà, l'ardire, il talento del tempo. Mentre duravano le discordie, si andava rammentando ad onore del ministro ch' egli da vicere in Sicilia sbandt il Santo-Uffizio, ed applaudi al popolo palermitaco, che, impedito a distruggere il palazzo della Inquisizione, ruppe in pezzi e disperse la statua m marmo di san Domenico, bruciò gli archivi, e atterrando le porte delle curceri condusse liberi e trionfanti gl'infelici che vi stavano chiusi . Ne' quali tumulti furono visti audacissimi ed implacabili i più anziani, canuti e curvi sotto al peso degli anni, ma che, ricordando l'Atto-di-fede del 4721, raccontavano a' giovani, per più accenderli le sventure di Geltrude e di frà Romualdo, riferite nel primo libro di queste istorie. Così laudato dal mondo, il ministro Caracciolo pieno d'anni morì.

La fortuna agevolava le ombizioni al cavaliere Acton, il quale, vivente il Caracciolo; l'u ministro per la marina; e piacendo alla regina, e secondando il genio del tempo e del governo, facevasi ammirare dalla corte. Pa did a poco, ministro per la guerra : e, morto il Caracciolo, e-bibe carico degli affari esteriori. Scalltro per natura e pratico degli affari destroiri. Scalltro per natura e pratico degli affari marina per appeno cadito del Caramanico, e la vicinaza na llar reggia, le distudini le memore; ma ottenne che il rivale fusse mandato ambascatore a Landra; attidi a Parigi, e infino verce nella Scalla. Pur sospettava il giudzio del pubblico. Parigi, e infino verce nella Scalla. Pur sospettava il giudzio del pubblico del affari del bettopo lasgonava i migliori del regno; mostravasi e le diffuse; soccorreva il commercio ristaurando i potti di fue del proposito del produccio del p

gil taglieva rispetto dai Napolitani, troppo usati a quella pazienza; e la scartrica sezza di personaggi adatti o ambiani di ministri lo scampava da nomicizie l'
sezza di personaggi adatti o ambiani di ministri lo scampava da nomicizie l'
pubblico, ma sospettando che alcun ministro, ingrandito dalla grandezza dei
bisogni, potesse viocerlo in potenza e in favore, fece abulire il ministero per
la finanza, e al diffaren il carico da un consiglio; perché spartendo sopra
tredici consiglieri il merito e le lodi del successo, nessun'uomo salirebbe in
mana. Gil altri cerichi di governo, la giustizia il asero culto, le amministrazioni erano affidate ad uomini della Curia, Cado de Marco, Ferdinando
Corradini, Saverio Sinnonetti, appellati ministri, mai u vero seggetti il cuvaluere Actor; il quale, per uffizio, per favore, per servità degli altri, era
nelle opinioni o nel fatto ministro primo e solo, potente quanto er; ma più
vonerato e temuto del re Ferdinando, che spensierato imbestiava nei grossi
dietti della vite cincilia.

Il cavaliere Acton, nominato maresciallo di campo, prese da quel giorno tiglo di generale, e lo serbo sion a morte; poli tenente-generale, capitangenerale; decorato di tutti gli ordini cavallereschi del regno e di parecchi stanieri, elevado al grado di lodi per servigi resi da ministro di Napoli alla lagbitterra, tatto ricco strabocchevolmente, sano e bello della presona, nessu nono della fortuna inviduava. Ma spesso addorosta (come taluno di sua famiglia mi diceva), afagora pri vane afficioni quella mestizia che in companyen con le ficilità, ridere nelle missirie; a scomparendo che in dimuni palagore nelle ficilità, ridere nelle missirie; a comparendo che di di della sorte, attristarsi e rallegrarsi quanto vuole, nella eguaglianza dataci da Dio. l'umana vita.

Egli prese a formare il navilio e l'esercito. Bisognando tanto navi che difendessero le marine e intimorissero i piccoli potentati Barbareschi, il meno od il troppo nuoce in vario modo; ma per ambizioni vaste della regina e per grandigia del ministro si fabbricarono molti vascelli, fregate, altri legni, che, superiori allo stato del commercio, lo peggioravano, tenendo al servizio delle navi da guerra i marinari addetti al traffico. Ed oltraciò l'erario per la inutile spesa impoveriva, e nuove cagioni di alleanze o di nemicizie straniere ne sorgevano; come difatti assai presto per l'acquistata potenza in mare fummo forzati a ingrate necessità. Essendo la nostra milizia in nome di trentamila soldati, ma in fatto di quattordicimila, fu primo pensiero del ministro ricomporre i reggimenti, così che tornasse intero l'esercito : e per quello effetto con legge nuova impose alle comunità buon numero di fanti, ed alla baronia cavalieri e cavalli: poscia i volontarii, gli ingaggiati, i vagabondi, i tratti dalle prigioni e dalle galere aggiungevano al contingente. Chiamarono ad instruire le nuove schiere il barone Salis dei Grigioni ; e per l'artiglieria il colonnello Pomereul, francese, noto in patria per ingegno e servgii. Molti Uffiziali e sergenti stranieri vennero invitati o condotti dal Salis e dal Pomereul: e tra loro (sergente) Pietro Augerau, quell'istesso che, anni dopo, generale della repubblica francese, maresciallo dell' Impero e duca di Castiglione, empiè molte carte della storia : e (tenente) Giovanbattista Eblè. poi primo generale dell'artiglieria di Francia, istromento di molte vittorie, morto dalla guerra nel 1812; avventuroso, chè non vidde le mutate bandiere.

La leva degli uomini increbbe agli avvil.ti popoli napoletani; e le discpline, gli usi, le voci forestiere ai soldati, e tanto più agli uffiziali maggiori, che e lavano col nome di onor di patria l'ambizione di comandare l'eserciIlio ciu: stolta superbia, perchà ad essi mancava l'uso delle milizie, perduto melle corruttete di cuisoc atti. S. si abz tauto grido, che il governo, piglandone esspetto di pericolesa sconteniezza, congedò il Salis ed altri utilizial stranieri: non sià il fromercui, che, avendo affare con posa parte dell'esercito e con utiliziali meno della comune ignoranti, non aveve conciate le oppossioni della mottitudine o della invisia. Ne derivo che l'esercotto decador, l'artigleria migliori: cominciarono gli odii del popole contro l'Actan e la regina; crebbe l'amore per il re, tenuto (e der a) avverso a quelle novità, benchè si espedissero in suo nome, per sua pazieoza ai desiderii della moghe e del ministro.

La Isma della ingranduta potonza del regno diede al Borboni di Francia e di Spaguo brama di legamo il si settui col re delle Sicilie; ma glia iffetti e i disegni di questa corte essendo mutati obbero risposte fredde e in fine ripulse; e però Carlo III con lo sittà di re, di padre, di benefattore, seriase al figlio di cacciare dal ministero e del regno il unal favorito Giovanni Actora; na non fin ascottato. Indi a poso propose di unite alle fiotte spaguolo per l'America due vascelli napoletuni e quanti legni mercantili el volesse; e pura l'America due vascelli napoletuni e quanti legni mercantili el volesse; e pura l'America de vascelli napoletuni e quanti legni mercantili el volesse; e pura l'America de vascelli napoletuni e quanti legni mercantili el volesse; e pura l'America de vascelli napoletuni e quanti legni mercantili el volesse; e pura l'america del l'america del la linghilitra. Per le qual tocci e della linghilitra. Per le qual cose Luigi XV fu avverso alla corte di Xapoli; Luugi XVI, dopo speranze di amiciasa filta, ctora Contrario: la stesso Carlo III mori scontento del figlio.

XXVII. L'ordine de'tempi mi ha condotto all'anno 1783, quando tremuoto violentissimo abbattè molte città, scompose molti terreni della Calabria e della Sicilia, con uccisione di uomini e greggi e universale spavento nei due regni: della quale sventura dirò le parti più memorabili. Il 5 di febbraio, mercoledì, quasi un'ora dopo il mezzogiorno, si sconvolse il terreno in quella parte della Calabria ch'è confinata da' fiumi Gallico e Metramo, dai monti leio, Sagra, Caulone, e dal lido, tra que'fiumi, del mar Tirreno. Lo chiamano Piana, perchè il paese sotto gli ultimi Apenuini si stende in p'anura per ventotto miglia italiane e diciotto in larghezza. Duro il tremuoto cento secondi; sentito sino ad Otranto, Palermo, Lipari e le altre isole Eolie; ma poco nella Puglia e in Terra di Lavoro, nella città di Napoli e negli Abruzzi nulla . Sorgevano nella Piana centonove città e villaggi, stanze di centosessintasei mila abitatori: e in meno di due minuti tutte quelle moli subissarono, con la morte di trentaduemila uomini, di ogni sesso ed età, ricchi e nobili più che poveri o plebei: alcuna petenza non valendo a scampare da que subiti precipizii.

Il suodo della Pana, di sasso granito dove le radici del monte si prolungano, od i terro diverse trasportato dalle acque che secondono dagli Appenani, vara di luogo in luogo per saldezza, resistenza, pesso e forma. E percia qualanque fossoro i principi di quel tremusto, vulcaleni secondo gli uni, elettrici secondo gli atti, ebbe il movimento direzioni d'ogni maniera, verticali, socialistori, o rizzontali, voriones, pulsanti; ed osservaroni cagioni differenti ed opposte di rovina: una parte di città o di casa sprofondata, attra parte camera; albert sino salle cime ingiosi presso ad albera sabricati e dell' notice pessiture; e la cresta, acomparsa, preterai nel fondo della formata ville. Si viderio corte collen avvallaria, altre corretto frana, e ali edifici

sopraposti andar con esse, più spesso rovinando, ma pur talvolta conservaso. "Evi dosi illesi, e no nutrahado nemneno il sonno degli abiatori ; il terroreo, fesso in più parti, formare voragini, e poco presso alzarsi a poggo . L' acqua , o raccolsi a biacini, o fuggente, mutare como e stato: i fiumi dunoria i lago o distendersi a paduli, o, somparendo, soprare a fiumi nuovi tra nuovi borri, e correre senz' argini so undare e sinteriore i fississimi campi. Null restò delle antiche forme; le terre, le città, le strande, i segni svanirono così che cittadini adavano stupetati como in regione peregnina e deserta. Tante qualche fiume o regi el manura, nel cammino de' secoli composte, e forne fundamenta della disconi della disconi di mondo, un solo distante disfetee. La Firna fu danque il centro del primo tremuoto; ma, per la descritta diffornità del suolo, vedevi taltora puesti fornita dei nue ma per la descritta diffornità die.

Alla mezzanotte del medesimo di vi fu nuova scossa, forte pur essa , ma non crudele quanto la prima ; perciocchè le genti , avvisate del pericolo e già prive di casa e di ricovero , stavano attonite ed affannose allo scoperto . Solamente più soffersero dal secondo moto che dal primo le nobili città di Messina e Reggio, e tutta la contrada della Sicilia che dicono Valdemont. Messina, in quell'anno 4783, non aveva appieno ristorato i danni del tremuoto del 4744, così che . che scuotendo palagi e terre già conquassati . tutto precipitò : si accumularono nuove a vecchie rovine . Duravano i tremuoti, sovvertendo le terre medesime, e tornando spesso allo scoperto moterie ed uomini giorni avanti sotterrati. L'alta catena degli Apennini e i grossi monti sopra i quali siedono Nicotera e Monteleone resisterono lungo tempo, e vi si vedevano fessi pli edifizi , non atterrati , e mossa , non già sconvolta , la terra . Ma il di 28 di mar zo di quell' anno medesimo, alla seconda ora della notte, fu inteso romor cupo come rombo pieno e prolungato: e quindi appresso moto grande di terra, nello spazio tra i capi Vaticano, Suvero, Stilo, Colonna, 4,200 almeno miglia quadrate, che fu solamente il mezzo dello scotimento, perciocche la forza pervenne a' più lontani confini della prima Calabria, e fu sentita per tutto il Regno e nella Sicilia. Durò novanta secondi, spense due mila e più nomini: diciassette città, come le centonove della Piana, furono intieramente abbattute : sltre ventuna rovinate in parte ed in parte cadenti; i piccoli villaggi, subissati o crollanti , più che cento : e quel che un giorno stava ancora in sublime, nel vegnente precipitava; imperocchè i moti durarono sempre forti e distruggitori sino all' agosto di quell' anno , sette mesi ; tempo infinito , perchè misurato per secondi.

XXVIII. I turb'ni , le tempeste, i fuochi de' vulcani e degl'incendii, le pioge, i venti, i fulmini accompanyana ni tremuest; tutte le forze della natura erano commosse: pareva che, sperzati i legami di lei, quella fosse l'ora novissima delle cose ordinate. Nella notte del 5 di febbrio, mentre scoteva la terra, l'aeremoto rompeva e balestrava le parti elevate degli deligi; un campanile in Messina fu scapezzato, ni' antica torre in Radicena fu mozzata sopra la base, ed un rottame (tanto massicio che tiene in seno parte della social) sita nella piazza dove il anciato, e lo mostrano per maraviglia al forsatiero; moti tetti o cernici non caddero su le rovine del proprie edificio, ma scagliati dal turbine andarono a colprie ulughi lontani. Intanto che il mare tra Carddi, Scilla e le piazge di Reggio e di Messina, sollovato di motte braccia, invadeva le spondo, e ritornando al proprio letto trascinava greggi ed uomini. Così morirono intorno a duemia della solo Scilla, i quali stavona sulla reno nelle barche per camparer

1783 da' pericoli della terra : il principe della città , che era tra quelli , scomparve in un'istante; ne i servi, o i parenti, o le promesse di larghissimi premni poterono far trovare il cadavere per oporario di alcuna tomba. Etna e Stromboli più del solito vomitarono lava e materie, disastri poco avvertiti perchè assui men gravi degli altri che si pativano; il Vesuvio durò nella quiete. Fuoco peggiore de'vulcani veniva dagli accidenti del tremuoto: avvegnache ne precipizi delle case, le travi cadute su i focolari bruciavano, e le fiamme dilatate dal vento apprendevano incendii tanto vasti, che parevano fuochi uscenti dal scno della terra; donde le false voci e le credenze di ardori sotterranei. Tanto più che udivano fremito e rombo come di tuono. talora precedere gli scuotimenti talora accompagnarli, ma più sovente andar solo e terribile. Il cielo nub:loso, sereno, piovoso, vario, nessun segno dava del vicino tremuoto; le note di un giorno fallavano al vegnente, ed altre si citavano fino a che fu visto che sotto qualunque cielo scuoteva la terra. Comparve nuova tristezza; nebbia folta che offuscava la luce del giorno e addensava le tenebre della notte, pungente agli occhi, grave al respiro, fetida, immobile, ingomberante per venti e più giorni l'acre delle Calabrie; indi melanconie, morbi, ambasce agli uomini ed a' bruti.

XXIX. Iucomneio racconto più mesto; la miseria degli abitanti. Al primo tremuoto del 5 di febbraro quanti erano dentro le case della Piana morirono, fuorcibi i rimasti mal vivi sotto casuuli ripari di travi o di situe modi che nelle cadute inarcarono: fortunati, se in tempo disaspolit; ma tristissimi se consumarono per digiuno! Iultima vita. Coloro che per caso stavano allo scoperto furon saivi, e nemmen tutti, saltri rapiti enlle 'voragini che sotto ai piedi si aprivano, altri nel mare dalle onde che tornavano, attri colti dalle materia projettate dal turbine, indicelssimi i rimanenti, che picità, anni dopo, io stesso ragionali col lestimonii della catastrofe e con umini e donne tratti dalle rovine, potrò, quanto comporta l'animo e l'inigegno, rappresentare le cose morali del tremouti delle Calabrie, conne finara ho descritto più facilmente le parti fisiche e materiali.

Alla prima scossa nessun segnale in terra o in cielo dava timore o sospetto; ma nel moto ed alla vista dei precipizi lo sbalordimento invese tutti gli animi, così che, smarrita la ragione e perfino sospeso l'istinto di salvezza, restarono gli uomini attoniti ed immoti. Ritornata la ragione, fu primo sentimento de campati certa gioia di parziale ventura, ma gioia fugace, perchè subito la oppresse il pensiero della famiglia perduta, della casa distrutta; e fra tante specie presenti di morire, e il timore di giorno estremo e vicino, più gli straziava il sospetto che i parenti stessero ancora vivi sotto le rovine, si che vista l'impossibilità di soccorrergli, dovevano sperare (consolazione misera e tremenda) che fossero estinti. Quanti si vedevano padri e mariti aggirarsi fra i rottami che coprivano le care persone, non bastare a muovere quelle moli, cercare invano ajuto ai passeggieri; e alfine disperati gemere di e notte sopra quei sassi. Nel quale abbandono de' mortali, rifuggendo alla fede, votarono sacre offerte alla divinità, e vita futura di contrizione e di penitenza: fu santificato nella settimana il mercoledì, e nell'anno il 5 di febbraio; ne' quali giorni, per volontari martoni e per solenni feste di chiese speravano placare l'ira di Dio.

Ma la più trista fortuna (maggiore di ogni stile, d'ogni intelletto) fu di coloro che, viventi sotto alle rovine, aspettavano con affaunosa e dubbis

speranza di essere soccorsi: ed incusavano la tardità, e poi l'avarizia e l'in- 1781 gratitudine dei più cari nella vita e degli amici; e quando, oppresai dal digiuno e dal dolore, perduto il senno e la memoria mancavano, gli ultimi sentimenti che cedessero erano sdegno a'parenti, odio al genere umano. Multi furono disotterrati per lo amore dei congiunti, ed alcuni altri dal tremuoto stesso, che, sconvolgendo le prime rovine, li rendeva alla luce. Quando tutti i cadaveri si scoperaero, fu visto che la quarta parte di que' miseri sarebbe rimasta in vita se gli ajuti non tardavano; e che gli uomini morivano in attitudine di sgomberarsi d'attorno i rottami; ma le donne con le mani sul viso, o disperatamente alle chiome; anche fu veduto le madri non curanti di sè, coprire i figliuoli facendo aopr'essi arco del proprio corpo: o tenere le braccia distese verso que loro amori, benche, impedite dalle rovine, non giungessero. Molti nuovi argomenti si raccolsero della fortezzu virile e della passione delle donne. Un bambino da latte fu disotterrato morente al terzo giorno, nè poi morì. Una donna gravida restò trent' ore sotto i sassi, e dalla tenerezza del marito liberata, si sgravò giorni appresso di un bambino col quale vissero sani e lungamente; ella, richiesta di che pensaase sotto le rovine rispose: « lo aspettava ». Una fanciulla di undici anni fu estratta al sesto giorno e visse; altra di sedici anni, Eloisa Basili, reato sotterra undici giorni tenendo nelle braccia un fanciullo, che al quarto morì, così che all'uscirne era guasto e putrefatto; ella non potè liberarsi dell'imbracciato cadavere, perchè stavano serrati fra i rottami, e numerava i giorni da fosca luce che giungeva sino alla fossa.

Più maravigliosi per la vita furono certi casi di animali : due mule vissero sotto un monte di rovine, l'una ventidue giorni, l'altra ventitre; un pollo visse pur'esso ventidue giorni; due majali sotterrati restarono viventi trentadue giorni. E cotesti bruti e gli uomini portavano, tornando alla luce, una stupida fiacchezza, neasuno desiderio di cibo, sete inestinguibile e quasi cecità, ordinario effetto del prolungato digiuno. Degli uomini campati alcuni tornarono sani e l'eti, altri rimasero infermicci e melanconici; la quale differenza veniva dall'essere stati aoccorsi prima di perdere la aperanza o già perduta; la giovinetta Basili, benchè bella, tenuta comodamente nella casa del suo padrone, ricercata ed ammirata per le sue venture, non aprì mai nella vita che le restò il labbro al riso. Ed infine que' dissepolti , dimandati de' loro penaieri mentre stavano sotterra, rispondevano le cose che ho riferite, e ciascuno terminava col dire: « fin qui mi ricordo, poi mi addormii ». Non ebbero lunga vita: l' afflitta Basili morì giovane che non compiva i venticinque anni, non volle marito, non velo di monaca; ai piaceva star sola, seduta sotto un' albero donde non si vedessero città o case; volgeva altrove lo sguardo all'apparir di un bambino.

XXX. Furono lenti gli sijuti s' sepoliti, ma non per empietà de' congiunti o del popolo: che pure ne tremuoti di Calabria gli uomini furono, come sempre, più buoni che tristi e fra tutti alcual profondamente malvagi; altri evolcamente virtuosi, Un' uomo ricco faceva cavare ne' rottami della casa; quando soopie e pressi di derano e dal tre dovizie internaise l' opera, benche lasciasse sotto alle roviue, forse anocra non morti, il zo, il fratello, la moglie. Contendevano il possesso di ampio potrimonio due fratelli; ed derano come avviene tra congiunti, l'uno dell'altro adirati e nemici: Andrea codde con la cosso vi vincenzo erefativa vil contrastato dominio, ma sollectio, irrequivo, solamente

intese a disotterrare il fratello, e fortunato, lo strasse vivo. Appena appena Colletta 13 \*\*\*100 si ristabilirono i magistrati, l'ingrato Andrea, sondo afte proposte di accomodamento, rodesto il litigio e l'perde. Se tutti gil esempi di peta o di linerezza, di riconoscenza o d'ingratitudine io narrassi, empirei molte pagine per dimostrare la gal vieta sentenza essere l'uomo, il pessimo delle cose create. Ma la turdità negli scavi dipendera dalla cura della propria salvezza, e dalla sebotidimento che ne primi giorni oppresso goli altro pensiero, ogni altro affetta. Privi di casa nel più rigido mesa dell'inverno, sotto piogge stemperate, e turbini, e ventio, distrutte de canore, sperdiusti l'annona, purose le vie curbini, e ventio, distrutte de canore, sperdiusti l'annona, purose le vie specifevano l'opera el denaro a comporre nezza buraciere e la morte, tutto specifevano l'opera el denaro a comporre nezza buraciere conciunti.

Quelle sventure divennero per lungo uso comportabili, le baracche di rozzissime si fecero migliori, poi belle ; gli abitanti de lontani paesi , allettati dal guadagno, portavano vettovaglie ed arnesi di comodità e di lusso; e, oblati i danni e le afflizioni, tornavano i gedimenti della vita, gli amori, i matrimoni : si ricompose la società, ma in peggio. Avvegnachè, l'universale sentimento de' primi giorni essendo stato il terrore, quietarono con ghi altri effetti l'odio. la cupidigia, la vendetta; e mancando stimolo a' delitti, fu quel maligno popolo in que' giorni divoto ed innocente: se non se andava ripetendo, a vedere i grandi a capo chino ed abbietto; « eh sì che tutti , signori e poveri, siamo eguali! » con malevola contentezza scusabile in vassalli di superbiosi baroni. Poscia i terrazzani, i servi, i tristi e già prigioni (perciocchè agli orribili scuotimenti del 5 di febbraio sense di umanità fece dischiudere le carceri) a frugare nelle rovine, rub re nelle mal custodite baracche, rapire, uccidere; fu grande il numero de' misfatti. E cotesti uomini guadagnavano largamente per l'opera delle braccia in ergere le capanne, o scavare nelle rovine, o andar lontano a comprar viveri; così che molte agiate famiglie impoverivano, e più che altretante salirono a ricchezza. I beni mobili furono la più parte distrutti : il puovo corso delle acque tolse terre o ne donò; terroni già fertilissimi sterilirono; agnati lontani di famiglie spente accolsero eredità non sperate; per terreni gli uni agli altri soprapposti, e per altri casi di dominio, nei quali mancavano i precetti ilel codice o la guida dello umano giudizio, generandosi quantità di transazioni, la proprietà fu divisa e spicciolata : distrutti i processi con gli archivi, i fogli e i documenti con le case, si sperdevano le private ragioni o si confondevano. Le ricchezze furono dunque sconvolte quanto la terra; e que' mutamenti di fortuna, rapidi, non pensati, peggiorarone i costumi del popolo.

XXXI. Vincissime giunsero in Napoli le prime nuove ma per la stessa celtrith non credute, pe percible verith che avanano l'intelletto comune danne le apparenze della fallacia. Altre voci if fama, altri fuggiaschi, e nunci e fettre avvisiono il governo de'troppo veri dissatri; e subito, quanto puote imana debilat contro le forze sterminate della natura fu provvisto al soccorso di quel popal. Vesti, vettovagle, denari, artefici, porthetti; e pid dotti acrademici e archeologi e pittori andarono nella Galabria, cupo di tutti, rapprerademici e archeologi e pittori andarono nella Galabria, cupo di tutti, rappredi magistra proposa, il marresciuto di campe framesco Pignatelli; una giunta di magistra pubbliche o della Chiesa, e manteneva gli ordini dello Stato, le le entrate pubbliche o della Chiesa, e manteneva gli ordini dello Stato, le la pile, che i possessi ecclessistici papavano per mett come dal concordato del 1741, furono agguagliate nelle Galabrie, alla sorte comune: s'impose, per soccorrere le dure ovinate provincie, al la tire dicci del rego, tassa straordinaria d'un milione e ducentomila ducati. Si andava ristorando quel- 1781 l'afflitta società.

Quando nella estate per fetore de' cadaveri (bruciati ma non tutti e tardi), ed acque stagnanti, meteore insalutari, penurie, dolori, sofferenze, si manifestò ed estese nelle due Calabrie morbo epidemico, il quale aggiunse morti alle morti, e travagli di quel popolo. Tanto miseramente procedè quell'anno; ed al cominciare del 4784, fermata la terra, spenta la epidemia, scordati i mali, o gli animi rassegoati alle sventure, si volse indietro il pensiero a misurare con freddo calcolo i patiti disastri. In dieci mesi precipitarono duecento tra città e villaggi , trapassarono di molte specie di morto sessantamila Calabresi; e quanto a' danni, non bastando l'arte o l'ingegno a sommarli, si dissero meritamente incalcolabili: furono al giusto i nati, non pochi e maravigliosi i matrimoni, i delitti molti ed atroci; i travagli, le lagrime, infiniti.

XXXII. Ne' primi giorni dell' anno 1784 venne in Napoli sotto nome privato, l'imperatore Giuseppe II, il quale rifiutati gli onori debiti al grado, e le feste che la reggia preparava , dimandò chi gli fosse guida e maestro ad osservare le cose notabili della città, e dalla regina ebbe Luigi Serio, cultore delle lettere, dotto, ameno, eloquente. Giuseppe bramò visitare le recenti rovine delle Calabrie, ma lo ritennero i disagi del cammino, la stagione del verno, e'l mancar di strade regie o buone. Rividde que' Napoletani ( più cauti per sapienza e per civili virtu ) che aveva altra volta conosciuti ; e , rammentando loro i disegni filosofici e arditi ch'egli faceva per il governo dell' Impero, si partì, lasciando fama egregia e benedetta.

Agli esempi di lui e di Leopoldo, gran duca della Toscana, desiderò la regina di Napoli , ed invogliò il re di correre la Italia : ma la superbia de Borboni, non tollerando nomi privati, piccolo corteggio, fasto civile, viaggiarono con pompa regia; e il di 30 di aprile dell'anno 1785 imbarcarono sopra vascello riccamente ornato, che, seguito da altre dodici navi da guerra, volsc a Livorno; non tocchi gli Stati di Roma, per disdegno di riverire il pontefice allora nemico. Arrivati in porto, furono aubito visitati da' principi della Toscana, co' quali passarono a Pisa e Firenze. Fu rinovato in Pisa il vecchio arringo del ponte, ma senza gli usi guerrieri di età più maschia, sì che a molti giostratori e riguardanti fu scena e festa . Altri onori , altri diletti ebbero in Firenze. Si narra che il gran duca Leopoldo, pieno delle riforme praticate nella sua Toscana, dimandasse al re quanti e quali ne aveva fatte nel auo regno, e quegli rispondesse « nessuna. » E dopo momentaneo silenzio: « Molti Toscani, ripigliò il re, mi supplicano di avere impiego nel mio regno; quanti Napoletani lo chiedono a V. A in Toscana! » Nè l'altro rispose, perchè la scorta regina ruppe il discorso. Da Firenze nassarono i due sovrani a Milano indi a Torino e Genova, dove a' imbarcarono su la flotta medesima, accresciuta di legni inglesi, olandesi e di Malta, che, insieme ai legni del re (ventirè navi da guerra d'ogni grandezza) lo convolarono per onore sino al Porto di Napoli. Quattro mesi viaggiarono con tanta splend:dezza e liberalità, che Ferdinando acquistò nome ( ripetuto anni appresso ed accresciuto in Germania) di re d'oro. La città di Napoli feca grandi feste come a sovrani che tornassero dalla vittoria. Più di un milione di ducati costò all' erario il viaggio : bastava a risarcire i freschi danni del terremoto.

Il fine dell' anno 4738 lasciò mesta la reggia. Lingilivano infermi di



ins vaisolo due infanti, Gennaro di nore anni, Carlo di sci mesi, allarchè octare unario reco la morte di Grafo III, red elle Spager, avvenuta il 14 del dicembre di quell'anno; e sebbene fasse succeduto Carlo IV, fratello del nostro re, mancava alla poetaza della cassi i senoo el nome del defunto monarca. Indi a pochi giorni morì l'infantic Genasro, e poco appresso l'Infantino Carlo; gill stessi funerali, nella reale cappella celebrati, mostravano le imaggini e i nomi del padre e di dee figliudi del re; comulo di dolori che in casa privata cagionerbe interminabile mettica. Su atto figlionali viventi consolvano la reggia; cerì pregiunte la requi; que gi infertura avvenino in famiglia di affetti che diciemo del sangere na e la distrazioni delle cuti, sono deboli gli affetti che diciemo del sangere.

Più compianta dall' universale, in quell' anno medesimo 1788, fo la fine di Gactano Filiapperi, in et di anni trentaset, lasciando incompiuta, ma per secoli durevole, l'opera che intitolo: Scienza della Legislazione. Amarante lo pianere gli simici e i sapienti; ma venne tempo crudelissimo (ne lontano) che, vedendo morti per condanna o ne martori intitti uomini quanto il Filangeri egregi in dottrina e in virtit, si consolarono di quella morte che per immaturità precedette alla tirandio.

XXXIII. La mente del re non migliorò dalla vista di altri paesi e governi; egli, non curando le costituzioni, le leggi, gli avanzamenti o decadenza degl' imperii , poichè in nessun luogo avea veduto le bell:ssime apparenze della sua Napoli, tornò più amante del proprio regno, più spregiatore degli altri; il quale o sentimento o errore, ch' egli aveva comune co' soggetti ne popoli civilissimi o negli ancora barbari, va confuso con l'amore di patria. Ma . comunque fosse il re . egli doveva alle usanze di quella età qualche regia graodezza; i palagi e i monumenti, con gravi spese da lui compiuti, principiati dal padre, stavano a gloria di Carlo: I due teatri del Fondo e di San Ferdinando, alzati nel suo regno, davano a lni poca fama in confronto della magnifica derivata al precessore dal teatro grandissimo di San Carlo; e l'altro edifizio detto i Granili al ponte della Maddalena, gli apportava biasimo, non laude; le buone leggi, la mantenuta giurisdizione incontro al papa, noo geoerate dalla sua mente, e cominciate prima del suo regno, onoravano i consiglieri e i ministri. E perciò, ripetendo gli applauditi esempi delle colonie da lui mandate alle isole deserte della Sicilia, immaginò di fondare miglior colonia per le arti, in luogo poco lontano dalla reggia di Caserta . Scelse il colle detto di San Leuci , dove alzò molte case per abitazione de' coloni, altre più vaste per le arti della seta, e poi l'ospedale, la chiesa e piccola villa per proprio albergo. Artefici forestieri, macchine nuove, ingegnosi artifizi con grandi spese providde; e, ciò fatto, vi raccolse, per inviti e libera concorrenza, trentuno famiglie, che formavano un popolo di ducceoto quattordici. Date le regole alle arti ed all'amministrazione della nascente società, egli scrisse la legislazione, della quale toccherò brevemente le migliori parti, giacchè quella fu vera gloria del re, documento del secolo e impulso non leggiero alle opinioni civili . Or dunque . l'anno 1789 , un editto regio così diceva.

« Nella magnifica abitazione di Caserta, cominciata dal mio augusto padre, proseguita da me, io non trovava il silenzio e la solitudioe atta alla me-« ditazione ed al ruposo dello spirito; ma un'altra in mezzo alle campagne, con le stesse idee di lusso e di magnificenza della capitale; così che, a cercando luogo più appartato che fosse quasi un romitorio , trovai adatto  $^{1789}$  a il colle di San Leucio ». Di quà le origini della colonia .

E, dopo di aver palesato l'intendimento e narrato le cose fatte, diedesue leggi e discorse i doveri di quel popolo verso Dio, verso lo stato, nella colonia, nella famiglia . Sono da notare gli ordinamenti che seguono.

« Il solo merito distingue tra loro i coloni di San Leucio; perfetta ugua-« glanza nel vestire; assoluto divieto del lusso.

» I matrimoni saranno celebrati in una festa religiosa e civile La scelta sarà libera de giovani; nè potranno contradirla i genitori degli sposi. Ed e sesendo spirito ed anima della società di San Leucio l' uguaglianza fra i o coloni, sono abolte le dotti. Io, il ro, darò la casa con gli arredi dell'arte e el ii altii necessari alla nuova famiglia.

» Vogio e comando che tra voi non sieno testamenti, nè veruna di seuelle consequenze legali che da essi provragno. La sola giustiria natura rale giudi le vostre correlazioni; i figli maschi e femmine succedano per parti eguali si ageniori ; i geniori ai figli possio i collaterali nel solo primo » grado; ed in mancanza, la moglie nell' usofrutto; se mancheranno gli eredi e, e sono credi solamente i sopradetti) andranno i beri del defundo al Monte

 ed alla cassa degli orfani.
 Le esequie, semplici, devote, senz'alcuna distinzione, saran fatte dal parroco a spesa della casa. È vietato il bruno: per i soli genitori o sposi,
 e non più lungamente di due mesi, potrà portarsi al braccio segno di

lutto.

\* E prescritta la inoculazione del valuolo, che i magistrati del popolo faranno eseguire sonza che vi s'interponga autorità o tenerezza de' cen-

» Tutti i fanciulli, tutte le fanciulle impareranno alle scuole normali il » leggere, lo scrivere, l'abbaco, i doveri, e in altre scuole, le arti. I massisti del popole risponderanno a noi dell'adempimento.

» I quali magistrati, detti Seniori, verranno eletti in solenne adunanza civile da capi-famiglia, per bossolo secreto e maggioranza di voli. Concorderanno le contese civili, o le giudicheranno; le sentenze, in quanto alle matree delle arti della colonia, saranno inappellabili; punirinno correzionalmente le colpe leggiere; veglieranno all' dempimento delle leggi e degli satuti. L'uffizio di Seniore dura un'anno.

» I citadini di San Leucio, per cause d'inferesse superiore alla comp-ienza de seniori o per mislati, saranno soggetti a' magairati ed alle leggi comuni del regno. Un citadino, dato come reo a' tribunali ordinari, sarah prima soggiata sercetamente degli abit della coloni; a' del allora, sino » a che giudizio d' innocenza nol purghi, avrà perduto le ragioni e i benesenfazi di colone.

« Ne' giorni festivi, dopo santificata la festa e presentato il lavoro della » settimana, gli adatti alle armi andranno agli esercizi militari; perciocchè » il vostro primo dovere è verso la patria: voi col sangue e con le opere » dovrete difenderla ed onorarla.

» Queste leggi io vi dò, cittadini e coloni di San Leucio . Voi osserva-• tele, e sarete felici. »

Per leggi tanto buone presperò la colonia ed arricchì. Nata di 214 coloni, è oggì, dopo quarant'anni, di 823. Le opere d'arte sono eccellenti; gli operai furono felici sino a che le pesti delle opinioni politiche e de sospetti non

penetrarono in quel recinto d'industria e di pace. Ma quando il codice poparve, generò maraviglia nel moodo, contentezza ne Napoletani, i quali benché sapessero non essere del re que concetti, ne desumevano speranza di vedere allargati nel regno i principii governativi della colonia.

XXXIV. Due figlie del re. Mario Teress e Luigia Amalia, crano pervenute ad età da mario; e di figlio erde, Francesco, aveva dodici anni, allorchè la casa pensava di annodare con tre matrimoni nuove parentele. Sparita per la morte di Carlo III fin 1 mobra dell'autorità appagnola su la corte di Napoli, e niente pregista la casa Borbonica di Francia, la regina. bhera di esterni riguardi e potente su la violoni del mario, striusa per tre legami una sola amicizia; maritando le due principesse a due arciduchi avriaci (Francesco Ferdimado), e l'arciduchessa Maria Clementina di quella casa al principe Francesco di Napoli. Ma intervenne la morte acerba di Giuseppo III, nel ribbrarò del 1790.

Succelutogii Leopoldo, gran-duca, il suo primo figlio Francesco restò a Venna speranza dell' Impero; è Ferdinando, secondo nato, venne in Toscana gran-duca. Megliorate perciò le sorti delle due spose principesse; tenros gli apparecchi accelerate; e nell'anon medesimo 1790 i sovrani di Napoli con le figlie andarono a Vienna, dove si celebrarono i due sponsali, e si fermo il terzo, aspertando ne dieu sposi la maturità degli anni. La regina fu paga di que' più stretti legami con la sua casa; le feste nella reggii de Cesari furnono grassili e, ad accrescioni una consecucioni di Perdinando e Carolina di Napoli; a' quali gli Ungheresi, poi ch'ebbero neorato il proprio re, fecera olicuzione in latino, laudandial delle eseguite riforme a pro de popoli, e facendo udire il nome di San Leucio. Tanto luoge si synade la busona fama o la infamia del principi I

## CAPO TERZO

## Rivoluzione di Francia e suoi primi effetti nel regno di Napoli.

XXXV. Già turbava, nell'anno 1790, la quiete de principi e delle genti la cominciata rivoluzione di Francia, per la quale tanto mutarono le regole del governo, che avresti detto in Napoli altro re, altro stato; per perciò in due bini ho distribulto il regarse di Ferdinando IIV, come che procedesse continue s'ino all'anno 1799. Le varietà della politica napoletano incerecibero incere della consecue della

disordini dell'azienda francese, cominciati nei tempi di Luigi XIV, creacciou i suto i re successori, erano sentiti gravissimi nel regno di Luigi XIV
l'anno 1786, e bisognanda a riparo d'imminente rovina scemar le speseabolire o stringere i privilegi, accrescree le taglie comuni, si opponevano ora
reli usi dei il lusso della reggia, ora la baldanza del clero e della nobilità.

ora il timore del popolo. Tutto dì, come suole nello scompiglio di uno Stato, 1790 mutavano i ministri; e la novità, sollevando il credito e le speranze, ristorava il tesoro pubblico: ma poco appresso cadevano più basso il tesoro, il credito, le speranze, il ministero. Il re chiamò a consiglio i Notabili : sette principi o regali , cinque ministri , dodici consiglieri di atato , trentanove nobili, undici ecclesiastici, settantasei magistrati ed uffiziali; in tutto centocinquanta consiglieri. Convennero in Versailles al cominc are dell'anno 4767: il re, dicendo egli stesso voler seguire in quella adunanza l'esempio di parecchi re francesi, ed essere auoi disegni accrescere le entrate dello Stato, renderle sicure e libere, affrançare il commercio, sollevare la povertà de'sudditi, chiedeva a' Notabili consiglio ed ajuto. Parlarono appresso, il guarda-sigilli, laudando il re; e con dicera più altiera il controlloro del fisco Carlo Alessandro Calonne, inteso a discorrere i pregii e le opere del principe, le miserie dell'azienda nel 1783, la prosperità di lei nel 1787, e le proprie gesta; poi, minaccioso, rispondendo alle divulgate accuse del pubblico, tacciava di mentitori Terry e Neker, anni predecessori nell'azienda, e conchiudeva proponendo inusate gravezze a beni ecclesiastici e feudali. Spiacquero i discorsi e la tracotanza, aconvenevoli a' tempi, e peggio a' bisogni del re e dell'erario.

Furono quindi oneste le opposizioni; è tanto grido ai alzò contro il Calonne, che il re per prudenza lo scacciò, e scelse successore il vescovo di Tolosa, tra' Notabili caldo parlatore, grato a' compagni. E l'assemblea, secondando i voleri del re, propose gravezze nuove a' beni del clero e de nobili, rivocò

molti privilegi, scrisse l'atto de decreti, e si sciolse.

XXXVI. Mentre le riferite cose agliavano in Versalles l'assemblea de Notabil e la corte i, sapienti e i novatori della Francia, disputando le stesse materie di governo con libertà popolana, concitavano gli animi e i desideri a riforma assia più vaste delle profierte dal re. Le quali mandeta secondo l'uso al parlamento di Parigi, questi, ambizioso di pubblica lode, nego apertamente di registrarle. Li govime consigliero denunzio le prodigità della proche questi promettevano grande stitisti, cesì dalla propria possanza come di desiderio compreso e universale lui svoce liciamente datia e ripetuta. Gli stati-generali, princepio della rivoluzione francese, ebbero veramente i primo grido nel parlamento di l'arigi .

Il quale gr do sdegatò il re, che chiamato il partamento a Versailles, in dunanza comandata (detta nelle costituzioni di Francia Letto di Giustira) fece compiere gli atti rifiutati a Parigi. Ma il congresso, torrasto libero, protesto contro i aputta violenza; e? re, per castigo ed esempo, le cosfinò a Treyes. Gli altri parl'amenti della Francia denunziavano al popolo i fatti del parl'amento il Parigi: e gli estitto l'eggi, però che non registrati, mancostretto a simularra eccordi, dicendo il parl'amento ravveduto e su pplichevole, lo richiamò a Parigi per aduanto il di 20 di estembre.

Quando egli, con fasto innopportuno e tresandando i discorsi di convenienza e d'uso, lesse decreto che imponeva il prestito di quattrocentoquaranta milioni, e prometteva di convocare al quinto anno gli stati generali. Si nolava nell'adunanza silenzio e silupitimento, allorte il duca d'Orleans con atti sommessi dimando, se quello era Letto di Giustizio o libero congresso, e il re e è seduta regale ». Dopo la prima voce, altre più ardite si sondarnoo; del esilati dall'assemblae e dallo città l'Orleanse e gli oriatri, la 1700 nova legge (la registrata per comando. Ne'consi, il regali, e-ssecodo decion fiscacare no praimenti le cagono i egi inizi della disubbedienza, mecomante la facolta giudizarie di que magistrati, e ressar le politiche, il re creò nuova corte, detta Plenaria, di pari, predui e capi militari; ed aspectuava propubblicar l'editto che le milizie giungessero nelle sedi del parl'atarnenti, e i ministri dell'autorità regis preprissero le sporse, e le pene a "Continuani".

Pratiche oscure, ma polesste al parlamento di Parigi, che, spiando e comprando i costodi del segreto, contrapose all'editto on pubblicio manifesta le instituzioni della Francia, i diritti dei popolo e del parlamento, gli obblighi del re. Si levarono voci minacevoli. Scompigli peggiori agliavano i per provincio dove la scontentezza non era frenata dal timore, o ingannata dalle arti, o corrotta dai doni della corte; ed in quel mezzo, negatate le nuove imposte, mancato il presito, crescitote le spese, disordinato le amministrazioni, era volto l'erario. Ne più bastando gli ordiza, il re, alla praticipa dell'ambiento dell'ambient

Tra lia chiamata e l'adunanza i giorni scorrevano per ogni setta sollectir de proporsi; ma più potè la setta de sapienti, che, disputando le quistioni di State, palesavano cio che è popolo e ch'è monarca, duve risierde la sovrantit, che sono nella signois magistrati e tributi; quall'è il cittadino, i suo debiti, i suo di ritti, quanti e deba valere nelle intenzioni delle leggi e nello operce de' reggiori la dignità dell'onon. Per le quali dottrne la l'rancia conobbe il suo meglio civile, e lo brano. La libertà di quel tempo non procedeva o litre la monarcha gil omini medesmi che un'anno pol furono caldi seguaci di repubblica terminavano i ragionamenti e le speranze ad una camera rappressentante, ad altre forme che nolla offendevano le ragioni e la grandezza del monarca.

Gli stati-generali rammentavano tempi difficii ma onorati. Di quattordici assemblee numerate dalla storia, cominciando dall' anno 1302 sotto Filippo il lello, aino al 1614 stot Luigi XIII, una sola, quella del 1360, il romoreas inclica, quando quelte nelle discordie della famiglia, e tatora forza control inclica, quando quelte nelle discordie della famiglia, e tatora forza control nemici, e spesso danari al fisco impoverito; ma non mai tra gl' infiniti moi di tanto dificia e congreghe la pece del regio fu scovvolta. De 'quali essempi il ne nenescri la percayate del dispolario.

nessero le percegative que un percesso giorno adunaronsi a Versailles, divisi d'animo, perciocich la nobilità ed i clero, prevedendo noi Precipizi dell'impero assoluto i propri danni, orma diottai della palessa i resistenza nell'assembles de Nutabili e nei pariamenti, si avvicinavano al trono, come che primi de scondicti, ma risoluti di sostenere primi dell'imperimenti di la compara dell'imperimenti dell'imperimenti dell'imperimenti dell'imperimenti dell'imperimenti dell'imperimenti di nonda sono il govo crino della Francia regio; la corona eredituria in linea mascolina; la persona del re secra, invicio

labite; il re depositario del potere esecutivo; gli ageoti dell'autorità rezpon-: "son sabuli; le leggi solumente vialice quando fatte dalla nazione, confernate dal re; nocessario al tributi l'assentimento nazionale; sacra la proprietà, sacra la libertà de cittudini. E tutti chiedevano, che pi presenti statt-generali dessero legge durevole al regno, e che le succedenti convocazioni fossero corte o prefisso.

Questi erano i mandati e le speranze de' Francesi l'anno 1789; documento e gloria di quella età e di quel popolo. Fu vista irreparabile la riforma dello Stato, fuorche dal re, da' nobili, dal clero, accecati da' diletti del dispotismo. Il 20 di giugno, impedita dalle guardie del re all' Assemblea Nazionale la entrata nella sala delle sue adunanze, ella, dopo inutile pregare, si ricoverò in un vasto edifizio destinato a giochi di palla; e là in piede (ancho i vecchi e gl'infermi, un giorno intero) assunsero lo Stato, si dissero permanenti sino a che avessero dato alla Francia durevole statuto : e giurarono . L'adunanza , il luogo , la dichiarazione , il giuramento. erano primi atti di certa rivoluzione . Forza e mente a que' moti fu Gabriele Onorato Ricchetti conte di Mirabeau, di seme italiano, nobile, ma deputato del terzo-stato della Provenza, egregio per eloquenza e per i trovati della politica, passionato e campione di libertà, ma di quella che volevano i bisogni e i costumi della Francia. Altri uomini eccellenti si palesarono, ma le glorie p'ù grandi che succedettero, coprirono i loro onori; e di quel tempo restò solo in sublime, a spettacolo degli avvenire, il Mirabeau.

L'adunanza del 20 di giugno agitò il re e la corte. Il re annunziò per messaggio che il posdomani parlerebbe a' tre stati uniti ad assemblea generale; e nel giorno seguente, chiamate numerose squadre di fanti e di cavalli, le accampò a modo di guerra intorno a Versailles e Parigi. Andò nel di prefisso tra gli evviva del popolo al congresso; e, parlando superbamente, rivocati i decreti e perfino il nome dell'Assemblea Nazionale, comandò la unione de'tre stati, Fu notato che disse: « Nessun provvedie mento degli stati-generali aver forza senza il suo beneplacito. Giammai « re quanto lui aver tanto fatto a prò del popolo. Egli solo saper fare il · bene de' Francesi, sol' egli (se abbandonato dagli altri) compirebbe l' opera e cominciata, però ch'egli era il vero e il solo rappresentante de'suoi popoli ». In mezzo al qual discorso il guarda-sigilli lesse diceria nella quale si udiva spesso, il re vuole, il re comanda, ed altre frasi che la condizione de' tempi disdegnava.. Poscia il re, dicendo fornite le bisogne di quell' adunanza, si parti ; seguito da' plausi e dalle persone de' due primi stati, dal silenzio del terzo : che restò nella sala a consultare : licenziato . resistè; ed in quelle angustie di animo e di tempo decretò inviolabili le persone de' rappresentanti del popolo.

Crescevano il sospetto e'l tumpito. Il refastidite dei tiepidi consigli del Necker, lo mando in esitio, altre militica adunvesi nitorea a Versallies; freste militari nella reggia concitavano le guardie; la regina irritava gli adegni : l'anonosa, scarsa in quell'anono, più soemava; i modi civili turbavano la la Fraccia intero. Pure bramavano pace l'Assemblea ed il re; ma pace per l'ause arano le nuove leggi e unitiero stato; pose per l'altre la sommissione del popolo e l'antica pazienza; e però dal desiderio comune di quicte sorgevano le discorde: cili anina; pronti a gran tatto, si mossero a Parigi appena udita la cacciata del Neker, tenuto sostegno della finanza, oppugnaro e l'apresi estremi della tiranniele, paciero tra l'Assemblea e la corte. I

COLLETTA 14

178 popolani, alzati a tumulto, portando ad onere per la città il busto in manmo del disgrazioto ministre, gridaven voci onorevoli a lui, minaccione al monarca; e le guardie svizzere, non sopportando la spetineolo, fiaccata con i l'armi la calca, ruppero il busto e di I trioni. Trionio findebito quanto Tesilio; avvegnacchò il Necker, busono di animo, mezzano d'ingegno, vaniloso, la presente i trio volte presente proprio per per per per per la presente i trio volte chiamato in Francia onorevolmente, e tre seneciato; ogni caduta compianta; l' l'ultima, come dirò, inavvertita.

Le tre assemblee, sino allors discordi, amicò il timore, sì che formate in una, mandarono al re pregando di allontanori ci rampi dalle due città, e armare le milizie cittadine a sostegno dello stato. Rispose che i fatti di Parigi obbligavano ancibe allontanori quelle schiere, avvicinarie da accrescerie, che le milizie civili in quel momento farebbero pericolo, ch'egii saprebbo apprature proposit riumuti, egil solo potendo guideca le prarezza de casi. Le quali sentenza animoso non risponderebbero al cuor debolo di Luigi, so garan tempo, per sitatio di re, per deferenza a voteri dell'amatia e superba gran tempo, per sitatio di re, per deferenza voteri dell'amatia e superba regina, e per malvagi consigli, non avesse in sua mente atabilito spegnere regina, e per malvagi consigli, non avesse in sua mente atabilito spegnere como dell'especia del secretto il desideri di novità, appettare gli avvenimenti del disconsioni con assemble, i tumuti, gli azzafiamenti civili agrombiano di mal discense.

XXXVIII. Ma în Parigi la truppa urbana tumulturărimente composta, elese capo îl marchese di La Fayette, chiaro per la ploria meritata în America da soldato di qualla istessa libertà che sospirava la Francia. Sorge ad un tratato in città voce «Alla Bastiglia »: i più arditi del popolo. Forti delle armi involate à depositi de alla casa degi învalidi, accresciuti da diservante la fortezza, valida per grosse mura, molte armi, e fedele presidio, comandota civil estatoria de la fortezza, valida per grosse mura, molte armi, e fedele presidio, comandota civile libertà. Quella torme di plebe, innanzi il alla perte del castolio, per grida e per ambasciate dimandavano la reas; che, negata, accrebbe lo sdegno, il moto, il numero e gil spareccio.

Giorno paventevole, che vedeva da una banda sei principi, cinquantamia sodiati, cento cannoni, atto campi attorno a Parigi ed a Versailes, a litre schiere dentro le due citth, una fortezza armata; e quegli strumenti di orvina prenta il aceno di un soli oumo, adegando e re i; calil "poposta banda briganti armati, saddati disertori, popolo, piche infinita. Si presagivano tra de due parti senotti fereci, e la vittoria segurar i desini della Perancia. Ma ir e impaurito da quegli aspetti, o irrevalotto, pece adamente avviciora: campi alla città, i la questi lasticiari proprava la gurrara. Le militie urbano canocioquantamia in arrio modo armati, pendevano dal cenno della civile autorità, che stava ma toti di dizio mirabilmente serena.

Ma la plebe intorno alla Bastiglia andava ciecamento furiosa cercando le entrate, tentando le porte e le mura, minacciando il presido. Del quale il comandante, fastidito di quella turba, sicuro nella fortezza contro genti avvonicce, e certo di ajuti da vicini campi, comandò acoricare le arrai popolo, e vide parecchi cader morti, altri ferti. Le tormo si allostanarono, ma subito successe allo spavento il furore; tante genti nemiche intorno la ortezza, che la prima cinta fur presa, e stava il popolo sotto la secondo

quando il comandante, insino allora sordo agli accordi, mostrò bandiera di 1'9) pace; e fu stipulato ai cittadini la fortezza, al presidio la vita. Ma plebe furibonda non tiene i patti; l'infelice Launais, uscito dalle mura, fu trucidato, e'l capo, conficaccato ad una lancia, menato per la città con orribile festa. Molti fatti seguirono d'ambo gli estremi, eroici ed orribili; si trassero a pubblica vista gli strumenti di martoro, e uscirono alla luce sette miseri, uno de' quali mentecatto, cadente per ultima veccbiezza, abitatore immemorabile della Bastiglia, sconosciuto, nè mai più saputone il nome o la patria; un altro vi stava da 30 anni; e cinque vi entrarono regnante il decimosesto Lulgi. Il popolo il giorno istesso (14 di luglio del 4789) cominciò ad abbattere le mura , e l' Assemblea Nazionale decretò che la Bastiglia scomparisse. Scomparve, il luogo infame per tirannide chiamarono piazza della Libertà.

Procedeva la rivoluzione per fatti rapidi; manifesta già negli atti e nei giuramenti dell' Aasemblea , nella Bastiglia espugnata fu, per sangue cittadino . irrevocabile. Sollevò quella gesta tutte le menti, e sì che fu, la corte compresa di timore, la plebe di arroganza, il popolo di sicurezza, il mondo di maraviglia. Il re, nel seguente giorno, aenza guardie, aenza corteggio, accompagnato da' soli fratelli, andò all' Assemblea, e rimasto in piede, diase che veniva a consultare degli affari più gravi allo Stato e più peopai al suo cuore; i disordini della città. Il capo della nazione chiede all'assemblea Nazionale i mezzi d'ordine pubblico e di quiete. Sapova le voci malvage contro di lui ma sperava che le smentisse il sentimento universale della sua rettitudine. Sempre unito alla nazione, confidando a' rappresentanti ed alla fede di lei, aveva allontanate le milizie da Versailles e da Parigi.

Dopo gli applausi e i segni di riverenza e di gioia, fu pregato il re sceglier ministri meglio adatti al tempo , e mostrar sè stesso si popolo di Parigi. Tutto concesse o promise; e si parti a piede, accompagnato per corteggio da' tre Stati sino slla reggia; dove in pubblico luogo, la regina aspettava, tenendo per mano il Delfino, e ai che la intera casa del re ed il popolo parevano uniti da legnami concordi per la felicità della Francia. Mutato il ministero, tornò ministro Necker; molti della corte, per comando o per mala coscienza, si allontanarono; il re il seguente giorno andò a Parigi con pompa cittadina, perchè scortato da milizie civili, corteggiato dall' Assemblea Nazionale, incontrato da' magistrati della città, accompagnato da popolo innumerabile e plaudente. E confermate per discorsi le universali speranze, fu gioco di fortuna contrapporre, nel corso di un giorno, al tremendo spettacolo della Bastiglia spettacolo di pace magnifico.

XXXIX. Due meai, o più, passarono le lusinghiere apparenze di concordia: faceva l'Assemblea buone leggi, prometteva il re di approvarle; il clero, i nobili risegnavano gli antichi privilegi; i doni chiamati patriottici soccorrevano a' poveri ed all' erario; fu dato al re titolo gradito di Restuaratore della pubblica libertà: e mentre le forze buone dello Stato così crescevano, di altretanto acemavano i misfatti. Ma sotto la scorza di felicità due germi contrarii celatamente fecondavano, di repubblica e di tirannide. Imperciocchè, scosso e poi spezzato il freno delle leggi, cadute le antiche autorità, quella del re dechinsta, agevolato il salire alle ambizioni ed alle fortune, molti sudaci congegnavano governo più largo, la repubblica. E per la oppoata parte gli usi e i diletti del dispotismo, non mai scordati da' principi e da grandi, suggerivano disegni di tirannide. Erano mezzo alle aperanze de' primi le colpe e i disordini del popolo; e dei secondi, le trame

1790 occulte e gli inganni della reggia: ambe le parti per parecchi indizi si palesarono.

Avvegachè le guarde regali ne due primi piorui di ottobre chiamarono acovito i reggimenti stanzati al Versailles, e nella lebberza si udirono siluti pri il re e la regal famiglia, ingiure o minacco per l'Assembles Nationale per il deputati più chairi, indicati a-nome. Comprave il re, tornando da caccia; indi la regina e il Delfino; e allora crebbero le voci, gli auguri, lo scandalo, la giosa. La regina nel oricroli, ramamentando quelle allegezze, premiava di doni e di laudi gli ufiziali più caldi a'votti, o piu arditi si disegni, lo dame della sua corti dispensavano coccardo bianche. I segonò nazionalli ingresso al palazzo; e alcuni cittadini fregisti di quel nastro a treolori erano stati melle vie di Versailes e di Pargi dalle guardie del corpo buttati e uccisi. L'assemblea, insospettita, mando al re alcune leggi, per agnota poprovare; e il re, che avve ripigiale le maniere di libera signoria, rispose non essere ancor tempo di approvar leggi. Correvano la Franci quelle nouve, peggiorate dalla fame e da malevelo spirito di parte.

Quindi cresceva l'animo a repubblicani. La mattina del fi di ottobre, unmero di femnine ( quattronalia o più ) plebre e parigne, aimulando i la-menti el l'ardire disperato della fame, andarono alla casa del Comune a cereza pue, e quindi con grida e gesti furbiondi, sociengiando er unbando nella città, si avvianno a Versailles. Le guidavano alcuni del popolo, notati ne fatti della Bastiglia; e quando quella torma incontravasi ad latre donne, a sè le univa, o forzato o vogliose; erano l'armi picche, mazze e ciamori. Le troppe arbane sodarono i tumulti nella città, e parte segul le donne, ca se le univa, o forzato o vogliose; erano l'armi picche, mazze e ciamori. Cumpio alla more sodarono i tumulti nella città, e parte segul nel donne, ca non bastando a disoglierii l'autorità e l'occopico del comandona appreno La Fayette, ventimila soddati, portando il nome di esercito di Parigi, mosero per Versuilles: La Fayette il seguira. Giunneso alla monazonate, poco appresso alle donne, e mentre quelle a gruppi o a folla scompigliavano la città, questi si accamparono nelle piazze.

Molte brighe accaddero nella notte, maggiori al dì vegnente. Le donne comunicarono per deputazioni con l'Assemblea e col re; ed esprimendo a fascio biaogni e desiderii, con preghi o minacce, e pianto ed ira, avute risposte consolatrici e benigne, si univano alle compagne, riferivano le cose dette e le intese, contendevano, strepitavano; e già, stanche della fatica e de' nuovi officii e delle piogge, cho stemperate cadevano, ai ricoverarono, dopo molta notte nelle chiese e negli atrii dell' Assemblea. Ma non prendeva riposo una masnada di ribaldi (cinquecento almeno) venuti con le donne a Versailles, prevedendo tumulti o a suscitarne; i quali, entrando spicciolati ne giardini e nelle corti mal guardate del palazzo, e quindi apertamente forzando ed uccidendo le guardie, occuparono la reggia. I principi ( erano il re, la regina, una principessa e due figli bambini), deati dal romore delle armi e dai servi, rifuggirono ai più secreti penetrali della casa; ed in quel tempo gli spietati manigoldi, con l'armi nude, cercando, giunsero nella stanza dove poco innunzi dormiva la regina; e trovando il letto voto ancora tiepido della persona, lo trapassarono di nudi colpi di pugnale o di lancia, mente offensivi, più atroci. E fu provvedere divino che non sapessero gli ordini interni della casa, per lo che pon pervennero al luogo dove stava la misera famiglia, bigottita, e tacita gemendo, per sospetto che il pianto la riva denunziasse. Molte guardie del re, molti servi furono uccisi; accorsero le milizio civili di Versailles e l'esercito di Parigi; e, spunato alfino il giorno, i deputati dell'Assemblea e i cittadini amanti di giustizia si assembrarono; e, guardata la reggia, scomparvero gli empli carnefici dello notte.

Orrenda notte, non mai cancellata dalla mente del re, cagione di alto adegno e di domestica strago. I repubblicani, bramando che il re stesse a Parigi, dov'era grande numero di itoro, andavano strillando como pibele: el Ire a Parigi a Parisemben non discordava, aperando in quella città maggiore sicurezza; e lo bramava La Fayetto per meglio custodire i re, serbiro in tul in momenchia, e fario statocio alle gia palesi pratiche dei faziosi. Il propolo voltesse, stabili nel giorno medesimo andare a Parigi con la famiglia; l'Assembler Sutionale segurirebbe.

Divulgata la nuova, si apprestò il partire, il ricevimento. I manigoldi, usciti di Parigi due giorni avanti , vi tornavano superbi come vincitori , portando a trionfo in punta delle lance due teschi, che attestavano la morte di due guardie del corpo, fedeli al re, uccise combattendo nelle camere della reggia; sì che la barbara pompa era pietà ed onore agli oppressi, infamia a' trionfanti . Succedevano i battaglioni delle donne , le quali , avendo trasandato, per i crudeli offizii di quei giorni, le mondizie e le dolcezze del sesso parevano in furie o mostri trasformate; indi marciavano con ordine le schiere guidate da La Favette, e. dietro a tante moltitudini, le carrozze del re, della regina e della famiglia; i quali ( benchè alle voci festive con festivo sembiante rispondessero) portavano in fronte la niestizia, il sospetto, la fatica e'i terrore della scorsa notte. Mutarono da quello istante le regole di governo; il re confermava le nuove leggi dell' assemblea, dava la cura della città a' magistrati municipali , la custodia del regno , e sin' anche della reggia, alle milizie nazionali. Stavano per forma di monarchia i ministri ; reggevano lo Stato le municipalità, gli elettori e l'Assemblea. Il re faceva le mostre del prigioniero, ma si diceva libero per compiacere alla contraria fazione, che in lui ad un punto voleva modestia di cattivo acciò non opponesse ai novelli statuti, e possanza di re per legittimarli. Egli perciò, sconfidato di tornare in signoria per le proprie forze o per favore delle sue parti , volse l'animo e i maneggi a' potentati stranieri , e sperò fuggirsi di Francia e rientrare con Prussiani e Tedeschi, Ma il gran olmento abbisognava di tempo e di fortuna.

Nel qual mezzo la Francia , aciolta da freni dell' usato imperio, si sperenava a ventura, aseguendo il vario aemo de potenti del luogo, Cl'impeti primi del popolo si voltarono a' castelli e terreni baronali, dove, ardendo e rapinando in some della liberta e per dioi sile feuduli memorie, infiniti mi-sătiti commettevano. Uromini oscuri, per diventar potenti, si adunavano allo atraniere; aristocratici o nemici, fu un nome istesso. L'alta nobiltă mi-sariola codilecte, e la nobiltă privinciale al Piemonte, sotto il conte ariando a Coldente, e la nobiltă privinciale al Piemonte, sotto il conte il cammino alla repubblica si agevolava. Scia, fra disegni discordanti o per-versi un' adunanza discutava le dottrine di Stuto, e poneva la sperata monarchia sopra fondamenti di ragione. Dichiarata la uguaglianza tra gii unomi, venivano uguali le leggi, certa di ogunun la proprietà, sicure le

1930 persono, facile cammino alla giustizia, e alle ingiustizie impedite o castigate; lasciati al re gli onori, le ricchezze, l'imperio, la felicità di far grazia; uno più il clero arricchito da supersitizioni, ma dotato dallo Stato; e però la Chiesa impotente al male, crescitati in dignità. Altre leggi sapienti e benefiche l'Assemblea Nazionale maturava.

XL. Tali crano in Francia le cose al finir dell'anno 1790: ma vraimente recontate ne l'mondo, e producendo, come l'animo degli ascoltari o piniosi differenti, spaventavano i re, i cortigiani, i miniatri, conclavano il ciero, allegravano i filosofi e i novatori. I due sovrazi di Napoli con più odio e adegno le sentivano, perceb parenti del Borboni di Francia, e sorrelle de due regine : ed esai, stando in quel tempo nella reggia di Vienna, consecvano i disegni dell'imperatore Leopoldo. Il quale, già mosso ad ira dalle richilioni del suo Belgio, quantinque incliniata al bene del soggetti, voleva che lo ricevessero da libere concessioni di sovranità : e perciò apprestava au mercicio a soccorrere il re Luigi, quando sugrassacco no la figa i confini della escribi a soccorrere il re Luigi, quando sugrassacco no la figa i confini della

Ma degli altri no non cra concorde il consiglio: chè, acbènen le sentenze della rivoluzione francese si appropriassera a tutti i popoli, differivano le ragioni di Stato le nature de' governanti. Godova la Inghilterra ne' travaggi della sua riviale: impigrius la Spopan aotto re inesperto di imbelti: la Prussia patteggiava con l'Impero il prezzo di maggiori dominii nella Polonia: intendeva il Russo alla guerra col Turco; e la Italia, in povero stato, preparava interminabili sventure per vane colpe di desiderii e di speranze. Verò è che il Piemonte, gaista da'vicini moti della Francia, visti alcuni passi dell'ultima Savola ribeliati, accresceva ed ordinava le sue milizie; e Napoli, ardendo delle passioni della sua regina, diviavas guerra e vendette.

In mal punto; periocochè le forze dello Stato declinavano. Il censo umerava quattro nilioni ed oltocentamila Napoletani, ma niega armigeri per natura o per uso. I baroni scordatisi delle-armi, divoti al re ma per sono el piaceri e di fasto, sorretti, che schivavano qualunqua serzo magnatimo. Il clero avverso al governo, nemco alla rivoluzione di Francia, indifferente agli affanoi dei re, ma compagno el comuni periociti. La curia irresoluta perchè non certa del futuri eventi il curiali uniti a'dominatori, da partigiani in segreto, da sottomessi in aperio, per essere preferiti ne' benefità del presente, e non esposti a' periodi dell' avvenire. I sapienti, gli amanti di patria e di meglio vapheggiavano le sentenze della rivoluzione; ma usatti se vedere la tili riforme procedere dal monarca, abborrivano le violenza ovvertitiri della monarchia. Il popolo che rimane, era amante del re: sapeva della rivoluzione di Francia quanto ne udiva da' signori ne' circoli, e da preti ne' confessionali e ne' persami: teneva l'arnocesi riregiliosi, crudoli, crudoli,

L'escretto napoletano era di ventiquattromila fanti e cavalieri, metà stranieri e regincili, mal composto, peggio discipiliano t; e nan poteva crescre se non per le usate leggi di doppi dispotismo, regio, feudale ; nè divenire ammasentato di obblediente perchè mancavano istruttori, el da animo di guerra: la pace lunga, l'ingegno abbietto dei reggiori, la scarsoza dell'erario averano fatto trasandere, come innazario de el nervio delle milizie. L'artigliera, per le cure del Poncreul, et la meggio e corposta, ma accente; gli arcenali, le americe non bastanti; l'ammissario ressimi, con come con percenti del giunti di guergo y consumi; le fortezze cadenti; le tradizioni, le memorie, gli usi di guergo y consumi.

incenditori di case e di città , uccisori d'uomini , oppressori delle nazioni .

Il naviglio era ordinato: tre vascelli, più fregate, altri legni minori, insieme 1796 trenta; diretto e maneggiato da uffiziali, parecchi buoni, qualcuni ottimi, e da marinari destri ed arditi.

- La finanza, stretta già da dicci anni, o più angustiata per le spese del la tremuto della Calabria, per due viaggi fastosi del principi pe per te maritaggi della casa, stentava, non che a' bisogni della guerra, al mantenimento posicilo dello Stato. Ne poteva migliorare, da che le gravezza anniche premevano appena i ricchi, troppo i poveri; e dalle nuove andrebbero sicuri i riprimi per privilegi e possanza, i secondi per impotera. Quindi el carti poche, minori le industrie, il commercio povero e servo; l'agricoltura, favorita dal ciol, trattenuta dalla ignoraza dei tempi, samagrita dalle male regole del governo; tutte le veno delle private ricchezze, rivoli del tesoro pubblico, aduste o scarez.
- La Sicilia, che obbediva e fruttava allo stesso re, e non era meno che quarta parte del reame, poco valeva per uomini e per tributi, negando i soldati, e disperdendo le imposte fra gl'intricati giri della finanza e della corte.
- XLI. Sopra tali uomini e tali coso regnava Ferdinando IV, ſacco d'animo e di mente, inesperto al governo del popoli, propenso si comodi ed a placeri, spassionato di gloria e di regno, e perciò inchinevole a vita torigia e aligna. La regina, cho più del re governova, pativa diversi affetti: nata di Maria Teresa, cresciuta nella reggia austriaca tra le sollecitudni di lunghe guerre, sorella di Antonietta, regina di Francia, sorella di due Cesari (Giuseppe e Leopoldo) gloriosi, vaga di ugual rinomanza, avida di vendetta, superba, ardimentosa più che femmina. La secondava il generale Acton, ministro potentissimo, straniero così di patria e così di afetto a popoli che gli obbedivano, ignorante ma scorto, e assal fornito di altri ministri o consiglieri serviviano di controli. Si altri ministri o consiglieri serviviano di controli cont

## LIBRO TERZO

Regno di Ferdinando IV. - Anno 1791 al 1799.

## CAPO PRIMO

Provvedimenti di guerra e interni, a seconda de'easi della rivoluzione francese

I. I due sovrani di Napoli, partendosi da Vienna l'anno 1791, speravano stringere in Italia confederazione di guerra contro la Francia : ma trovato negli altri principi ugual timore, non eguale sdegno, serbarono a più maturi tempi l'utile intendimento; e tanto più ch'ei sapevano quanto l'Austria riprovasse la congiunzione dell'armi italiane. Proseguirono il cammino verso Roma, dove il pontefico li attendeva: Pio VI, bello della persona. piacevole di maniere, amaote e vanitoso di ornamenti come femmina -Que'sovrani, nel primo viaggio l'anno 1785, fervendo altora gli sdegni contro di Roma, scansarono quel territorio, schivi per fino delle apparenti cortesie, debite fra principi. Ma dalla rivoluzione di Francia e dal comune pericolo ammollito il cruccio, avevano composto, per ministri, patti di amicizia, che furono: abolire per sempre il dono della chinoa e la cerimonia; cessare ne're delle due Sicilie il nome di vassallo della Santa Sede. concedere nella incoronazione del re largo dono a' santi apostoli per pietosa offerta : il papa nominare a' benefizi ecclesiastici tra i soggetti del re ; eleggere i vescovi nella terna proposta dal re ; dispensare negl'impedimenti di matrimoni; confermare le dispense già concesse dai vescovi.

E dopo ciò i monarchi di Napoli si avvicinavano amici e riverenti a pontefice, preperato da cocoglieri con fasto e grazio. Giunti i di 20 di aprile, nel giorno istesso andarono al tempio di San Pietro; e di là, per socreto accesso, peli appartamenti di Pio. Non attesi, ed imposto sienzio dai re alle guardie ed a 'serri pontificii, penetrarono sino alle atanze dove Pio con vesti magnifiche sacredatali giaceva sopra seggia in riposo, Piarque a lui quel confidente procedere di re auperbi; e, acordate appieno le passeti ingiurie, fu d'allora innanzi sinecro anicio. Le feste durarono molti di; i doni, ricchi e scambievoli. Stavano in Roma le due principesse di Francia, Adeladde e Vittoria, zie del re Luigi, fuggitte da l'ivolgamoni della patria; le quali, narrando i travagli della casa, più conotiavano l'ira del principi.

Così sicganesi vennero in Napoli, tra fiste popolari e sontuose quanto no comportava la povertà dell'erario. Il re e la regina mostravano ciglio severo, nunzio degli imminenti rigori : o gli spetatori, o avveral o inchinevoli alle nuove dottrine della Francia, non vedevano in quelle feste ragionevole argonento di piecere; i fu dunque giola per la abal plebe, la quale non disturba, per antiveder di sventura, le presenti allegrezze. Dopo alquanti di, nella reggia si consultarono materie di Stato; benchè i consiglieri fossero

parecchi, una fu la sentenza, quella medesima che stava in animo allu pregios: genera alla Francia el austaret disciplina dei sudidi. I limistra partirono le curre. Subtio negli areneali si congegnarono altre navi da guerra: provvedui nell'interno e dall'estero legnami, canapi, metalli infiniti; e fonder cannoni, labbricar carretti, oassoni, altri difizi di campo; le armerie acresciute formar di e notte armi move: i fochia; ordinati a compagne militari, fabbrere petre di artifizi; venivano di ogni parte del regno vesti, armet, calzari, e motti fanti coescritti dalle comunità, motti cavalieni dai feudi, moti volonturi per grosso ingegio; andavano i vagotondi alle militice, pessavano i prigioni dalle carorei e delle galere alle armi; accorrero agli di pessavano i progioni dalle carorei e delle galere alle armi; accorrero agli di finesis Philipstad, di Wittemberg, di Sassonia, futtre tre di anque regio; i presti, ifrati, i missionari prefettavono gi odi octoro la Francia dei pergani, il persudevano dai confessionali. E perciò tutte le arti, tutte le menti, e le braccio i, persone servivano gi propomemento di guerra; studii insustati e modesti.

II. E ciò fatto, providde il governo alla sicurezza dell'imperio per modi palesi e celati. La Polizia ebbe commissario vigilatore e giudice, con seguaci e guardie, in ogni rione della città; e sopra tutti, col nome antico di reggente della Vicaria, il cavaliere Luigi de Medici, giovine scaltro, ardito, ambizioso di autorità e di favore. Altri ministri spiavano in secreto le opere o i pensieri dei soggetti, chi ne' pubblici luoghi, a chi nel secreto delle case. La regina guidava que maneggi, conferendo con le spie a notte piena, nella sala chiamata Oscura della reggia; ed onestando l'arte infame col nome di fedelta. non la disdegnavano i magistrati, i sacerdoti, i nobili, tra quali fu sospettato la prima volta Fabrizio Ruffo, principe di Castelcicala, non bisognoso di opere malvage perchè ricco del proprio, e agevolato alle ambizioni dal grado di principe; ma vi era spinto (dicevano) da rea natura. Il clero, viste le sventure della chiesa di Francia, aperando il riscquisto della perduta potenza, si fece sostegno e compagno al dispotiamo. Il re, a sessantadue vescovadi vacanti nominò uomini caldi e zelosi ; restituì la pubblicà istruzione a' cherici ; fece mostre di sincera amicizia ai preti, a' frati. Esposti più d'ogni altro all' ira del governo ed alle trame delle spie erano i dotti e i sapienti , per la fallsce opinione che il rivolgimento francese fosse opera della filosofia e de libri, più che de bisogni e del secolo. Esiziate credenza, che, durata e durante, ha recato gravi aventure ai migliori, ed ha apogliato l'impero e'l sacerdozio de' potenti ajuti dell' ingegno. I libri del Filangieri furono sbanditi, e in Scilia bruciati: il Pagano, il Cirillo, il Delfico, il Conforti erano mal visti e apiati; cessarono ad un tratto le riforme di Stato, avuto pentimento delle già fatte ; i libri atranieri , le gazzette , impedite ; i circoli della regina disciolti, le adunanze di sapienti vietate ; negavasi ricovero a fuggitivi franceai, che, sebbene contrarii alla rivoluzione, apportavano per il racconto dei fatti scandalo e fastidio. Mutata la faccia della città, l'universale mestizia successe alla serenità della quiete.

Ill. Per tal modo ordinate le cose pubbliche, aspettava Il governo gli avvenimenti di Europa. Inghilterra, Olanda, Prussia chindevano fine di aguerra di Oriente all' Austria, che prometteva di accordarsi; e la Bussia e la Porta, egualmente pregate, dechinavano dagli adegni. Venne allora in lalla l'imperatore Leopoldo, il piu adirate coutto la Francia; e conferendo con escreti ambasciatori, scrisse a Loigi, il 20 maggio, essere preparata la mivasione della Francia: e le Bionder con trentzenoue mila Terdeschi, per

COLLETTA

15

1391 l'Alsazia con quindicimila , altretanti Svizzeri per Lione , più che tanti Piemontesi per il Delfinato , ventimila Spagnuoli da' Pirenei . La Prussia sarobbe collegata all' Austria, la Inghilterra neutrale. Un manifesto delle case borboniche regnanti a Napoli, in Ispagna ed a Parma, sottoscritto per la Francia da' reguli della famiglia fuggitivi, dimostrerebbe la giustizia di quella guerra . Stesse il re Luigi aspettando le mosse, per ajutarle delle proprie forze, manifeste o secreto. Ma Luigi, temendo che a quegli assalti le fazioni di libertà infuriassero, prese partito più cauto; fuggir di Parigi per ricoverare in Montmedy, dove il generale Bouillè aveva radunate le schiere più fedels; e di colà, sicuro il re, assaltar la Francia con gli eserciti stranieri, secondati dalle proprie squadre, e da fuorusciti e partigiani, che egli credeva più del vero numerosi ed arditi. Stabilite alla fuga le strade, il tempo, i segnali. uscirono travestati da porta secreta il re , la regina , la principessa Elisabetta e i principi infanti, menati per mono da madama de Tourzel, che, sotto finto nome della signora di Korff, figurava che viaggiasse co suoi figliuoli . e fossero sue cameriere la regina e la principessa, servo il re, corrieri o pur servi tre guardie del corpo travestiti. Nel tempo stesso per altra strada fugge il fratello del re con la moglie; e celeri messi avvisano quelle fugbe a' re stranieri. Saputa in Parigi nel mattino seguente la partita del re, l'Assemblea fingendo ch'ei fosse stato rapito da'nemiei della Francia, decretò trattenerlo: ma godendo vedersi libera del maggiore intoppo, desiderò che fuggisse. Meglio provviddero i cieli : avvegnachè forze stuniere ed interne, natural debolezza degli Stati nuovi, varietà di parti e dispotismo, forse avrieno distrutto in breve le opere maravigliose di due anni, le speranze di un secolo, e sottomesso il popolo della Francia alla tirannide. Le rivoluzioni danno apparenza ingapnevole, perchè immense a vederle, minori in fatto, sono audaci e caduche.

Rallegrava la regina ed il re di Napoli la fuga della famiglia di Francia, quando seppero per altre lettere che scoperta a Varennes, ricondotta prigioniera a Parigi, era tenuta in custodia dalle milizie. Ne però cadendo la speranza de're collegati d'invadere la Francia, convenuti a Plintiz l'imperatore Leopoldo, il re di Prussia, l'elettore di Sassonia e'I conte d' Artois, pubblicarono, a nome dei duo primi, editto ehe diceva: « sconvolti affatto gli ordini della Francia, invilita la Monarchia, imprigionato il re; necessaria l'opera de' re stranieri a rendere la pace a quel regno, la libertà a quel principe; squadre poderose prussiane ed austriache adunarsi ad escreito; invitare alla impresa gli altri re della terra, per tener sicuri i propri regni e vendicare la dignità della corona ». Gustavo III re di Svezia, ardente di sdegno, bramoso di gloria, dicendosi pronto e sollecito all' invito, s'impazientava dei ritardi. Avvegnachè, fornito in Francia, nel settembre del 1791, il novello statuto, il re, fatto libero, venuto in assemblea, udito il grido de' popoli come ne' tempi di sua prosperità, e per li poteri che aveva dallo statuto ritornato re dopo le abbiez oni della prigionia, sperando meglio dal tempo, dalla incostanza de popoli, e da una novella Assemblea, tratteneva le mosse degli eserciti stranieri. Ma crescevano le parti per la repubblica, tanto da impaurire que' medesimi ealdissimi, nella Constituente, di libertà. Morì nel fiore degli anni e del consiglio il conte di Mirabeau che libero quanto comportava la ragione dei tempi, viste le sfrenatezze de giacobini, crasi unito al re per opporsi alle imprese di repubblica, sconvenevole a popolo invecchiato nella obbedienza, cui manchino così le virtu della giovinezza come il senno di matura civiltà. Quel Miralesa che, dotto degli uominio del secolo, bramava libertia passibile riva alla Francia, en moto. E le antizioni destate nel popolo in due anni di rivolgimenti non capendo nell'assemblea legislativa, slogavano ne'eluò e principalmente in quello de'gisochini, dove si vedevano tutte le parti di congrega nazionale: elezione di membri, divisioni per provincie, presidenza, alti notizi, essune di materia civili, tribuna, decisioni per voti, pubblicità. A lui non manicava per aver forza di rappresentanza che la legalità, noi la compensavioni di numero, la verenza degli associati, il assentimento del compensavioni di numero, la verenza degli associati, il assentimento dei cincontro a tanti sta anno debole assentiblea legislativa, re tante volte so-prechiato, statuto nuovo e no difeso.

IV. Alle circolari del re Luigi, portanti l'assenso al nuovo statuto della Francia, il re di Napoli rispose che a credergli attenderebbe di sentirlo libero; e gli altri monarchi variamente, come voleva diversità di politica e di affetti. Solo il re del Piemonte, spaventato del vicino incendio, g à volta in paura la stolta speranza di conquistar su la Francia, propose a' principi d'Italia lega Italiana che impedisse la entrata delle armi francesi e delle dottrine rivoluzionarie. Tutti aderivano, fuorche Venezia e gli stati imperiali di Lombardia: essendo casa d'Austria niù sospettosa della Italia unita, che della Francia sconvolta. Cnsì svanita la proposta, ogni Stato italiano si atlidò al proprio senno, e direi meglio, alla ventura. Frattanto l'imperatore Leopoldo, per natura schivo di guerra, armigero insino allora per primo sdegno, inchinevole più di altro re, o solo tra i re, al bene dei popoli, rinviò alle antiche stanze il radunato esercito; la imperatrice di Russia pacificata con Porta Ottomana, non mirava ad altre guerre; la Prussia si acchetò; la Spagna impigriva col suo re; durava in pace la Inghilterra; l' ita della regina di Napoli e gl'impeti guerrieri del re Gustavo nulla potevano contro la Francia. La quale avrebbe forse invalidate le opinioni di repubblica e provveduto al suo governo, se due fazioni civili, più fiere del giacobinismo, non l'agitavano: fuorusciti e clero. I primi, (che dirò emigrati, pigliando il nome come i fatti dalle istorie di Francia) in gran numero adunati ed ordinati a guerra su le due frontiere del Reno e del Piemonte, minucciavano la sicurtà della patria. Nobili la più parte, non veri cittadini della Francia. ne servi fidi al re, punto guerrieri, punto animosi, assetati di privilegi e di favore, fuggivano la nuova eguaghanza civile, e col mal tolto nome di fedeltà sospiravano il ritorno di monarchia prodiga e sfrenata. Furono inavvertite o tollerate le prime fughe; nia quando crebbero da comporre due eserciti, con armi, danaro, uffiziali esperti e principi della casa, l'assemblea legislativa senti sdegno e sospetto; gl'invitò a tornare in patria; gravo di taglie i beni de' contumaci; minacciò di pena le persone; ma nulla potendo gl'inviti o le minacce, essi stavann a'confini, segnale e principio d'incendio onde si affidavano che tutta la Francia brugiasse. Accusavano le intenzioni meglio cittadine; incitavano i potentati strameri alla guerra, arrischiavano la vita del re, il cui nome serviva di oporato precesto a brighe infami. Il clero atava diviso tra i ripugnanti a giurare per lo statuto e i giuranti, i primi di maggior numero e più intatta fama ; sequestrate le terre della Chiesa, poi confiscate; due Brevi di Roma e l'immagine del pontefice bruciati a scherno; ingiuriate ed offese le persone de preti. I quali per la opposta parte andavano suscitando le coscienze e le armi dei credenti. Il re teneva dagli emigrati perchè re , o dai preti perchè divoto . .

V. Così stavano le cose di Europa l'anno 1791. Nel principio dell'anno seguente morto l'imperatore Leopoldo, successe Francesco suo figlio; nel mese istesso fu morto Gustavo III re della Svezia da' nobili che opprirpeva: ma, finché ignote le trame, si disse dalle parti giacobne. La morte di Leopoldo apportò dolore, quella di Gustavo sospetti : e si andavano ricordando il club francese, la propaganda, la legione de tirannicidi, il motto dell' assemblea « a're che ci mandano la guerra , noi rimanderemo la libertà » ; ed altri o fatti o dicerie che atterrivano i principi. Fu quindi in Napoli più vigilante la polizia, che per meglio spiare fece scrivere le strade, numerare le case in cartelli di marmo: diligenza e fornimento di città grande. Facendo sospetto diecimila condannati, e dodicimila prigioni nelle carceri e galere di Napoli e Castelmare, ne andò gran parte alle isole di pena, Lampedusa " Tremiti . Il giovine reggente di Vicaria tornò in uso la frusta e il deposito dei creduti colpevoli nelle galere, alle quali condanne erano pruova le delalazioni delle spie, gli atti inquisitorii degli scrivani, il proprio giudizio del regrente: tollerarono primi quel supplizio uomini della plebe infami e tristi ; e frattanto l'aspetto e l'esercizio del dispotismo avendo ingenarato nel popolo servitii e pazienza, la polizia non teme di punire con eguale licenza di buona fama . Dal sospetto di colpe false , le vere nacquero . I Napolitani , armanti delle dottrine francesi, consultati poco innanzi come sapienti su le riforme dello Stato, al presente spiati e mal visti, si adunavano in secreto per conferire delle cose di Francia; nè già con isperanza di bene vicino e preparato, ma per esercizio d'ingegno e felicità ideale dell'avvenire; le quali onestà praticavano con le arti e'l mistero del delitto. E poscia, invagniti dello statuto francesc dell'anno 4791, e della dichiarazione dei diritti dell'uorno, e di tutti gli ornamenti filosofici di quella carta, tanto da credere che leggendoli verrebbe universal desiderio di egual governo, ne fecero improntare . con grande spesa e caratteri uuovi da stampatore fidatissimo , duo migliaja o più. Ma non li divolgarono, perchè, all'ardimento succeduto il timore, solamente sparsero alcune copie nella notte per le vie della città, due altre copie, per giovanile contumacia, negli appartamenti della regina; e le molte, spartite in sacchi di farina, gettarono in mare fra gli scogli del Chiatamone . Due nobili giovani , con vesti plebee , al primo tramonto , per per iscansare la luce del giorno o le guardie della notte, indossarono i sacchi, e per le vie pru popolose della città, simulando l'uffizio di facchino li trasporturono e deposero nel disegnato luogo. N'ebbero plauso dai compagni, come di salvata repubblica, e intanto quella stampa e quello ardire accrebbero l'ombra, e il dispetto dei dominatori. Queste furono 10 prime faville

VI. Pegg orando per le male opere degli emigrati, del clero e de giacobini le cose di Francia, impreversarono le parti, i maneggi del re, i se-spetti del popolo. Fra tanti moti civili acano anti in maneggi del re, i impresc; spetti del popolo. Fra tanti moti civili, erano surti uomini da granna surti uomini da granna surti uomini da granna surti uomini da granna surez, ma, discordi tra foro, dividevana a brani le forze dello Stato . Dumousiez, contradetto ed effaticato, denosto il carica di ministra. contradetto ed effaticato, deposto il carico di ministro con virtii facile e vol-gare; La Fayetta, soldato di libertà e cavaliero ferma virtii del 20 di giugno venuto a Parigi con proponimento di Balvare 110 monchia erasi fermato a mezzo corso; Baily, Condorcet, altri Balvare 110 pegi segui erasi fermato a mezzo corso; Bailty, Condorcet, alla salvare els regi, seguivano le norme, deboli allora, delle dottrine; Pethon vano le norme, deboli allora, delle dottrine; Pethion ed altri vano le norme, uncon alla dirigere i tumulti; il re, sofferente trepido, con virtú possiva, ammirata ma inette; la regina, quert

di un incendio civile non mai più spento.

agiata da bramosia di vendetta; le porole, già venerate come sacre, di traleggi, trono, popolo, religione, no an avvano perduto appieno, l'antico prestiga e: mencava tanto uomo che sapesse avvincerie alla condizione del tempi, da che Mirobau era motto, o non socres sul a secona del mondo Bonaparte appariva. Di hi mali e gli errori. Il re, sospettaso di vedeni, mangiava in secreto con la finniglia povere cibi ma sicuri, tollerando per molti mes la più serretta penurra. Mando privati ambasciolori a' camp degli enigrati ed a' monimita le agerera olle Francia. Con le press gievetti alberario. Per la la regina, masurando il cammuo, pressgiva il giorno dell'arrivo a Parigi con mal celata allegrezza.

Nella città e nella casa del re moti e pericoli comuni ed opposti : quindi stanchezza e i ittura di tempo e di consiglio. La Favette ripetè l'offerta di salvare il re con la fuga; e'l maresciallo Luckner, forestiero agli stipendii francesi, veniva ostilmente a Parigi per far sicura la partenza del re. Questi aderiva: la regina, alla vergogna di vivere obbligati al costituzionale La Fayette, preferiva la morte; e allora il re, prono a'desiderii di lei, scortesemente ributtò il benefizio. Quella superbia serbò forse la vita, certamente la fama, al generale; imperciocche tali erano le condizioni del tempo, che la monarchia o la Francia precipitasse. Tra' quali ardori comparve editto del prussiano Brunswich, il quale, protestando la già vieta modestia de suoi principi, chianiando fazione la Francia intera, e solamente il re saggio a conoscere , legittimo a concedere le riforme di Stato , annientava le cose fatte in tre anni : poscia imponeva , come se fosse certo vincitore , sciorre gli eserciti rivoluzionari, le assemblee, le congreghe; accogliere gli Austro-Prussi amichevolmente, un'rsi a loro gli amici del re, fuggire o dimandare perdono i nemici . E intanto numerose truppe di emigrati seguivano le colonne alemanne, ultimi al campo, primi allo sdegno, istigatori a guerra domestica e sanguinosa. L'editto, nemmen grato al re, che vide i pericoli della casa e trapassati i termini della sua dimanda , spinse il popolo a fatti estremi ; de'cittadini, altri timorosi della regia vendetta, altri disperati di perdono, altri dolenti per carità di patria, trepidavano ed agitavansi; ma pure alcuni d'ingegno acuto ed altiero, sperando salute dal ridurre ad una le passioni, ad uno gli impeti del popolo, indicarono a seguo di comune odio il re.

Non risguarda le napoletane istorie tutto il racconto dei fatti di Francia; qui bastando che io rammenti essere stato, a'10 di agosto di quell'anno 4792, il re assalito nella reggia, e la reggia presa e bruciata da battaglioni di popolo; andati a scampo il re, la moglie, i figli, la sorella nell'assemblea legislativa, dove in abbietto penetrale restar nascosti, e sentir comporre e leggere il decreto che dichiarava il re Luigi decaduto dal trono. Quale spettacolo al mondo I veder la reggia de're di Francia assediata e presa. non da genti nemiche in buona guerra, ma da sudditi sollevati per foga di libertà, ed arse le immagini e le insegne di re potenti e rispettati. E fuggir tra le fiamme il re, poi la regina portante in braccio il piccolo Delfino e la principessa Elisabetta traendo tenera infanta figliuola del re, senza corteggio, a fronte china per il dolore e per celare le lagrime a' riguardanti . Affretto lo fine de' racconti . Andò la regal famiglia prigioniera al Luxembourg, quindi al Tempio; lo Stato, senza ordini certi, si governava per fazioni; il generale Fayette, dopo di aver resistito agl' imneti nuovi di sfrenata libertà , dichiarato nemico della patria , disobbedito

1791 dalle schiere, fuggi nel Belgio, e dagli Austriaci fu chiuso in carcere. Altri sostenitori della prima libertà , venuti à sospetto de' nuovi , fuggirono minacciati di morte, avvegnachè ad essi erano succeduti Danton, Marat, Robespierre ed altre furie che ne'civili sconvolgimenti scaturisce lezzo plebeo. Dumouriez, tornato in favore perchè nemico al nemico del popolo La Fayette, reggeva, incontro a contotrentaduemila Alemanni, oste francese che numerava centoventi migliaja di soldati , spartiti sopra lunghe frontiere , e per le infermate religioni ritrosi e contumaci all'obbedienza. La fortuna secondava l'armi alemanne: cadde la fortezza di Longwy, poco appresso Verdun; esercito austriaco stava incontro alle fortezze del nord; sessantamila Prussiani e torme di emigrati camminavano sopra Parigi. Tra le quali agitazioni e timori e sospetti di popolo si eseguirono tali e tante atrocità nella Francia, che di non esserne il narratore io ringrazio la sorte. La misera famiglia de' Borboni, stando al Tempio, vedeva parte delle stragi, udiva gli ultimi lamenti degli uccisi nelle priginni vicine; raggio di speranza le rimaneva ne'soccorsi stranieri. Ma Brunswick ponderato e lento, il suo re focoso, gli emigrati menzogneri nelle promesse, le due collegate monarchie varie di politica e di sperauze, producevano sconcordia e languore nel campo alemanno, mentre nel campo francese, l'ingegno di Domouriez, la giovento delle sue schiere l'allegrezza di libertà, compensavano i difetti di numero e di fortuna. Pure i Prussiani giunsero a Châlons; ma poi travagliati da' morbi, dalla battaglia di Walmy, e da stagione inclemente, sgomberarono la Francia; gli altri eserciti austriaci o prussiani che battevano diversi punti della frontiera , affrettarono il ritorno. Francesco e Federico Guglielmo, con disegni mutati, ritornarono a Vienna e Berlino. Si sciolse la prima lega contro la Francia ; la rivoluzione fu certa e confermata.

Cadute le ultime speranze della casa infelice, il giacobinismo, già potentissimo, ordinava gli atti del processo contro Luigi. Difendevano il re l' antico rispetto, la presente pietà e'l contegno di lui sereno che pareva screnità di coscienza; lo accusavano i fatti ed il nome. Confuse le ragiopi, sparita la giustizia delle leggi, scordata la qualità dell'accusato, a tal si giunse clie la vita o la morte del re stava nello esame « Che più giovasse, che più « nuocesse alla Francia. » Decisero, per magg'oranza di uno solo voto , che più g'ovasse la morte; c Luigi sopra palco infame perde la vita. Fu poi morta la regina, indi la principessa Elisabetta per condanne inique di tribunale feroce; fint di stento nel carcere il Delfino; la sorella di lui servi di riscutto ad alcuni francesi prigionieri in alemagna. Per le quali miserevoli nuove la corte di Napoli, vietando nel carnevale ngni festa pubblica o privata, dopo molti giorni di duolo usci a bruno per andare nel duomo e pregate pe defunti; le stesse caccie del re furono rare e secrete. di ricono la Francia ordinata a repubblica; ed il sovrano di Napoli negava di ricono-scerla nel cittadino Makan: avuta ambassistato Napoli negava di riconoscerla nel cittadino Makau; avulo ambasciatore, ed aveva operato che il cittadino Semonville non fossa ricevulo ambasciatore da veva operato controla ambasciatore de aveva cittadino Semonville non fosse ricevuto ambasciatore, en aveva ole ottomana.

VII. E più fece . Comunico al dina governi di Seria

VII. E più fece . Comunicò a' due governi di Sardegna e Ven Reco, im-sti segni : « Comunque essere la fortuna denli al. . Ven Reco, imquesti segni: « Comunque essere le fortune degli Alemanni sul \* portare alla Italia far barriera d'armi su le Alpi, e imanni su l'iraccisi

- per disperato conforto, se vinti, o per vendetta e predire c'isco viccior. per disperato conforto, se vinti, o per vendetta e conquiste; collegasero e venissero a turbare la quiete dei governi italiani. Se per collegasero e venissero a turbare la quiete dei governi italiani. Se per collegasero la Sicilia la Sardona e Venezia, concarrebbe il per cio di mandato

a le Sicilie, la Sardegna e Venezia, concorrebbe il sommo

<sup>«</sup> santa impresa ; i più piccoli potentati che stanno tra niezzo se

e vegliosi o no, il moto comune ; e si farebbe cumulo di forze capace a 1784 e difendere l'Italia, e a darle peso e di autorità nelle guerre e ne congressi di Fuses. Escase obbiette di avalle capacitati a superiori del conseniori del conseniori del compositori del conseniori del conseniori

« di Europa . Essere obbietto di quella nota proporre e stringere confedera-« zione , nella quale il re delle Sicilie , ultimo al pericolo , offrivasi primo

« a' cimenti; ricordando da ogni principe italiano che la speranza di campare « solo era stata mai sempre la rovina d'Italia, » Saggio ed animoso partito accettato dal re di Sardegna, rifiutato dal senato di Venezia, e subito negletto dallo stesso re delle Sicilie; perchè, in quel mezzo, grosso navilio francese a vele e bandiere spiegate giunse al golfo di Napoli. Sapeva il governo che molti vascelli della Repubblica navigavann il Tirreno, ed aveva perciò riparato le antiche batterie delle marine, altre nuove inalzate, e meglio munito d'armi e d'uomini il porto. E frattanto l'ammiraglio La Touche condusse la flotta, quattordici vascelli da guerra, come in porto amico o disarmato; gettò le ancore del maggior vascello a mezzo tiro dal castello dell' Ovo; gli altri vascelli, in linea di battaglia ed ancorati, spiegaronsi nel porto, Popolo immenso guardava; e le milizie e i legni armati di Napoli erano in punto di guerra, quando il re mandò per dimandare all'ammiraglio il motivo di quello arrivo e di quelle mostre; e rammentare l'antico patto, onde a sei vascelli solamente era libero entrare in porto. La Touche dicendo, risponderebbe, inviò legato (di alto grado, perciò che onorato nel tragitto dagli spari continui della flotta), il quale, con lo scritto che recava e col discorso chiedendo ragione della rifiutata accoglienza dell' ambasciatore e delle pratiche ostili presso la Porta, proponeva la emenda di que'falli, o la guerra.

Il-re uni consiglio : e sebbene gli apparati di resistenza fassero maggiori dello minacco, sì che La Toucho sarebbe stato perdente o fuggitivo, la regina, dicendo pieno di giacobini e nemici il regno, pregava pace; la secondavano i timidi consiglieri : aderiva il ro. E subito fu manifestato per detti e lettere accettar ministro Makau, riprovare le pratiche con la Porta, richiamere a castigo il legato di Napoli presso quella corte, spedire ambasciatore a Parigi, promettere neutrolità nelle guerre di Europa, essere am'ci alla Francia. La prima codardia, suggerita da mai nati sospetti, fu st:pulata in quel giorno . E nel giorno istesso La Touche salpò; ma poco appresso, colpito da tempesta, si riparò nello stesso golfo di Napoli , dove chiese ristaurare le sdrucite navi , rinnovar l'acqua, mutare i viveri, praticare nel porto; prieghi onesti a re amico. sp'acenti al governo di Napoli , ma innegabili. Molti giovani napoletani, ardenti nelle nunve dottrine, comunicarono con gli ufficiali del navilio, con Makau, enn La Touche; e però che in quel tempo era scaltrezza del governo francese incitare i popoli a libertà per averli compagni ai pericoli ed alla guerra . La Touche più infiammò quelle giovani menti, consigliò secrete adunanze, e, in una cena , tra le allegrezze dei desiderii e delle speranze , i convitati appesero al petto piccolo berretto rosso , simbolo allora de' giacobini di Francia . Sapeva il governo di Napoli quelle colpe, ma ritardava il castigo per aspettar la partenza dell'ospite importuno; accelerò il raddobbo delle navi, diede viveri, condusse l'acqua purissima di Carmignano a'bisogni della flotta sino alla punta del molo.

VIII. La flotta salp); il trattenuto sdegno sfegò in vendette o le preparava. Près inella notte e menti in carecro molti di coltone che praticarono co' Francesi, ed altri per sospetto di maestà; tenute secrete le sorti loro, così che i parenti. gli amici, le voci popolari il dicevano uccisi nelle cave delle fortezze, o mandati ne'castelli delle isole più lontane della Sicilia; tardi si fortezze. 1283 udi che stavano chiusi ne' sotterranei di Santermo, mangiando il pane del fisco, dormendo a terra ed isolati ognuno in una fossa. Erano dotti o nobili. nsati agli agi del proprio stato ed alla tranquillità degli studii. Custodi spietati, che dovrò nominare quando i tempi si faranno peggiori, eseguivano que' feroci comandamenti con zelo ferocissimo. E la regina, sospettando che presso all'ambasciatore di Francia fossero le fila e i nomi della creduta congiura, fece involargli le carte da Luigi Custode, che usava nella casa di Makan : accusato del furto, tradotto in giudizio, fu assoluto dai gindici. premiato dalla corte. Non furono trovati fra quelle carte o nomi o documenti della congiura; bensi le note de' mancamenti del governo napoletano alla fermata neutralità. Ma, non ostante, il re creò tribunale per i colpevoli di inaestà, detto Giunta di Stato, di sette giudici, ed un procurator fiscale, Basil o Palmieri, noto per pratiche rigoroso; e tra' giudici, il cavalier de' Medici, il marchese Vanni, e'I capo-ruota Giaquinto, poi ch'ari per patite od esercitate iniquità. Crebbe il numero de' prigioni : la Giunta e la Polizia formavano in secreto i processi, stava la città spaventata. È vendette più vaste meditava la regina su la Francia co' modi generosi di buona guerra. Per i provvedimenti poco innanzi descritti, le milizie assoldate montavano a trentasei migliaia, ed il navilio a centodue legni di varia grandezza, portanti seicentodiciotta cannoni e ottomilaseicento marinari di ciurma. Non riposavano le armerie e gli arsenali, e continuavano le nuove leve, agevolate dalla fime, poco men dura in quell'anno 1793 dell'altra che nel precedente libro ho descritta, correndo l'anno 1764; nè furono migliori le provvidenze non essendo bastato il lungo tempo e le infelici pruove ad assennare i reggitori. che non il comando e non la forza, ma il privato guadagno e la libertà. sciogliendo i monopolii, apportano a mercati pienezza, ed alle fantasie del popolo tranquillità; la quale se manca , steriliscono le terre, si votano i granai. e riducesi a povertà l'abbondanza. Tra quegli stenti del vivere, i più miseri prendevano ingaggio alla milizia; e in maggior numero nella città, dove la vita più costa per vizi e lusso. Fu perciò in Napoli coscritta nuova legione che si disse degli spuntonieri dall'arme (lo spuntone) che portavano i soldati. ilestinati a combattere in luoghi impediti e coperti, come noi boschi o dietro acli argini, o disposti a quadrato contro i cavalli, o facendo impeto come con la bajonetta: la scarsezza degli archibugi e la ignoranza dei capi militari suggerirono quell'armatura sconveniente al combattere moderno. Gli spuntopieri furono coscritti, volontari o per legge, tra i lazzari: da che tolgo argomento per dire di cotesta genia, malamente nota dalle istorie, le cose importanti. Surse il nome di Lazzaro nel viceregno spagnuolo, quando era il governo avarissimo, la feudalità inerme, i vassalli suoi non guerrieri, la città piena di domestica servitù, con pochi soldati e lontani, con meno di artisti o d'industriosi, con nessuni agricoli; e però con innumerabili che vivevano ili male arti. Fra tanto numero di abiette genti molti campavano come belve, mal coperti, senza casa, dormendo nel verno in certe cave, nella estate, per henignità del cielo, allo scoperto; e soddisfacendo agli usi della persona senza i ritegni della vergogna. Cotesti si dissero lazzari, vece tolta dalla lingua de' superbi dominatori ; i quali , prodotta la nostra povertà o schern'ta , ne eternarnno la memoria per il nome. Non si nasceva lazzaro, ma si diveniva; il lazzaro che addicevasi a qualunque arte o mestiero, perdeva quel nome; e ch'unque viveva brutalmente, come sopra ho detto, prendeva nome di lazzaro. Non se ne trovava che nella città; ed ivi molti, ma non sommati, perchè ne impediva il censo la vita incivile e vagante: si credera tyrche fessero intorno a trentamità, proveri, audaci, brimmo is inassiabili di rapine, presti a' tumulti. Il vicerè chiamava i lazzari negli editti con l'onoriza io nome di popole; ascoltava i lamenti e le ragioni da lazzari deptatti contori alla reggia; tolicrava che ogni anno pella piazza del mercato, in di rettivo, segulissero il capo, a girdio, senza riconoscere i votatti o numerare i voti; e con questo capo il vicerè conferiva, ora fingendo di voleria occorradare intorno ai tributi su le grasco, ora impegnando i lazzari a sestencere l'autorità dell'imperio: il celebre Tomanso Aniello era capo-lazzaro quando mell'anno 1617 ribiello la cità. I per le quali cose la legione degli spuntorieri, disciplinando parecchie migliaja di quel tristi; accresceva aumero all'esercito, e faceva più gicura la quote pobblica.

IX. Pieno di forze il regno, volle il re fermare alleanza con la Inghilterra, già nemica della Francia; e a' di 20 di Juglio di quell' anno 1793 fu pattovito (secretamente, perciocche durava la neutralità poco innanzi stabilita con La Touche ), che il re di Napoli aggiugnerebbe nel Mediterraneo quattro vascelli, quattro fregate, quattro legni minori e seimila uomini di milizia, a tanti legni e soldati della Inghilterra quanti insieme componessero armata superiore a quella del nemico, onde far sicuri i dominii e'l commercio delle due Sicilie. Al qual trattato aderendo i potentati legati in guerra con la gran Brettagna, si trovò Napoli unito alle vaste interminabili confederazioni europee contro la Francia. In mezzo a tante forze navali, legni sottili barbareschi, navigando arditamente i nostri mari, predavano barche, rubayano au le marine, impedivaco e danneggiavano il commercio; per lo che i capi delle pavi mercantili dimaodarono di andare armati; ma il governo. che in ogni congrega d'uomini già vedeva un club di ribelli, temè di armati, e l'utile offerta fu ricusata. Vennero i Tuniaini a far prede nel canale di Procida.

## CAPO SECONDO

Guerre aperte co' Francesi; e paci; e mancamenti. Sospetti di regno; cause di maestà.

Casi varii di stato e di fortuna.

X. La lega con la loghillerra, non appena fermata, fu posta in atto. Tolone, città frances e fortezza, con arseadi, magazzain jeneja, ventu vascelli ancorati nel porto, e legnami e materie per ostruirne altretanti, artigleire poderose e molte, armi nifinte, rochezze e di ummi, si diede per tradigone alle forze inglesi che bordeggiavano nella gran rada. Ciò fu s' 21 da agosto di quell'amon 1793; e aubito accorasero alla preda Spagonoli, Sardi e Napolitani con gli unumini e le navi promesse nell' alleanza. Il cittadino Akau, nitintato da governo di Napoli a partire, perchè ambasciatore di potentato nemico, viste salpar le flotte per Tolone, senza dichiarazione cartello alla sua repubblica, mosse adegnato vera Francia, condencendo seco le due donne Basville, ortate miseramente dal popolo di Roma di Ugo Basville, podre dell'una marici all'atra, meste, abbrusate; ionitamenti alla pietà e alla vendetta. Intanto navigavano per Tolone le milizie napoletne Collettra.

Jones J. Crewle

1794 sotto l'impero del maresciallo Fortiguerri, e dei generali de Gamba e Pignatelli; e, là giunte, obbedivano al generale O-Hara apagnuolo, capitano supremo in quella guerra. Venivano a stormi dai paesi della Francia le milizie della Repubblica, e dall'opposta parte crescevano i monumenti e le opere della fortezza; il servizio d'armi facevasi dai collegati per ugual giro; e i Napoletani, non mai da meno delle altre genti, ebbero ventura di miglior fama sul monte Faraone, e nel difendere il forte Malbousquette. Stavano pella città da quattro mesi, e non pareva cominciato l'assedio, benchè il combattere fosse continuo; quando a'17 del dicembre in giro in giro si smascherarono fuochi ed aasalti; più vivi e pertinaci al posto detto il Caire . munito di argine e cannoni, tanto che dagl'inglesi, creduto inespugnabile, ebbe nome di nuova Gibilterra. Ma Napoleone Buonaparte, che allora faceva le prime armi da tenente colonnello e comundante delle artiglierie nello assedio, avea disposti gli assalti così che in breve tempo ottomila bombe cadessero sopra piccolo spazio, e trenta pezzi da ventiquattro guastassero e spianassero i ripari. In mano di due giorni, e propriamente nella notte del 18 al 49 del dicembre l'altiera Gibilterra fu espugnata, e volte a'collegati le artiglierie che la guardavano, da' Francesi.

Sporgendo in mare quel posto così che batte la piccola rada di Tolone. molta parte della grande, ed il canale tra le due rade, fu necessario ai collegati fuggir que mari, e trarre dalla città le milizie per non lasciarle a certa prigionia. L'ammiraglio Hood inglese diede segno di parteoza : le schiere di terra cominciarono la fuga; i forti esteriori Malbousquette, il Faraone, la Vallette . la Malgue , presi da' repubblicani senza contrasto , tirando contro la città, vi accrescevano i pericoli e lo scompiglio. Gl'Inglesi atterrarono per mine il forte Ponè; mancò il tempo e gli apparecchi a distruggere gli altri forti o la città; il gran magazzino delle costruzioni ardeva, e bruciavano nel porto tredici vascelli della Repubblica; era notte, e cadeva pioggia distemperata. Nei quali esterminii imbarcavano (annegandone alcuni per la fretta) soldati e Tolonesi, che , partigiani della Inghilterra o nemici di Repubblica, avevano macchinato il tradimento, Cavalli, armi, tende, artiglierie di campo, e poche schiere lente o incapaci alla fuga, reatarono prede a' Francesi. E la fortuna, non ancora sazia di sventure, alzò tempesta impetuosa per vento libeccio, che sospingeva le navi alle due rade; dal quale pericolo camparono le flotte per forza d'arte, ma i legni, disuniti, navigando a veotura per molti dì, ripararono in porti differenti, gli uni agli altri lontani e sconosciuti. Passava perciò lungo tompo a raccorre le milizie delle quattro collegate nazioni, e gli arredi, le salmerie, e Napoli in quel mezzo stava dolente più di quanto i casi meritassero, come accade ne' disastri confusamente narrati dalla fama. Comparvero finalmente, il 2 di febbraio del 1791, le aspettate vele; e seppesi che mancavano duecento Napoletani, morti o feriti, quattrocento prigioni e tutti i cavalli; molti viveri, le tende, gli arredi, le bandiere; sterminate somme avea speso l'erario. Venne in Napoli fra i Tolonesi il generale conte Maudet, il quale comandando in Tolone aveva consegnata, voglioso ed allegro, a'nemici della sua patria l'affidatagli fortezza. I fatti che ho descritto diedero maggior grido alla Repubblica, e d ssero la prima volta, e a voce appena intesa, un nome che poco appresso empiè il mondo.

XI. Le genti venute da Tolone, raccontando ed esagerando fatti veri o falsi, generavano idea spaventosa dei Francesi e della guerra. Il governo,

impedite le feste giocose del carnevale, comandate pubbliche orazioni, ma 1791 costante agl' impegni ed alla vendetta, levati nuovi coscritti e guardie urbane nella città, pose a campo nei piani di Sessa venti battaglioni di fanti , tredici squadroni di cavalieri, ed un reggimento di artiglieria (dicianove mila soldati), destinati a guerreggiare con gli eserciti tedeschi nella Lombardia; i sudditi ammiravano le opere sacre, perchè dicevoli a principi devoti; e le militari, perchè animose, Il re, la regina e'l ministro generale Acton, stando spesso al campo, eccitavano con discorsi e promettevano larghe mercedi alle azioni di guerra; intanto che nel golfo di Napoli si vedevano movimenti e simulacri di battaglie di mare: La Inghilterra, volendo assaltare la Corsica, dimandati a noi vascelli, armi e soldati, tutto cibe; e sebbene infelice la impresa, furono laudate le gesta. Tre reggimenti di cavalleria, due mila cavalli mossero per Lombardia sotto il principe di Cutò, scelta laudata perchè di regnicolo dopo le altre di stranieri e sfortunate. Le navi cannoniere o bombardiere montavano a centoquaranta, i legni maggiori a quaranta, le milizie assoldate a quarantadue migliaja, le civili a maggior numero; lo provvisioni erano infinite, le imprese grandi e continue. Le quali prove, superiori alla forza de' porti e della marineria, al censo e allo condizioni politiche del regno, arrecavano stenti all'erario, nocumento alle arti ed alle industrie, povertà alle famiglie, Pareva miracolo sostener tanta spesa, e dicevasi che la soccorresse il privato tesoro del re, aperto da' bisogni e dallo sdegno. La regina, per accreditare quelle voci, confidava scortamente a'suoi partigiani, e questi al pubblico, aver ella venduti o dati a pegno i suoi gioielli, e per le viste del mondo andare ornata de' contrafatti nelle gale della

Quelle opinioni giravano, quando per nuovo decreto il governo dimandò soccorsi o doni che per essere a pre della patria chiamò patriottici: tutte le comunità, tutte le congreghe, molti cittadini ne diedero in copia; e i loro nomi vennero scritti, per onore ad essi, stimolo agli altri, sopra tabelle pubbliche. Altro decreto impose taglia del dieci per cento (perciò appellata decima) su le entrate prediali; escludendo i possessi del demanio regio, del fisco e de' feudi : le terre della Chiesa vi andarono soggette ; e poiche delle imposte antiche pagavano (per il concordato del 4741) la sola metà, oggi, abolite le ultime immunità de' cherici, furono agguagliate alle comuni, dicendo, ma per inganno, che le gravezze sugli ecclesiastici sarebbero scritte in preparato libro come pigliate a prestito. Con gli altri decreti furono venduti molti beni della Chiesa in pro del fisco; e banditi, per vendere, altri beni che si dicevano allodiali. La città di Napoli ando gravata di centotrè mila ducati al mese; la baronia di centoventi mila. E dopo ciò, il re disse con editto: « Quanto altro bisogni alla difesa ed alla gniete del regno sarà fornito dagli assegnamenti e risparmii della mia casa ». Facevano peso le nuove taglie; ma poi che grande l'obbietto, certe le spese, liberali le promosse del re, non si udivano lamenti, e rinforzavano gli odii contro i francesi , cagione a quelle strettezze . Nell'anno medesimo altro regio decreto prescrisse che le chiese, i monasteri, i luoghi pii dessero alla zecca dello Stato gli argenti sacri, salvo i necessari ai divini ufficii; e i cittadini gli argenti propri, fuorchè gli arredi (ma pochi) da mensa; polizza di banco, valevole dopo certi anni, ne pagava il prezzo; e si confiscavano gli argenti nascosti, concessane quarta parte a' denunziatori. Il quale decreto fu chiamato suntuario: nome spesso dato alle leggi che apportano per la parsimonia



1791 de soggotti opulenza all'erario. Gran copia di argenti fu donata, obbedendo e tacendo i donatori.

XII. Ma il silenzio dell'universale volse a tumulto quando fu visto che il governo spogliava i banchi pubblici. Così chiamavano, come è noto per le nostre istorie, sette casse di credito, che per dote, legati ed industrie divennero posseditrioi di tredici milioni di ducati. I pubblici offizii, i privati, la stessa casa del re, depositavano al banco il proprio danaro, là tenuto sicuro perchè guardato e guarentito. Una carta, detta fede di credito, accertava il deposito; la presentazione della fede produceva immediato pagamento, le fedi circolavano come danaro, nulla perdevano al cambio, guadagnavano a'tempi delle maggiori fiere del regno per il comodo e la sicurezza di portare in un foglio somme grandissime. Il danaro contrastato per liti andava al banco; i pagamenti de'legati si facevano per carte di banco: molto danaro del regno; il tutto, quasi, della città; ventiquattro milioni almeno di private ragioni stavano in quelle casse. Ma i bisogni dello Stato, l'istinto del dispotismo. l'agevolezza d'involare e di coprire per nuove carto il danaro involato, la speranza di rimediare al mancamento prima che manifesto, ed alla fin fine il sentimento nei re assoluti che la roba come la vita de' soggetti sieno della corona, furono argomenti a stender mano rapace a que' depositi. Durava tacitamente lo spoglio, le fedi già soperchiavano di molti milioni la moneta; il credito le sosteneva : era dunquo introdotta nel commercio la carta monetata, ma buona perchè incognita. Svelata dall'abuso, i depositari, traendo in folla ed a furia i loro crediti, fecero vote le casse; e, trattenuti gli nltimi pagamenti, fu distrutto il prestigio della fedeltà. Essendo grande il danno perchè infinite le relazioni coi banchi, divenne uguale il grido e lo spavento. « Ecco , dicevano , i tesori del re disotterrati per amor nostro l Ecco i gioielli della regina pegnorati o venduti l Questi sono i risparmii e gli stenti della famiglia donati alla difesa e alla quiete del regno. Pianto fallace di povertà, mostre generose e ingannevoli, mercato infame delle nostre sustanze l Le nuove taglie sono assai maggiori delle nuove spese; il re, la regina, il ministro provvedono al loro ricco vivere in qualunque fortuna ». Così per giudizi gli uni agli altri contrarii, saltando da cima a cima come la plebe.

Il governo, solicețio a' rimedii, ridusse în uno i sette banchi della città, col none di banco nazionale; stabili bottoștini di sconte, soccorsal dei banchi, e per contraporii a' guadagni strabocchevoli degli usurai; averagoto e puni molti diliosili di banco per frodi vere o apposte. E non pero migliorando le condizioni, e vedendo le polizzo rifiutate nel commercio, comando he valessero nelle private contratizzioni anticheo presenti; così offeedundo e nocendo alle ragioni dell' universale. Nacque allora ne' fogli di camb o la origene (perciò ne parb) prari con la consigne procesa con con e con contrati contrati contrati con contrati contr

Quelle che ho descritte furono in otto anni, dal 91 al 99, le leggi di finanza. Se ne lessero due di amministrazione, utili e ineseguite: l'una prescrivcate in ogni comunità la formazione di una carta o tabella indicativa de terreni e delle colture; l'altra ordinante il censimento del demanio comu-

nale, a patti gioveroli a' censuari, preferendo i poveri. Nulla si fece in 174 legislazione, in commercio, in lscenze, in arti, in tutta la vasta mole della cenonnia dello Stato: però che non reggere nò guidare il regno, ma imperare e combattere erano lo sole cure dei governanti; così accresciuto l'imperio, semmyano le leggi.

XIII. Una contesa presto nata e spenta fra i re di Napoli e di Svezia io leggo in tutte le istorie del tempo come che non degna di ricordanza: e se pur jo la registro nei miei libri è solamente per non torre fede agli scrittori che mi han preceduto nel faticoso cammino di comporre le istorie. Dopo la morte di Gustavo III, il re successore governava la Svezia negl'interessi di quella parte ch'ebbe ucciso il fratello: nuove congiure perciò si ordirono, e la vita del novello re fu in pericolo. Era tra' congiurati l'ambasciatore in Napoli barone di Armfeldt, acoperto reo, e dimandato per lettere cortesi del re di Svezia al re delle Sicilie. La morte di Gustavo, principe guerriero e sdegnoso contro la Francia, era spiaciuta alla casa di Napoli, che tenendo giacobini coloro che lo spensero, e sostenitori della causa de're la parte contraria , diede al barone d'Armfeldt agio e mezzi da fuggire in Austria . Il re di Svezia se ne sdegnò, e con dichiarazione fatta pubblica espose alle corti di Europa le sue ragioni e il proponimento di sostenerie : altra dichiarazione del re di Napoli, non timida, non umile, rispose. Disputa scandalosa durò fra' ministri delle due corti; e'l sovrano svedese intimò ammenda o guerra. Ma quella non fu data, 'questa non cominciò; tanti romori si sperderono.

XIV. Alle male venture, guerra, fame, povertà, discordie, che finora ho narrate, si aggiunse nell'anno 1794 altra più fiera perchè inevitabile. Nella notte del 12 giugno, forte tremuoto scosse la città, e rombo cupo e grave pureva indizio d'imminente eruzione di foco del Vesuvio. Gli abitanti delle città e terre sottoposte al monte fuggirono dalle case, aspettando allo scoperto il nuovo giorno; il quale spuntò sereno: ma in cima del volcano nugolo denso e scuro copriva l'azzurro e lo splendore del cielo; e come il giorno avanzava, così crescevano il romore, l'oscurità e la paura, Passarono tre dì: la notte del quarto, 45 a 46 di giugno, scoppio che diresti di cento artiglierie chiamò a guardare il Vesuvio, e fu vista nella costa del monte colonna di foco alzarsi in alto, aprirsi e per proprio peso cadere e rotolare su la pendice: saette lucentissime e lunghe uscenti dal vulcano si perdevano in cielo, globi ardenti andavano balestrati a gran distanze; il rombo, sprigionato in tuono. Foco a foco soprapposto, perciocchè lo sbocco era perenne, formò due lave , le quali con moto prima rapido poi lento s'incamminavano verso la città di Resina e Torre del Greco. Stavano gli abitanti, trentadue mila uomini, mesti ed attoniti a rignardare. La città di Resina cuopre l'antica Ercolano: la Torre del Greco fu in origine fondata al piede del monte, dove le ultime pendici si confondono con la marina. Eruzione antica ne coprì metà, e tanta materia vi trasportò che fece promontorio su la città rimasta. In quell'altura fabbricarono nuove case: e però le due città, l'alta e la bassa, comunicavano per erte strade a scaglioni, essendo di ottanta braccia almeno l'una su l'altra. La eruzione del 94 le adeguò, lasciando dell'alta, segnali della sventura, le punte di pochi edifizi, e coprendo della bassa e soperchiando le umili case, le sublimi, le stesse torri delle chiese. In Resina bruciarono molti campi e pochi edifizi più vicini al monte, fermandosi l'esterminio quasi al limitare della città. La prima lava,

13-n quella che sotterrò Torre del Greco, entrò nel mare, pinse indietro le acque, e vi lasciò massa di basallo si grande, che fece un molo ed una cala, dove le piccole navi riparano dalle tempeste. Spesso le due lave, doctil alle pendenze o currità del terreno, si univano; e spesso si spartivano in rivoli: ne quali rigiri fa circondato un convento, duve tre persone, importite dal neggero, sofòcaste dal grande ardore, perirono. Il cammino della maeggior lava, quattro miglia, fu corso in tre ore, le materie vomitate erano tante che prevano maggior volume del monto intero.

Ciò nella notte. Batteva l'ora ma non spuntava la luee del giorno, trattenuta dalla cenere che densa e bruna dirottamente pioveva molte miglia in giro della città. Lo spettacolo di notte continua oppresse l'animo degli abitanti, che volgendosi, come è costume delle moltitudini, agli argomenti di religione, nomini e donne di ogni età o condizione, con piedi scalzi, chiome sciolte o funi appese al collo per segno di penitenza, andavano processionando dalla città al ponte della Maddalena, dove si adora una statua di san Gennaro, per memoria di ereduto miracolo in altra eruzione: cos) che sta scolpita in attitudine di comandare al volcano di arrestarsi Colà giunte le processioni, quelle de gentiluomini pregavano le consucte orazioni a voce bassa, quelle del popolo gridavano canzone allora composta nello stile plebeo. Ed in quel mezzo si vedeva cerimonia più veneranda: il eardinale arcivescovo di Napoli, e tutto il clero in abito sacerdotale, portando del medesimo santo la statua d'oro e le ampolle del sangue fermarsi al ponte, volgere in contro al monte la sagra immagine, ed invocar per salnii la clemenza di Dio. Nè cessarono i disastri della natura. Potendo la cenere adunata sopra i tetti e i terrazzi rovinar col peso gli edilizi, il magistrato della città bandì che si sgombrasse; e più del comando valendo il pericolo, subito dall'alto si gettarono quelle materie su le strade, oscurando viepiù e bruttando il paese. Non si vide, si udi giungere la notte da' consueti tocchi della campana; ma dono alcune ore si addensarono tenebre così piene come in un luogo ehiuso: ne la città in quel tempo era illuminata da lampadi: é i cittadini, intimoriti da tremuoti, non osando ripararsi nelle case stavano dolenti per le strade o piazze ad aspettare l'abisso estremo. Al di vegnente, che fu il terzo, scemò la oscurità, ma per luce sì scarsa che il sole appariva, come al tramonto, pallido e fosco: diradarono le piove delle ceneri, cessò il fuoco ed il tuono del vulcano. Quello aspetto di sicurtà, le patite fatiche, la stanchezza invitarono gli abitanti a tornare alle case, ma nella notte nuovo tremuoto li destò e impauri : e mentre la terra tremava , udito uno scroscio come di mille rovine, temeva ogni città che la città vicina fosse caduta.

Il nuovo giomo palessi il vero, percibe fu visto il monte troncato dalla cima, o quella inghiattia nelle vorigini del volcano; ai che il trematote lo acroscio della sera, dai precipizi. Ese primu il monte Vesuvio torreggiava su la montagna di Somma, che gli sided appresso, oggi, mutute le veci, questa si estolio. Essendo quelli gli ultimi fatti della cruzione, per non dire dei sotti diviuti e delle rona, o rareoggiero delle cosse che avvennero tremila metri (circa paimi nappletani novemiladunecnto; la base, elitiuea, cinque mila in gior; la grossesza maggiore della lava, unofici metri (quantata palmi); la terra coperta di fueco, cinquemila moggia; il molo, largo la quarta parte di un miglio, sporgente in mare ventiquatire metri, elevato

su l'acqua sei metri; gli uomini meti trentatrè, gli animali quattroniladue. 179. cento. Purono le cure del governo solamente pietose, impedata la liberalità dalle strettezzo dell'erario. In breve tempo, sopra il suolo ancora caldo, videsi alzare nuova città, sopraponendo le case alle case distrutte, e le strade alle strade, i tempi a "evemi». Possente amor di patria, che dopo tanti casi di esterminio si direbbe cieco, ed ostinato se in lui potesse capir difetto.

XV. In que'giorni di lutto universale, il re, con la casa e col generale Acton, caro alla famiglia, andarono agli accampamenti di Sessa, Iontani dal pericolo e dalla mestizia. I teatri, la curia, le magistrature si chiusero. Solamente, in quel feriato di dolore, la Giunta di Stato non sospese i crudeli offizii: essendosi trovati negli archivi molti atti segnati di que' giorni. Prima opera di lei fu la morte di Tommaso Amato, che in giorno festivo, nella chiesa del Carmine, spingendosi verso il santuario e lottando con un frate che lo impediva, proferì a voce alta bestemmie orreode contro Dio, contro il re. Arrestato dal popolo e dato alle gnardie del vicino castello, accusato reo di lesa maestà divina ed umana, fu condannato a morire su le forche. Il re prescrisso pubbliche orazioni onde placare la collera di Dio, mossa dal veder profanato il tempio e i sacerdoti . Le spoglie di Tommaso Amato non ebbero cristiana sepoltura, e si citava il nome ad orrore. Ma . per lettere che da Messina, patria dell' Infelice, scrisse il general Danèro, governatore della città, seppesi che Tommaso Amato soffriva in ogni anno accessi di pazzia, e cho da certo tempo era fuggito dalla casa de' matti. Il presidente Cito o'l giudice Potenza, avendone avuto sospetto nel processo. votarono che fosse custodito come demente; ma piacque agli altri giudici punire uomo creduto malvagio dal popolo, e radicar la sentenza nella plebe; nemico del re nemico a Dio. Dal primo sangue, gli animi inferociti, prepararono la gran causa de rei di stato : così portava nome. Il governo incitava i giudici alla severità, spaventato dalle nuove cose di Francia e d'Italia : era capo in Francia Robespierre, e trionfavano allo interno le dottrine più feroci ; allo esterno , gli eserciti : nel Piemonte scoprivasi congiura contro il re, e tumulti la secondavano; spuntavano in Bologna germi di libertà; ed in Napoli si passava dalle finte alle vere cospirazioni, per gli scarsi ricolti sempre pericolosi alla quiete, e la povertà del popolo, e lo sdegno degli oppressi , e l'usato cammino della scontentezza . La Giunta di Stato giudicava. Era inquisitorio il processo, scritta la pruova; le secrete accuse o denunzie potevano come indizii ; i testimonii, benche fossero spie a pagamento. valevano; nè a' servi, a' figliuoli, a' più stretti parenti era interdetto l' uffizio di testimonio. Il processo, compiuto in secreto, passava ai difensori, magistrati eletti dal re ; le difese producevansi scritte , nè all'accusato era concesso il parlare; il giudizio, spedito a porte chiuse; la relazione dell'inquisitore valeva quanto il processo; non che fosse vietato a' giudici leggere nei volumi, ma nol comportava la strottezza del tempo, perchè ad horas ; era inquisitore nel processo lo scrivano: pel giudizio, un magistrato scelto tra i peggio, quale il Vanni, nel tempo di cui scrivo; poi Fiore, Guidobaldi, Speciale. Sommavano i giudici numero dispari, per torre il benefizio della parità. Le pene severissime: marte, ergastolo, esilio; le sentenze, inappellibili; l'effetto, Immediato: l' infamia, sempre ingiunta, non mai patita,

XVI. Compiuto il processo de rei di Stato, il procurator fiscale diceva chiaro le pruove contro perecchi de prigioni, e preparato il proseguimento 1794 per gli altri carcerati o fuggitivi o nascosti o fortunati, che, schben rei, godevano di libertà e d'impieghi; avvegnachè (ei sozgiungeva) teneva pruove certe per ventimila colpevoli, e sospetti per cinquantamila. A' quali avvisi ed istanze il re prescrisse la Giunta di Stato, ad modum belli e ad horas. giudicasse i rei che il procurator della legge indicava; e il tribunale, adunato il 16 di settembre, sciolto il 3 di ottobre, senza intermissioni e senza riposo a g'udici, fuor che il necessario alla vita, giudicò. Di cinquanta accusati, con processo di centoventiquattro volumi, il procurator fiscale dimandò pena di morte per trenta, prima da cruciarsi colla tortura, ad effetto di conoscere i complici; sospensione di giudizio per altri dicianove, ma da collarsi co' primi trenta, dell' ultimo non parlò. Questi, non ostante, fu giudicato in primo luogo, e confinato a vita nell'isola di Trèmiti; egli era chiamato Pietro de Falco, capo ed enima della congiura, fellone alla setta e svelatore de' settari . Poscia il tribunale condannò tre alla morte , tre alle galere , venti al confino, tredici a pene minori, mandò liberi gli ultimi dieci. Era tra'confinati il duca d' Acadia; e'l re, mantenendo i privilegi de' Sedili, fece assistere al giudizio due nobili , col nome di Pari ; ultimo rispetto alle antiche leggi. La sentenza che puniva i congiurati, taceva della congiura, vergognando custigare acerbamente adunanzo secrete di giovanetti, ardenti di amore di patria, inesperti del mondo, senza ricchezze o fama o potenza o audacia, condizioni necessarie a novità di Stato; ed avversi alle malvagità ed a' malvagi, che fanno il primo nerbo dei rivolgimenti; perciò non altre colpe che voti, discorsi, speranze. Questa era la conginra per la quale tre morivano, molti andavano a dure pene, tutti pericolavano; e si spegneva la mnrale pubblica, si creavano parti e nemicizie, cominciava tirannide di governo, contumacia di soggetti, odii atroci ed inestinguibili per andar di tempo e per sazietà di vendette.

I condannati a morire, Vincenzo Vitaliano di ventidue anni, Emanucle de Deo di venti, e Vincenzo Galiani di soli dicianove, erano gentiluomini per pascita, notissimi nelle scuole per inzegno, ignoti al mondo. Dopo la condanna, la regina chiamò Giuseppe de Deo, padre di uno de'tre miseri, e gli disse di promettere al giovane vita e impunità, solo che rivelasse la congiura e i congiurati. Andò il vecchio alla cappella dove il figlin ascoltava gli estremi conforti di religione, e, rimasti soli (così avea comandato la reg na), lo abbracció tremando, espose l'ambasciata ed il premio, rappresentò il dolor suo, il dolor della madro, l'onore del casato; proponeva, dopo la libertà, fuggire assieme in paese lontano, e tornare in patria quando fossero i tempi meno atroci. E però che l'altro ascoltava senza dir motto: egli. credendolo vicino ad arrendersi, ruppo in pianto, s'inginocchiò a' piedi del figliuolo, e tra gemiti confusi potè dire appena: « ti muova la pietà del mio stato a. E allora il giovine, sollecito inalzandolo e baciatogli quando le mani e quando il viso, così disse: « Padre mio, la tiranna, per cui nome ven.te, « non sazia del nostro dolore , spera la nostra infamia , e per vita vergognosa · che a me lascia, spegnerne mille onoratissime. Soffrite che muoia; molto « sangue addimanda la l'bertà , me il primo sangue sarà il più chiaro . Qual « vivere proponete al figlio e a voi ! dove nasconderemmo la nostra igno- minia? lo fuggirei quel che più amo, patria e parenti; voi vergogneresto « di ciò che più vi onora, il casato, Calmate il dolor vostro, calmate il do-· lore alla madre, confortatevi entrambo del pensiero che io moro innocente e e per virtà. Sostenghiamo i presenti martorii fuggitivi; e verrà tempo che

« il mò nome avrà fama durevole nelle istorie, e voi trarrete vanto che lo, 173 e nato di voi, fai morto per la patria ». L'alto ingegno, il dir sublime, e e 1700 vulor che trascende in giovine acceso di gloria, tolsero tena e voce al vecchio padre, che, quasi vergogosos della maggior virtù del giovinetto, ammirando e piangendo, operta delle man la fronte, ratto usci dalla orrenda magione.

Al di vegnente andarono i tre giovani al supplizio, senza pianti, o que' discorsi che palono intrepidezza e sono distrazioni e conforto alle infelicità del presente; acrenità che mancava (debita sorte della tirannide) a'tiranni; sì che di loro altri diceva, altri credevano cho cinquanta migliaia di giacobini, adunati nella città, ai leverebbero per sottrarre i compagni, ed uccidere del governo i capi e i seguaci. Alzato perciò il palco nella piazza detta del Castello, aotto i cannoni del forte, circondato il luogo di guardie, muniti di artiglierie gli sbocchi delle strade, ed avvicinate alla città numerose milizie, handirono che ad ogni moto di popolo i cannoni de' castelli tirerebbero atrage, Liffiziali di polizia travestiti, sgherri in abito, e apie a sciami si confusero nella folla. E fra tanti provvedimenti di sicurtà stavano i principi nel palagio di Caserta più timidi ed ansanti dei tre giovinetti, che rassegnati morivano. Quelle mostre di timore produssero timor vero ai cittadini; e sarebbe rimasta vôta la piazza, se le atrocità non fossero come feste alla plebe; perciò fu piena. E poi che Galiani e de Deo furono morti, al salire del terzo sul patibolo, piccola mossa, della quale s'ignora il principio allargata nel popolo , ingigantita da'aospetti , pericolosa per le minacce e per gli apprestamenti che ai vedevano ne' soprastanti bestioni, tanta paura sparse in quelle genti, che, nel fuggire, alcuni restarono feriti, molti rubati, la piazza si vuotò, e i ministri della pena compierono nella solitudine l'uffizio scelera to.

XVII. Mesto anche per segni di natura l'anno 4794; parecchi uomini morirono di fulmine, un fulmine entrò in chiesa, un altro ruppe deutro al porto di Napoli gli alberi e l'armatura di un vascello nuovo (il Sannita), pronto a salpare per la guerra; un marinalo vi fu incenerito. Accaddero nelle nostre marine continui e miserevoli naufragi, molte morti in città d'uomini grandi, morbi gravissimi. Così che, finito quell'anno, auguroso per i creduli, si speravano tempi migliori; ma no' primi giorni dell' anno vegnente si udì la morte del principe di Caramanico, vicerè in Sicilia, con tali voci e opinioni, che apportò ragionevele spavento ne' due regni. Rammento in questo luogo che il principo di Caramanico propose alla regina la chiamata dell'Acton dalla Toscana; il quale, venuto in Napoli, piacque; poi, geloso del benefattore, (valendogli la prepotenza degli affetti puovi) ottenne che il principe andasse lontano dalla reggia. Si tenne ch' ei moriase di veleno macchinatogli dal rivale o preso per evitare a sè il doloro, al nemico il trionfo di essere menato nella fortezza di Gaeta come reo di maestà;di che avuto avviao per sicuri annunzii, volle schivare con la morte il pericolo e la vergogna. Alcuni fatti della casa del principe, molti provvedimenti, morte sollecita, segni [dicevano] di veleno, tempi tristi, grandezza di lui, maggior potenza di nemico malvagio, aggiungevano fede a' racconti. Cresciuto l'odio pubblico per il ministro e per la regina, cominciato allora per il re (non bastando la Infingardaggino a scusarlo de' mali che si facevano col suo nome), circolavano contro tutti e tre dicerle plebee, spregianti la maestà de' principi ed incitatrici allo sdegno di quei potenti. Dopo a morte compianta del vicerè, l'universale, sperando la caduta dell'odiato ministro per lo inalzamento del cavalier de' Medici , nobile di casato , sciolto ,

COLLETTA 17

130. Ome li vuole fortuna, dar riegui della coscienza, a già ani cammino della civius grandezza, rumentava I cierce corso de sostenuti olizia; e lo dicera degno si olizi maggiori tanto più nei presenti pericoli dello Stato. Il quale grido, che quando è di popole raccomando rinforzando i matizione del giovine, giì attirio squardi significanti della regina, biechi del ministro; tanto più che questi, nella corte e nello Stato non wedendo altro unon che sollevasse si h manco il desiderio a quella altezza, divisava che lo spegner quel solo gli era certezza e durata di fortuna.

Sapeva il modo: l'accusa di maestà; ma bisegnavano tempo e ordimenti alla calunnia. Fra i condonnati dalla Giunta era un Annibale Giordano, professore di matematica, egregio per ingegno, malvegio per natura, usato di accetto in casa Medici. Reji (non è ben chiavo se richiesto o casaltro) secusò il cavalier Nedici di complicità nella congiura; ma il ministro Acton, enendo celso il feglio, premisto il delatore, impostogii sererio, danno altre accuse, estoscritte dal nome degli accusstori, o senza nome, con la premessa di palesarrò quando al reo fosse tota la sinsienta autorità di ergepette. Unite le carte in processo, andò il ministro a pregare i due sovrani di ascoltarlo in privato; e, concessogli, disse:

" Corrono tempi tristi e difficili , spesso la fedeltà confusa con la fellonia, « il vero col falso; se non credi alle accuse, pericola lo Stato, e se le credi, « adombri la quiete de' principi, e forse offendi l'onestà e la giustizia. « Perciò ne'casi leggieri, io, con l'autorità che le Maestà Loro mi hanno « concessa, opero e taccio; se non che delle asprezze fo me autore, delle « blandizie, il principe. Ma ne' casi gravissimi, dove non basta l'autorità « di ministro, mi vien meno l'animo di operare o di tacere; gran tempo ho « taciuto grave affare (mostrò le carte); oggi più lungo silenzio mi farebbe « colpevole. Annibale Giordano, reo di maestà tra i primi con foglio firmato « del suo nome, animosamente accusò di complicità nella congiura il reg-« gente della Vicaria cavalier de' Medici. (Parve maraviglia in viso del re. « indignazione alla regina; ed egli, come a que' segni non avvertisse, prose-« guiva). La enormità del delitto scemava fede all'accusa; giovine alzato « a' primi gradi dello Stato', avendo in prospetto gradi maggiori, nobile per « famiglia , piacente a' sovrani , venerato da' ministri (e da uno di essi anche « amato ) , come credere che arrischiasse tanti benefizi presenti per « sognate speranze di avvenire? Tenni l'accusa malvagia, e di nemico. Ma « dalle regole di pubblica sicurezza sapientemente da Vostra Maestà ordinate « non isfuggendo verità che assicuri o che incolpi , si palesarono altri fatti « cd altre pruove contro il reggente ; egli assistè al club del giacobini radu-« nati a Posilipo sotto specie di cena, per congiura; egli conferì con La « Touche; per lui fallò l'arresto de' giacobini che andavano al vascello fran-« cese; del quale mancamento io mi avviddi, ma lo credetti mala ventura « o mal consiglio, non già proposito e delitto. Altre colne di lui stanno « registrate in quei fogli; e ve ne ha talí per fino malediche a' suoi principi. « Molti nobili (egli stesso n'è cazione col consiglio e con l'esempio) sono « tra' congiurati; i Colonna, i Caracciolo, i Pignatelli e Serra e Caraffa, ed « altri nomi chiari per natali, titoli e ricchezze; i giovani bensì, non i capi « delle famiglie, ma di giovani si riempiono le congiure; e poscia i maggiori. « per naturale affetto di sangue difendendo i figliuoli, ajutano l'impresa. « Sono queste le cosc che lo doveva rassegnare alle Loro Maestà: elle, decidendo, ricordino che in contro a'tristi e ingrati vi ha l'obbedienza 1795
 dell'esercito, la fedcità del popolo, la vita di molti s.

E tacque. La regina non osava parlare prima del re, ma questi disse al mistro, « E, dopo ciò, che proponete? » E quegli: « So che è debito di ministro esponendo i mali proporre i rimedii: ma

« lungo riflettere non mi è bastato a sciorre i dubii che si affollano in e mente, ed ho sperato dalle Loro Maestà comando e consiglio. Non vi ha cho due modi, pericolosi entrambo, la clemenza o il rigore; pochi mesi · addietro erano congiurati uomini mezzani, oggi lo sono i primi dello Stato; « dove giungerà la foga se spavento non l'arresti? ma quai nemici e « quanto potenti affronterebbe il rigore? Egli è vero che i tempi sono · mutati , ma vive ancora la memoria e la superbia delle guerre baronali , « e si citano i danni e i cimenti de're aragonesi; egli è ancora vero che « la baronia di ogidì non è guerriera , ma l'ajuta passione di libertà , che e pur troppo è ne popoli. Fra le quali dubbiezze mi venne pensiero utile , e non giusto; ed alle Maestà Vostre lo confido. Ambizione muove il cava-« liere de' Medici , il giovine impaziente non può soffrire la incertezza ed il « tedio dell'aspettare; se Vostra Maestà lo innalzasso a ministro, cesse-« rebbero le voglie ree di mutar lo Stato, ed egli spegnerebbe in un e giorno le trame, note a lui, della congiura ». E non anco finiva il bugiardo discorso, se la regina, rompendolo, non diceva; e Ludibrio della « corona ! siamo a tale ridotti che dobbiamo dar premii a' congiurati ! E · chi d'oggi innanzi non congiurerà contro il trono, se avrà mercede, « quando fortunato , dalla impresa ; e quando scoperto , da noi ? Sire , « (volgendosi al re) è diverso il mio voto. Il cavalier McJici, comunque « abbia i natali e l'autorità, i nobili d'ogni nome, di qualunque ricchezza, « corrano le sorti comuni, e un tribunale di Stato li condanni. Un alto « esempio val mille oscuri . » E allora il re sciolse la sccreta conferenza . prescrivendo che al domani l'altro i ministri dello Stato, il generale Pignatelli , capo dell'armi , il cardinale Fabrizio Ruffo , il duca di Gravina e il principe di Migliano si adunassero a suo consiglio nella reggia di Caserta. XVIII. Al di seguente disse la regina saper ancor ella le trame rivelate

dal ministro, ed averle nascoste al re per non turbarne il riposo, ed aspettare la maturità delle pruove: vanto e menzogna. Furono quelle tramo ordite dall' Acton a rovina del Medici, e tenute secretissime per impedire che se ne scolpasse. Ella millantava di saperle, perchè fin anco i re quando s'intrighino tra maneggi di polizia ne prendono il peggior difetto, la vanagloria. Ma lo scaltro inglese, giovandosi della menzogna, disse in privato alla maggior parte de consiglieri eletti, che la regina avea scoperto nuove congiure; che un discorso di lui del giorno innanzi era stato da' principi male accolto per la proposta clemenza; ch'era dunque il rigoro necessità; tacque i nomi, e pregato il secreto, n'ebbe promessa; e della confidenza, rendimento di grazie. Raccolta in Caserta la congrega, il re, dicendo volcr consiglio sopra materia gravissima, chiuse il breve discorso. « Dimenticate i privati affetti, o di classe, o di parentado: un solo sentimento vi guidi , la sicurezza della mia corona . Il generale Acton esporrà i fatti ». Gli espose con discorso studiato ed ingannevole; e poscia il re, permettendo il parlare dimandò i voti. Non alcuno fra tanti dissenti, e solamente aggiunsero accuse alle accuse del ministro; malvagi o timidi, per meritata sorte delle tirannidi, mancar di schietto consiglio nei bisogni

1796 maggiori. Fermarono, porre sotto giudizio il cavalicr de' Medici e quanti altri, nobili o no, fossero colpevoli. La Giunta di Stato, quella medesima tanto sollecita nel punire che non aspettò per Tommaso Amato le lettere di Messina, e tanto spietata che uccise tre giovanetti ai quali appena ombrava le gote il pelo dell'adolescenza, non fu creduta bastevole alla voluta speditezza del processo ed al rigore : e si temeva l'aderenza de gindici al cavalier de' Medici, sino allora g'udice anch' esso della Giunta, e severo contro que' congiurati che ora dicevano suoi compagni. La Giunta fu sciolta: e ricomposta di giudici peggiori , avvegnachè , mantenuti Vanni e Giaquinto, furono messi alle veci di Cito, Porcinari, Bisogni, Potenza, il magistrato Giuseppe Guidobaldi , Fabrizio Ruffo principe di Castelcicala , ed altri famosi per tristizie. Castelcicala, in quel tempo ambasciatore del re a Londra, venne allegro del nuovo ufizio, che davagli, diceva, opportunità di provar la fede a' sovrani, e sfogare lo sdegno proprio contro i ribelli al trono ed a Dio. La regina festosamente lo accolse, però che un principe inquisitore di Stato avvalorava la sentenza, « dover ella distruggere l'antico errore che riputava infami le spic, cittadini veramente migliori, perchè fedeli al trono e custodi alle leggi . » Quindi nominava marchese il Vanni, fregiava dell'ordine Costantiniano i delatori più tristi e diffamati, e solo ad essi, disegnandoli col nome di meritevoli, dava gli offizii dello Stato.

L'insita loquacità della regina, cui abbiamo debito di aver saputo secreti parlari dell' Acton, del re, di lei stessa, svelò il consiglio di Caserta alla marchesa di Sammarco, dama tra le prime, confidente e compagna negli amori, dicendole che il fratello cavalier de' Medici ( giacobino, che sarebbe, se lo ajutasse fortuna, il piccolo Robespierre) cospirava contro il trono. Egli, così avvisato del pericolo, andò alla reggia; e negatogli accesso alla regina, parlò al re, il quale a' ragionamenti ed alle preghiere nulla rispose; ma nel vegnente giorno lo depose d'uffizio, e lo chiuse nella fortezza di Gaeta. Nel tempo stesso menavano alle prigioni un Colonna, figlio del principe di Stigliano, il duca di Canzano, il conte di Ruvo, un Serra[di Cassano, e i Caracciolo, i Riari ed altri nomi chiari per le grandezze degli avi e per le presenti; primi baroni, imparentati alla più alta nobiltà del rezno, e per immemorabile fcudalità vencrati e temuti da nopoli. Del quale ardire del governo importa svolgere le cagioni. Le passioni do sovrani di Napoli, sdegno cioè della offesa monarchia e pietà degl'infelici parenti, si accesero prime e cieche contro i francesi; ma poi che videro disperata la vendetta sopra popolo fortissimo e lontano, si volsero a sfogare nel proprio regno su le immagini della Francia; chiamarono giacobini gli amanti semplici ed innocenti di vaga libertà, i lodatori delle repubbliche, i leggitori delle gazzette straniere, coloro che imitavano nel vestimento le mode francesi; ed indi a poco, di giacobini gli dissero congiurati ad abbattere il trono, a rovesciare gli altari, a spegnere il re e i sacerdoti. Così che ad oneste brame, o a semplici apparenze di vita diedero colpa e peso di maggiori delitti. Veramente, all' arrivo dell' ammiraglio La Touche, parecchi Napolctani, come ho riferito, convennero in secrete combriccole per comunicare con quei francesi, o per volgere in italiano e stampare le costituzioni del 91; ma sciolte dai rigori del governo le adunanze, i vaghi di libertà s'incontravano alla sfuggita, balbettavano l'un l'altro all'orecchio le notizie correnti, si rallegravano dei successi della Francia, speravano e separavansi; non avevano di congiura nè scopo, nè mezzi; la Polizia, la Giunta di Stato, i ministri del re, la regina col numeroso corteggio delle spie percuotevano i fanisami. 1976 Epia inferciorano per non trovare le provo del dellito, e credere nel silemio degli accussti forza di socreto e di fede; quindi moltiplicavano i martorii a prigioneri, imprigionavano Pagano, Ciaja, Montecilli, Biscelglie, il ve-scovo Forçes ed altri venerati per dottrina e virtti; insidiavano l'onestà, promettendo ull'ilizi e doni a chi rivelasse le colpe di mesetà; questavono i costumi delle famiglie, nemicando il fratello al fratello, il figlio al padre; perrettivano la morale del popolo, sciogliendo tutte le fedeltà, di serve, di

custode, di cliente, di confessore, Scomponevano la società,

XIX. Venne ad aggravare i sospetti e le miserie un auccesso infelice di Palermo, dove le genti affamate per iscarso ricolto di quell' anno, impoverite per nuovi tributi, scontente dell'arcivescovo Lopes, che dopo la morte del Caramanico reggeva l'isola, tumultuarono pazzamente di moti confusi, facili a trattenere e ad opprimere. Un avvocato Blasi, ed altri pochi si unirono in secreto per consultare, se quella popolare disperazione bastasse ad aperto sconvolgimento: ma subito traditi ed imprigionati , il Blasi per sentenza morì, prima torturato co' modi antichi nella pubblica piazza; altri andarono alle galere, altri all'esilio; il popolo s'intimorì, successe pazienza, non calma; la tirannide impervers). In Napoli, durando le incertezze della creduta congiura, e i principi travedendo intorno a sè il tradimento e la morte: congedarono le antiche guardie del corpo, ed altre ne scelsero, mutarono i custodi, variarono gli ordini della casa , facevano saggiare i cibi , nascondevano alla comune de' servi le camere del sonno, e, più timorosi tuttodì, toglievano da altri la quiete e la perdevano. Ne' quali commovimenti di paura e di rigore fu pubblicato editto che perdonava le colpe di maestà, e prometteva segretezza e premi a quei rei che rivelassero la congiura, e i capi d'essa o i compagni. Per effetto del quale editto riferirono cose leggere o mentite tre fuggitivi e nobili, de' quali taccio i nomi, perchè lavarono col sangue la vergogna; uno morto in guerra, gli altri due (erano fratelli) sul patibolo. Ne quello editto altra cosa notabile produsse .

XX. In mezzo a' riferiti dolori e vergogne qualche conforto apportavano le geste de reggimenti di cavalleria napoletana che insieme agli Alemanni, con uguale, almeno, disciplina e valore, guerreggiavano in Lombardia; e delle nostre navi che, unite agli inglesi, combattevano nel mare di Savona il navilio di Francia uscito da Tolone a portar guerra e sbarcar soldati su le coste della Romagna. Erono pari le forze combattenti, maggiore l'arte e la fortuna de postri : così che i francesi , dopo aver perduti due vascelli e un brigantino, tornarono al porto sdruciti e vinti. L'ammiraglio Hotham, capo della flotta anglo-napoletana, fece lodi bellissime a' nostri, e più noto la intrepidezza e il sapere del capitano di fregata Francesco Caracciolo, cui preparavano i cieli , e non lontane , gloriosa colebrità e misera fine . Nel Regno le comunità mandavano i richiesti soldati; e la baronia, cavalieri e cavalli; si pagavano le taglie pubbliche; si comportavano le perdite crescenti delle carte di banco. E fra tanti documenti di virtù civile, la sventurata pazione, creduta ribelle dal suo re, ribalda dal mondo, tollerava i pesi e eli sforzi della fedeltà con le pene e le infamie dei felloni. Negli anni sino al 95, mentre in Napoli seguivano le narrate cose, la Francia governavasi a repubblica: ma vedevi alcuni come tiranni opprimere il popolo come schiavo, e la schlavità e la tirannide aver cagioni sincere nella libertà. Non è uffizio nostro stendere quella istoria, ma felice chi giungerà a quell'altezza.

17st dore rimarrà chiaro in fin che duri la memoria degli uomini; avvegancitò non ha il mondo argamento che pareggii a toria di Prancia dell'anno 89 del passalo secolo al 15. del corrente. Basterà a noi, narratore di poca parei di quegli avvenimenti; namentare che nel governo della convencimen surse la trannide di libotespierre, per la quale in breve tempo morirono di seure mille ottocento francesi, e si fice sudala la liberti; che morto lui, e pur di scure, passò il potere a cinque, appellati Direttorio; e che allora, cessate e atoccità, c'hobe il governo della Francia semblame meno ingrato alle genti straniere, ma più da' principi aborrite, perchè più adatte alla intelligenza de'popoli.

XXI. Il generale Buonaparte, appena conosciuto per i fatti di Tolone, acquistata fama nel parteggiare della città di Parigi, venne capitano dell'esercito guerreggiante in Italia. Giovine che di poco avea scorsi venticinque anni, moveva dileggio a' vecchi capitani delle case d' Austria e di Savoia; ma in pochi di que' sensi facili mutarono in altri più veri di maraviglia e di paura. Per le battaglie di Montenotte, Millesimo, Dego, Mondovi, spartiti gli eserciti collegati, il piemontese forzato a scegliere tra la sommissione o la prigionia, l'austriaco a ritirarsi negli stati lombardi, stupirono di timore tutti i principi italiani; tra i quali, i deboli negoziarono pace; e i forti o prosuntuosi accrebbero le difese e le milizie. Venezia, ricordevole delle sue grandezze, inaccessibile, stando in mare, a' battaglioni francesi, pregata di alleanza quando dalla Francia e quando da potentati contrarii, aveva riaposto. ch'ella, armata in neutralità, non assalirebbe gli altrui dominii, difenderebbe i propri. Napoli, alla estremità della penisola, con buona frontiera, molto popolo, e la Sicilia, isola grande, cittadella del Regno e della Italia. dominava per possanza propria e di confederazione i mari del Mediterraneo: il suo re passionato, arrischioso, e sino allora offeso e invendicato, disfidò lé ostilità , inviando altri cavalieri nella Lombardia ; e facendo per molti editti bando di guerra così composto: « Quei francesi che uccisero i loro re; che « desertarono tempii , trucidando e disperdendo i sacerdoti; che apensero i « migliori e maggiori cittadini ; che spogliarono de' suoi beni la Chiesa; che « tutte lo leggi: tutte le giustizie sovvertirono: que francesi, pop sazii di « misfatti, abbandonando a torme le loro sedi apportano gli stessi flagelli « alle nazioni vinte, o alle credule che li ricevono amici. Ma già popoli o « principi armati stanno intesi a distruggerli. Noi, imitando l' esempio de'giusti « e degli animosi, confideremo negli ajuti divini e nelle armi proprie. Si « facciano preci in tutte le chiese ; e voi , devoti popoli napoletani , andate « alle orazioni per invocare da Dio la quiete del regno ; udite le voci de' sa-« cerdoti; seguitene i consigli predicati dal pergamo e auggeriti da' confes-

sionali.
« Ed essendosi aperta in ogni comunità l'ascrizione dei soldati, voi,
« adatti alle armi, correte a scrivera il nome su quelle tavole; pensate che
difenderemo la patria, il trono, la libertà, la sacrosanta religione cristia« na , o le donne, i figli i, beni, le dolezze della vita, i patrii costumi,

« le leggi. Io vi sarò compagno alle preghiere e a cimenti; che vorrei mo-« rire quando per vivere bisognasse non esser libero, o cessare di essere « giusto . »

Poi volto a' vescovi, a' curati, a' confessori, ai missionari, disse: « E e nostra volontà che nelle chiese de' due regni ai celebri triduo di orazioni e e di penitenza; e ne sia scopo invocare da Dio la quieto de' miei Stati.

- « Perciò dagli altari e da confessionali voi ricorderete a' popolani i debiti di 1796
- « cristiano e di suddito, cioè cuor puro a Dio e braccio armato a difesa della 
  « religione e del trono. Mostrate gli orrori della presente Francia, gl' in-
- e ganni della tirannia, che appellano libertà, le licenze o peggio delle truppe francesi, l'universale pericolo. Eccitate con processioni ed altre sacre
- » cerimonie lo zelo del popolo. Avvertite che l'impeto rivoluzionario, co-
- « munque inteso a scuotere tutti gli ordini della società, segna a morte i
- « due primi , la Chiesa e il trono. »

E infine, per altro editto a' regali ministri, diceva essere bisogno dello Stato, e sovrana volontà che tutti gli uonini atti alle armi si ascrivessero all' esercito : così per obbedienza de' reguli comandamenti, come allettati da' consucti premii e privilegi della milizia, e da maggiore stipendio a' volontari : Immunità di foro per sè e le famiglie ; e franchigia , a' valorosi di guerra, da' pesi fiscali per un decennio. Promesse maggiori fossero fatte a' baroni ed a' nobili che venivano alle bandiere, o assoldavano buon numero di vassalli. Andavano gli editti nelle provincie con la fama dell'esempio : imperciocchè nel duomo della città, alla cappella di san Gennaro, cominciato il sacro triduo, il re colla famiglia, i grandi della corte, i magistrati e i ministri vi assisterono di continuo; seguiti dalle classi minori e dal popolo. sì che il vasto tempio non capiva la folla dei supplicanti. Così pure nelle provincie; ne mai forse tanti voti caldi e sinceri andarono al cielo quanti in que' giorni : indizio di pericolo . I sermoni (tanto più de' missionari e de' frati) furono ardenti; dipingendo i francesi con immagini atroci, persuadendo contr' essi non che assolvendo gli atti più fieri ; santificata la guerra di distruzione, richiamate ad uso ed a merito le immanità della barbarie. E peggio ne' confessionali , dove senza i ritegni della civiltà aguzzavano gli odii nel cuor di plebe ignera e spietata. Il senie, che poi fruttò strage infinita, fu sparso in quell'anno.

XXII. Accorrevano d'ozni parte i soldati con voglia tanto pronta che la diresti da repubblica, non da signoria. E quanto l'esercito fu pieno, andarono trenta migliaja ne' campi ed alloggiamenti della frontiera per guardia e minaccia. La difesa del regno divenne studio comune; ma essendo in quel tempo scarse e rare per noi le cognizioni di guerra, variavano le opinioni e i disegni. Divise le cure tra i capi della milizia, altri provvedendo ad una parte della frontiera, altri ad altra, si moltiplicavano le opere e le spese, vagavano infinite idee sopra infiniti punti : mancava il concetto universale di quella guerra. Ed oltraciò, traendo regole dalla storia più che dall'arte, temevano il nemico dalle sponde del Liri, non da' monti degli Abruzzi, e disponevano i campi e munimenti così che la parte meglio guardata fosse quella del fiume. Ma non mi arresto a questi errori, però che il regno per altre sventure fu vinto. Molti soldati raccolti sopra piccoli spazil, poca scienza, nessun uso di milizie, amministratori nuovi, nuovi uffiziali, generali stranieri, componevano l'esercito; e la inespertezza universale ingenerò molti mali, de' quali gravissimo un morbo radicato ne' campi. A distanze grandi, sul Garigliano e sul Tronto, i soldati infermavano di febbre ardente che al settimo e più spesso al quinto giorno apportava la morte; il vicino n'era preso come il lontano, purchè dimorassero ne' campi o nelle stanze de' soldati; non era conosciuta la natura del male, non la virtù de rimedii; rimedi opposti del pari nocevano; pareva febbre incurabile. Nè bastando allo impreveduto disastro gli ospedali antichi, ne fatti i nuovi, stando gli infermi 1796 confusi a' sani, la malattia dilatando in ogni parte, uccise diecimila soldati: lo zelo dei popoli, iniquamente rimunerato dalla fortuoa, intiepidì.

XXIII. Insieme al bando di guerra, altro regio editto decretava reo di morte chi all' appressar del pemico ne ricevesse lettere o imbasciato; e chi a lui ne mandasse; chi gli giovasse, o eccitasse tumulti; le adunanze, sol di dieci uomini, punite come delitti di macstà: ed altre asprezze o sollecitudini, quasi il nemico stesse alle porte. Il procedimento in quei giudizi, ad horas : le pruove facili, però che bastanti le affermazioni di tre, anche denunziatori o correi che rivelassero per benefizio d'impunità : il convincimento, nella coscienza nel magistrato; magistrato, la giunta; le sentenze, inappellabili e nel giorno istesso oseguito. Furono cagione all'editto le battaglie vinte in Italia dal general Buonaparte, la confederazione spezzata tra l'Austria e'l Piemonte. l'armistizio, indi la pace col re di Sardegna, la espugnata Milano, le debellate città: tutte le maraviglie del giovine guerriero, sventure del generale Beaulieu, cui obbedivano con gl'Alemanni quattro reggimenti di cavalleria napoletana. Il quale Beaulieu, inattesamente assalito e rotto sul Mincio, stentò a ritirar l'esercito nelle strette del Tirolo: e quella istessa infelice ventura de' fuggitivi gli negavano i vincitori, se i cavalieri napoletani, allora nelle prime armi, non avessero combattuto con valor degno di agguerriti squadroni: soldati ed uffiziali onoratamente morirono: il generale Cutò cadde ferito nel campo, e fu prigione: il principe di Moliterno, capitano di centuria, colpito di scimitarra nel viso, rimase orbato di un occhio. Al grido delle nostre armi i francesi sospesero la preparata guerra contro il Regno, certi di trovarlo difeso da prodi soldati: e Buonaparte, per iscemare di quello ajuto il maggior nemico, offri armistizio al re di Napoli. Il quale, volte le speranze a timori, accettò l'offerta, e per patti stipolati in Brescia rivocò di Lombardia i suoi reggimenti, e dall'armata anglo-sicula i suoi vascelli : facendo le mostre della pattuita neutralità, comechè in petto crescessero il sospetto e la nemicizia per sentire le occupate città d'Italia ordinarsi a repubblica . avanzare il pericolo rapidamente come le conquisto, e'l general Buonaparte correre la bassa Italia sino a Livorno, con una legione debole, sola, sicnra nel nome e nel fatto del condottiero.

Cosicchè, all' avviso che il maresciallo Wurmser con esercito nuovo scendeva in Italia, e che il generale francese affaticavasi a radunare le separate schicre per ripararle (diceva la fama) in campo lontano, il re di Napoli, rianimate le speranze dello sdegno, scordando il fresco armistizio, spedì altri soldati alla frontiera, occupò una città (Pontecorvo) degli Stati del papa, e si dispose alle ostilità. Il pontefice ancor egli , amico della Francia per fede recentemente giurata, preparò mezzi di guerra; e concertò i modi con le case d'Austria e di Napoli. Non farà quindi a'dì nostri maraviglia che il maggior legame delle società, la fede pubblica, veggasi sciolto e spregiato da' popoli : l' esempio cominciò da coloro che sopra gli uomini possono per isterminata forza d'imperio e di opinioni. Ferdinando di Napoli e Pio VI maturavano il momento di prorompere, massimamente che udirono tolto a Mantova l'assedio con tanta celerità da francesi, che mancò tempo, non che a trasportare, a distruggere le immense artiglierie che munivano le trinciere. Cacault, visti gli apparati guerrieri , dimandò al pinte ice (al quale era ministro) i motivi dell' armamento, e n' ebbe risposte lente, ingannevoli, ma nuove protestazioni di amicizia e di pace . Venne in Napoli, e qui, per troppo sdegno meno finto il discorso, udi che la occupazione di Pontecorvo era stata accordata col sovrano del luogo; che se i nensici del papa entrassero ne' suoi 1796 Stati, vi entrerebbero per altra frontiera i Napoletani : ma che frattanto rimarrebbe fede all'armistizio. Cacault, delle risposte dissimulate del pontefice, altiere del re, menzogoere di entrambo avvisò il governo di Francia e'l generale d'Italia. E si stava in punto delle mosse, quando giunse nuova che Buonaparte, visti gli errori di Wurmser, assaltate or l'una or l'altra le divise squadre imperiali, per tre battaglie le ruppe, e ritoroà all'assedio di Mantova, trovando nelle trinciere gran parte de' munimenti colà rimasti però che tanto celere fu la vittoria, che mancò tempo al presidio, come poco innanzi era mancato agli assediatori, di trasportare o distruggere machine ed opere. Tremarono i governi contrarii alla Francia, quanto più mentitori e superbi, tanto divenuti più timidi e vili. La corte di Roma riprotestò l'amicizia: ma i francesi occuparono le Legazioni, e non concederono sospension d'armi che a patti gravi per la Santa Sede. Il re delle Sicilie, pregando che l'armistizio di Brescia divenisse pace durevole, spedì ambasciatore a Buonaparte e al Direttorio il principe di Belmoote, il quale in Parigi, gli 41 di ottobre, ottenne pace ai seguenti patti.

Napoli, sciogliendosi dalle sue alleanze, resterà neutrale, impedirà
 l'entrata nè suoi porti a' vascelli, oltre il numero di quattro; de' potentali
 che souo in guerra; darà libertà a' francesi carcerati ne' suoi domini
 se sospetto di Stato; intenderà a scuoprire e punire coloro che involarono le

carte al ministro di Francia Makau; lascerà libero a francesi il culto delle
 religioni; concederà patti di commercio che diano alla Francia ne porti
 delle due Sicilie que medesimi benefizi che le bandiere più favorite vi
 godono; riconoscerà la repubblica Batava, e la riguarderà compresa nel

« presente trattato di pace » E per patti secreti:

« Il re pagherà alla repubblica Francese otto milioni di franchi (due « milioni di ducati), i francesi, prima che si accordino col pontefice, non e procederanno oltre la fortezza di Ancona, na seconderanno i moti rivolu-

« zionari delle regioni meridionali dell' Italia ». Questo ultimo patto, e il silenzio su i napoletani prigionieri per cause di maestà, costarono al nostro erario un milione di fraochi in doni e seduzioni: e perciò l'ingegno della tirannide e l'avarizia de'liberi governi fecero pagare a noi stessi l'infame prezzo delle nostre miserie. Quella pace non si stringeva (tanto il Direttorio era sdegnato contro Napoli) se Buonaparte non consigliava dissimular le ingiurie sino a che l'Austria fosse vinta ed opressa. « Ozgi, ei diceva, mancherebbero le forze al risentimento, e verrà certo il « giorno punitore delle colpe presenti e delle future ; perciocchè gli odii dei « barbari per la Francia non cesseraono prima che tutto il nuovo diventi antico. » In quel tempo le sorti della repubblica erano prospere: l'esercito piemontese vinto, tre eserciti d' Austria disfatti, Mantova cadente, fermata pace con la Sardegna e con la Prussia e la Spagna, chetate le Russie, per la morte dell'imperatrice Caterina e l'indole pacifica del successore, ordinati a repubblica e collegati alla Francia alcuni Stati d'Italia, tributari o neutri gli altri principi italiani. Così stavaoo le cose al finire dell'anno 1796. XXIV. La pace, come già l'armistizio, essendo scaltrezza del governo di

Nopoli per aspettare miglior tempo alla guerra, vedevasi crescere di battaglioni l'esercito, di munimenti la frontiera, di tributi l'erario. Nè cessanda le provvidenze chiamate di sicurezza pubblica, ci gravavano due guerre, la esteriore, la interna; ei danni ei pericoli di entrambe. Una speranza rallegrò gli

COLLETTA

1796 animi al sentire che, dopo la caduta di Mantova e le altre sventure degli eserciti d' Austria fermato armistizio, si apriva in Leoben conferenza di pace; e che negoziatore per lo Impero fosse il marchese del Gallo, ambasciatore a Vienna della corte di Napoli. Egli, sul confino della giovinezza, di sottile ingegno, e tale che appariva ingenuo più del vero piacque allo imperatore, che lo mandò, avuta permissione dal re di Napoli, a trattare in Leoben con Buonaparte. Tenemmo ad onore che un napoletano maneggiasse l'occorrenza più grande di Europa, e confidavamo che i nostri interessi non sarieno traditi o negletti. Sospesa la guerra; riaperte le strade d'Italia con Alemagna; posate le ansietà de' sovrani di Vienna e di Napoli, fu loro cura il viaggio dell' arciduchessa Clementina per venire sposa del principe Francesco; nozze, come ho detto altrove, fermate sette anni avanti, e non celebrate per la età infantile d'ambo gli sposi. L'arciduchessa andava a Trieste, dove navilio napoletano l'attendeva; lo sposo la incontrava a Manfredonia; le religioni del matrimonio si fecero a Foggia, Accompagnarono il principe I regali geoitori, con seguito infinito di baroni e di grandi; e, celebrate in giugno le nozze, tornarono in Napoli nel seguente luglio, tra feste convenevoli ad erede della corona . Il re dispensando largamente premli e doni , nominò il general Acton capitan-generale, nulla più restando, per entrambo, a donare, a ricevere; inaridito il favore e l'ambizione. Quindi coprì quarantaquattro sedi vescovili, rimaste lungo tempo vacanti per godere delle entrate; diede gradi, titoli e fregii di onori per azioni di guerra o di pace. Solamente la sposa, vaga giovinetta che di poco soperchiava i quindici anni , mostrava in volto certa mestizia , più notata nella universale allegrezza e più compianta. Il re diede a parecchi Foggiani titolo di marchese, in ricompensa del maraviglioso lusso nelle feste delle regali nozze; e subito mutarono i costumi di quelle genti, che, agricoli o pastori, si misero alle soperchianze del gran commercio ed agli ozil de' nobili : ozii crassi , perchè nuovi e insperati . Così le dignità mai concesse accelerarono il decadimento della città, compiendo in breve ciò che lentamente i vizi della ricchezza producevano.

XXV. In quell'anno fu menato schiavo da pirata tunisino il principe di Paternò, come racconterò brevemente, perchè il fatto racchiude parti pubbliche, e perchè di quel principe dovrò dir lungamente in altro libro. Egli, nobile ricchissimo, e di ricchezze millantatore orgoglioso, veniva di Palermo, in Napoli presso il re agli officii di corte, sopra nave greca ottomana, perciò franca dai pirati; e seco viaggiavano altri signori e un mercante di gioie e d'oro. Per tante ricchezze accesa la cupidigia del greco, accordatosi co' pirati che scorrevano i mari della Sicilia, fu predato il legno poco iontano dal porto, e i ladroni, carichi e lieti del bottino, portarono in schiavità i viandanti. Il principe dalla barbara prigionia scrisse lettere miserevoli al re, il quale impose al suo ambasciatore presso la Porta di cercar vendetta de' pirati, e maggiore e più giusta del perfido greco. Quindi rispose al Paternò sensi amorosi, promettendo regia protezione presso il governo turco, assumendo paterna cura della famiglia, ed esortandolo a cristiana filosofia nella schiavità. I richiami presso la Porta nulla valsero, fuorche a protestazioni di amicizia e di zelo, ma i rei non furono puniti, le involate ricchezze (ducentomila ducati) non rendute, nè fatto libero il principe prima del riscatto di un milione di piastre. Per lo che scemò, non cadde la sua ricchezza.

XXVI. Non era guerra in Italia se non de' francesi col papa, il quale manteneva in armi molte milizie sotto l'impero del Colli, generale tedesco,

e e faceve erger campi cel altre opere militari su la frontiera; giundi acrisse 1770 al militari su la frontiera; giundi acrisse 1770 concisioni e la respecta de la mili imperatore giundi operatore giundi compositore deva. « religone o non bastasero, aggiungero la giundi proprio deva. « religone o non bastasero, aggiungero la fluor del proprio deva e religone o non bastasero, aggiungero de la figio rentatore del finale del proprio del finale prop

che diceva: « Il papa ricusa di eseguire il fermato armistizio; mostrosi lento « e achivo alla pace, leva nuove milizie, arma i popoli a crociata, cerca « alleanza con la casa d'Austria; rompe, viola, culpeata le giurate fedi.

 L'esercito della Repubblica entrerà nel territorio romano, difenderà la religione, il popolo, la giustizia; guai solamente a chi ardisse di contrastarli. » Nel qual tempo seriveva il Direttorio a Buonaparte: « La religione

e romana, irreconciliabile con le repubblicane libertà, essere il pretesto e e l'appoggio de nemici della Francia. Egli perciò distruggesse il centro del-

« l' unità romana, e, senza infiammare il fanatismo delle coscienze, rendesse « odiato e spregievole il governo de' preti: si che i popoli vergognassero « d' obbediril, « l' papa e i cardinali andassero a cercare asilo e credito fuori

« d'obbedirli, e il papa e i cardinali andassero a cercare asilo e credito fuori d'Italia. » Ma nella mente di Buonaparto i tempi e i deatini di Roma non erano maturi.
Le schiere di lui, francesi e Italiani delle nuove repubbliche, fuzati fa-

cilmente i papalini, occuparon le tre Legazioni, parte delle Marche, Perugia e Foligno, Buonaparte in Ancona ordinava meno la guerra che la politica degli Stati nuovi, quando il principe di Belmonte, ambasciatore di Napoli', gli riferi essere desiderio del suo re che l' armistizio tra 'l papa e la Repubblica fosse guida e principio della pace, E poichè Buonaparte, numerando l sofferti oltraggi, diceva impossibile l'adempimento di quel desiderio, il principe, per semplicità o astuzia, ma incauto, mostrò i mandati del auo governo; e il generale vi lesse: « Degli affari di Roma essere il peso così grave « all' animo del re, ch' egli in soategno degli amichevoli officii avrebbe mosso " l'esercito . » Al che l'altro : « Non ho , tre mesl addietro , abbassato l'or-« goglio pontificale, perchè supposi il re di Napoli confederarsi contro la « Francia in tempi ne' quali guerra maggiore impediva rispondergli . Oggi , « (senza scemare gli eserciti acquartierati, solo per prudenza, in contro e all' Austria ) trentamila francesi sciolti dall' assedio di Mantova, e quaranta mila già mossi dalla Francia stanno liberi e vogliosi di guerra. Se dunque « il re di Napoli alza segno di sfida, voi ditegli che io l'accetto. » Così a voce. Rispondendo alla nota, scrisse cortesemente, essere gravi i mancamenti del pontefice, più grande la modestia della repubblica; trattar quindi la pace, ma togliendo a Roma le armi temporali e confidando alla sapienza del secolo vincer le sacre; essergli gradevole aderire alle commendazioni dei sovrani di Napoli e di Spagna.

La pace con Roma fu poca appresso conchiusa in Tolentino; e per essa i pontefice, o ilter milioni di danro e cavalli el armi e tesori d' arti e di tettere, perdè i domini delle Legazioni e della fortezza di Ancona; resul impovertio, adontato e acontento. Gli Stati passati alla Francia ottennero di cordinaria a repubblica per legge; gli Stati vicini, per tumulti. E nella stessa Roma i cittadini, ricordando la gloria, senza la virti, degli avi, al levarono parecchie volte a ribellione; ma percibe pochi, e imprigionati i capi, diagersi gli altri, fu sempre misera la fine. La plebe parteggiava dal pontefice, non per affetto, ma impeto cieco, disonesti guadagni e impunità. Era dicembre. Alcuno l'atrioliti (così erano chiamatti gli amanti di repubblica) he-

1597 seguiti da birri fuggirono per asilo nella casa dell' ambasceria di Francia ; e con seco entravano, i persecutori, ed alcuni del popolo. Il luogo, gli usl, l' onore di proteggere gli oppressi, e l' aura e il nome francese fecero che tutti dell' ambasceria si ponessero a scudo dei fuggiti; ma quelle cose istesse, e l'aspetto di ragguardevoli personaggi nulla ottennero dagli assalitori, i quali uccisero il generale Duphot, chiaro in guerra, e minacciarono l'ambasciatore Giuseppe Buonaparte, fratello al vincitore d' Italia. Nella città si alzò tumulto : nel Vaticano niente operavasi a sedarlo , nè a punire o ricercare gli assassini di Duphot. Era scorso il giorno: molte lettere aveva scritte l'ambasciatore a' ministri di Roma; nessun uomo, nessun foglio del governo rassicurava gli animi e le vendette. Perciò, abbassate le insegne di Francia. partirono da Roma i francesi, e tornò lo stato di guerra. Il governo romano, a quegli aspetti di nimicizia, spedì oratori al ministro di Francia, e lettere a' potentati stranieri, delle quali caldissime e preghevoli al vicino sovrano delle Sicilie. Ma niente poteva quanto il disdegno del Direttorio, e de' popoli francesi e italiani; fu rammentata la morte di Basville, le brighe del Vaticano, le paci sempre tradite, le promesse mancate, la necessità di cacciare d' Italia la carie che da tanti secoli la rode. E fu subita la vendetta; che il 28 del dicembre morì Duphot, e il 25 di gennaio le schicre francesi movevano di Ancona contro Roma, per comando venuto da Parigi.

Le guidava il generale Berthier; poiche Buonaparte, fermata la pace di Campoformio; era andato in Francia per trionfare, non come gl'imperatori doll' antichità ( però che alla repubblica francese mancò il senno di ravvivare l'augusta cerimonia del trionfo,) ma per pubbliche Iodi e accoglienze. Il presidente del Direttorio lo chiamò l'uomo della provvidenza; in tutte le adunanze, ne circoli, tra le moltitudini, si ripeteva ciò che stava scritto sopra bandiera donatagli dalla Repubblica. « Ha disfatto cinque eserciti, « trionfato in diciotto battaglie e sessantasette combattimenti, imprigionato « centocinquantamila soldati . Ha mandato centosettanta bandiere alle case « militari della Francia, milacentocinquanta cannoni agli arsenali, dne-« centomilioni all' erario, cinquantuno legni da guerra a' porti, tesori d'arti « e di lettere alle gallerie e biblioteche. Ila fermato nove trattati, tutti a « gran pro della Repubblica. Ha dato libertà a diciotto popoli. » Ma più che il desiderio del trionfo, egli portava il disegno, di altra guerra, e la speranza di maggiori glorie. Per la pace di Campoformio ebbe la Francia frontiere più vaste, meglio difese tra l' Alpi e il Reno; sorse la repubblica Cisalpina, e spuntarono altre repubbliche; finì la Veoeta; e per i suoi Stati ceduti all' Impero si agguagliarono le disparità di dominio che le nuove frontiere avean prodotte; fu misera la sorte de' veneziani, mo condegna di popolo tralignato. Il re delle Sicilie ricocobbe la repubblica Cisalpina. Parve durevole quella pace, perche dando alla Francia confini desiderati e naturali, ed all' Austria, benchè sempre vinta, una frontiera in Italia meglio configurata dell' antica, e dominii più vasti, e magginr numero di soggetti, soffriyano danno alcuni principi del Corpo Germanico incapaci di guerra, e la repubblica veneziana, prima iovilita e allora spenta. I negoziatori d'ambe le parti ebbero premii da propri governi, lodi dal mondo; il marchese del Gallo, che aveva sostenuto le ragioni dell'Impero, tornò in Napoli ricco di doni e di fama.

XXVII. Erano altri che di pace i destini di Enropa: e di già la turbavano i fatti di Roma. Il generale Bertbier, negando ascolto agli ambasciatori del

papa ed agli offizii delle corti di Vienna, Napoli e Spagna, fece chiaro il 1797 proponimento di guerra . E allora in Roma la moribonda potestà concitò alle difese, lusingando la coscienza dei popoli con le arti sacre di processioni, preghiere e . giubileo : e col trovato del cardinal Caleppi cho le immagini delle Madonne, rispondendo al pianto de sacerdoti, versavano dalla tela e dal legno lagrime vere. In mezzo alle processioni e miracoli pervenne in città l'editto di Berthier, che annunziava già vicino l'esercito punitore degli assassini di Duphot e di Basville, ma proteggitore del popolo e delle aue ragioni , obbediente alla disciplina : timori , speranze , agitazioni , secondo le parti, si levarono. E poco appresso all'editto il luccicare delle armi, e le bandiere dei tre colori , viste sopra i colli di Roma , bastarono a' novatori per adunarsi tumultuosamente a Campovaccino; e gridando libertà, ergere l'albero che n'era il segno. Ambasciatori della non ancora nata repubblica andarono a Berthier, attendato alle porte di Roma, per pregarlo di entrare in città e stabilire gli ordini nuovi co' diritti sovrani del popolo e della conquiata, Egli, entrando pomposamente per armi, suoni e plausi, decretò cessato il tirannico impero de' preti , e ristabilita la repubblica di Roma da' discendenti di Brenno, che davano libertà nel Campidoglio, a' discendenti di Camillo; rammentava Bruto, Catone ed altri nomi e memorie che rialzavano la eloquenza del discorso, e la solennità di quell'atto. Ciò ai 45 di febbraio dell'anno 4798. Il pontefice Pio VI, in que' tumulti chiuso in Vaticano, ignaro di governo, immobile, silenzioso, avrebbe fatto maraviglia di serenità e di filosofica rassegnazione se necessaria pazienza non togliesse virtù a quelle mostre. Non governava, pè partiva : era intoppo e scandalo alla repubblica: della quale andato ambasciatore il general Cervoni per chiedergli che in qualità di pontefice riconoscesse il nuovo Stato, egli , preparato alle riaposte, disse « Mi viene da Dio la sovranità: non mi è « lecito rinunziarla. Ed alla età di ottanta anni non mi cale della persona « e degli strazzi ». Bisognando a discacciarlo i modi della forza, fu investito il Vaticano, disarmate le guardie pontificie, scacciati i famigli, messo il auggello agli appartamenti, e infine impostogli che in due giorni partisse. Obbedì, e il di 20 di quel mese, con piccolo corteggio uscì di Roma per la volta di Toscana.

To ne compio la istoria, Si fermò a Siena, ma, apaventato da' tremuota, pesso alla Certosa di Firenzo; e poi (per asopetti e comandamenti della repubblica francese) a Parma, a Tortona, a Briançon. Sommo pontellor, cadente per esterma vecchiezza, infermo, affiltit, era portato projeniero di città in città, partendosì prima degli albori ed arrivando nella notte per contra calle vista de d'evoti. Ne a Brianquo quietto, ma fu menato nella fortezza di Valenza, e di la volevano trasportario a Dijon: ma ne fa ibero per morte desiderata, che lo colpi ai 29 di agosto del 1799. Possero le apoglie in oscuro deposito dove resiarono sino a che decreto consolare, segnato sumaparre, no dicesso: c Considerando che i corpo di Po VI sta dia sel - mesi senza gli conori del sepolero: che sobbene quel pontellor fosse stata, consigli e avvoture: che à despot della Francia char argomento di rispetto ad uomo che fu de' primi della terra: i consoli decretano che le spoplie mortali di Po VI abbiano accolura conveniente a pontellor c. che si alzi-

monumento che dica di lui e nome e dignità ». Fu eseguito il decreto:

1798 quindi le ceneri trasportate in Roma, e deposte nel tempio di san Pietro sotto il pontificato del successore.

XXVIII. Alla partita di Pio VI fuggirone da Roma le antiche autorità, cardinali, prelati, personaggi più chlari; venutane gran parte in Napoli ad accrescere la pietà per i sacerdoti, lo sdegno per la Francia. Si vedevano lungo le frontiere di Abruzzo e del Liri, stendardi, squadre francesi, alberi di libertà; e con essi, spogli, violenze, povertà di cittadini, e, sotto specie di repubblica, vera tirannide. Chi prevedeva i futuri benefizi di Stato libero, tollerava le passeggiere licenze della conquista; chi giudica e vive del presente, abborriva e temeva gli ordini nuovi. Cosicchè per i napoletani la vicina libertà fu più ritegno che stimolo all' esempio. Il generale Balait venne messaggero di Berthier per chiedere al nostro governo l'esilio degli emigrati. il concedo dell'ambasciatore inglese, la espulsione del general Acton, il passaggio per il territorio napoletano a' presidii di Benevento e Pontecorvo. E soggiungeva che il re, ozgi feudatario della repubblica romana, perchè già della Chiesa, offrisso ogni anno il solito tributo, e pagasse in quel punto cento quarantamila ducati, debiti alla camera di Roma. Così per ambasciata: e il re sapeva che i suoi Stati Farnesiani erano, come di nemico, sottoposti a sequestro. Ira giusta e grande lo prese; e rispondendo all'ambasciatore che ne tratterebbero, per ministri, i due governi; fatto occupare con buone squadre le città di Pontecorvo e Benevento, afforzò le linee della frontiera. Perciò sdegni, sequestri, sospetti, vigilie, tutte le condizioni della guerra, fuorchè le battaglie, travagliavano le due parti.

Tra le quali agitazioni venne riferito da Sicilia, che la flotta già di Venezia. ora francese, sciolta da Corfu, correva il mare di Siracusa; e, giorni appresso, che ne' porti dell' isola erano approdati legal innumerevoli francesi. da guerra, da trasporto, carchi di soldati e cavalli; altri avvisi soggiunsero esserne partiti; ed altri l'isola di Malta, scacciatone l'Ordine de cavalieri, era stata presa da' francesi, e subito il navilio salpato per novelli destini; che Buonaparte stava imbarcato sul vascello l' Oriente, che il disegno era ignoto, smisurati gli apparecchi. Alle quali notizie il governo di Napoli, più temendo per la Sicilia che per l'altro regno, fece ristaurare le antiche fortezze, alzar nuove batterie di costa, meglio guardare i porti , presidiare l'isola di ventimila soldati e quaranta migliaja di milizie civili, concertare i segnali a prender l'armi, e i luoghi dove accampare. E a maggiori cose provvedendo, strinse nuove alleanze, ma secrete, con l'Austria, la Russia, la Inghilterra, la Porta. Delle quattro confederazioni uno il motivo, la vendetta; uno il pretesto, ristabilire In quiete di Europa. Per l'alleanza con l'Austria, durevole quanto la guerra, l'imperatore terrebbe stanziati nel Tirolo e nelle sue provincie italiane sessantamila soldati; il re, nelle sue frontiere, trentamila e l'uno e l'altro accrescerebbe il numero quanto il bisogno; quattro fregate napoletane correrebbero l'Adriatico in servizio delle due parti. Il ministro Thagut per l'Austria, il duca di Campochiaro per Napoli, fermarono il trattato, a Vienna, il 49 di maggio del 1798.

L'imperatore di Russia Paolo I fu magnanimo, concedendo senza prezzo o mercede una flota in difica sel della Scilia, e battaglioni di soldati, duceroto Cosachi, le corrispondenti artiglerie di campagna, per combattere in Italia stato il generale supremo del re di Napoli. Allenaza per otto anni, fermata in Pietroburgo il 20 di novembre dal marchese di Serracapriola per le nostra parti, e da Berboordio, Kostochoby e Rostopolin per la Russia. L'impo-



ratore anava Serracupriola, ch' era degno per prudenza e virtò. La lega con trèla inghilterra, negositasi il t-4 del dicembre in Londra tra il marchese del Gallo e'l cavaliere Hamilton, stabiliva che la Gran Brettagna terrebbe nel Mediterranco tanto navilo che soperchasse al navilio nemico; e Apolli vi unirebbe quattro vascelli, quattro fregate, quattro legni minori; e darebbe al bloggo dell' armatia inglese del Mediterranco tremia marinari di ciurma. E infine con la Porta ottomana r peteronio in quel gorni medesimi le protesta. In marchia del habrato ello imperatoro promottendo a richiesta dei re dieci midicisi di Albance allo imperatoro promottendo a richiesta dei re dieci

XXIX. Lo cure di guerra grandi e sollecite non distoglievano dalle tristizio de processi, ed anzi, per nenico più vicino e felice imperversarroni sospetti; le autorità di polizia vedevano in ogni glovine un congiurato; in ogni moda o foggai di vestimento na sego di congiura; a coda dei capelti lagitate, i capelli non incipirati, i, peli cresciuti sul viso, i calzoni aliungati sino al pided, i cappelli a tre punte e jesgait, certi nastri, o colori, o pendagli, erano colpe aspramente punite, apportano l'appionia e martori come in cause di messi. Quindi stavano le carrorri piene di miseri, le famiglie di lutto, il messi. Quindi stavano le carrorri piene di miseri, le famiglie di lutto, il la pene. Alcuni priginieri erano stati utilit, altri non mai, nessuno difrao; come la tirandici suas con sil innocenti.

Benchè nuova legge stabilisse che la infamia per I delitti o le pene di maestà non si spandesse nel casato, ma rimanesse intera sul colpevole, e benchè fosse vietato, tanto più nella reggia, difendere o raccomandare i creduti rei, pure due donne, madri di due prigioni, la duchessa di Cassano e la principessa Colonna, questa grave d'anni, quella uscita di giovinezza. entrambe specchi di antica costumatezza, vinte dal dolore, andarono in vesti nere alla regina; e or l'una or l'altra confusamente parlando e piangendo insieme , la pregarono in questi sensi : « Vostra maestà , che è madre , può · considerare il dolor nostro, che madri siamo di miseri figlinoli. Eglino da « quattro anni penano in carcere , e quasi ignoriamo se vivono. Le nostre case stanno in lutto : genitori , sorelle , parentado , non troviamo quiete c « dalla prima orrida notte non spunta riso da' nostri labbri. Senta pietà di noi, « ci renda i figli e la pace ; e Dio la rimuneri di queste grazie con la felicità « della sua prole . » Ma se fossero rei ? la regina riprese . Ed elle , per dolore affrettando il discorso, ad una voce replicarono: « Sono innocenti; io attesta il silenzio degl'inquisitori, la tenera età de'nostri figli, e gli onesti costumi , la religione verso Iddio , l'obbedienza che ci portavano , e nessupa · macchia, nessun fallo, nemmeno que' leggieri che si perdonano all'inesperta « gioventà ». Nè altro dissero, instupidite e accomiatate. Più de' discorsi l'aspetto dolentissimo e la egregia fama delle donne commossero la regina ; non così da far grazia alla reità degli accusati , ma perchè sospettò della innocenza. Ella, inflessibile a' rei, non bramava travagliare i giusti: diversa da' ministri suol, che dall' universale martirio traevano grandezza e potere . Quei principi, credendo ad inique genti, furono spietati non Inglusti: sino ad altra età, che, non più ingannati, ma volontari, cruciarono i soggetti, innocenti o rei , per amore di parti e insazietà d' Impero .

Ma in quell'anno 1798, men guasto il senno e l'animo di loro, il re, dopo il riferito discorso delle due donne, ecrisse lettere alla Giunta di Stato, che imponevano di spedire il processo degli accusati di maestà, i quali da quattro anni languvvano nelle prigioni, stando in sospeso la giustizia, con grave danno 4798 dell'esempio, e forse travagliando immeritamente gran numero di sudditi infelici. Per quello stile di pietà, nuovo, inatteso, intimorendo la Giunta (chè tutti tremano della tirannide; chi la esercita, chi la sopporta), i due primari inquisitori, Castelcicala e Vanni, conaultarono. Nulla i processi provavano; ed eglino, temendo l'ira de' principi, le grida popolari, la vendetta degli accusati, macchinarono partiti estremi e disperati; cosicchè a tutti, raccolti nel seguente giorno in magistrato, letto il messaggio del re, vista la necessità di spedire i referti . Vanni . disse : « I processi . che sono « tanti, almeno quanti gli accusati, voi vedrete compiuti nelle parti che agli « inquisitori spettavano: manca per la pienezza la pruova antica, la tortura, « che i sapienti legislatori prescrissero indispensabile ne' delitti di maeatà , ed anche allora che le altre pruove soperchiassero. Così per legge, ne'casi « presenti tanto più necessaria , perchè incontrammo rei pertinaci al mentire o al tacere; promessa di comune silenzio chiude le labbra di que'malvagi. « ma forza di giustizia e di tormenti snoderà la parola , da infame sacramento « rattenuta . Io , nella qualità che il mio re mi ha concessa , d'inquisitore e di « fiscale, dimando che i principali colpevoli, cavalicre Luigi dei Medici, duca « di Canzano , abate Tcodoro Monticelli , e Michele Sciaronne , sieno sotto-« posti allo sperimento della tortura, nel modo più acerbo prefiaso dalla legge, a con la formola torqueri acriter adhibitis quatuor funiculis. Dopo del quale « atto, compiuta la procedura, io dimanderò in nome del mio re quali altri « esperimentati crederò necessari alla integrità delle pruove . Non vi arresti, e o giudici, debole ritegno di martoriare quei colpevoli che voi stessi a « maggior martoro e più giusto condannerete, quando tra poco si tratterà non « del processo ma del giudizio. » Ciò detto , levossi dalla seggia , e girando intorno il viso imperterrito, di pallore naturale ricoperto, con aguardi terribili come di fiera , soggiunse : « Son due mesi che io veglio , non di fatica su i « processi, ma di affanno per i pericoli corsi dal mio re; e voi, giudici. « vorrete sentir pietà d'uomini perfidi che le più sante cose rovineranuo, se « gli ajuta fortuna, o non gli opprime giustizia? E perciò, ripetendo la « istanza per la tortura de' rei maggiori, io vi esorto alla giustizia, alla fede e verso il re, alla intrepidezza, ch' è la virtù più bella di giudici chiamati a a salvare un regno. »

Il magistrato Mazzocchi, presidente della Giunta, rispose al Vanni: « Pompeggia su i vostri labbri la frase di « mio re, nella quale nascondete, « sotto specie di zelo , soperchianza e superbia; dite d'ora innanzi , e « meglio direte, nostro re. » Poi, volto a'giudici, e chiesto il voto au la istanza del Vanni, tutti la ributtarono come apictata ed inutile; però che l'inquisitore avea tante volte accertato evidenti le pruove, chiari i miafatti e i colpevoli. Solo fra tutti alzò minaccioso la voce il principe di Castelcicala, che, soatenendo gli argomenti dell'inquisitore, ed aggiungendo i suoi, diceva giusta e necessaria la dimandata tortura ; chiamava quella riluttanza de'giudici debolezza o colpa; ne agitava la coscienza e la timidezza, con dire che il re ne prenderebbe vendetta. Tutte le insidie adoprò, che forse egli medesimo ha obliate: ma oegi la storia le palesa perchè vadano di età in età, con le debite infamie, agli avvenire. Bramava il Castelcicala la tortura del Medici, sperando che vi moriase di vergogna e di dolore; o che, scampato, restasse inabile agli offizii, infameto se non d'altro dalla infamia della pena. Ma rimasto fermo il voto de' più, la Giunta rispose al regale messaggio, essere compiuti i processi, per quanto volevano le leggi

ed avea suggerito l'ingegno e l'arto degl'inquisitori ; mancar null'altro che 1708 il giudizio ; ma essere la Giunta nominata solamente ad inquisire .

Il re compose altra Giunta, della quale il medesimo Vangi, fiscale, I processi che questi diceva forniti e portava in giudizio, risguardavano ventotto accusati; tra i quali udivansi nomi chiari per nobiltà, de' Medici, Canzano, di Gennaro, Colonna, Cassano; ed altri chiarissimi per dottrina, Mario Pagano, Ignazio Ciaja, Domenico Bisceglie, Teodoro Monticelli. Il fiscale, riferendo le denunzie, le colpe, le pruove, amplificandole a danno e tacendo le scuse, dimandava per cinque la morte, preceduta dal tormenti della tortura, spietati come sopra cadaveri, sia per incremento di supplicio, sia per tirarne altri nomi di complici e di fautori. Al Medici e ad altri tre (quei medesimi accennati dalla Giunta d'inquisizione) la sola tortura, per gli argomenti già riferiti, ed ora con maggior impeto ripetuti. E per i rimanenti dicianove, continuazione di carcere e di procedura, sperando migliori pruove dalle confessioni per tortura, e dal tempo. Parlarono a difesa gli avvocati : e benchè magistrati scelti dal re a quell' uffizio , amanti e devoti alla monarchia, rotti nel discorso e tempestati dal Vanni, sostennero animosamente lo parti degli accusati . Giusti furono i giudizi , che ne decretarono la innocenza e la libertà. Usciti dal penoso caroere quei ventotto ed altri parecchi, la dimostrata ingiustizia della prigionia, la morte in essa di alcuni miseri, e'l racconto de' patiti strazii, generarono lamonto universale; tanto che il governo, per iscolparsene, uni il suo sdegno allo sdegno comune, ed indicando il Vanni fabbro di falsità, lo depose di carica, lo cacciò di città, l'oppresse di tutti i segni della disgrazia; il principe di Castelcicala, suo compagno alle colpe, se ne mondò gravandono il suo amico infelice; il generale Acton simulò di allontanarsi da' carichi dello Stato; altri uomini, altre forme si viddero nel ministero. ma le cose pubbliche non mutarono. Sgomberate le carceri di alcuni prigioni, ripopolavansi di molti; gli stessi uomini malvagi rimasero potenti; le spie, la polizia, i delatori non caddero ne scemarono; Castelcicala fu ministro per la giustizia; ed al Vanni passavano in secreto ricchi stipendii e consolatrici promesse.

XXX. In mezzo alle riferite male venture della città si udi arrivato in Egitto il navilio di Francia, e sbarcati con Buonaparte guarantamila soldati, che prendevano il cammino di Alessandria. Palesato il disegno di quella impresa, il napoletano governo si rinfrancò per vedere allontanato il pericolo dalla Sicilia; ed accolse, e spandeva le voci trovate dalla malignità, che dicevano scaltrezza del Direttorio cacciare dalla repubblica uomo ambizioso e potentissimo, e mandarlo in paese dove perderebbe vita o riputazione per nemico infinito, e clima pestifero ed invincibile. Pochi di appresso giunse nuova della battaglia navale di Aboukir; per la quale l'ammiraglio inglese Nelson, arditamente manovrando, aveva prese o bruciate le navi di Francia ancorate dopo il disbarco dell'esercito in quella rada, stoltamente sicure dagli assalti: talune da guerra fuggirono in Malta, ed altre poche da trasporto nelle rade siciliane di Trapani e Girgenti, dove gli abitanti; non fedeli alla pace, spietati alla sventura di quelle genti, e sordi alla carità di rifugio, ricevettero i francesi ostilmento, negando asilo, predando i miseri avanzi della disfatta, uccidendo alcuni marinai, fugando i resti; mentre in Napoli si bandiva liotamente il commentario della battaglia. Poco di poi videsi far vela verso noi armata inglese, la stessa di Aboukir, accresciuta de' legni predati che navigavano senza bandiera , dietro a' superbi

COLLETTA 19

1798 e vincitori. Subito il re, la regina, il ministro d'Inghilterra e sua moglie, sopra navi ornate a festa, andarono incontro per molto cammino al fortunato Nelson; e, passati nel suo vascello, l'onorarono in varii modi; il re, facendogli dono di spada ricchissima e di lodi sì allegre, che non più se la vittoria fosse stata della propria armata in salvezza del regno : la regina . presentandogli altre ricchezze, tra le quali un gioiello col motto: « All'eroe di Aboukir; » l'ambasciatore Hamilton, ringraziandolo da parte dell' Inghilterra; e la bellissima Lady, mostrandosi per lui presa di amore. Tutti vennero in Napoli alla reggia, tra pazza gioia, che si propagò nella città; e la sera, come usa nelle felicità pubbliche o della casa, fu illuminato il gran teatro; dove al giungere dei sovrani e di Nelson si alzarono dal popolo infinite voci di evviva, confondendo insieme i nomi e le gesta. La regina. le dame della corte, le donne nobili, portavano fascia o cinto gemmato, con lo scritto: « viva Nelson ». Intanto le navi trionfanti e le vinte ancorarono , contro I trattati , nel porto : ed allora l'ambasciatore di Francia , Garat, presente a' fatti, e schernito documento di pace tra i due governi, facendo oneste lamentanze ai ministri di Napoli , senti rispondere che i legni inglesi erano stati accolti per la minaccia dell'ammiraglio di bombardare I quando fosse negato l'ancoraggio ) la città ; non dando, per la concitata pubblica gioia, nè scusa, nè risposta.

## CAPO TERZO

Guerra aventurata contro la repubblica francese . Moti nel regno. Fuga del re . Vittoria e trionfo dell' esercito di Francia .

XXXI. Il governo di Napoli scopertamento operava perchè nuova conferazione contro la Francia erasi streta in Europa, ed egli teneva prefissa e pronta la guerra. I sovrani d'Inghilerra, d'Austria, di Russia, delle Scille, vedendo scensate in Italia le squadre francesi chiamate all' secretio del Reno o trasportate in Egitto, e sapendo lontano l'uomo invitto, formarono nuovi eserciti a più vasti disegni. Muovorà il tedesco il nombardia sessantamila combattenti, e dietro il Russo; Napoli quarantamila; navilo niglese correra i mar dell'Italia; la Gran-Brettagna fornirà gli allesti di denaro, armi e vestimenti. Si aspettava per le mosse che il più crudo verno fosse nossato.

Napoli nel settembre del 98 avera fatta nuova leva di quarantamila coscittiti, con modi tanto sollectiti che, non per volter di sorte o di legge si toglievano i cittadini alle comunità, i figli alle famiglie, ma per arbitrio dei ministri e per necessità di tempo; periocochè sonza preparamenti o scrutinio, in un sol gierno, due di quel, mese, ogni comunità dovea fornire otto uomini per mille anine; cidala quale fretta derivarono infinite fraudi del errori, infinite sontentezze o lamenti. Ogni coscritto, ricordando le patie roro, infinite sontentezze o lamenti. Ogni coscritto, ricordando le patie viera, nessun sacramento, nessun fatto giusto l'obbligasse alla milizia, solo visava per timor della pena. I nuovi coscritti, uniti agli nitichi soldati, empievano l'esercito di estimatacinquemila combattenti, soperchii per le fermate allenzae, con anco bastevoli è concetti. Es a tante squarde mancando

il conduttiero, venne d'Austria il general Mack, noto per le guerre di Ger- ven mania, dalle quali, heeche perdente, usal corciditate di sapienza nell'arte e di valore nelle battaglie. Ocorato dal re, da' cortiginal e dall' esercito, rassegnò la schiere spicololatamente, enza percorrere la froniziera però ch' el minva, con alle difese, alle conquiste: conferì, per le idne principall della guerra, col generale Parisi, per la fanteria col generale de Gamba, per la cavalleria co' principi di Sassonia e di Philipstadt, per l' artiglieria col general Posseza: 1 pobbi anoi deltri passavandi ablabro in labbro, ammirati como responsi d'oracolo. Accertò avere il re esercito pronto ad ogni guerra; e fo credato.

La regina, irrequieta, volca prorompere negli Stati romani; agevolata dagl' Ingleai che, tenaci alla guerra, temevano il congresso già convocato a Rastadt per la pace. Stava perciò in Napoli, ain dal settembre, il barone di Awerveck, confidente di Pitt, viaggiatore oscuro, ma potentissimo, amico a Reppin, ministro di Prussia, a Metternich, di Austria, motore tra i primi delle discordie nelle conferenze di Rastadt, consigliere all'orecchio de' nostri principi. Il re, nei quale intiopidiva l'amore di quiete, da che l'ira e i timori lo avevano alquanto allontanato dal grossolano vivere nei piaceri, chiamo consiglio per decidere gnerra o pace; e, se guerra, il tempo e il modo. Divise le aentenze, furono per la pace il marchese del Gallo, il ministro de Marco, i generali Pignatelli, Colli, Pariai; ma prevalendo l'autorità della regina, di Acton, di Mack, di Castelcleaia, fu deciso far guerra e aubita, retta dal general Mack, dissimulata aino alle mosse. Allora si spartì l'esercito in tre campi: attendarono in Sangermano ventiduemila soldati, negli Abruzzi aedicimila, nella bianura di Sessa ottomila; stavano altre sei migliaja nelle stanze di Gaeta, e navi da trasporto pronte a salpare per Livorno. Comandava il primo campo il general Mack, il secondo il general Micheroux. il terzo il general Damas : dirigeva la spedizione preparata in Gaeta il general Naselli. Cinquantaduemila combattenti aspettavano il cenno a prorompere negli Stati romani; ma era il capo atranlero e nuovo, erano I generali stranieri ancor essi o inabili alla guerra, gli ufficiali inesperti, i soldati, se allora coscrittl, scontenti, ae antichi, peggiori, perchè usati alle male discipline di milizia sfaccendata o ribalda : gli usi di guerra pessuni , l' ordinarsi pegli alloggiamenti, preparare il cibo, ripararsi dalle inclemenze delle stagioni. provvedere al maggior riposo, e, ln somma, tutte le arti del miglior vivere, necessarie al soategno delle forze, non praticate nè conosciute nei campi, L'amministrazione mal regolata ingrandiva i disordini , le diatribuzioni incerte, il giungere dei viveri non misurato co' bisogni, sì che spesso vedevi l'abbondanza dove mancava chi la consumasse, e presso a lei la penuria. Nello esercito serpeva potentissimo veleno e secreto: diffidanza scambievole de' minori e de' capi. Le milizie atanziate in Ahruzzo furono apartite in tre campi : sul Tronto , all' Aquila , a Tagliacozzo . Nel campo di Sangermano erano continui gli esercizi d'armi; e, benchè in autunno piovosissimo sopra terreno fangoso e molle, ai fingevano gli assalti e le difese come in guerra. Stavano in quel campo il re, preparato a marciare con l'esercito, la regina, che, sopra quadriga con abito di amazzone, correva le file dei soldati, gli ambasciatori de' re amici, altri forestieri famosi o baroni del regno, e Lady Hamilton, che, sotto specie di corteggiar la regina, faceva nel campo mostra magnifica di aua bellezza, e pompeggiava la gloria di aver vinto il vincitore di Aboukir, il quale nei carro istesso mostravasi di lel e vago e servo.

3788 Nº a stava oziosi negli alloggiamenti di Sessa e di Gaeta. Ma l' opera, continua ed accelerata, non poteva asulla brevità del tempo; nomini coscritti nel settembre, venuti per forza nell'ottobre, muovevano alla guerra nel prini del novembre; sì che le braccia, incalitic al ruvidi esercizi della marra, non rispondevano alle destrezze dell'armi.

I Francesi, dalla opposta parte, quando viddere gli apparecchi del re di Appoli, disposero la guerra, così che la frontiere fosse inted difessiva, centro in Terni, l'estrema diritta in Terracina, l'estrema sinistra in Fermo; l'ala manca asssi forte da resistere, l'ala diritta solamente osservatrice, pronta meno a combattere che a ritirarsi; principale scopo il raccogliersi, e mantenere sicure le strade che menano in Lombardia. I nuovi consigli dagli eventi.

XXXII. Così, certa e non intimata la guerra, l'ambasciatore di Francia dimando ragione delle vedute cose al governo di Napoli, che, ancora fingendo, rispose: tenere guardata la frontiera napoletana; perchè quella di Roma era ingombra di soldati francesi; stare ne' campi le nuovo milizie per istruirsi; egli bramar sempre pace con la Repubblica. Ma giorni appresso, il 22 novembre, comparve manifesto del re, cho, rammentando gli sconvolgimenti della Francia, i mutamenti politici della Italia, la vicinanza al suo regno de'nemici della monarchia e del riposo, l'occupazione di Malta, feudo de' re di Sicilia, la fuga del pontofice, i pericoli della religiono: per tante ragioni e tanto gravi, egli guiderebbe un esercito negli Stati romani, a fine di rendere il legittimo sovrano a quel popolo, il capo alla Santa Sede cristiana, e la quiete alle genti del proprio regno. Che, non intimando guerra a nessun potentato, egli esortava le milizie straniere di non contrastare alle schiere napoletane, le quali tanto oltre avanzerebbero quanto solamente richiedesse lo scopo di pacificare quella parte d'Italia. Che i popoli di Roma fossero presti a' suoi cenni ed amici : sicuri nella sua clemenza , egli promettendo di accogliere con naterno affetto i traviati che tornassero volontarii all' impero della giustizia e delle leggi .

Così il manifesto. Lettero socrete de' ministri del re, concitavano gli altri gabinetti d'Italia o i personaggi più arrischiati alle nemicizie ed alla guerra. Delle quali lettere una del principe Belmonte Pignatelli scritta al cavaliere Priocca, ministro del re di Piemonte, intercetta e pubblicata, dicevaltra le cose notabili : « Noi sappiamo che nel consiglio del re, vostro padrone, « molti ministri circospetti, per non dire timidi, inorridiscono alle parole di « spergiuro e di uccisione; come il fresco trattato di alleanza tra la Francia « e la Sardegna fosse atto politico da rispettare. Non fu egli dettato dalla « forza oppressiva del vincitore? non fu egli accettato per piegare all' impero « della necessità? Trattati come questi sono ingiurie del prepotente all'opa presso, il quale, violandoli, se ne ristora alla prima occasione che il favor « di fortuna gli presenta. Como, in presenza del vostro re prigioniero nella « sua capitale , circondato da baionette nemiche , voi chiamerete spergiura-« mento non tener le promesse strappate dalla necessità, disapprovate dalla « coscienza? E chiamerete assassinio esterminare i vostri tiranni? Non avrà « dunque la debolezza degli oppressi alcuno ajuto legittimo dalla forza che « gli opprime? » E poco appresso. « I battaglioni francesi, assicurati e « spensierati nella pace, vanno sparsi per il Piemonte. Eccitate il patriotti-« smo del popolo sino all' entusiasmo ed al furore ; così che ogni piemontese « aspiri all'onore di atterrare a' suoi piedi un nemico della sua patria. Queste

- parziali uccisioni più gioveranno al Piemonte che fortunate battaglie? 1798
   nè mai la giusta posterità darà il brutto nome di tradimento a codesti atti
- e energici di un popolo, che va su i cadaveri degli oppressori al racquisto e della sua libertà.
- « I nostri bravi napoletani, sotto il prode general Mack, soneranno a primi la campana di morte contro i nemici de' troni e de' popoli; saranno e forse già mossi quando giungerà in vostre mani questo foglio. »

XXXIII. Tai sensi atroci esponeva quel foglio: e, già bandito il manifesto di guerra, le milizie napoletane, levando i campi, proruppero negli Stati di Roma, Il generale Micheroux con dieci mila soldati, valicato il Tronto, fugando dalla città di Ascoli piccolo presidio francese, avanzava per la strada Emilia sopra Fermo. Il colonnello Sanfilippo con quattromila combattenti, uscendo dal campo d'Aquila, occupava Rieti, progredendo a Terni. Il colonnello Giustini con un reggimento di fanti ed alcuni cavalli scendeva da Tagliacozzo a Tivoli per correre la Sabina: Il general Mack, e seco il re. con ventiduemila soldati, mossi da Sangermano, marciavano per le difficili strade di Ceperano e Frosinone sopra Roma; dove il generale Damas, dal campo di Sessa per la via Pontina, conduceva ottomila combattenti. E nel giorno medesimo salpavano da Gaeta per Livorno molte navi cariche di seimila soldati, sotto l'impero del general Naselli. Le quali ordinanze dimostravano che l'esercito di Napoli non andava formato in linea, non aveva centro; che le schiere di Sanfilippo e Giustini non legavano, perchè deboli, l'ala diritta alla sinistra; che un corpo non assai grande, quello di Micheroux, assaltava la sinistra francese, la più forte delle tre parti di quello esercito; e che il maggior nerbo de' napoletani, trentamila uomini, procedeva contro l' ala diritta, di poca possa, intesa a ritirarsi. Erano dunque le speranze di Mack, superare le parti estreme della linea francese, avvilupparle, spingere gli uni corpi su li altri, confonderli nel mezzo ed espugnarli; mentre la legione del general Naselli, per le forze proprie e le insurgenti della Toscana, molesterebbe il fianco delle schiere francesi fuggitive verso Perugia. Scarsi concetti. La figura della frontiera, la linea prolungata o sottile dell'esercito francese, la sua base in Lombardia, il numero delle nostre forze, quasi triplo delle contrarie, invitavano a sfondare (come si dice in guerra) il centro, e assalendo per il fianco le due ale nemiche, impedire che si ajutassero; e tagliare, se volesse fortuna, le ritirate nella Lombardia. Perciò, nè casi nostri, andava diviso l'esercito in tre corpi: ventiseimila nomini all' Aquila per attaccar Rieti e Terni; dodicimila su la strada Emilia per combattere o impegnare l'ala sinistra francese; ottomila nelle Paludi pontine per incalzare le piccole partite della diritta; mentre che la legione della Toscana, senza nemico a combattere, coi popoli dalle sue parti, avrebbe corso il paese insino a Perugia, per appressarsi a noi ed ajutarci nelle vicende varie della guerra. Solamente così l'inesperto e nuovo esercito di Napoli poteva superare per ingegno strategico e propria mole l'agguerrita e felice oste francese. Il resto della guerra dipendeva da' preparati tumulti nel Piemonte e della venuta in Italia dei Tedeschi.

Tali erano i consigli della ragione e dell'arte: ora narriamo i fatti. I corpi di Mack e di Damas, trentamila soldati, camminando sopra puralele, senza incontrare il nemico, sollecito a ritirarsi, giunsero, il ventinovo di novembre, a Roma; e il re, fatto ingresso pomposo, andò ad abitare il suo pollazzo Farneso. I francesì, lasciato piccolo presidio in Castel-Santangelo.

1798 și partirono, e con seco i ministri e gli amanti di repubblica; ma pur di questi alcuni, confidenti allo regali promesse di clemenza, o arrischiosi, o dal fato proscritti , restarono ; e nel giorno istesso furono imprigionati e morti; due fratelli, di nome Corona, napoletani, partigiani di libertà, rimasti con troppa fede al proprio re, furono per comando di lui presi ed uccisl. La plebe scatenata, sotto velo di fede a Dio ed al pontefice, spogliò case, trucidò cittadini , affogò nel Tevere molti Giudei , oporava disordini gravi e delitti. Vergogne del vincitore; che assai tardi nominò a Giunta di Sicurezza i due principi Borghesi e Gabrielli, e i marchesi Massini e Ricci: la plebe allora fu contenuta. Sparirono i segni della oppressa repubblica, innalzando la croce dov' era l'albero di libertà, e congiungendo in cima delle torri e de' pubblici edifizi le immagini e l'armi del pontefice con le insegne del re delle Sicilie. Il quale spedì messi a Napoli per annunziare la vittoria e ordinare nelle chiese sacre preghiere in rendimento di grazie, al pontefice, dicendo: « Vostra « Santità sappia per queste lettere che, ajutati dalle grazie divine e del « miracolosissimo san Gennaro, oggi con l' esercito siamo entrati trionfatori « nella santa città di Roma, già profanata dagli empii, ma che fuggono « spaventati all'apparire della croce e delle mie armi. Cosicchè Vostra « Santità può riassumere la suprema e paterna potestà, che io coprirò col mio « esercito . Lasci dunque la troppo modesta dimora della Certosa , e su le « ale de' Cherubini, come già la nostra Vergine di Loreto, venga e discenda « al Vaticano per purificarlo con la santa sua presenza. Tutto è preparato « a riceverla : Vostra Santità potrà celebrare i divini offizii nol giorno natale « del Salvatore ». Un terzo foglio era scritto a nome del re dal suo ministro principe Belmonte Pignatelli a' ministri del re di Sardegna, per dire tra le molte cose: « I napoletani, guidati dal general Mack, banno sonato i primi « l' ora di morte ai Francesi; e dalle cime del Campidoglio avvisano l' Eu-« ropa che la veglia de' re è ormai giunta . Sfortunati piemontesi , scuotete « le vostre catone : spezzatele , opprimete gli oppressori vostri ; rispondete « all'invito del re di Napoli ». Le quali jattanze bo qui riferito per dipingere del re e de'suoi ministri lo sdegno cieco e la vanagloria, femminili passioni sempre schernite dalla fortuna .

XXXIV. Correvano cotesti fogli mentre successi contrarii accadevano in Abruzzo. Avvegnachè il general Micheroux, scemato alquanto di forze per diserzioni ed infermità, giunto ne' dintorni di Fermo con novemila soldati, vi trovò schierate a battaglia in preparate posizioni le squadre francesi rette da' generali Mounier, Rusca e Casabianca; e venute le parti a combattimento non fu la pruova nè dubbia ne lenta, perchè i napoletani, agguagliati di numero, superati d'arto, mal diretti, sconfidati, si diedero alla fuga, lasciando sul campo alcuni morti, molti prigioni, artiglierie e bandiere. I resti della colonna si riparavano tra i monti dell' Abruzzo, e pochi francesi li contenevano con la paura, giacchè i molti andavano a rinforzare il centro e l'ala diritta della linea. Nel qual centro, il colonnello Sanfilippo, presa Rieti senza contrasto, avanzava per le strette di Terni, guardate dal generale Lemoine con poca gente; ma sopraggiungendo ad ajuto il generale Dupresse con mezza brigata di duemila cinquecento soldati, pareggiarono le forze delle due parti, e le sorti del Sanfilippo furono, come quelle del Micheroux, infelici. Il colonnello Giustini, impedito a Vicovaro dal general Kellermann, volgendo verso la schiera di Sanfilippo, e udito il capo prigioniero, lei fuggitiva, Rieti in potere de'francesi, andò celeremente lungo la sponda del Tevere; indi a Tivoli.

Così l'esercito francese, combattendo sino allora in egual numero co' napoletani, vincitore, come era debito, a forze uguali, assicurata l'ala sinistra, raccolse la diritta (nè già per vie curve come temeva, ma per diritto cammino) in Cività Castellana e ne' vicini monti, forti per luogo e munimenti; erano settemila francesi, duemila partigiani, valorosi quanto voleva necessità di vincere o morire; gli uni e gli altri comandati dal generale Macdonald, già chiaro nelle guerre di Alemagna e di Italia. Dietro ad esso, ma in distanza ed avendo tra mezzo i difficili monti Appenini, volteggiava il generale supremo Championnet : il quale , lasciati contro agli Abruzzi il generale Duhesme e seimila soldati , avanzava con altri ottomila in soccorso di Macdonald. Piccolo squadrone nella città di Perugia stava in vedetta della legione sbarcata in Livorno, e dei tempti movimenti civili. Ma pè quelle milizie napoletane, nè gl'incitamenti degli inglesi, nè lo sdegno de' popoli poterono in Toscana contro i francesi. 11 28 di settembre le armate di Napoli e d'Inghilterra, auperbe di molti legni, arrivate a Livorno, chiesero sbarcare soldati e cannoni. Il governo toscano, allora in pace colla Francia, pati prepotenza o la finse; e manifeatando che, non in dispregio della fermata neutralità, ma per condizione dei meno forti egli tollerava il disbarco de' soldati, dichlarò voler mantenere la pienezza dell'imperio ne'suoi Statl, e commettere le sue ragioni alla giustizia ed a Dio. Con altro editto, accresciute le milizie soldate, create le urbane, provvisto alla quiete dei aoggetti, attese il fine della guerra di Roma. Il generale Naselli non mosse, aspettando, come gli era prescritto, gli ordinicdel Mack; il quale inabile alle vaste combinazioni strategiche, e poi smarrito ne' precipizi delle aue fortune, obliò quella legione di ben seimila soldati, che neghittosa e spreglata restò in Livorno. Egli ed il re ai/godevano in Roma le non mai gustate delizie del trionfo : e , come a guerra finita , stettero cinque giorni senza procedere contro Macdonald: solamente invitando alla resa o minacciando il presidio di Castel Santangelo. È degno di memoria il cartello che il tenente-generale Boucard apedì al tenente-colonnello Walter, comandante del forte; però che tra l'altro diceva : « I soldati francesi , ammalati negli ospedali di Roma , a saran tenuti ad ostaggio; così che ogni cannonata del castello cagionerà la a morte di un di loro per rappresaglia, o consegnandolo all'ira giusta del popolo ». Del quale cartello una copia, segnata Mack, mandata al generale Championnet, e da questo bandita nell' esercito, rese la guerra spietata. Rifiutando il castello di arrendersi tirarono d'ambe le parti, a sdegno più che ad offese, inutili colpi; e il giorno 3 dol dicembre l'oste di Napoli mosse da Roma. Seimila soldati restarono a guardia del re ; e poichè la schiera del colonnello Giustini aveva raggiunto l'esercito, venticinquemila combattenti andarono

XXXV. In cinque corpi. Altre capitano che Mack, assennato se non da altro da fixti di quella stessa guerra, chimata di Toscana la legiono Naselli sopra Perugia, conduceva il maggior nerbo dell'esercito per la manca riva del Tevere, o accampato a Terni, combateva con forze tre volte doppie le peche genti di Macdonald prima che Chimpionnet scondessel gil Appension. Me l'ostitotto duce dei managurati napoletani avvib i ungo il Tevere non la companio del proposito de la companio del proposito del proposit

contro Cività Castellana .

1798 medesime schiere assaltò , l'un dietro l'altro , l'nostri campi . Tutti gli vinac o gli fugò, combattendoli partitamente con forze uguali o maggiori, e maggior arte, ed amica fortuna. Primo a cadere fu Otricoli, quindi Calvi, poi Monte-buono. Il general Mack aveva scemato il campo di Regnano delle maggiori forze, per unirle a quelle che risalivano lungo la diritta sponda del Tevere, e stabilirle a Cantalupo: idea (sola in quella guerra) degna di lode; ma nel cammino, avvisato della sventura de' suoi campi; diede comando di ritirata generale sopra Roma. Ciò al 43 dicembre. Negli otto precedenti giorni, sette combattimenti, tulti ad onore dell' esercito francese, avevano debellato i napoletani , che vi perdettero mila uomini morti , novecento feriti , diecimila prigionieri , trenta cannoni , nove bandiere , cavalli , moschetti, macchine innumerevoli. Eglino, solamente in Otricoli per poco d'ora fortunati, avevano sorpreso il presidio francese, duocento uomini, uccisa la più parte, imprigionato il resto; e per malvagità degli abitanti, o per caso, appreso il foco all' ospedale, morirono gl'infermi tra le fiamme, e ai alzò grido che il barbaro cartello del generale Bourcard non era cruda minaccia, ma proponimento. La qual menzogna, crednta da francesi accrebbe fierezza alle naturali offese delle armi. Cominciata nel giorno istesso la ritirata di Mack: i napoletani sempre perdenti, e sempre infelici, comandati da atranieri . vedendo tra le file molti Francesi , generali o colonnelli , ognun de' quali, a modo di emigrati, per iscampare da' pericoli della prigionia, sollecitava il cammino da parer fuga; creduli al male come sono gli eserciti, sospettaron di esser traditi; e chiamando giacobini i capi, e confondendo gli ordini, cadde o scemò l'obbedienza. Si aggiunse a' mali la scarsezza del viveri ; perciocchè all' ignoranza ed alle fraudi degli amministratori, delle quali cose ho parlato sin dal principio de' racconti , si unirono le perdite de' convogli , e i magazzini abbandonati, o a modo di rapina vuotati dalle milizie, già divenute licenziose e contumaci.

XXXVI. A quelle nuove i Romani, per amore alla repubblica o per prudenza verso il vincitore, si mostravano della parte francese; per lo che il re Ferdinando, il quale dal giorno 7 stava ad Albano, per natura codardo, impaurendo fuggì, al declinare del giorno 40, verso Napoli. Disso al duca d' Ascoli suo cavaliero, essere brama o sacramento de' giacobini uccidere i re: e che bella gloria sarebbe ad un soggetto esporre la propria vita in salvezza della vita del principe; esortandolo a mutar vesti e contegno, così ch'egli da re, il re da cavaliere facessero il viaggio. Il cortigiano, lieto, indossando il regio vestimento, aedè alla diritta della carrozza; mentre l'altro con riverento aspetto, avendo a maestra la paura gli rendeva omaggi da anddito. In questa vergognosa trasformazione il re giunse a Caserta nella sera dell' 11. Frattanto in Roma le schiere napoletane traversavano celeremente la città, inseguite dalle francesi tanto da presso, che nscivano d'una porta i vinti, entravano dall'altra i vincitori. Il generale Championnet erasi congiunto a Macdonald; e mentre in tanta possa venivano in Roma, ndirono che una legione di settemila napoletani , retta dal generale Damas , scordata da Mack o per celere fnggire abbandonata, raddoppiava il passo per giungere prima dei francesi; ma oosi non giunse. Damas per araldo chiese passaggio, che prenderebbe, non concesso, con la forza; ed avuta risposta che, abbassate le armi, si dosse prigioniero, dimandò trattare; i legati convennero. Bramavano indugio i francesi per aspettare altri soldati nella città, essendo allora e pochi e atanchi; bramava indugio Il general Damas,

già risoluto a voltar cammino, per disporre a ritirata difficile innanzi a ne- 17% mico doppio di forze e felice : le ore passavano come per accordi, mentre gli eserciti si preparavano alla guerra . E, giunta l'opportunità, il Damas , con buon senno ed ardito, prese il cammino di Orbitello, fortezza lontana e in quel tempo del re di Napoli. Schiere francesi lo inseguirono, ingorde della preda che, tenuta certa, fuggiva; e colto il retroguardo alla Storta, combatterono; ma venuta la notte, e rimasti d'ambe le parti morti e feriti , Damas continuò il cammino, i francesi riposarono. Al di vegnente aitri francesi, mossi da Borghetto sotto il generale Kellermann, sperarono precedere i napoletani, e li raggiunsero a Toscanella, dove, combattendo, molti degli uni e degli altri-morirono, ed ebbe il general Damas la gota forata da mitraglia, ma pure la legione procedendo giunse, com' era prefisso, ad Orbitello, e trovò la fortezza senza munimenti o vettovaglio, sì che l'accordo di uscirne liberi in Regno non fu per la possanza di que' muri , ma frutto del dimostrato valore de' soldati e del duce. I quali andarono laudati di que' fatti; ma poche virtù fra molte sventure si cancellano presto dalla memoria degli nomini. Ne' medesimi giorni la legione del general Naselli sciolse sopra legni inglesi da Livorno ; e così svaniti mezzi e segni ad offendere , le cure di Mack volsero alle difese ,

Egli senti l'errore di essere uscito a modo barbaro, senza base di operazioni, certo e pieno della conquista, trasandando il restauro delle fortezze, le opere militari nello interno, tutte le arti che lo ingegno o almeno le pratiche suggeriscono. Ne tra le avversità sperimentate in Romagna egli fissò la mente alla difesa del Regno; ma, spensierato tra que precipizi, vidde giugnere il bisogno di custodire il paese quando stavano le fortezze non preparate , la frontiera nuda , i luoghi forti malamente muniti e guardati . Attese a radunare le genti fuggitive ; e veramente , con le legioni tornate intere di Damas e Naselli-, con altre squadre non comparse alla guerra , e con i molti resti dell'esercito infelice, poteva comporre oste novella, più assal numerosa di quella che a nostro danno apprestava il general Championnet. Il quale in Roma, poi che ebbe ristabilito il governo repubblicano, castigati alcuni tradimenti, rialzati con religiosa cerimonia i rovesciati sepolcri di Duphot e di Basville, e dato lode alle gesta, breve riposo alle fatiche delle sue squadre, ordinò l'esercito e gli assalti contro il reame di Napoli. Imperava a venticinquemila combattenti, in due corpi; uno di otto mila che il generale Duhesme guidava negli Abruzzi , l'altro di diciassette migliaia , comandato da Rey e Macdonald , per la bassa frontiera del Garigliano e del Liri : egli medesimo . Championnet . andava con la legione Macdonald . Gli abbondavano artiglierie, macchine, vittovaglie, ragioni, coscienza, solamente scarseggiava il numero, se il valore proprio e la fortuna, lo scoramento e le infelici pruove dei contrari non avessero agguagliato le differenze. Ogni cosa prefissa, cominciò la Impresa, rischievole per le rivoluzioni del Piemonte, le conferenze sciolte in Bastadt , gli armamenti dell' Austria , le poche schiere della Repubblica in Lombardia; ma il destino corresse i falli della prudenza.

XXXVII. II di 20 del dicembre tutta l'oste francese levossi verso Napoli. Il generale Dubesme negli Abruzzi andò minaccioso al forte Civitella del Tronto, il quale, in cima di un monte inaccessibile da due fatti, fortificato in due altri, avendo bastevole presidio, dieci grossi cannoni, municioni da guerra, e per la vicina città, vittovaglie abbondanti, poteva reggere a lungo

COLLETTA

1798 assedio, se pure il nemico avesse avuto artiglierie e mezzi per tanta impresa; ma sole armi de' francesi erano le minacce ed il grido, giacche per quei terreni dirupati, senza strade da ruote e quasi senza sentieri, non potevano trasportare a quell'altezza pezzi di hronzo pesantissimi. Ben lo sapeva il comandante del forte; ma timido, e in mezzo a tanti esempi di codardia impunita, dopo diciotto ore d'investimento chiesto accordi al nemico, ai arrese con l'intero presidio prigioniero di guerra. Aveva nome Giovanni Lacombe, spagnolo, tenente colonnello agli stipendi del re di Napoli. Avuta Civitella, il generale Duhesme avanzò negli Ahruzzi; e, respinte o fugate varie partite di genti d'armi, giunse al fiume Pescara, prima difeso, poi desertato da' difensori, e subito valicato dai francesi. Duhesme, facendo mostra di soldati e di artigliere, sebben di campo, intimò resa alla fortezza dello stesso nome Pescara; e il comandante di lei, per argomento d'intrepidezza, mostrate all' araldo le fortificazioni, le armi, il presidio, la pienezza de' magazzini, gli disse : « Fortezza così munita e provveduta non si arrende » . Il nemico, a quelle ambasciate, raddoppiò le apparenze di guerra; ed alle apparenze, il comandante, deposto il bello ardire, alzò handiera di pace, e donò al vincitore la fortezza integra e salda, sessanta grossi cannoni di bronzo, dicci di ferro, quattro mortari, altre armi, polvere, vestimenti, vittovaglie, e mille novecento soldati prigionieri. Era comandante il Colonnello Pricard straniero ancor egli , accetto e fortunato , come voleva nostra misera condizione, e il dispregio per noi de'nostri principi.

Mentre Dubesme operava le dette cose, il generale Monnier correva malagevole sentiero che mena, traversando i monti di Teramo, a Civita di Penna; e il generale Rusca, sentiero peggiore per andare ad Aquila e Torre di Passeri; non temevano pericoli da nemico fuggitivo; ma il generale Lemoine, giunto a Popoli, trovò in ordinanza forte schiera di napoletani, e, venuti a combattimento, morto il generale francese Point, stava incerta la vittoria, quando il nostro malo destino fece sorger voce di tradimento nelle file napoletane, che, nel miglior punto della battaglia, lasciarono il campo e per Isernia e Bojano rifuggirono confusamente a Benevento. Così procedevano le cose negli Abruzzi, mentre l'ala diritta de' francesi, sotto il generale Rey, per le Paludi Pontine, e il general Macdonald, per Frosinone e Ceperano, venivano senza contrasto nel Regno. Il re di Napoli, perduta speranza che i francesi, occupati nel Piemonte, minacciati nella Lombardia, pochi di numero, non si avventurassero a lontana spedizione, sentite le perdite degli Abruzzi , impose ai popoli guerra nazionale sterminatrice. Avevă il bando data di Roma, l' 8 del dicembre, benchè più tardi fosse scritto in Caserta, e diceva ; « Nell' atto che io sto nella capitale del mondo cristiano a riatabilire « la santa Chiesa , i franceai , presso i quali tutto ho fatto per vivere in pace , a minacciano di penetrare negli Abruzzi. Correrò con poderoso esercito ad « esterminarli: ma frattanto ai armino i popoli, soccorrano la religione, a difendano il re e padre, che cimenta la vita, pronto a sacrificarla per « conservare a' suoi sudditi gli altari, la roba, l'onore delle donne, il viver « libero, Rammentino l'antico valore, Chiunque fuggisse dalle bandiere o dagli « attruppementi a masse, andrebbe punito come ribelle a noi, nemico alla · Chiesa ed allo Stato . »

Fu quello editto quanto voce di Dio: i popoli si armano, i preti, i frati, più potenti delle città e do' villaggi li menano alla guerra; e dove manca superiorità di condizione, il più ardito è capo. I soldati fuggitivi, a quelle

viste fatti vergognosi, unisconsi a' volontari; le partite, piccole in sul na- 17 98 acere, tosto ingrandiscono, e in pochi di sono masse e moltitudini. Le quali. concitate da acambievoli discorsi e dalla speranza di bottino, comiociaco le imprese : non hanoo regole se non combattere , non hanno scopo fuorche distruggere; secondano il capo, non gli obbediscono; seguono gli esempi, non i comandi. Le prime opere furono atroci per uccisioni di soldati francesi rimasti soli perche infermi o stanchi, e per tradimenti nelle vie o nelle case; calpestando le ragioni di gnerra, di umanità e «li ospizio. Poco appresso, inanimiti da primi successi, pigliarono la città di Teramo; qu'ndi il ponte fortificato sul Trooto, e, alogati i battelli che lo componevano, impedirono il passaggio ad altre schere; mentre in Terra di Lavoro torme volootarie adunate a Sessa, correodo il Garigliago, bruciato il ponte di legno. s' impadrooirono di quasi tutte le artiglierie di riserva dell' esercito francese. poste a parco su la sponda; e poi, trasportando il facile, distruggendo il resto, uccidendo le guardie, desertavano quel paese. Le tre colonne dell' ala sinistra non più comunicavano tra loro nè con l' ala diritta ; impedite dai napoletani, che in vedetta delle strade uccidevamo i messi e le p.ccole mani di soldati.

Stupivano i francesi, stupivamo nol atessi del mutato animo; senza esercito, senza re, senza Mack, uscivano i combattenti come dalla terra; e le schiere francesi, invitte da numerose legioni di aoldati, oggi menomavano d' nomini e d'ardimento contro nemici quasi non visti. E poiche lo atupore de presenti diviene incredulità negli avveniro, quando ignorino le cagioni de' mirabili avvenimenti, egli è debito della atoria investigaro come i napoletani, poco innaozi codardi e fuggitivi, ricomparissero negli stessi campi, contro lo stesso nemico, valorosi ed arditi. Il valore negl' individui è proprio, perchè ciascuno ne può avere in aè le cagioni; forza, destrezza, certa religione, certa fatalità, aentimonto di viocere o necessità di combattere: il valore nella società come negli eserciti, si parte d'altre origini; da fidanza ne' commilitoni e ne' capi . Il valore negli individui viene dunque da natura; negli eserciti, dalle leggi: può quello esser pronto; questo chiede tempo, istituzioni ed esempi; e perciò non ogni popolo è valoroso, ma ogni esercito può divenirlo. Dico sentenze note a' dotti degli uomini e delle umane società. Tali cose premesse, non farà maraviglia se i napoletaoi, robusti e sciolti di persona, abitatori , la più parte , de' monti , coperti di rozze lane, nutrendosi di poco grossolano cibo, amanti e gelosi delle donne, divoti alla Chiesa, fedeli (nel tempo del quale scrivo) al re, allettati da' premi e dalle prede, andassero vogliosi e fieri a quella guerra, per mantenere le patrie iostituzioni e gli altari, e, avendo libero Il ritorno, proprio il consiglio di combattere, proprio il guadagno, bastevole il valor proprio. Ma oella buona guerra poco innanzi combattuta, eglino, coscritti nuovi, scontenti della milizia, consapevoli della scontentezza de' compagni, conoscitori (benchè ultimi negli ordini militari) della ignavia de'capi, sospettosi della loro fede, mal guidati, mal' nntriti, miseri e perdenti, nessuna qualità di esercito avevano in pregio e praticavano. La quale assenza di militari virtù era il retaggio degli errori del governo, antichi e presenti; ma sebbene il popolo fosse innocente, n'ebbe egli la vergogna, che nemmeno forse cesserà per i veraci racconti della istoria; avendo le azioni qualche cosa di fatale nella lor vita, ed essendo fatalità, lo credo, ai napoletani la ingiustizia dei giudizi del mondo.

XXVIII. L'ala sinistra francese, intrigata negli Abruzzi, procedeva leo-

1798 tamente : la diritta correva spedita sino al Garigliano. Il generale Rev intimò rendere la fortezza di Gacta al governatore maresciallo Tschindy, nato svizzero, venuto (per il mercato infame che fa la Svizzera de' suoi cittadini) agli stipendii napoletani, e salito ad alto grado per merito di casato, per lo inerte corso degli anni, e per favore; egli, forestiero, non educato alla guerra, sordo all' onore dell' armi, trepidò; e, radunando non so quale consiglio, udito il voto del vescovo, che dicevasi ministro di pace e de' magistrati del comune, solomente intesi ad evitare i danni dell'assedio, decise arrendersi. Mentre l'avvilito concilio preparava il tradimento, il generale francese lanciò nella città una granata da sei, non avendo artiglicria più grossa di un obice; ed a quel segno di guerra precipitarono i consigli, ed alzata la bandiera di sommissione, un araldo del governatore dimandò pace a larghe condizioni, ma il general Rey, poichè vidde quella estrema vilezza, replicò: « Resa a discrezione, o rigor di guerra. » Ed a discrezione si arresero quattromila soldati dentro fortezza potentissima, munita di settanta cannoni di bronzo, dodici mortari, ventimila archibugi, viveri per un anno, macchine da ponti, navi nel porto, innumerevoli attrezzi di assedio. Andavano i prigionicri a Castel Santangelo: ma lo sfrontato maresciallo pregò indulgenza per sè e per altri sessanta uffiziali i quali, come partecipi e benemeriti della resa, ottennero la vergognosa parzialità di uscir liberi, con giuramento, di non mai combattere i francesi.

Le cessioni, a modo di tradimento, di Civitella, Pescara e Gaeta, diedero speranza di egual successo per la fortezza di Capua; benchè in essa, dietro al fiume Volturno, il generale Mack riordinasse l'esercito: e vasto campo trincerato su la fronte verso Roma, guardato da seimila soldati, accrescesse i munimenti e le difese. Quindi il generale Macdonald avanzò contro noi, a vincere, se noi codardi, o a riconoscere la fortezza. Era il mezzo giorno quando egli, a tre colonne assaltando il campo, mise scompiglio nelle guardie, delle quali parecchie, fuggitive alle porte della fortezza, minacciavano di atterrarle se non si aprissero. Ma da un fortino del campo; dove i cannonieri stiedero saldi alle minaccie del nemico ed al malo esempio dei timorosi, parti scarica di sei cannoni a mitraglia, vicina, ben diretta, che produsse molte morti nella colonna di cavalleria, procedente prima e superba; altri coloi tirarono i bastioni, e subito, retrocedute le colonne assalitrici, e rianimate le guardie del campo, la battaglia fu rintegrata. Erano napoletani gli artiglicri del fortino, e napoletano il loro capo, giovine che trattava in quella guerra le prime armi , alzato dal generale Mack da tenente a capitano , in premio più del successo che del valore; perciocchè i cavalli francesi, e nè manco i fanti potevano entrare nel campo, che aveva riparo, fosso, alberi abbattuti, e poi cannoni e presidio. I francesi, tornando agli assalti, tentarono passare il fiume a Caiazzo, guazdato da un reggimento di cavalleria sotto il duca di Roccaromana. Respinti e perdenti nello intero giorno, viste, le sorprese non bastevoli al desiderio, mutato consiglo, disposero espugnar la fortezza con il lento cammino dell'assedio. Avean perduto negli assalti di Capua e di Caiazzo quattrocento soldati, metà morti e feriti, cento prigionieri; il generale Matthieu ebbe il braccio spezzato da mitraglia, il generale Boisgerard fu morto, il colonnello Darnaud prigioniero. E della nostra parte cento soli, più feriti che morti; e tra i feriti, il colonnello Roccaromana.

Giunti in quel mezzo dagli Abruzzi i generali Duhesme e Lemoine, riferirono i sostenuti travagli e gl' impedimenti e gli agguati, la nessuna fede

degli abitanti, le morti del francesi troppe e spietate; il generale Dubessen risportava ancor vive due ferrite sul cerp; ce narrando le maggiori crudietà,
citava i nomi spaventevoli di Pronio e di Rodio. E, poi che il generale
Champonnet vivebb aggiunto la storia de tumulti e de latti popolari di Terra
di Lavoro, e ricordato i nomi giù conti per atrocità di Prà Davolo e di
Mammone, videdro i generali francesi (adunati a consiglio nella città di
Venafro) stare essi in mezzo a guerra nuova ed orrenta; essere stato miracio di fortuna ia vitilà de comandanti delle coutte fortezza; e non avere
altro scampo per lo sescrito che a tenerio unito e per colpi celeri o portenaltro scampo per lo sescrito che a tenerio unito e per colpi celeri o portenconchiodeva il aupreno duce di Francia, espugare Capuna;
e le schiere, e le armi, le macchine di assedio si dispongano a campo la
questo gioro, intorno alla fortezza. »

XXXIX. Per I quali provvedimenti superbivano le parti borboniche, vedendo gli Abruzzi liberi per valore proprio, e l'esercito di Francia radunato, non già, credevano, per mira o prudenza di guerra, ma per ritirarsi nella Romagna. Tanti successi di genti avventicce, paragonati alle perdite dell'immenso esercito di Mack, confermavano nella mente comune il sospetto di tradimento: e tanto più che all'avanzar de' francesi, cresciuto le acerbità di polizia, si udivano imprigionamenti e castighi; molti uffiziali dal campo menati nello fortezze; chiuso in fortezza lo stesso ministro per la guerra maresciallo Airola. Le quali cose, dividendo il popolo, indebolivano le resistenze al nemico e generavano le discordie civili e le tante calamità da quel misero stato inseparabili. Fu questo il più amaro frutto dell'antico mal senno del governo in supporre e punir congiura, in sè non mai vera, surta ne' disegni ambiziosi di pochi tristi, annidata nell'animo superbo della regina, poscia involgata e creduta. Esiziale menzogna, che annientò la dignità della monarchia, il credito de' grandi, l' autorità de' magistrati. Per essa disobbedivano i soldati a' capi , i soggetti ai maggiori : e udivi ai ricordi de' doveri e delle leggi rispondere i contumaci la usata voce di traditore. Cosicchè, spezzati gli ordini sino allora venerati della società, la parte per numero e e ardire più potente, cioè la bassa moltitudine dominava: tanto più nella città, dove la plebe più numerosa, il ceto de lazzari audace, i guadagni più facili e grandi. Cadute le discroline, dispregiato il comando, le squadre ordinate si scioglievano: i fuggitivi, chiamati, non tornavano alle bandiere: il valore de' partigiani si disperdeva in opere mirabili , ma vane . La corte in quel mezzo ed i ministri vivevano incerti ed angosciosi: vacillava sul capo del re corona potente e felice: agitavano la regina pericoli e rimorsi: il generale Mack ondeggiava tra speranze di nuove imprese, e le rovine della sua fortuna: Acton, Castelcicala tremavano quanto si conviene ad animo vigliacco ed a vita colpevole: I consiglieri della guerra, gl' inquisitori di Stato, i satelliti della tirannide si abbandonavano a disperati consigli. Così provveder divino infestava quelle anime perverse, che ricordevoli delle male opere, ne vedevano certa e vicine la vendetta. Fuggire era il desiderio comune, ma secreto, perchè estremo e codardo, l'oste francese non avanzava, impedita da una fortezza, da un fiume e da truppo armate di popolo; i tumulti della città stavano per il re, e si udivano voci e voti di fedeltà verso il trono e la Chiesa; nessuna provincia o città ubbidiva i francesi, che a tanta poca terra comandavano quanta ne copriva piccolo esercito; e per le impreviste avversità-avevano i Borboni e Borboniani stanze sicure ne' Principati , nella

1798 Puglia, nelle Calabrie. Nessuno argomento a fuggire, ma fugava i malvagi la coscienza.

Altre genti paventavano: i notati giacobini nei libri della Polizia, gli uffiziali dell'esercito creduti traditori, e i possidenti di qualunque ricchezza, principale mira della commossa plebaglia. I giacobini, esperti a radunarsi intendevano per secrete congreghe alla salvezza, e ad agevolare, ov'ei potessero, le fortune de' francesi e i precipizi del monarca di Napoli. Quelle furono veramente le prime congiure, colpevoli quando miri al disegno di rovinare il governo; necessarie quando pensi che solamente tra quelle rovine vedevano vita e libertà; nascosti nel giorno, profughi dalle case nella notte menavano vita incerta e miserabile. Spedirono legati al campo francese per informare il general Campionnet dello stato della città e della reggia, e incitarlo a compiere l'avanzata impresa, promettendo dalla loro fazione ajuti potentissimi. Le quali pratiche, sapute dalla Polizia o sospettate, accrescevano da ambe le parti i pericoli e i timori. Ma le ansietà nella casa del re erano già insopportabili, quando un fatto atroce precipitò i consigli e lo mosse. Il corriere, che dicevano di gabinetto, Antonio Ferreri, fido e caro al re, mandato con regio foglio all' ammiraglio Nelson, e trattenuto dal popolo su la marina come spia de'francesi, tra mille voci muoiano i giacobini, ferito di molti colpi e non estinto, trascinato per le vie della città, fu gettato morente in una fogna, dove finì la vita. Mentre i crudeli lo traevano semivivo. chiesero con baldanzose voci sotto la reggia che il re vedesse, nel supplizio del traditore . la fedeltà del suo popolo; e , ciò detto , non si partivano, non quetavano, cresceva lo scompiglio e la moltitudine, sino a tanto che il re per prudenza mostrossi, e riconobbe l'infelice Ferrari, che moribondo fissò gli occhi in lui, come a chiedere pietà; ed egli, tutto re che fusse, non potè liberarlo da' manigoldi . Inorridì , tremò per sè , decise di fuggire . Chi disse quella strage architettata per l'effetto cho sorti, chi per nascondere certe trame con l'Austria note al Ferreri.

XI. Fermata in animo del re la partenza, ne accelerò gli apparecchi occulti come di fuga; ma non basto segretezza, e si apprese che la casa je i ministri regii fuggivano, e che altre fughe o nascondigli si preparavano i più lividi seguaci della tirannide. Per la qual timidezza svanite le ultime speranze di resistere al nemico e riordinare l'esercito e lo Stato, consigliere animoso e fedele, il cui nome non citano le invidiose memorie, fece chiaro al re l'errore e'l danno di quella fuga; ma nulla ottenne, fuori che fusse a' popoli smentita, per non allentare nelle provincie l' impeto della guerra e l'odio a' francesi. Quindi lettere e messi audarono accertando che il re disponeva l'esterminio del nemico, il quale, ajutato da tradimenti, e arrischiatosi nel cuore del regno tra fortezze, soldati e masse armate, troverebbe debito castigo alla temerità. Il popolo che tutto crede, prestata fede a que' detti, doppiò gl'impeti e i cimenti contro I francesi. Ed ecco inaspettatamento, nel giorno 21 del dicembre, navigar nel golfo molte navi, sciolte nella notte dal porto, o sul maggior vascello inglese andar imbarcato il re e i regali, come segnavano le bandiere. Nel tempo stesso che un editto chiamato avviso. affisso ai muri della città, diceva: passare il re nella Sicilia; lasciar vicario il capitan generale principe Francesco Pignatelli, divisare di tornar presto con potentissimi aiuti d'armi.

Partitosi il re, si palesavano i segreti della fuga, le brighe de' perversi cortigiani onde vincere nella reggia gli ultimi indugi a partire, l' instigazioni

valentissime di Hamilton , Nelson , Lady Hamilton : a' intesero tolti i gioielli 1793 e le ricchezze della corona , le anticaglie più pregiate , i lavori d'arte più cccellenti de' musei, e i reati de' banchi pubblici e della zecca, in moneta o in metallo, in somma il bottino (venti milioni di ducati) de tesori dello Stato; lasciando la infelice nazione in guerra atraniera e domestica, senza ordini, con leggi sprezzate, povera, incerta. Comunque sieno i legami tra re e popolo , patteggiati dagli uomini , o voluti dalla ragione , o anche prescritti dai cieli , in tutte le ipotesi più libere o più assolute , abbandonare lo Stato co' modi e le arti del tradimento è peccato infinito, nemmeno cancellabile dalla fortuna e dal tempo. Trattenute dai venti, restarono le navi tre giorni nel golfo; ed in quel tempo la città, i magistrati, la baronia, il popolo inviarono legati al re, promettendo, se tornasse, sforzi estromi contro il nemico, e, per tante braccia e voleri , certa vittoria . Il solo arcivescovo di Napoli tra i legati parlò al re, gli altri a' ministri : il re diase irrevocabile il proponimento, ed i ministri ripeterono la medeaima sentenza con più duro discorso. Per le quali cose, mutato il sentimento universale, i magistrati per salvezza o disdegno ai ritiravano dagli offizii pubblici, gli amanti di quiete aspettavano timidamente l'avvenire, i novatori ai alzavano a aperanze; la sola plebe, operosa, prorompeva nel peggio. Scomparvero intanto le regie navi e le altre che trasportavano uomini tristi, timidi, ambiziosi, le peggiori coscienze del reame ; e giorni appresso giunse nuova che tempesta violentissima travagliava i fuggitivi, de' quali altri ripararono nelle Calabrie, altri nella Sardegna e pella Corsica, molti correvano le fortune del mare; ed il vascello del re, che l'ammiraglio Nelson guidava, spezzato un albero, frante le antenne, teneva il mare a stento. La regia famiglia pareva certa di final rovina; così che detto alla regina essere morto il regio infante don Alberto, ella rispose : e Tutti raggiungeremo tra poco il mio figlio, » Il re, profferendo ad alta voce sacre preghiere, e promettendo a san Gennaro e a san Francesco doni larghiasimi, faceva piglio sdeznoso al ministro ed alla moglie, con quel suo modo . rimproverandoli delle passate opere di governo, cagioni a quella fuga e a quel lutto. Si ammirava fra le tempeste andar sicuro il vascello napoletano che l'ammiraglio Caracciolo guidava ; e sebbene ei potesse avanzar cammino, tenevasi poco lontano dal vascello del re per dare a' principi animo e soccorso: avresti detto che le altre navi obbedivano a' venti, e che la nave del Caracciolo (così andava libera e altiera) li comandasse. La qual maraviglia. osservata dal re e laudata, diede a Nelson cruccio d'invidia. Pure, tempestosamente correndo, il vascello inglese giunse il di 25 a vista di Palernio. dove il mare è meno sicuro, e l'entrata difficile; così che dalla città, veduto il pericolo, e acoperto che il re stava imbarcato su quella nave sdrucita, il capitano di fregata Giovanni Bausan sopra piccola barca affronta i flutti, giunge al vascello . e si offre di que' mari pilota esperto . L' ammiraglio Nelson gli diede volontario il comando del legno ; e , fosse perizia o fortuna , in poco d'ora entro nel porto, e fermò alla Banchetta come in tempo di calma. Caracciolo arrivò al punto stesso; e , sbarcate le genti ch'egli menava , riposò su le ancore l'illeso vascello. Ebbero bella gloria di que' fatti gli uffiziali del navilio napoletano. -

XLI. Il vicario del regno, Pignatelli, notificando al general Mack per lo esercito, ed agli Eletti della città per gli ordini civili, lo potestà conferiagli, animò le difese nell'uno, il consiglio negli altri. Un re o per fino un vicario che fusse stato pari alle condizioni del tempo, avrebbe scacciato i

1798 francesi, o fermata la pace, o prolungato la guerra sino a che, per le mosse dell'Austria o dei Russi, dovesse l'esercito nemico da questa ultima Italia correre in soccorso della Lombardia. Damas era giunto con settemila soldati, altri seimila ne conduceva Naselli, quindici migliaja o più stavano intorno a Capua, vacillanti alla disciplina o contumaci; ma, come spesso avviene delle moltitudini, facili a tornare, per un cenno o per un motto, all'obbedienza: gli Abruzzi, la provincia di Molise, la Terra di Lavoro formicavano di Borboniani; le altre provincie si agitavano; la popolosa città di Napoli tumultuava per le parti del re. Ordinare tante forze, muoverle assieme, unirvi la virtù dell'antico, del legittimo, e la idea riverita delle patrie instituzioni, bastava a formare una potenza tre volte doppia di ventiquattromila francesi e poche centinaja di novatori non esperti alle rivoluzioni o alla guerra. Ma il generale Pignatelli, nato in ignorantissima nobiltà ed allevato alle bassezze della reggia, non poteva, ne per mente ne per animo, giungere alla sublimità di salvare, per vie generose, un regno ed una corona. È questo il peggior fato del dispotismo : educando i suoi all'obbedienza, non trovarne canaci di comando.

Gli Eletti della città, dopo brieve accordo col Vicario, sospettando in lui malvagie intenzioni, provenienti dagli ordini secreti de' principi o dal proprio ingegno, e chiamati da' Sedili altri Eletti, cavalieri o del popolo, levarono milizia urbana molta e fedele. E poi, trattando gli affari pubblici, fu prima sentenza fiaccare il potere del Vicario : sì che rammentate le concessioni di Federico II, del re Ladislao e di Filippo III, poscia gli editti o patti di regno di l'ilippo V e di Carlo III, pretesero non dover essere governati dai vicerè; e che alla partita del re ai trasferisse il regio potere agli Eletti, che sono i rappresentanti della città e del Regno. Si oppose il Vicario; e, inaspriti gli umori, a tal si giunse che la città mandò a lui ambasciata di abbandonare quel potere illegittimo. Si palesava la contrastata autorità negli editti degli uni e dell'altro contrarii di stile o di scopo; e poichè gli Eletti si affaticavano a contenere i tumulti, il Vicario a concitarli, diviso il popolo, stavano gli onesti co' primi, i dissoluti e la plebe col secondo. Tra le quali agitazioni fu viato, il 28 del dicembre, nel lido di Posilipo fumo densissimo, quindi fuoco; e s'intese che per comando del Vicario, ubbidiente invero a comandi maggiori, s' incendiavano centoventi barche bombardiere o cannoniere riparate in alcune grotte di quel lido montuoso. E, giorni appresso, tornando da Sicilia parecchi legni da guerra, al offerse spettacolo più mesto; impercioccliè a chiaro sole , il conte di Tburn, tedesco a' servigi di Napoli , da sopra fregata portoghese comandò l'incendio di due vascelli napoletani e tre fregate, ancorati nel golfo. Il fuoco appariva, benchè in mezzo al giorno, a' riguardanti per colore fosco e biancastro; al che vedevansi le fiamme, come uscenti dal mare, lambire i costati delle navi, e scorrere per gli alberi, le antenne, le funi catramate e le vele; disegnando in fuoco i vascelli, che poco appresso, cadendo inceneriti, acomparivano. Tacito, mesto, costernato mirava il popolo ; e , aciolto lo stupore , l' un l' altro addimandava: « Perchè « quella rovina? Non potevano i marinari napoletani ed inglesi trasportare « in Sicilia que legui? Sarà dunque vero che bruceranno il porto, gli arse-« nali , I magazzini dell'annona pubblica? Sarà vero che la fuggitiva regina « vorrà lasciare non altro al popolo che gli occhi per vedere la pubblica « miseria e per piangere? » E subito abbandonato îl lamento, correndo alle opere, andarono alla Casa del Comune per dimandare che gli edifizi pubblici

fossero custoditi da' popolani; ma quaterona al vedere che numerose milita tiri urbane già guardavano la città. Gli Ettiti, al pari del popolo commonsi dalla empietà degl'incendii e dal timore di più grandi rovine, consultarono dello Stato: proponendo, chi ordinarsi a repubblica per ottenere facile accordo da'iranoesi; chi trattar pace per danaro; chi cercare alla Spagna nuovo rr della casa Berbone; e chi (i questo il principei di canosa, che qui nomino acciò il lettore lo conosca da' suoi principii) comporre governo arstocratico, essendo il edemorazia enalvage, e la monarchia di Napoli, per fugia e gli spogli, decaduta. Fra pensieri tanto varii o non consoni a'tempi si aperdevano i giorni:

XLIL Così nella città: mentre ne'campi l'esercito francese combatteva co' Borboniani, assalitori continui delle parti più deboli o più lontane, e messa a sacco e bruciata la città d'Isernia per aver contrastato il passo al generale Duhesme, preparava l'assedio di Capua; e incontro a quello esercito il general Mack accelerava i restauri della fortezza, ed accreaceva i munimenti e le guardie. Ma il Vicario, che già negoziava aecretamente con Championnet per la pace, gli chiese almeno lunga tregua; e convenuti nel villaggio di Sparaniai , per le parti di Napoli il duca del Gesso e'l princine di Migliano, per la Francia il generale Arcanibal, concordarono il giorno 12 del 4799: « Tregua per due mesi; la fortezza di Capua, munita ed armata com' ella era , nel di segnente a francesi; la linea de' campi francesi tra le foci de' regi Lagni e dell' Ofanto, dietro la riva diritta del primo fiume, la sinistra dell' altro, ed occupando le città di Acerra, Arienzo, Arpaja, Benevento, Ariano; le milizie napoletane ancora stanziate ne' paesi della Romagna, richiamarsi; farsi Napoli debitrice di due miglioni e mezzo di ducati, pagabili, metà il giorno 45, metà il 25 di quel mese. » Tregua peggiore di guerra sfortunata! Perciocchè deporre le armi per pace a duri patti poteva in alcun modo giovare al re ed al regno; ma sospendere in alto le armi, e trattenere, indi eatinguere la maggior forza di quel tempo, la foga dei popoli, e concedere al nemico la sola fortezza che difende la città, e vasto e ricco paese nel cuore dello Stato, e aicurezza ed agio ad sspettare nuovi rinforzi di Lombardia; ossia, cadere certamente dopo due mesi di affannoso respiro, ers solamente danno, aolamente precipizio, senza mercede o speranza. Permata la tregua, i francesi al di vegnente occuparon la fortezza di Capua; e, posti i campi su la riva de' Lagni, occuparono sino all' Ofanto ( fiume che sbocca nell' Adriatico ) l' acquistato paese ; le milizie napoletane , che tuttodi per fughe menomayano, accamparono, a segno di guerra più che a difesa, nella opposta riva del Lagni . I popoli della città e delle province riprovarono quegli accordi; e chiamandoli del nome usato di tradimento, cessò la guerra esterna, la domestica crehhe. I commissari francesi nella sera del 14 di gennajo vennero in Napoli a ricevere il pattovito denaro, non ancor presto, ne possibile a raccogliere, perchè tutto il pubblico e il comune, in moneta, in metallo, dalle chiese, da' banchi, dalla zecca, era stato involato nella fuga del re . La plehe, visti i commissari, si alzò a tumulto, che durò tutta la notte, arrecando timori, non danni, avvegnache, per pratiche, secrete del Vicario, i francesi uscirono di città, e la guardia urbana contenne le ribalderie:

Al seguente mattino tutto in peggio si volse. Alcuni soldati, vogliosi o timidi, cederono le armi a popolani, che assalendo i quartieri delle guardie urbane, e disarmandole, sciolsero quella benefica milizia: Divenuti potenti COLLETTA. 21 1799 per numero, armi e prime fortune, corsero alle navi arrivate nella notte con seimila soldati; i quali dubbiosi, ed il capo, general Naselli, codardo, diedero le armi; e facili a tumulti quanto avversi alla buona guerra, si unirone agli assalitori. Così di piccolo rio fatto un torrente, quelle torme chiesero al Vicario i castelli della città; e il Vicario, di natura vigliacco, atterrito, preparato a fuggire, diede comando che al popolo della città, nemico ai francesi, fedele al re, fossero i castelli consegnati; e lo furono; le carceri, le galere furono aperte; molte migliaja di tristissimi si unirono alla plebe. Ed allora dalla grandezza de casi alzato l'animo de magistrati del municipio, mandarono al Vicario deputazione; l'orator della quale, principe di Piedimonte, così parlò « La città vi dice per nostro mezzo rinunziare a' poteri « del vicariato; cederli a lei; rendere il denaro dello Stato, che è presso di « voi ; prescrive per editto ubbidienza piena e sola alla città : » Il Vicario disse consulterebbe: e nella notte, senza rispondere alle intimazioni, nè lasciando provvedimenti di governo, fuggì. Chi pensò essere quelle le instruzioni a lui date dalla regina; e chi suggerite dal proprio senno per ignavia ed abito antico agli errori, o per opprimere sotto le rovine il suo nemico general Acton. Andò in Sicilia oratore infelice della sua vergogna, e fn chiuso in fortezza.

Il popolo , vedendo quarantamila armati dei suoi , le castella in sue mani, spezzati i freni delle leggi e della paura, si credè invincibile. Chiamando traditori e giacobini i generali del esercito , nominò suoi condottieri i colonnelli Moliterno e Roccaromana, segnati di fedeltà, l'uno da un occhio acciecato nella guerra di Lombardia, l'altro da recente ferita nel combattimento di Caiazzo; e poi nobili, domatori arditi di cavalli, e (che più val su la plebe) grandi e belli della persona. Accettarono per non aver colpa del rifluto, e perchè speravano, con l'autorità da' furibondi concessa, moderarne il furore. La municipalità, solo magistrato che stesse in atto di uffizio, assentì alla scelta, e la impaurita città fece plauso. Torma di plebe andò in cerca di Mack; e non trovatolo in Casoria, dove credeva, per aubito mutato consiglio ritornò. Il generale, ricoverato nella notte dentro piccola casa di Caivano, agli albori del seguente giorno, vestito da generale tedesco, ed offertosi al generale Championnet in Caserta, ebbe magnanime accoglienze e la permissione di libero viaggio per Alemagna; ma trattenuto in Milano, andò prigione a Parigi. Le gesta militari narrate in questo libro assai dimostrano di lui-l'arte e lo ingegno; e la storia di Europa ne conserva documenti più chiari ne' fatti d'Ulma, l'anno 4805. Depose nel general Salandra l'impero dell'esercito, a pompa e a nome, però che l'esercito sciolto, nè ubbidito l'impero. Il nuovo capitano fu poco di poi ferito da genti del popolo, e seco il generale Parisi, mentre andavano uniti ordinando i campi. Altri uffiziali furono feriti, altri uccisi, desertate le trinciere o le stanzo, nessuna l'obbedienza, il sentimento della propria salute prepotente; e non akra forza che ne'tumulti, non altra autorità e pericolante che in Roccaromana e in Moliterpo .

XLII. Incontro agil accampamenti francesi non restando milirie napoletane, e solo apparendo qualche unom armato del popolo, sapertivasi che il nemico (rotta la tregua, percib non pagato il prezzo) procedesse contro la città; e quelle toci moltipiciaco del accresioto la ripetevano ao incitamento nella piche. Il senato municipale sgombro del Vicario, consaltando col prinrioge di Moliterno, divisero le cure dello Stato. Questi per cilitto comando preparar guerra contro i francesa, e comisciaria quando necessaria; mantenere tragli ordini interni; e sopra tutulo i quiete pubblies; rendere l'armi à depositi
per distribuirle con miglior senno a' difensori della patria e della fode. E
conchiudeva: i dissobedienti a queste leggi, nemici e rebelli all'autorità del
popolo, seranno puntil per sollectii giudizi ed immediato adempimento; al
qual effetto si alezanno nelle piazze della città le forthe del supplicio. E
si firmava, a Sloiterno, generale del popolo. a Il senato per decreti providde
alla finaza, a lida gustaza, a tutte le parti di governo: misacciando a' trasgressori pera lo ségno pubbleo, ratto e terrible. Per distorre intanto i
popolari dade domestiche rapire. Bandi fibera la pesegone e la caccia entre
Champinonet I e mutate forme di regimento, e la comune utilità nel comporre poec che fosse gloriosa e giovevole alla Francia, ma non univera nò
abbietta per il popolo napoletano, pur meritevole di alcuna stima, ora che
riscutta con le ermi e col danno proprio i falli del governo e dell'esercito.

Per tante provvidenze di quiete la fuga popolare allentò, molte armi tornarono al Castelnuovo, grande numero de' perturbatori andò nè regii laghi o bosehi: il tumulto e'l rumore scemarono. Ma gli antichi settari di libertà e i nuovi, surti allora dalle vicine speranze, praticavano secretamente co' francesi; ed offerendo potenti ajuti nella guerra, della quale i successi darebbero larga mercede di ricehezza e di onore alla Repubblica, pregavano si negassero alle profferte lusinghiere di pace : ingrandivano di sè medesimi la potenza ed il numero; spregiavano i contrarii; aecertavano che le provincie cheterebbero ad un punto quando sentissero presa la capitale, e il popolo vendicato in vera libertà. Così stando le eose, giunsero nel pieno della notte i legati della città (ventiquattro popolani ealdissimi), tra quali era il Canosa, nato principe, aristocatico per dottrina, plebeo per genio: tutti guidati dal generale del popolo Moliterni, confidenti nelle proprie forze, inesperti de' travagli della guerra e della incostanza delle moltitudini. Parlavano al generale Championnet confusamente, a modo volgare; ehi dicendo l'esercito napoletano vinto perchè tradito, ma non tradito nè vinto il popolo: ehi pregando pace, e chi disfidando guerra a nome di gente infinita contro piccolo numero di francesi. E poi che si furono saziati di scomposte preghiere o minaccie, il Moliterno, eon discorso considerato, così disse :

e nelle mani del senato della città; così che trattando a suo nome, faremo atto legittimo e durrevie; questo (diede un foglio) racchiude i poteri e de presenti legati. Voi, generale, che debellando numeroso esercito, venite vincitore da'campi di Fermo a queste rive de Lagari, erederete breve lo spazio, dieci miglia, quello che vi separa dalla città; ma lo direte l'ungbiasimo e foresi interminable se pensertete che vi stanno intorno popoli armati e feroci; che sessantiamita cittadini, con armi, castelli e navi, animati da zei di reiquecentomina abitatori; che le genti delle provincie sono possibile, sarebbe impossibile in manicerere, che duque egni cosa vi consiglia possibile, sarebbe impossibile in manicerere, che duque egni cosa vi consiglia space con noi. Noi vi offriamo il danare pattitito nell' armistizio, e quanto altro (purchò moderata la inchiesta ) diamaderete; e poi vittovagile, e carri, cavalli, tutti i mezzi necessari al riforno, e strade sgembere di nemici. Aveste nella guerra battaglia evventuroso, ermi, bindiero,

e Generale dopo la fuga del re e del suo vicario, il reggimento del regno

1799 « prigioni; espugnaste, se non con l'armi, col grido, quattro fortezze; ora « vi offriamo damaro e pace de vinctore. Vol quindi fornirete le parti della « gloria e della fortuna. Pensate, generale, che siamo assai ed anche troppi » per il vostro esercito; e che se voi per pace concessa vorrete non entrare e in città. Ji mondo vi dirà magnanlimo: se per puodossa resistenza.

« entrerete, vi terrà inglorioso. »

Rispose il generale: « Voi parlate all'esercito francese come vincitore parle-« rebbe a' vinti. La tregua è rotta perchè voi mancaste a'patti. Noi dimani « procederemo contro la città. » E, ciò detto, li accomiatò. Stavano al campo, seguaci e guida dell' esercito, parecchi napoletani, che, parlando a'legati con detti lusinghieri di libertà, avuto risposte audaci, e gli uni e gli altri infiammati da sdegno di parte, si minacciarono di esterminio. I legati riportarono al senato quelle acerbe conferenze, che di bocca in bocca si sparsero nella città, infestissime alla quiote. Alcuni preti e frati, settàri del cadente governo, vista la casa de' Borboni fuggita, il Vicario cacciato e 'I senato della città dettar leggi aenza il nome del re, andavano tra la plebe suscitando gli antichi affetti; rammentavann il detto della regina: « Solamente il popolo « esser fedele , tutti i gentili uomini del regno giacobini »; spargevano quindi sospetti sopra Moliterno, Roccaromana, gli Eletti, i nobili; consigliavano tumulti, spoglio di case, ed eccidii. Così rideste le sopite furie, i popolani la vegnente notte, atterrate le forche, sconoscendo l'autorità di Roccaromana e di Moliterno, crearono capi due del popolo, nominati, uno il Paggio, piccolo mercante di farina; l'altro il Pazzo: cognome datogli per giovanili sfrenanatezze: servo di vinaio: entrambi audaci e dissoluti.

La prima luce del 45 di gennaio del 4799 palesò i nuovi pericoli, che subito si avverarono, imperciocchè torme numerose di lazzari andarono contro i francesi: altre sguernivano delle artiglierie i castelli e gli arsenali: ed altre più feroci correvano la città rubando ed uccidendo. E fatta aicura la ribalderia, que' frati e preti medesimi con abiti sacri , nelle piazze , nelle chiese accendevano con la parola chiamata di Dio il furore civile. Sì che un servo della nobile casa Filomarino, accusando in mercato i suoi padroni, mena i lazzari nel palagio, ed incatena nelle proprie stanze il duca della Torre e'i fratello Clemente Filomarino, quegli noto per poetico ingegno, questi per matematiche dottrine; la casa, ricca di arredi, è spogliata, indi bruciata, distruggendo molta copia di libri, stampe rare, macchine preziose, e un gabinetto di storia naturale, frutto di lunghi anni e fatiche. Mentre l'edifizio bruciava, i due miseri prigioni, trascinati alla strada nuova della marina, sono posti sopra roghi e arsi vivi con gioja di popolo spietato e feroce. Altre stragi seguirono; si sciolse atterrito il senato della città; gli onesti si ripararono nelle case; non si udiva voce se non plebea, nè comando se non di plebe. Il cardinale arcivescovo, sperando alcun soccorso da quella fede in cui nome l lazzari combattevano, ordinò sacra processione; e nel mezzo della notte. con la statua e le ampolle di sun Gennaro, percorreva le strade più popolose cantando inni sacri, e da luogo in luogo predicando sensi di giustizia e di mansuetudine. E mentre la cerimonia procedeva, fu visto nella folla aprirsi strada e giungere al santuario nomo grande di persona, coperto di lurida veste, con capelli sciolti, piedi scalzi, e tutti i segni della penitenza. Egli era il principe Moliterno, che, invocato permesso dall'arcivescovo di parlare al popolo, e manifestato il nome, il grado e il giusto motivo (la universale calamità i di quel sordido vestimento, esortò le genti che andassero al

riposo per sostenere nel seguente giorno le fatiche della guerra; certamento triultime, se totti giuravano per quelle sexere ampolie di sterminare i francesi, o morire; poi disse a voce altissima: « lo lo giuro »; e mille voci giuriamo ». Il discosoro, le vesti, la cerimonia, la comune stanchezza poterono su quelle genti, che tornando alle proprie case fecero nero poso termo tranculla la città di

XLIV. Ma non dormivano i repubblicani, sopra dei quali pendeva immin nte pericolo di strage. Avevano promesso al generale Championnet prendere il castello Santelmo, e lo tentarono la notte innanzi con infelice successo, perciocchè alcuni de' congiurati mancarono al convenuto luogo, le parole di riconoscenza fallarono; e, destato all'arme il presidio, salvaronsi appena con la fuga. Comandava la fortezza Niccolò Caracciolo, grato, al popolo. perchè fratello del duca di Roccaromana; e la guardavano centotrenta lazzari. dei più fidi , guidati da Luigi Brandi , lazzaro ancor esso e ferocissimo: era il Caracciolo nella congiura de' repubblicani. Concerto che nel primo mattino del 20 andasse al castello inattesa ed inerme, come a rinforzo del presidio. piccola mano di congiurati : giunse il drappello , dicendosi mandato dal popolo; avvegnache tutti gli ordini, preti, frati, nobili, magistrati combatterebbero in quel giorno, contro i francesi, da' castelli, dalle mura e nel campo : e ch' ei venivano inermi perchè, certi di trovar armi nelle armerie del forte, avevano date le proprie a coloro del popolo che ne mancavano . Il bel dire piacque agli ascoltatori; e'l numero piccolo e disarmato non movendo sospetti, fu il drappello accolto con suoni militari, e provveduto d'armi trionfalmente , Indi a poche ore il castellano , rammentando la comparsa de' giacobini nella scorsa notte, comandò che numerose pattuglie girassero intorno alle mura, ed elesse a guidarle lo stesso Brandi. Uscirono. Dipoi prescrivendo che le ascolte fossero doppiate, pose a fianco di un popolano un congiurato. Richiamò dalle pattuglie il solo Brandi per conferire di materia gravissima; ed appena giunto, chiusagli indietro la porta, ed afferratolo, fu mandato tacitamente in profondo carcere, Così orbato del capo il presidio de' lazzari, bastarono pochi arditissimi ad opprimere i resti; perciocche, fatto segno, le ascolte de' congiurati impugnarono le armi sul petto alle vicine; gli altri assalirono i lazzari che andarono sicuri ed inermi per il castello; l'ardire e la sorpresa prevalsero; e in breve ora i centotrenta del popolo furono cacciati dalle porte, o chiusi in carcere da solo trentuno repubblicani; altri repubblicani, al concertato segnale, accorsero; e da quel punto il castello fu conquista della parte francese senza che stilla di sangue si spargesse. I lazzari discacciati e quegli usciti a pattuglia col Brandi parrayano le patite ingiurie, ma non creduti, perchè ancora la bandiera del re sventolava su la rocca, e perchè il vero che spiace tardi è creduto. Il generale Championnet fu avvisato dei successi.

XLV. Il giorno inanazi del fatti di Santelmo, torme di popolo ussette in ami dalla cità assaltrono il posto francese a Ponter-tuto; le ossignarono, e procedendo valicarono il flume Lagni; ma da maggiore schiera incontrate e battute, ritornarono. L'oste francese, quel giorno stesso 9 di gennosi, por ciampi ed attendò più presso a noi tra Sarno e Avress per aspettare la mezza brigata mossa di Benevento sotto il colonnello Broussier. Il quale al passaggio che faceva delle strette Caudine, note col nome di Forche per la avvettura e vergogna romana, visto in cima delle convalit e nelle boscoso pendici gran unmero di armati, si ricordò le male sorti de' due consoli; ma di coloro più

1700 avvecturoso, ovvero meno esporti dei Sanniti i popoli presenti del Principato, egli per arte di guerra li visse. Avvegnache, smulando prima gli assalti, poi la fuga, spostò da quelle forti poszioni gli incauti difensori, che giunti al piano, furrono facilmente esconfitti, come genti spicciolate, da schiere in ordinanza. Pure quattuocento francesi caddero morti o feriti, ed in assai maggior numero della opposta parte; la legione Brussieri, superata la sirtista, univasi all'esercito, e quasi-spenisrata procedeva, quando vidde combattè e vinse truppa di lazzari, the volteggiando, come dotat in guerra, dietro al monte Vessuvio, sorprendova opportunamente le stanze del generale Dubesme, e le pigliava; essendo in numero quanto mille contro dieci.

Adunato l'esercito francese, ventiduemila soldati, fu disposto in quattro colonne; delle quali una si dirigeva sotto il generale Dufresse a Capodimonte, altra sotto il generale Duhesme alla porta detta Capuana, la terza sotto il generale Kellermann al bastione del Carmine, e la quarta sotto Broussier stava in riserva. Napoli non ha bastioni o cinta di muri o porte chiuse: ma la difendevano popolo immenso, case l' una all' altra addossate, fanatismo di fede, odio a' francesi. Era il giorno 20, Il generale Duhesme avanzò più degli altri, e il suo antiguardo, guidato dal generale Mounier, scacciate molte bande di lazzari, presi alcuni cannoni, entrò la porta Capuana per mettersi a campo nella piazza dello stesso nome. Subito in giro in giro, dalle case preparate a combattere per feritoie ne muri, e per cammini coperti, partono a migliaja i colpi di archibugio, ed i francesi ne sono uccisi o feriti, cade moribondo il generale Mounier; cadono i più arditi, non si vede nemico, a nulla puote arte o valore; si che, abbandonato l'infausto luogo, traggonsi addietro. Kellermann, superate le guardie del ponte della Maddalena, pone il campo nella diritta sponda del Sebeto: e'l generale Dufresse, non contrastato, si alloggia in Capodimonte. Vanno i lazzari orgogliosi della riconquistata piazza Capuana.

Per brev'ora: perciocche lo stesso Duhesme, tornato agli assalti ed espugnata una batteria di dodici cannoni messa innanzi alla porta, procede nella piazza lentamente, incendiando gli edifizi che la circondano. Era già notte; le fiamme, la vastità e l'infausto augurio degl'incendii spaventarono i lazzari, che andarono a ripararsi nella città. Il di seguente, il generale Championnet, addolorato delle morti nel proprio esercito e del guasto di nobile città, sperò soggettarla per sole minaccie o consigli; così che, spiegati a mostra su lo colline i soldati, le artiglierie, le bandiere, esortava, per lettere benigne, alla resa. Ma l'araldo, impedito nel cammino ed offeso da lazzari, tornò fuzgendo: altro messo travestito pervenno: ma trovando non capi, non ordini, non magistrati, sciolto il senato, fuggitivi Moliterno e Roccaromana, null'altro che plebe e che scompiglio, venuto al campo riferi le vedute cose. Il generale Duhesme aveva intanto spedito piccola avanguardia al largo delle Pigne; e poichè i lazzari l'offendevano dal vasto palagio di Solimena, poca mano di soldati, per subita incursione, giunse all'edifizio, lo bruciò, tornò al campo. Così passò il giorno 21, e con poca guerra il seguente.

XVV. Ma nella notte il capitano francese dispose per il giorno 33 gli ultimi assalti; ed avvisati i capi delle colonne, e i partigiani in Santelmo, ordino le mosse e le azioni; prescrivendo nella sperata vittoria severa disciplina a' soldatt; e provvedendo, nelle pressibili sventuro, al ritorno ed alla sicurezza dell' esercito. Terminava il comando con dire: « Alla prima luce del giorno muoveremo. » E mossero. Al generale assalto i lazzari per le strade combattevano, senza consiglio, senza imperio, a ventura, disperatamente; e quando da Santelmo partì colpo di cannone ed uccise alcun d' essi nella piazza del mercato, tutti, volgendosi al castello, viddero bandiera francese e si accertarono del tradimento. Moliterno e Roccaromana erano in quel forte rifuggiti, altri repubblicani . vestiti da lazzari , tramezzo a questi , prima impedirono le stragi e i furti nella città, poi menavano al flagello dei francesi la tradita plebe. Opere malvagie ae pongasi mente alla ingannata fede; ma acusabili o benedette perchè intendevano a finire gli eccessi e le furie di Stato senza leggi. A' giudizii di Dio e della istoria sono colpevoli degl' infiniti misfatti di quel tempo chi suscitò la guerra e la disertò, e chi mosse il popolo all' armi ed abbandonò i partigiani, lo Stato, il comando, i freni del Regno. . Queste azioni erano sentite dalla coscienza e volontario; le altre dipendevano quendo da istinto di salvezza, quando da carità di patria, e più sovente da necessità. La peggiore plebaglia, corsa allo spoglio della reggia, e da due cannonate di Santelmo sbaragliata, lasciò a mezzo il sacco. Procedevano intanto i franceai : il generale Rusca prese di assalto il bastione del Carmine, il Castelnuovo si arrese al generale Kellermann, il generale Dufresse, passato da Capodimonte a Santelmo, scendeva nella città ordinato a guerra.

E il generale Championnet, che fra tante ostilità non aveva deposto il pensiero magnanimo di pace, andò al campo di Duhesme nel largo delle Pigne; e alzando bandiere di concordia, chiamando a sè col cenno molti del popolo, dimostrò con modi e parolo benevoli dissennata quella guerra da che i franceai erano i padroni de' castelli ; e , peggio che dissennata , ingiusta , perchè portavano al popolo quiete, abbondanza, miglior governo; e ne'loro giuramenti rispetto alle persone ed alle proprietà, veneraziono alla comune religione cristiana, devozione al beatissimo san Gennaro. Il generale, cho speditamente parlava l'idioma d' Italia, fu inteso e applaudito. Era tra i presenti quel Michele il Pazzo, scelto capo, come ho riferito, dei lazzari il quale pregando al generale che fosse posta guardia di onore a san Gennaro, subito ottenne che due compagnie di granatieri andassero alla cattedrale; le quali tra lazzari napoletani che , precorrendo , gridavano viva i francesi, facevano aentire altamente , rispetto a san Gennaro. Non mai la fama fu più rapida : da un punto all'altro della vasta città ai narravano que' fatti, si ripetevano quelle voci di concordia, mentre su le rocche sventolava la insegna de'tre colori, e le bande musicali francesi sonavano ad allegrezza; era il cielo brillantissimo come suole in Napoli nel gennaro. Caddero le armi di mano al popolo: belva furibonda o mansueta a giuoco di fortuna, facile alla libertà ed al servaggio, proclive meno al moto che alla pazienza, materia convenevole al dispotismo. Cessato Il romore di guerra, uscite da' nascondigli le appaurite genti, il generale Championnet fece ingresso magnifico, pubblicando editto in questi sensi:

« Napoletani I siete liberi. Se voi saprete godere del dono di libertà, la - repubblica francese avan hella felicità vostra largo pretimi delle sue fatche, delle morti e della guerra. Quando ancora fra voi alcuno amasse il cessato s governo, sgomberi di sè questa libera terra, fugga da noi cittadini, vada schiavo tra schiavi. L'esercito francese prendi anome di esercito napoletano, ad impegno e giuramento solonne di mantenere le vostre ragioni, etrattar per voi le armi ogni volta giovi alla vostra libertà. Noi francesi 1799 « rispetteremo il culto pubblico, e i sacri diritti della proprietà e delle per« sone. I vostri magistrali per paterne atiministrazioni provvedano alla equiete del alla felicità dei cittadini, svaniscano gli spavetta dell'ignorazza, e calnino il furore del fanatismo, sieno sollectii a pro nostro quanto lo è « stata contro di noi la perfidia del caduto governo. »

Durà la gioia. I repubblicani, per le strade abbracciondoss e recordando lo sofferte pene, le benedierevano; gridavano i nomi di Vitaliono, Galiani, de livo tra lagrime di tenerezza e di piacere ; e patrietifiche brigate accorrevano alla case del parento liero per consolaria dell'antico dobre. Tra le quali festive apparenze si rimovero il occhio e il pensiero da corpi morti dello duo pritti, che ancora i oggonberavono le strade; milei alimeno francesi, tremita o più napoletani. Giuntia in notte, firmono vinde il etenebro dalle infinite lui.

Jiacono di funno, albi diamma placifano vinde il etenebro dalle infinite lui.

Jiacono di funno, albi diamma placifano con del funno, albi diamma placifano di funno, calbi diamma placifano di funno andi proporti di volgo assentimento celeste ed auguno di felicità, ma funno fallarie il esportenze, però che il tempo assondera sosti conturier.

## LIBRO QUARTO

Repubblica Partenopea, dal gennaio al giugno del 1799.

## CAPO PRIMO

Leggi e provvedimenti per ordinare lo Stato a repubblica.

I, Allo ingresso del generale Championnet la gioia non fu piena; l'adom- 1799 bravano le fresche memorie della guerra, e lo spettacolo di cadaveri non ancora sepolti ; ma nella quiete della notte i magistrati della città , disperdendo i segni della mestizia, prepararono lieto il vegnente giorno. Il dolore delle seguite morti era cessato, perciocchè tanto dura ne' commilitoni quanto il pericolo, e nella genia dei lazzari non lascia lutto nè bruno. Ai primi albori molti giovani ardenti di liberta chiamando il popolo a concioni, discorrevano i benefizi della repubblica; e per quanto avevano ingegno e loquela, persuadevano i premii, i debitl, le virtu di cittadino. Poi numerando i falli e le ingiustizie del re fuggitivo, rammentavano le involate ricchezze, i vascelli bruciati per lasciar le marine senza difesa da nemici e da pirati la guerra mossa e fuggita, concitate le armi civili e disertate, nessun ordine per lo avvenire, il popolo abbandonato al ferro dei nemici stranieri e delle discordie domestiche. I quali ricordi veri e vicini afforzavano gli argomenti e la eloquenza di libertà : voce gradita a' cuori umani , sorgento ed istinto di allegrezza. Vi fu dunque gioia piena, universale, manifesta.

Nel qual tempo fu bandito editto del generale Championnet, che, a nome oper la potenza della repubblica francese, volendo usarse le ragioni della conquista in pro del popolo, dichiarava che lo Stato di Napoli si ordinerebbe a repubblica indipendente; che un'a assemblea di cittadini, intessa a comporre il novello statuto, reggerebbe il governo con libere forme; e ch'egil, per la potestà che gli d'avano il grado e la felicità nelle armi, aveva nominato lo persone che, assembrate in quel medesimo giorno nell'edilizio di San Loreno, riceverebbero dal suo decreto e dai suo labbre l'autorità di governo Erano i nominata iventicinque, che uniti si appellavano governo provviscono. Erano i nominata venticinque, che uniti si appellavano governo provviscono della discontina della discontina della contra della co

« Cittadini ! voi reggerete la repubblica napoletana temporaneamente : il « governo stabile sarà eletto dal popolo . Voi medesimi , costituenti e costi-

« benefizio vi ho affidato ad un tempo i carichi di legislatori e di reggenti . Voi

tuiti, governando con le regole che avete in mira per il novello statuto,
 abbrevierete lo stento che apportano le nuove leggi; e per questo pubblico
 beneficio vi lo affidato ad nu tempo i carichi di legislatori e di regoretti.

139 e donque avete autorità sconfinata, debito aguale; pensale ch' è in vostre van mani un gran bene della vostra patria o un gran male, la vostra gloria y o il dissonore. Io vi ho eletto, ma la fama vi ha scelto; voi risponderetto e con la eccelenza delle vostre opera alle commendazioni pubbliche, le quali il vi dicono dotati di alto logegno, di cnor puro e amassti cabii e sinceri della patria.

« Nel cestituire la repubblica napoletana, agguagliatela, quanto comportano i biosqui e cestumi, alle constituzioni della repubblica francese, madrer e delle repubbliche nuove e della nuova cività. E nel reggeria, voi rendetella della francese amica, collegata, compagna, upa medesima. Non sperate e felicità separati da lei, pensate che i suoi sospiri sarieno vostri martorii, e che e fila vacilia, voi cadrete:

« L'esercito francese, che, per pegno della vostra libertà, ha preso « nome di esercito napoletano, sosterrà le vostre ragioni, ajuterà le opere « vostre o le fatiche, pugnerà con voi o per voi. E difendendovi, noi dismandiamo null'altro premio che l'amor vostro. »

II. La sala era piena di popolo. Al hel discorso udironasi plausi ed augurti all'oratore, alla repubblica franceso, alla napoletana: e furono viste au gli occhi a molti lacrime di tenerezza e di contento. Declinato il romore, uno dei rappresentanti, Carlo Laubert, napoletano, già cherico dell'ordine degli Scolopi, fugativo per libertà in Francia, tornato con l'esercito, rispose:

« Cittadino generale, certamente dono della Francia è nostrà libertà, me istrumenti del benefizio sono stati l'esercito e 'l suo capo; con minor valore « o minor sapienza, o minor virtù, voi non avreste vinto esercito stermina nato, dispersi popoli di furor ciechi, espugnate le rocche, superato il dissigo del cammino e del verono. Sieno peretio da noi rese grazie alla e repubblica francese; grazie algi eserciti suol; grazie, generalo, a voi, e venuto come angelo di libertà e di pace.

e lo questa terra, da petti nostri, sacirono i primi desiderii di miglior governo, i primi palpiti di libertà, i vodi pici cadii per la ficicità della e Francia, in questa terra da petti nostri fu dato il primo sangue alla ti-rannide; qui furono i ceppi pia gravi i, martorii più longhi, gli strazli più e fleri. Noi eravamo degni di libertà; ma, senza l'falli della tirannia, geti di divino flagello che dissoccia i cooscienze gatate dalle prevential della vita, noi sarremmo ancora sotto il dominio di Acton, della regna, di Castelcicala, di tutti i satelliti del disposimo. Nè bastavono i loro misfatti, però che la pazienza del popoli è infinita; si volevano co' misfatti gli errori, ed armi pronte e virti punitrice.

« proote e virtà punitrice. « Yoi, generale, ci avete portato il governo per gli uomini, la repubci blica; sarà debito nostro conservaria. Na voi penaste ch' ella bisognerà, come tenera ossa che ggi essec, qi assistaza e di consiglio; gli eb opera « vostra, consigliatela, sostenetela. Se vedremo non esser noi eguali el controlle della partica partica partica della partica partica

Si parti con ugual pompa e maggiore applauso il generale Championnet. L'altro rappresentante, Mario Pagano, volto al popolo, disse. « Si, ritadini, stiamo liberi; godiamo della libertà, ma ricordando ch'ella 1790 e siede sgabello d'armi, di tributi o di virtù, e che lo armi in repubblica e non ripossao, nò i tributi scemano, se la virtù non eccede. A questi tre e obbietti intenderanno le costituzioni e le leggi del governo. Voi, però che della dire, a justate e l'ingezzi assatzi: o si accettereno con gratitudine.

a i consigli, li seguiremo, so buoni.

• Ma udite; giovani ardenti di libertà, che qui vi palessta per l'allagrazza, che vi brilis negli cochi, dufe gi avvisi d'unoni cicanutto, più che per anni, e nei pensieri di patria e negli stenti dello prigioni, correte all'armi, e siste nell'armi obbedienti al comando. Tutte le virtù adoranno le repubbliche, e ma la virtù che più aphende sta nè canap; il segono, l'ebquenza, l'ingegno avanzane gli statut, il valore guerriero li conserva. Le repubbliche doi primi e popoli, pero che in repubbliche le società cominciano, erano reazo; genoranti, e persone cadedro: benché abbondassero, bunche eggi, statuti, eratori, tutti i e sostegni e gli inciamenti alla virtù; ma le infingarde avevano tollorato che le armi cadessero.

« Perciò in voi, più che in noi, stanno le aperanzo di libertà. Il governo e provvisorio, nel direi legittimo e coatituito, intende da questo istanto a' debiti suoi; e vol, strenui giovani, correte da questo istante a' debiti e vostri date i vostri nomi alle bandiero di libertà, che rivviserete da 'tre

« colori . »

L'adunanza soiolta , succederono alla contentezza pubblica molte private: il generale Championnet, che abitava la già casa de re, allora detta nazionaie, convitò i primi dell' esercito e i maggiori del governo e della città; altri de' rappresentanti bandirono aitri conviti; gioia più grande fu neile case di coloro che avevano patito dalla tirannide; e per fino nella plebe si viddero feste, e si udirono voti per la repubblica. Solamente mancavano a' conviti ed alla giola i parenti degli uccisi di maestà; più compianti e ammirati perchè lontani . E in quel giorno stesso gli editti dei governo correvano le province, avvisando le succedute cose, e dando provvedimenti di Stato, Fu prescritto che, sino agli ordini nuovi, reggessero gli antichi, uniformati alle regote generali di repubblica: e che rimanessero temporariamente le medesime autorità, i magistrati, gli offizii. Però, ceasato il timore di alcun danno, terminata la guerra, volendo le province imitare la città capo dello Stato, ogni paese, ogni terra diede segni di giubbilo. Nel giorno appresso, con cerimonia da baccanti più che cittadini, alzarono nelle piazze di Napoli gli alberi di libertà, emblemi allora di reggimento repubblicano, tra calde orazioni danze sfrenate, giuramenti e nozze, come in luogo sacro. E finalmente ii generale Championnet, con sollenne pompa, conducendo seco altri generali ed uffiziali deil'esercito, andarono al duomo per rendere grazie della finita guerra, adorare le reliquie di san Gennaro, e invocar lavori al nuovo Stato. Tutto nella chiesa e nella cappella era preparato per la sacra funzione; e popolo infinito stava intento a riguardare le ampolle, per trarne augurio di felicità o di sventure . Ma , compiuto il miracolo in più breve tempo che ogni aitra volta, il generale offrì ai santuaro mitria ricca d'oro e di gemme; gli uffiziali stettero devoti e come credenti ai misteri ; e la plebe stimò que'mutamenti di Stato voier di Dio.

HI. Compiute le feste e chetato il romore della no vità, la mente di ognuno riposata, si fissò alle succedute cose per trarne regole di ambizione. 1799 e di vita . La quale istoria morale del popolo , compagna c precorritrice della storia dei fatti, voglio esporre in questo luogo come chiarimento delle cose mirabili che narrerò. La libertà politica era scienza di pochi dotti, appresa dai libri moderni e dalle sentenzo della presente libertà francese; perciò sconfinata quanto il genio della rivoluzione, e quanto filosofia ideale uon applicata alle società. Gli umani difetti, le colpe umane, le stesse virtù che, per natural cammino, cadono in vizii, le ambizioni, l'eroismo, necessari alle repubbliche, ma che di loro natura trascendono in pericolo dello Stato; In somma, tutto le necessità che accerchiano l'umana condizione, travisate o sconosciute dalle dottrine astratte, creavano certa idea di libertà politica troppo lontana dal vero . E maggiore ignoranza era nella pratica . Qui non mai parlamento nazionale o congreghe di cittadini, (da' tempi antichissimi e scordati della buona casa Sveva ) per trattare i negozii dello Stato : qui sempre i diritti di proprietà conculcati dalle volontà del fisco, dalle gravezze feudali dalle decime della Chiesa, dallo fantasie della prepotenza, qui le persone soggette all' imperio de' dominatori e de' baroni, agli abusi del processo inquisitorio, alla potenza de delatori e delle spie, alle leve arbitrario per la milizia, ed alle angarie della fcudalità; qui non libere le arti nè i mestieri nè le industrie, qualunque volontà impedita. Il solo segno di libertà rimaneva nei parlamenti popolari per la scelta degli ufficiali del municipio; libertà sola e sterile, perchè tra infinite servità.

Mancavano dunque le persuasioni di libertà, peggio della uquaglianza. La libertà viene da natura, così che bisognaso ripettui storzi dei dispotismo, e pieno abbandono del pensiero per dimenticarne il sentimento; l'uguaglianza nasce da civilla, e per lungo uso della ragione; che non sono concetti di natura; il debde uguale all'orte, il povero al ricco, il potente al potentismo; nelle tribu rozze dell'antichtà erano gli omini libert, me inuguali. E dopo le detto cose, riandando la storia de popolo napoletano, non l'antichissima el dimenticata delle republiche greche, ma la più recente, come che vecchia, e continua di setto escoli; che ha formato gli universali commarchia, saccerdonio, fotudaltà limmonità; privilegi, servità domestica, vassallagio ed altre immunevevid diffornità sociali. Perciò la quell'anno 1799 non era sentita dalli coscienza, e nemmeno concepti dall'intellate del popolo l'uguaglianza politica; solamente l'ultima plebaglia finse d'intendere la quella voco uguale divisione delle ricchezza e de 'possessa'.

Dalle quali cose discendo che i maggiori prestigli della rivoluzione franceso, libertà de quisoplianas, erano, per il nostro popolo, non pregiati re visti. Queste sole differente trapie la givento in di Francia o di Napoli bastavano per suggerire differenti repole di governo: ma ri-erano altre non meno gravi. Aveva la Francia operato il rivolgimento l'aveva Napoli patito; il passaggio ra gli estremi di monarchia dispotica e repubblica, era stato in Francia operato di tre anni, in Napoli di un giorno; il bisogni politici furono in Francia annifetti di trumutti, in Napoli erano ignoti o manevano; soddistre in Francia a que' bisogni, ora mezzo e riuscita alle imprese, in Napoli occorreva modovinare i destierii, and destatri nel popolo per avere posso il metito di appuagrafi. Il re in Francia era spento, crano spenti i sostenitori di monarchia o fuggittivi; il re di Napoli repava nella vicina Scilla, rimeavano tra noi tatti i partigiani del passato. La baronia, contraria; i nobili partigiani di repubblicia (Edit, non carje delle famiglici), poco spoli i snobili partigiani del repubblica (Edit, non carje delle famiglici), poco spoli i mopere qui rimigen

de feud; i preti, impauriti degli strazi del clero francese; i frati, temendo trato apoplio de conventi ; ciuriàli, la rivocatione di quella congerio di colciri, ch'era per essi talento e fortuna. E infine, a noi mancavano (e abbondavano in Francia) le difese della libertà, che sono le virita gerriere e le cittadine ambizioni; e a noi mancava la legittimità del rivolgimento; perciocoche non ventiva dai partamenti, stati-generali, assembles, a utorità cestiturite, moto uniforme di popolo; ma da sola conquista e non compiuta; condizione che allontanava dai navovo governo piti amini paurosi e medocile.

IV. Ma benchè le regole dovessero variare da quelle di Francia, noi le vedremo nniformi : sia necessità di tempi o ebbrezza delle fortune francesi, o, come più credo, in tanta copia ne rappresentanti nostri d'ingegno e di sapienza, scarsità dell' ingegno delle rivoluzioni, e della sapienza de' nuovi Stati. Que' rappresentanti erano settari antichi di libertà, afflitti la più parte nelle prigioni di Stato, ed oggi appellati Patriotti per nome preso di Francia, onde schivare l'altro di giacobino, infamato da'mali di Robespierre. Fu primo pensiero del governo spedire alla repubblica francese oratori di gratitudine per gli avuti benefizi, ed ambasciatori di amicizia e di alleanza; scegliendo a quegli officii il principe d' Angri, grande di casato e di ricchezza; ed il principe Moliterno, anch' egli nobile e fornito di pregii più belli, cioè buona fama ed alcun fatto nelle armi, lontano da club, capo sincero del popolo nella ultima guerra contro i francesi; e quando la plebe imperversò, fuggitivo, non traditore: ma dava sospetto al giovine governo, così che, onorandolo nel carico di ambasciatore , lo discacciò . Il duca di Roccaromana , propenso a femminili lascivie, avendo scarse le forze alle ambizioni del dominio, restò scordato negl'inizii della repubblica. I sensi che prima spuntarono in quel governo furono dunquo i sospetti: innati a reggimento libero, stimoli alla virtù ne' grandi Stati, alle discordie ne' piccoli; e perciò dove sostegno, e dove precipizio di libertà.

Un decrete divise lo Stato in dipartimenti conteni, abbendo la divisione per provincie, e mutando i nomi per gli antichi di conorte memorie. In esso i fumi, le montagne, le foreste, i termini di natura si vedevano capricciosamente messi nel seno de dipartimenti o del canonio, e talvolta delle comunità: scambiati i nomi, creduto città un monte e fatto (app di cantone, e Il territorio di una comunità spartiti oi due cantonio, certi fiumi addoppiati, socordate certe terre; insomma, tanti errori che si restò all'antico; e solo effetto dello lesgere fu i mal creduto del lessissato.

Ma buona legge scolas i fidecommensi, libertà desiderata per i libri del Filangeri, del Pagano, di altri spienti; e produttre di effetti bona, quanto comportavano le sollectudini di quello Stato. Mote comunità avevano lite ob broti, molte pli rodevano i freni del vassallaggio: e percià quelle e queste, ed altre tirate dagli esempi, invadendo in modo popiare i dominii feudali ; espartendoi si cittadini, venderavano con gli eccasi delle rivoluzioni gli odii propri e degli avi. Piacque al governo quel moto, e dichiarando abolita la feudalità, distrutte le giuridazioni baronali, congodati gii armigeri ; vietati i servigi personali, rimesse le decime, le prestazioni, tutti i pagnenti do di diritti, promise legge nova, giusta per i comuni e per i già baroni: senza vendicaro, come natura umana consiglierebbe, le inquire più pastite da l'adotari. Dopo la quale promessa, il governo attesca ill'adompimento; ma intrigato nelle vicendevoli ragioni, non mirando che alla giu-

1799 quella legge, lengamente discussa, non fu mai foraita; e di tutti rappresentanti maggior soatenitore de baron fu quello istesso Mario Pagano, avverso a loro nello dottrine, scrittore filosofo, pusillanimo consigiere, detimo legislatore in repubblica fatta, impotente come gli altri vendiquattro del governo a fondar nposa repubblica.

Altro indizio di popolare avversione si manifestò per le caccio rigiq, avveganche i citadini, al sentiri iliberi, uciocero le bestie, avarino oi confini; e apregiando le ragioni della proprietà, recidevano i boschi, piantavano a frutta ne campi, dividevano come di conquista le t-terre. Così chi il governo dichiarò le cacce già regie, ora libere, terreni dello Stato; le guastie, sciolte. Per altri editti prometteva la soppressiono del conventi, la ricusione del vescovadi, ta incamerazione delle sterminate ricchezzo della Chessa: benedizi non senttuti dall' universale, come dimostrava il rapetto mentounio del consenti, al consenti consenti della chiesa di consenti della consenti consenti consenti della c

Provvedevano nel tempo stessea altre parti del politico reggimento. La finanza disordinata, come ho mostrato nel precedente libro, voenuta in peggio di succeduti sconvolgimenti, più inquieta per la urgenza dei bisogni e de' casi, fu la maggior cura del governo. Legge inattessi dichiard debito della nazione il voto de' banchi, e ne promise il pagamento; con profferta benevola, ma non giusta de finanziera. Imperiocolchè maneravano i ericcheraze a riempiere quelle vorsgini, ed in tanto moto delle carte bancali, confuse loi polizze. Per altra legge fu prescritto a' tributari di versare subitamente nell'erario del fisco le taglie dovute alla passata finanza, e le correnti ; rimanendo intere le imposte pubbliche aino a quando nuovi atatuti le ordinerebero in meglio.

Fu intanto aboitta la gabella sul pesco, con gradimento de marinari della città, che si fecco amici sila repubblicia. Ma la aboitzione nel regno delle gabelie sul grano e del testatico (indebitamento credute comanali) produsero effetti contrari; avveganche pagando con esse lo tagle fissali, mantener queste, abolir quallei, faccus accompigio e impossibilità. I tributari, della contraria della con

V. Tra: mezzo à 'quali disordini e povertà comparve comandamento del generale Campionet, che, donando alla citale le somme pattovito per la tergua, imponeva taglia di guerra di due milioni e mezzo di ducati, e di altri quindici milioni su le provincie; quantità per pe à grandi, impossibili nelle condizioni presenti dello State e nei prefisso tempo di due mesil. Puro il governo, vinto da necessità, intese a distribuire i dianno; e non potendo trar norma dagli ordini dell' antica finanza, perché manevano tutte le regole dila statistica, tassò i dipartimenti, le commanti, in persone per porti giudiri, ne 'quali prevalendo il maligno genio di parte, si videro aggravate i la comitanto, per agovarier la tassa, il dificiariza che in longo di moneta si riccaverablero a peso il metalli preziosi, ed a stima le genme: casicoltè vecte-verebbero a peso il metalli preziosi, ed a stima le genme: casicoltè vecte-verebbero a peso il metalli preziosi, ed a stima le genme: casicoltè vecte-verebbero a peso il metalli preziosi, ed a stima le genme: casicoltè vecte-vest con pubblica oietà spocifier le case decili tuttimi seni di riccheza, e le

spose disabbellirsi degli oraamenti, e le madri toglierea 'bambinila preziosità 1790 degli amuleti, e i fregii di religione o di anguro. La gravezza, il modo, la iniquità scontentavano il popolo.

Cinque del governo andarono deputati del disconforto pubblico al generale Championnet; e di Il prescolto oratore Giuseppe Abbamoni, portandogli sensi

di carita e di giastizia, lo pregava di rivocare il comando, ineseguibile al lora, facile tostoche la repubblica prendesso forza e di impero; rajioni, lodi, bianiqhe adornavano la verità del discorso, quando il generale, rosupendono il filo, e ripetendo barbaro motto di ibrabrao attento, riapose: Sventure a' vittil 1: Era tra i cinque Gabriele Manthoneb, già capitano di artiglieria, a' vittil 1: Era tra i cinque Gabriele Manthoneb, già capitano di artiglieria, a' vittil 1: Era tra i cinque Gabriele Manthoneb, già capitano di artiglieria, estratiera, il quale, aconoscendo le forme di ambasceria, fattosi oratore di correstanza, così disse: e Tiu, cittadio generale, hai presto socradore che non correstanza con disse: e Tiu, cittadio generale, hai presto socradore che non constanza con controle di correstanza, con cittadio generale, hai presto socradore che non constanza con controle della controle di constanza di controle di c

sarai tornato, imporrai debitamente taglia di guerra, e ti si addiranno sul
 labbro il comando di conquistatore, e il empio motto, poichè ti piace, di
 Renno. » Il generale, accomistando la deputazione, dissez : risolverebbe.
 Nacquero da quel punto in lui sospetti, e nel repubblicani disamore ai francesi.

Il generale, al vegnente giorno, confermando le taglie, ordinò il disarmamento del popolo : uomini fatti liberi e disarmati sono il dileggio della libertà. Solamente si permetteva la composizione delle guardie civiche, prescrivendo che fussero scelti a quell'opore i patriotti più chiari e più fidi; sì che il governo emanò legge tanto atretta, che pochi cittadini entravano nelle milizie armate, molti nel rnolo dei tributari: nella città di Napoli quattro sole compagnie, seicento uomini, erano gli scelti; innumerevoli i taglieggiati; la legge, invalida per forza d'armi o per aentimento di libertà, parve finanziera ed avara. La stessa prudenza o sospetto del generale francese, o le aentenze dei dottrinari napoletani facevano trasandare le milizie atipendiate easere aoldati in repubblica, dicevano i dottrinari, tatti gli uomini liberi; essere gli eserciti mercenari stromento di tirannide; Roma, quando veramente libera, conscrivere i combattenti ad occasione di guerra; non mancar guerrieri allo repubbliche: ed altre loquacità di tribuna, o dottrine di fantastiche virtà. Correvano le strade accattando il vivere buon numero di Dalmati, già soldati del re, abbandonati su questa terra strapiera; correvano le province, vivendo d'arti peggiori, le già squadre degli armigeri baronali, delle ndienze, dei vescovi; e grande numero dei aoldati mantenuti sino allora dagli atipendii della milizia. Era dunque facile formare nuovo esercito di venticinquemila soldati, e trarre da pericoli della patria venticinque migliaja di bisognosi e predoni. Ma la repubblica vergognava di essere difesa da genti atraniere o venali, ed aspettava il giorno della battaglia per battere dei calcagni la terra e vederne uscire guerrieri armati .

VI. Soprastava male più grande; la penuria. I raccolti dell'anno precedente furono scarsi; la guerra esterna e la civile avevano consumato immensa quantità di grano; la grassa Sicilia ricusava di mandarne, e le navi che scioglievano da porti della Puglia e della Calabria, erano predate da avaii

1799 siciliani ed inglesi. Crebbe il prezzo al pane, tanto più sentito per i perduti guadagni della plebe, per il gran numero de' servi congedati, per le industrie sospese, per la malvagità di quelle genti che speravano nelle disperazioni del popolo. Ma i governanti stavano sereni confidando nello zelo de' partigiani ricchi di granaglie, ne' compensi di governo libero, nella rassegnazione e nel merito di patir male per amar la patria. Erano virtà dei reggitori, che, poco esperti della mala indole umana, le credevano universali; e però intendendo che bastasse a tutti i bisogni far certo il popolo della bontà di quel reggimento, spedivano patriotti a scismi per concionare e persuadere. Motivo di mestizia e di sdegno era quindi udire ne' mercati, vuoti di ricchezze e di negozii, oratore imberbe discorrere i benefizi della repubblica; e con eloquenza spesso non propria , ma voltata dalle arringhe francesi , ne mai sentita da volgari uditori pieni di contrarie dottrine, presumere di acquetare i lamenti e i bisogni della plebe .

Oratore fra tutti più saggio e più inteso era quel Michele il Pazzo, capo del popolo ne' tumulti della città, pacificatore all' arrivo di Championnet, e, mutate le cose , alzato al grado di colonnello francese , e spesso mandato , ambasciatore alle torme de' popolari . Arringava in plebeo , solo idioma ch'ei sapesse, da poggiuolo o scranna, per mostrarai in alto, non preparato, permettendo la disputa o le risposte. Diceva un giorno: « Il pane è caro e perchè il tiranno fa prendere le navi cariche di grano che ci verrebbero da « Barberia; che dobbiamo far noi ? Odiarlo, sostenergli guerra, morir tutti e piuttosto che rivederlo nostro re ; ed in questa penuria guadagnar la giornata faticando, per non dargli la contentezza di sentirci afflitti . » Ed

altre volte :

a Il governo d'oggi non è di repubblica, la repubblica si sta facendo; ma quando sarà fatta, noi idioti la conosceremo ne' godimenti, o nelle sofferenze. Sanno i saccenti perchè mutano le stagioni, noi sappiamo di aver caldo o freddo . Abbiamo sofferto dal tiranno guerra , fame , peste , e terremoto; se dicono che godremo sotto la repubblica, diamo tempo a e provarlo.

e Chi vuol far presto semina il campo a ravanelli, e mangia radici : chi e vuol mangiar pane semina a grang e aspetta un anno. Così è della repuba blica: per le cose che durano bisogna tempo e fatica. Aspettiamo. »

Dimandato da uno del popolo che volesse dir cittadino, rispose : « Non a lo so . ma dev'essere nome buono , perchè i capezzoni ( così chiama li e volgo i capi dello stato ) l'han preso per aè stessi . Col dire ad ognuno e cittadino, i signori non hanno l'eccellenza, e noi non siamo lazzari: quel nome ci fa uguali . »

E allora non altro : e che vuol dire questa uquaglianza?

 Poter essere (indicando con le mani sè stesso) lazzaro e colonnello. « I aignori erano colonnelli nel ventre della madre; io lo sono per la uguae glianza: allora si nasceva alla grandezza, oggi vi si arriva. »

Non più ne dirò per brevità, sebbene molte altre sentenze di egual senno io abbia inteso da quel plebeo; e splacemi di averne tarpato il più sottile per non averle riferite nel dialetto parlato, brevissimo e vivace; della quale licenza ho detto in altri luoghi le cagioni .

Alcuni preti e frati, sapienti ancor essi, parlavano al popolo di governo e tirando dal vangelo le dottrine di eguaglianza politica, e volgarizzando in dialetto napoletano alcuni motti di Gesù Cristo, incitavano e afforzavano



l'odio à re, l'amore à liberi governi, l'obbedienza all'autorità del presente, ray, Spiegavano, come pronositel avverait di profeti, la fuga di Ferdinando, la veruta di come proteire, la routa profesio al la come proteire, la consistenza del profesi, la consistenza del profesi, la consistenza del profesi, la consistenza del profesi, la consistenza del profesi de la consistenza del profesio del profesio

VII. Le cure de' reggitori , fermate ne' primi tempi alla sola città , si estesero alle provincie; ma seguendo le istesse regole, mandavano commissari per dipartimenti, commissari per cantoni, con pienezza di potere quando convenisse alla esecuzione delle leggi, e a'casi urgenti di quiete pubblica, o di guerra. Insieme a' quali si partivano molti altri col nome di democratizzatori, senza facoltà o stipendii, col carico di persuadere e ridurre alle forme repubblicane le città e terre delle province, provveduti di lettere patenti del governo, andando a turba per vero zelo o per falso, prevedendone uffizii pubblici e guadagni. Non dirò, perchè facile a immaginare, quanto i commissari e i democratizzatori paressero ingrati agli abitanti delle province, rozzi , semplici, accorti; nulla curanti le bellezze non sentite di libertà; spregiatori di vota eloquenza, ed usi a fermare le speranze nell'abolizione della feudulità, nella divisione delle terre feudali, nella minorazione dei tributi, nel miglioramento delle amministrazioni e della giustizia. Le quali brame non isfuggivano agli oratori di repubblica, ma le discorrevano variamente, promettendole in lontano, ed unendole alle riforme religiose, alle libertà di coscienza, a' matrimoni solamente civili, alla nullità de' testamenti, ed altre innumerevoli sfrenatezze di morale, riprovate dagli usi e dalla mente de' ruvidi abitanti delle campagne. La tendenza maggiore de' discorsi era il pagamento de' fiscali, ed il ricordo degli ajuti e degli sforzi che debbono i cittadini alla nascente libertà.

De'discorsi passando alle opere, andavano commissari investigando gli atti el eopinoi dei magistrati i quali, nazioni di età, seetit tri-pretigani del passato governo, mal contentavano le passioni estreme di giovani ardemi delle parti contrarei; e percio ad essi erano surrogniti cumini nuovi. Molti onesti abitanti delle province, scontenti del passato per sofferta tirannide o per gli spogli delle ricchezze pubbliche e private, amavono gli ordini novelli e gli secondavano; ma si arrestarono a mezzo corso quando, visto governato lo Stato dalle opinioni, non dal consiglio, presagiromo pericoli e precipizi.

VIII. Un solo frastuono di libertà, l'o accuse 'pubbliche, non ancora si udiva, ma fu corto i silenzio. Niccolo Palomba, volendo accusare Prosdocimo Rotondo, membro tra i venticinque del governo, adunò molti patriotti. de esponendo le colpe, le prouve, la utilità del juduzio, dimando assistenza contro d'aomo potente; ma in tempi ne'quali la potenza vera risiedeva nella sorrantila del popolo. Applaudito i prensero, intese le accuse, fa promisseo per grida patrocino all' antimoso preposimento. Aluvor il giuditio e non liberio, che lesse al governo accinente in atto di legislatore, presente l'accusato e facendo parte dell'augusto consesso. Maravigilaron gli uditori; cel attandosi dubbio se i'accusa dovesses ammettersi, pregnate l'accusato, fu cuesto, se l'accusato o facendo parte dell'augusto consesso. Maravigilaron gli uditori; cel attandosi dubbio se i'accusa dovesses ammettersi, pregnate l'accusato, fu

COLLETTA 23

1790 ammessa. Tratlava di colpe antiche e non vere: la fama di Rolondo era egregia; quella di Palonda (tranne l'amore per la repubblica) correva macchiata di sospetti e di falli; ma i faziosi, tenendo ad argomento di piena libertà quel processo, lodavano a mille voi l'accussto dimandava in aperto il giudicio. Parve scandado al governo il preseguimento di processo iniquo, pericoloso per lo esempio all'autorità inviolabile de' rappresentanti dello Stato; e perciò, ses guendo di partito degl' infigarati, il ossopses: concesse a Palonda utilizio grande e bramato di commissario in un dipartimento; e sperò di coprire col silenzio la turpitudine de' fatti. Qiudidi du m mese, mutate le forme e le persone del governo provvisorio, Presdocimo Rotondo, tornato private cittadino, valendosì delle raggioni di libertà, dinando il rimonvamento del giudizio da d'amgestrati comuni; e fu assoluto. Non egli per magnanimità, e non alcun altro, custode delle leggio, per timidezza, delle engussi di culunnia.

Que' fatti mostrarono la via degli impieghi pubblici, la forza delle adunanze secrete, la debilità del governo. Perciò ai udirono ad un tratto mille accuse; non bastando egregia fama , probità di antica vita , viver presente immaculato, a contenere le ambizioni e la protervia de' tristi. Fu composto tribunale, chiamato Censorio, a ricevere le accuse, esaminarle, spingerle in giudizio e provvedere a' lamenti degli oppressori (era il motto degli accusatori) ed alla necessaria tutela degli accusati. Sursero al tempo medesimo le società popolari, segrete o manifeste, nelle quali i settari preparavano le accuse : delle pubbliche due furono più famose , le sale Patriottica e Popolare: le quali, ad esempio de club francesi, adunavansi guando in pubblico, quando in privato, sotto presidenza, con tribuna processo delle materie discusse e libro delle decisioni. Le grandi quistioni di politica, le nuove costituzioni dello Stato, le leggi, le ordinanze, la guerra, e poi gli uffizii, gli uffiziali, la vita pubblica, la privata de' cittadini, erano subbietto di esame con libertà o licenza tribunicia; e le profferte sentenze andavano, secondo i casi, al governo sotto forma di messaggi, o di consigli, al tribunale censorio per accusa, e al popolo per tumulti. Nessuna coscienza riposava nella sua virtù, nessuna voce maligna era spregevole, ogni nemico potente, . qualunque merito pericoloso . Vedevi mutamenti continui negli officii dello Stato, odii acerbi, fazioni operoso; il quale romore di accuse, di calunnie, di lamenti, si alzò strepitoso, e non posò che al cadere della repubblica; imperocchè le sette, sintomi della infermità de governi, spengono questi se non sono spente.

IX. Mentre nella salə Pariotica si agitavano lo pila sottili quistioni sini univos statuto, e la stessa libertă francese pareva aceras per noi, comparve la costituzione della repubblica napoletana, proposta nel comiato legislativo dal roppresentante Munio Pagano. Era la costituzione drances del d'193, con perhe variazioni suggente da modesta libertà. Dispiacque leggere in essi seriorati i parimenti comunali, tumultossi veramente edi nuttili sotto dispotica segioria, ma in repubblica mezzi opportuni alle elezioni ed amministrazioni, che sono le cardini di ogni libera società. Era debelle in quella carti al potere corpo degli Efori, sositeniori della sovranità del popole. Due principii preva-terno. I equilibri e dei poteri astratti, senza troppo avvertire all' equilibrio delle forze presenti, ovvero a ciò che in Stato libero à forza, cioè, costumi, onioni, virti del popole, al i sospetto contro a potere securito, ed à cit-

tadini potenti. Come le leggi bastassero ad impodire i precipit di Stato libre no, quando nel seno di lui operano le cagioni della rovina, mancò alla repubblica napoletana il tempo di sperimentarlo; un anno appresso quelle medesime leggi sospettose non mantennero dalla caduta la repubblica madre. Avventurosa, almeno, perche discose nelle mani di un Cesare, che durò tre lustri, e le serbò gran parte delle acquistate libertà; misera Napoli, che inubissò nelle vorgani del dispositamo.

Il governo provvisorio esaminava lo statuto costituzionale, consolando con le speranze future le mestizie presenti, che un certo Faypoult, commissario di Francia, venne ad accrescere. Egli portava decreto della sua renubblica : la quale, forte nelle ragioni della conquiata , riconfermava le imposte di guerra; e diceva patrimonio della Francia i beni della corona di Napoli, i palazzi o reggie, i boschi delle caccie, le doti degli ordini di Malta e Costantiniano, i beni de' monasteri, i feudi allodiali, i banchi, la fabbrica della porcellana, le anticaglie nascoste ancora nel seno di Poninei e di Errolano. Il generale Championnet, che, travagliato dalla universale acontentezza, ne prevedeva i pericoli, e non aveva cuore disumano, impedi a Faypoult l'esecuzione del decreto, e ne fece per editto pubblica la nullità; ma insistendo il commissario e accesa briga, vinse il più forte: Paypoult, discacciato, ai part). Piacque ciò a' napoletani, che, doppiando l'odio contro i francesi, presero ad amare Championnet; scusandolo allora delle passate durezze, dicendole necessità, e rammentando (quei della plebe) la sua religione, il ricco dono a san Gennaro, e certo accidente il cui principio era ignoto. Avvegnachè nei registri battesimali della chiesa di sant' Anna era un Giovanni Championnè, diverso per genitori e per tempo di natali; ma frattanto il generale fu creduto napoletano, benchè veramente nascesse in Valenza nel Delfinato.

Quindi apiacque leggere nelle gazzette francesi decreto del Direttorio che diceva così: « Visto che il generale Championnet ha impiegato l' autorità e « la forza per impedire l' azione del potere da noi confidato al commissario

- « civile Faypoult, e che perciò ai è messo in aperta ribellione contro il « governo; il cittadino Championnet, generale di divisione, già comandante « dell'esercito di Napoli, sarà messo in arresto e tradotto innanzi un con-
- « aiglio di guerra per essere giudicato del suo delitto. »

Subito Championnet ai parti: ebbe il comando dell'esercito il generale Macdonald. Chiampionnet, giudictos in Francia ed assoslato, ritornato all'imperio degli eserciti, accresciuto di gloria, powero di fortuna, mori poco appressa in Antibot; e se fu vera la fama, di vedeno datogli o presso. Motti sosspiri mandarono i napoletani alle sue aventuro; tanto più che venne conspagno al Macdonald quel medesimo Faypouti, baldanzoso, protetro, inilessibile; vago di vendicare la gioia de'napoletani alla sua cacciata, e l'amore che portavano al aua nemico.

X. Giusse in quel mezzo nuova che i francesi occupavano gli stati della Toscana, che il gran duca Ferdinando III con la fanglia ne useiva. Il Direttorio francese, insaziabile di conquiste, dopo invasi gli stati di Luca, diamado rigione al governo loscano delle ostilità manifestate nel rievere le schiere napotetane contrario alla Francia, e nel dare sallo al pontefice Pio VI. Il granduca riapsace che non mi nemicizia na bedgon coutro la Republica, ma forza, e però necessità del più deboli, era stato motivo alla pazienza di rievere il armi napoletane nel porto di Livrono, minosciato da forti

1700 havit sculi e inglesi: e in quanto al pontefice, che nessun alto victando durgli ricovero, era debito di principe cristiano concedero al capo della cristianità, vecchissimo e misero. Benche laudabili e vere le discope, edi gli com-nicate le avversità delle armi francesi au l'Adige, cost che bisognava raccorre, non già dissipare gli eserciti della Repubbira, prevalendo l'avidità del Direttorio e del generale Scherer, duce supremo in Italia, ande contro l'irrore una legione francese, che il generale Gauther drigesa; e guille propositione del generale (Lumber direges); e guille presentate del tempo mando in riscosta l'edito securité.

« Vengoon in Toscana armi francesi. Noi riguarderemo come prova di fedeltà e di amoro de' nostri sudditi l' obbedienza al comando delle autorità, - il mantenimento della quiete pubblica, il rispetto a' francesi, la diligenza di evitare gli solegni de' novelli dominatori. Per le quali cose crescerà, so - d' incremento è canoce, il nostro affetto verso i popoli.

Dopo ciò l'armi francesi entrarono a Firenze. Il granduca, nel di seguence, 27 di marzo, nè partì: la quiete non fu tunbata. Per i quali successi, vedendo altargati in Italia i dominii el e parti di repubblica, si rallegrò il governo di Napoli. Ultima contentezza: imperciocchè da quel di non giunse nuova se non mesta.

## CAPO SECONDO

Sollevazione de Borboniani nelle province. Gesta del re di Sicilia e degl' inglesa contro la repubblica. Gesta in difesa di lei .

XI. Cessato lo sbalordimento dal quale i Borboniani (arono presi per la guerra infelice, la patita conquista ed il nuovo Stato, e non repressi primi tumulti nelle province da' battaglioni francesi, sempre annuociati, non mai visti, susrero le scontentezze discorse nel precedente capo; e in vari punti dello Stato ribellioni e armamenti. Stavano le molitudini contro gli ordini muovi; per la opposta parte giovani scavai di numero e di credito; tacevano i prudenti, non per odio alla repubblica o per sanore al passato, na perrebà pervodevano i mali e i pericoli del futuro. Nelle città corse dal nemno o s'impatuvano i d'anni sofferti, meno alla guerra e alle ragioni della nemno s'impatuvano i d'anni sofferti, meno alla guerra e alle ragioni della cetta della consona della della della contra della consona della consona della consona della consona della contra contr

Negli Abruzzi, dove le armi horbonine rimasero per poco tempo sospesa, non mi deposte, si ribrandirono più fleramente che linnazia sotto i capi Pronio e Rodio. Pronio ne' suoi anni fu cherico; ma spinto da malo ingegno prese patente di armigero nelle squadre bronali del marchese del Vasto; quindi, reo di omicidii, andò condannato alle galere, dalle quali, per forza eli dustaria fugitivo, passa è acorrere le campagne. Fattosi partigiano dell'orboni, combattà fortunato contro Dubbosme; e, scelto capo dagli uguali, acquistò fuma sicurità e ricchezze. Rodio, di civili natali, studioso di lettre latto; odotore in legge, scaltro, ambiziono, previdede le sventure della repubblica, 17º e parteggiò per i contrarii. Fu accotto dallo turbe; e avveganche primo esempio d'umo gentile non macchiato di colpe che abbracciasse quelle parti, sino allora seguite da Peggiòri, lo gridarono capo. La città di Teramo ed alcune altre terre tornarono alla obbedenza dell'antico re; i francesi guardosano i forti di Pescara, Aquilis, Civitella, e correvano intorno intorno i predar viveri, a rizlarar gli alberti abbattuti della liberti, ad animare i reguele foro, a pointe i contraria. Gil altri piese delle tre province, divisi e seguine la contraria del vicino; maggiore incliamento ano per la liberti, ca poiche gli coli re le contese di municipio nemicarano ab amico i popoli confinati, dispendeva apseso la scelta di governo dalla scelta contraria del vicino; maggiore incitamento a sdegnarsi, a combattere, alle rovince, alle stray.

Nella Terra di Lavoro molti paesi del confine stavano sotto l'impero di Mechele Pezza, natio ni lirti di bassi sprenti, omicida e ladro; cosicchè da due anni per bando del governo pericolava sotto taglia il suo capo; ma per continue venture o scalitezze, vincitore a do gni cimento, ecampava i peri-coli; e la nostra plebe, però che dice scalitrissimi ed invincibili il diavolo e i frati, to chiamo Fri Diavolo; e de gli, per argomento di prodezza e fortuna, ritenne il sopranome nelle guerre civili e sino a morte. Audacs, viacoros, spregiatore d' ogni virti, pattosi capo di numerona torna, tecendosi como, si producer d' ogni virti, pattosi capo di numerona torna, tecendosi con visto, disponeva gli assalti contro a' soldati francesi che notavano soli o a piccele pertite, e, spietatamente gli uccideva. Correndo da Portella al Garigliano trucidava i corrieri e qualunque gli desse ombra di recar lettere o ambasciate: rempera il camminio tra Napoli e Roma.

Nella stessa provincia, ma in altra contrada, quella di Sora, guerreggiava capo di molti Gaetano Mammone mulinaro; la ferità del quale tanto si scosta dalla natura degli uomini e si avvicina alle belve crudelissime, che io con animo compreso di orrore dirò di lui come di mostro terribile. Ingordo di sangue umano, lo bevea per diletto; beveva il proprio sangue ne' salassi suoi; negli altrui, lo chiedeva e tracannava; gradiva, desinando, avere su la mensa un capo umano di fresco reciso e sanguinoso; sorbiva sangue o licuori in teschio d' uomo, e gli era diletto a mutarlo. Immanità che non avrei narrate nè credute se il pubblico grido, cho spesso amplifica i fatti maravigliosi, non fusse confermato da Vincenzo Coco, uomo ed autore pregiatissimo, consigliere di Stato, magistrato integerrimo, che da istorico parra e da testimonio accerta le riferite crudeltà. Mammone in quelle guerre civili spenso quattrocento almeho francesi o napoletani, e tutti di sua mano, facendo trarre dal carcere i prigionieri per ucciderli a gioja del convito, stando a mensa coi maggiori della sua torma. Eppure a tal uomo, o a questa belva . il re Ferdinando e la regina Carolina scrivevano : « mio generale e mio amico. »

Prosieguo a descrivere lo stato interno de' popoli. Torma numerosa guerreggiava nella provincia di Selemo. Una stretta nominata di Campestrino, difficile, intrigata, era guaruita di Borboniani, che la cedevano solamente alle poderose colonne di milizia, e combattendo. Di la correvano le terre di Ciletto, i monti di Lagonagro, e gli stessi dintorni della città cepo della provincia; percio il cammino delle Galabrie, ingombretto da Borboniani, era chiuso ad oggia altro. La città di Capaccio e le terre di Sicigano, Castelluc-

170 cio, Polla, Sala, inalata bandiera regia, minacciavano i paesi di repubblica. Il vescoo Torruso, dopo nebella la città di Agaccio, condateva con armini spirituali e guerriere; mentre nelle altre terre della stessa provincia dirigevare i e armi per il re Cherardo Curci sopranonato scierpa, già capo degli armi-eri della udienza, congedato da quell' fuffico, ributato quando gli chiese di servir la repubblica e ingunitato del nome di stelliti della Urannide.

XII. Guerra più sanguinosa travagliava la Basilicata, combattendo que popoli ciecamente; che l'essere governati a repubblica o a signoria non era sentimento, ma pretesto a sfogare odii più antichi : vedevi perciò d' ambe le parti molte truppe, molti corpi, combattimenti giornalieri, stragi continue. Nelle quali domestiche sventure due casi avvennero degni di ricordanza. La piccola città di Picerno, che aveva festeggiato con sincera allegrezza il mutato politico reggimento, assalita da' Borboniani, sbarrò le porte: e aiutandosi del luogo, allontanò più volte gli assalitori. Sino a che, declinando le sorti universali della repubblica, torme più numerose andarono all'assedio; e fu agli abitanti necessità combattere dalle mura. Finita dopo certo tempo la munizione di piombo e consultato del rimedio in popolare parlamento, fu stabilito che si fondessero le canne d'organo delle chiese, poscia i piombi delle finestre, in ultimo gli utensili domestici e gl'istrumenti di farmacia; con i quali compensi abbondò il piombo come abbondava la polvere. I sacerdoti eccitavano alla guerra con devote preghiere nelle chiese e nelle piazze; i troppo vecchi, i troppo giovani pugnavano quanto valeva debilità del proprio stato; le donne prendevano cura pietosa de feriti; e parecchie, vestite come uomini, combattevano a fianco de' mariti o fratelli ; ingannando il nemico, meno dalle mutate vesti, che per valore, Tanta virtù ebbe mercede, avvegnachè la città non cadde prima che non cadessero la provincia e lo Stato.

Presso a Picerno, in Potenza, città grande, oggi capo della provincial, era vescovo Francesco Serao, lo stesso rammentato con debita lodo nel secondo libro di queste istorie: il quale, già travagliato per giansenista dalla Santa Sede, sostenuto in quel tempo dal re, ma poi, per mutata politica di governo, venutogli a tedio, era tenuto settario di repubblica e de' francesi. Cosicchè ai primi tumulti assalito nella casa vescovile, trovato in atto di preghiera innanzi alla croce, fu trascinato nella strada, ucciso, troncato del capo, e'l capo in punta di lancia portato in giro per la città. Furono i manigoldi pochi di numero, diciassette, nessun plebeo. Un cittadino di Potenza. Niccolò Addone, ricco, fiero per natura, devoto della cristiana religione, amante di repubblica, ma occulto, perchè temeva nelle dubbietà di quello stato arrischiare le sue ricchezze, quando vidde lo spettacolo atroce. giuro vendicarlo, e nol potendo apertamente, usò d'inganni. Conciossiachè fingendosi Borboniano, allegro della morte del vescovo, chiamò a convito gli uccisori, e, dono lanta mensa e bevere trasmodato, tutti gli spense, nè già di veleno, ma di ferro; e più col braccio proprio che dei suoi fedeli, che pure a mensa o nascosti nella casa attendevano il comando della strage. Orrida scena, che spiacque a' partigiani medesimi di repubblica, e l' Addone, ciò visto, fuggì di Potenza, e tenutosi lungo tempo ne' boschi, si riparò in Francia. Anni appresso, perdonato di quei misfatti per decreti del nuovo re Giuseppe Buonaparte, tornò in Regno; e l'età nostra lo viddo accusatore calunnioso di delitti di maestà, a pro de' Borboni, e a danno di onesti cittadini. Nè fu punito; e vive ancora tra riccbezze avite, o mal tolte.

XIII. Sommovevano le Puglie contro la repubblica quattro côrsi , de Ce- 1799 sare, Boccheciampe, Corbara e Colonna; de'quali de Cesare era in patria servitor di livrea, Boccheciampe antico soldato di artiglieria e disertore, Colonna e Corbara vagabondi e viventi di male arti: tutti e quattro fuggitivi di Corsica per delitti : e da Napoli , per timor de' francesi , cercavano imbarco nei porti della Puglia per Sicilia o Corfú, E giunti a Monteiasi, alloggiando per ventura nella casa del massaro Girunda, ingegnoso fabbro di brighe. concertarono sollevare i popoli a pro de' Borboni, figurando Corbara, il principe Francesco erede al trono; Colonna, il contestabile, suo cavaliero; Boccheciampe, il fratello del re di Spagna; e de Cesare, il duca di Sassonia. Girunda, in quelle trame, sarebbe precursore, testimonio e tromba delle fallacie. Il vero principe Francesco era stato in Puglia, come dicemmo nel terzo libro, poco tempo innanzi; ma Girunda confidò nella credulità degli stolti, e ne guadagni che gli astuti trarrebbero da quelle scene. Concertate nella notte le parti, va Girunda, prima che il giorno spuntasse, a palesare per la città misteriosamente l'arrivo de principi, e la fortuna di essere primi a seguirli. È creduto: e numeroso stuolo di plebe, accorrendo alla piccola casa dove quei grandi alloggiavano, si offrono per grida, guerrieri e servi. Esce il Colonna su la strada; rende grazie, in nome del principe, allo zelo de' presenti : ma li accomiata . Il Girunda in quel tempo avea provveduto una carrozza; e nell'entrare in essa, i quattro còrsi simularono riverenza al principe Francesco; il quale, dicendo agli astanti: « lo mi abbandono in braccio de' miei popoli ; » e , salutandoli benignamente , si chiuse in legno e partirono verso Brindisi.

Ne' corsi abbonda il talento di ventura; cosicchè adoperavano, secondo i casi, alterigia, magnanimità, grandezza di principi: si partivano da luoghi abitati prima del giorno, giugnevano all'entrar della notte, andava innanzi innanzi di molte miglia il Girunda a preparare alloggiamenti e credenze. E perciò mille bocche accertavano la presenza dei principi, ognun dicendo: « io gli ho veduti; » ed aggiugnendo, come suole nel racconto delle maraviglie, futti non veri, ma creduti, I successi avanzarono le speranze : popoli armati seguivano la carrozza, circondavano la casa degl'impostori, ed abbattendo i segni di repubblica, ristabilivano il regno, Il finto principe Francesco rivocava magistrati, ne creava novelli, vuotava le casse dell'erario, imponeva taglie gravissime alle case dei ribelli : obbedito più di vero principe, perchè più ardito, e secondato da popolo pronto alle esecuzioni. L'arcivescovo d'Otranto, che da lungo tempo conosceva il principe Francesco, e che l'anno innanzi, in quella stessa città, era stato seco alle cerimonie della chiesa o della reggia, oggi, partecipe agl' inganni, ed egli medesimo ingannatore, accertò dal pergamo essere il presente quel desso, come che, dopo un anno, per i travagli di guerra e di regno, apparisse mutato nell'aspetto.

Rivoleero quegl'impostori il cammino verso Taranto, che dove giuti, videro approdari il vascello che portava in Sicilia le vecchie principesse di Francia, fuggitive da Napoli. Non isnarrirono gli audaci, ed il Corbara, preceduto da imbasciate, rivelatuti alle principesse i fatti marvajdiosi di quella popolare cerduitià, andò con primpa regale e ildanza di parente a queite donne: le quali, benchà superbe, come di strupe regia borbonica, per giovare alla causa del re, accoleror da nipote quell' uomo abbietto; gli diedro titolo di altezaz e gli prodigarono i segui di riverenza o di affetto. Così confernate

rave le credenze do 'popoli, armi numerose adunaronsi per le parti regio, o gli stessi increduit o i certi della impostura, unendosi alla fortuna, tre province di Puglia ribeliarono. Corbara, dopo ciò, desideroso di porre in salvo le maie acquistate richeczez, bandi chi egli, portando seco il contestabile Colonna, acquistate richeczez, handi che egli, portando seco il contestabile Colonna, andusa in Corfú, per tornare con poderose schiere di Russi; e che Issaciava i usogetenenti e generali en le regno il fratello del red i. Sagano el 'duca di Sassonia. Si parti. Usetto appeaa dal golfo preso da pirati, perde ricchezza e vita. 11 Colonna non mori, mai il son onne soonparve, Rocheciampe, difiendendo il castello di Brindisi da vascello francese, fu morto, o de Cesare, condottiero fortunato di numerose tormo, eccupio senza guerar Trani, Andrina, città grandi e forti, mentre le minori e la più parte dello terre Puzilesi, debellate dal grido, bubbilivano ai re.

XIV. Rimano a dire delle Calabrie. Benchè lo stato di repubblica trovasse maggior numero di seguaci ne calabresi, avidi forse di vendicare le patite ingiurie da feudalità più tiranna, o perchè nella ruvidezza do costumi o del vivere serbassero le virtu primitive di libertà, pure tenevano dalla parte del re innumerevoli cittadini; potendo affermare che i repubblicani dello Stato intero stavano a' contrari come il dieci al mille. I Borboniani calabresi spedirono al re nella vicina Sicilia fogli e legati, per avvisarlo delle condizioni di quelle province, e pregarlo mandasse milizio, come che poche, ed armi assai, e personaggi di autorità, e leggi e bandi, per ajutare lo zelo delle genti già mosse; soccorresse il suo regno; impietosisse de' suoi fedeli, esposti alle vendette de'nemici esteriori ed interni. Altri messi da Napoli e dalle Puglie accertavano i popolari tumulti, e la facilità di scacciare i francesi, di opprimere i ribelli. Ma il ro, fermo nella idca do tradimenti, non prestando fede a que fogli, ma credendoli nuovo inganno, confidava solamente nell'armi de' suoi alleati : egli nascondeva a sè medesimo i propri torti : la regina ed Acton onestavano per il tradimento i falli di governo . Mack , in un lungo scritto, copriva i suoi mancamenti con quelli doll' esercito; i fuggitivi dal campo scusavano, per lo stesso trovato, le loro colpo; il capitano generale Pignatelli accusava traditori gli Eletti della città, i Sedili, la più parte de nobili. Cosicche non altro udivasi nella reggia che tradimenti, traditori, pene future e vendette .

Ma le vecchie principesse di Francia, giunte in Palcrmo, norrando le scene di Taranto, dicevano vere e grandi le mosse popolari nella Puglia ; mentro gli ufficiali inglesi, mandati sopra navi, esploratori dello nostre marine, riferivano le cose istesse. Tenuto consiglio, fu deciso secondare quel moti; e poiche tra' consiglieri mostravasi ardente per la guerra il cardinale Fabrizio Ruffo, il re gli diede carico di andare in Calabria ne' feudi della casa; vedere, sentiro lo stato della provincia, e, secondo i casi, avanzarsi nel Regno o tornare in Sicilia: il grado, il nome, la dignità gli sarebbe ajuto all'impresa, e scudo contro la malvagità de'nemici. Andò voglioso con pochi seguaci, meno danari, autorità senza limiti, larghe promosse. Fabrizio Ruffo, nato di nobile ma tristo seme, scaltro per natura, ignorante di scenzo o lettere, scostumato in gioventu, lascivo in vecchiezza, povero di casa, dissiputore, prese ne suoi verdi anni il ricco e facile cammino delle prelature. Piacque al pontefice Pio VI. dal quale ebbe impiego supremo nella camera pontificia; ma, per troppi e subiti guadagni, perduto uffizio e favore, tornò dovizioso in patria , lasciando in Roma potenti amici , acquistati , come in città corrotta, co doni e blandimenti dolla fortuna . Dimando al re di Napoli ed ottenno la

intendenza della casa regale di Caserta; indi, tornato nelle grazie di Pio, fu 1799 cardinale, andò a Roma, e la restò sino al 1798, quando, per le rivoluzioni di Roma, prese in Napoli ricovero, e, poco appressò in Palermo, seguendo il re.

XV. Giunto nel febbraio di quell'anno 1799 al lido di Calabria, essendosi prima inteso coi servi e gli armigeri della sua casa, decorato della croce e de' segni delle sue dignità, sbarcò in Bagnara dove fu accolto riverentemente dal clero e da'notabili, e con pazza gioia dalla plebe . Divolgato l'arrivo e'l disegno, accorsero da' vicini paesi torme numerose di popolani, guidate da gentiluomini e da preti o frati, che quando viddero andar capo un porporato non isdegnarono quella guerra disordinata e tumultuosa . Il colonnello Winspeare , già preside in Catanzaro, l'auditore Angelo Fiore, il canonico Spasiani, il prete Rinaldi, e insieme a costoro numero grande di soldati fuggitivi o congedati, e di malfattori che poco innanzi correvano da ladri le campagne, e di malvagi usciti ne' tumulti dalle carceri, si offrirono guerrieri per il re; ed il cardinale, viste le prime fortune, pubblicato il decreto, che lo nominava luogotenente e vicario del regno, uscì di Bagnara circondato da stuolo numeroso e disonesto; col quale, senza guerra, poggettò per grido le città o o terre sino a Mileto. Dicevasi che la forte città di Monteleone tenesse le parti di repubblica: ma intimata di cedere e minacciata di esterminio, riscattò la fama per denaro. cavalli, viveri ed armi, Stando il cardinale a Mileto, convocò quanti poteva vescovi, curati, altri cherici di grado, e antichi magistrati del re, e militari, e impiegati, e cittadini potenti per nome o ricchezza; ed esponendo i ricevuti carichi, la causa giusta del trono, santa della religione, bandì che i cittadini fedeli al re, devoti a Dio dovessero unirsi a lui, portando al cappello per insegna e riconoscimento la croce bianca e la coccarda rossa de' Borboni; avrebbero oltre i premii celesti, la esenzione delle taglie fiscali per sei anni, e i guadagni della guerra sonra i beni de' ribelli da quel giorno medesimo incamerati alla finanza regia, e su le taglie che sarebbero poste alle città o terre contrarie; abbattuti gli alberi infami della libertà, alzerebbero in que' luoghi le croci; l'esercito si chiamerebbe della Santa Fede, per dir col nome l'obbietto sacro di quella guerra. E poscia processionando nella chiesa, e benedicendo ad alta voce le armi, progredi, non mai combattendo, sempre trionfatore, per Monteleone, Maida e Cutrò sopra Cotrone.

Cotrone, città debolmente chiusa, con piccola cittadella sul mare Jonio, era difesa da cittadini e da soli trentadue francesi, che venendo d'Egitto si erano là riparati dalla tempesta; ma comunque animoso il presidio, scarso di armi, e di munizioni e di vettovaglie, assalito da molte migliaia di Borboniani, dopo le prime resistenze dimandò patti di resa; riflutati dal Cardinale. che, non avendo danari per saziare le ingorde torme, nè bastando i guadagni poco grandi che facevano sul cammino, aveva promesso il sacco di quella città. Cosicchè dopo alcune ore di combattimento ineguale, perchè da una parte piccolo stuolo e sconfortato, dall'altra numero immenso e preda ricca e certa, Cotrone fu debellata con strage dei cittad ni armati o inermi, e tra spogli, libidini e crudeltà cieche, infinite. Durò lo scompiglio due giorni; e nella mattina che seguì alzato nel campo altare magnifico e croce ornata, dopo la messa, che un prete guerriero della Santa Fede celebrò, il cardinale, vestito riccamente di porpora, lodò le gesta de' due scorsi giorni, assolvè le colpe nel calore della pugna commesse, e col braccio in alto disegnando la croce benedisse le schiere. Dipoi, lasciato presidio nella cittadella, ed a' dispersi

COLLETTA 25

4:99 abitanti (avanzi miseri della atrage) nessun governo e non altre regole che la memoria o lo spavento pe' patiti disastri, si parti per Catanzaro, altra città di parte francese.

Giunto a vista, inondando delle sue truppe le terre vicine, mandò ambasciata di resa. Ma Catanzaro, sopra poggio eminente, cinta di buone mura, popolosa di sedicimila abitatori , provveduta d'armi e preparata (per le udite sorti di Cortone ) a' casi estremi , rispose : ch' ella non mai ribelle, obbediente alle forze della conquista francese, come oggi alle più potenti della Santa Fede, tornerebbe volontaria sotto l'impero del re, a patto che i cittadini non fossero puniti ne carcerati delle opinioni e delle opere a pro della repubblica , e che le truppe della Santa Fede non entraasero in città, ma solamente i magistrati regii, guardati ed obbediti dalle milizie urbane. Così per pace. Sapesse il cardinale che, per guerra, seimila uomini armati morirebbero alle mura combattendo, prima di tollerare i danni e le ingiurie che aveva patite Cotrone. Per i quali detti Ruffo vidde che la vittoria non sarebbe certa ne allegra; e simulando modestia dicendo che i disordini di Cotrone derivarono dall'ardore delle aue achiere, concitate da ostinata resistenza, concordò che la città inalzerebbe la inse, a de' Borboni, e tornata aotto l'impero del re, obbedirebbe alle sue leggi e magistrati; che milizia urbana composta da ministri regii, sarebbe la aola forza dell'autorità regale, che resterebbero occulte le opinioni de' cittadini, e rimesse le opere a pro della repubblica; non entrerebbero in città le truppe Borboniche; Catanzaro pagherebbe per le spese di guerra dodici migliaja di ducati. La pace così stabilita fu mantenuta: e poichè tutta quell'ultima Calabria tornò al re, procedè il cardinale verso Cosenza.

XVI. Tal era nel finire di febbrajo lo stato interno della repubblica, mentre correvan lungo le marine legni siciliani ed inglesi, animando alle ribellioni, combattendo le città marittime fedeli al nuovo reggimento, e lasciando a terra nomini armati, armi, editti del re Ferdinando, e gazzette narratrici di fatti contrarii alla Francia. Perciocchè in quel medesimo tempo i russi e turchi, sopra potenti navili, prese alcune delle isole Jonie, assediavano Corfu; e dicevano volgerebbero, compiuta quella impresa, in Italia. Nelson , lasciata la Sicilia , navigava nel Mediterraneo : molte città romane più vicine alla nostra frontiera combattevano per gli ordini antichi; cominciavano i tamulti di Arezzo nella Toscana; e poderoso esercito austriaco aspettava su l'Adige il cenno a prorompere. Sapevasi della Sicilia che diciottomila nuovi soldati accrescevano l'esercito del re; che il generale Stewart con tremila inglesi presidiava la città di Messina; che si formavano a truppe i partigiani più caldi della monarchia per venire negli Stati di Napoli ad accrescere la forza e l'ardimento dell'esercito della Santa Fede: e che sovrano e popolo erano accesi di barbaro adegno contro i francesi, come attestavano due fatti.

Nave con bandiera neutrale in quella gærra trasportava da Egitto in Francia cinquantsaette infermi, trå quali il gærente Dumas e Manscourr, il naturalista Cordier, altri personaggi di bel nome, e soprattutto il geologo Dolomieu, dotto, chiarissimo. La nave, battuda at tempesta, al riparò in Tarunto, confidando nella bandiera e nella pace, che in Egitto non sapevasi tota. Ma caddoro quelle fedi, perciocchè dominando in Taranto il còrso Boccheciampe fu trattenuta la nave, ed i francesi, e il Dolomieu, chiusi barramente in orrido carcero; e en uscirono per andire prigonicir à Messian;

dove prevalendo "ira di parte al rispetto dell' umanità e della fama, furnon zive ggittati in carere più deloreno. Delonieu, ventuo per nuova infermità quasi a morte, richiesto ai re di Sicilia dal governo di Francia, dalla Società Reale di Londra, dal re di Danimara, dal re di Spagna due volte, e del grido inserridato di tutti i sepienti di Europa, rimase in ergastolo; ne fu libero che per novelle vittore dei francesi, tra' patti di pace con Napoli, nel ventusimo mese di prigionia; portando malattia si grave che poco appresso lo apense, in età non uterna di Si anni.

Altra nave, pure salpata da Egitto, compagna di quella che portavavo. Dolomira, colta dalla medesima tempesa si ricovere nel porto di Agosta, a per poi menure in Francia quarantotto tra soldati, uffiziali e amministratori mitara, cicchi da malattia presa nel barbaro clima dell'Africa. Ne però quello insistervole, nel la riverenza che inspirivano le margini di onore su la rionte ai guerrieri, nel il possimo ch'e cinco arrivatal a quel porto travagliati dal mare, sopra nave safrocita e riposando nella fedeltà dei trattati, bastarono da contenere la ficilità degli Agostani, che a torme armate, sopra loccio barche, regit non impediorno la strage; e bil i re, quando tormo la rescue colla Francia, punì gli uccisori, dicendo a pretesto, ne' tumutti di popolo I rei confusi agli moccioni fiagono le prouve e le pone.

XVII. Tali e tante cose tristissime sapute da' governanti della repubblica destarono la tardità di quegli animi, che amanti di questo vivere rifuggivano dalle necessità di guerra e di castighi. Increduli alle prime nuove, poi confidenti negli incantesimi della libertà , dicevano che aubiti e senza l'opera della forza cesserebbero i moti della plebe inquieta perchè ignorante, ma certo pentita e pacifica sol che sentisse i benefizi del nuovo Stato; cosicchè più potenti dei soldati e delle artiglierie, sarebbero i discorsi, i catecbismi la eloquenza de' commissari. Ma finalmente , scossi da' pericoli andarono al generale supremo di Francia pregandolo a soccorrere la repubblica dagli sforzi del re antico, secondati da gente infima invero ma spaventevole per numero e atrocità. Esauditi, mossero due squadre di francesi e napoletani, una per le Puglie, l'altra per le Calabrie: avvegnachè gli Abruzzi, rattenuti dai posti francesi della linea di operazione tra Romagna e Napoli, e dalle fortezze di Civitella e Pescara, tumultuavano in sè stessi con fortuna poca e varia. Le province di Avellino e di Salerno restavano soggiogate nel passaggio delle colonne di Puglia e di Calabria ; la Basilicata , serrata dalle colonne istesse, quieterebbe. I nemici da sconfiggere erano dunque Ruffo e de Cesare .

Delle due colonne fu maggiore per numero ed arte quella di Puglia, onde pretao ricuperare le province grangie impedite a mandar vettovaggie, delBorbosiani per terra, dagli inglesi per mare, all' silamata capitale. Il generale Duhesme fu eletto capo di quella schiera, che numerava seimila francesi, e mille o poco più napoletani, retti da Ettore Carafia conte di Buvo. Il quale, dello nobile stirpe de'duchi d'Andria, primo nato ed erede della casa, libero per natura, chiaso l'anno 1796 nelle prigioni di Sant Elmo, fuggì con l'affitiale che lo custodiva, e torne in patria nello esercito di Championet, dedito alle armi ed alte imprese più audaci, spregiatore de' pericoli ed logni cosa (uomini, numi, vizi, vittì che fosse intopo ai suoi disegni, strumento potentissimo di rivoluzione. L'altra schiera, quella destinata per le Calabrie, forte di miladocento napoletani, che strebbe el cammino siforzata

I -- 14 Linigh

150 de patrietti fuggitivi dal cardinal Ruffo, aveva per capo Giuseppe Schipani, nato calabrese, militare dimesso dal grado di tenente, perspiccee, ignorano del l'attenza di generale della regulabica perchè settario caldinaimo e averano del l'attenza di generale della regulabica perchè settario caldinaimo e averano del l'attenza del generale della calabres. Le prima schiera, seggiogate le Puglie, volgeretabe alle Calabres: la bastava del l'attenza del l'attenza del calabres. Le concede sopo dell'una er si al vicere, dell'altra estato. Elli fallo concede governo palesavano l'animo pietoso del governanti, confidando pin che nella guerra, nella mostra dell'armi, nella modesta del capitale di sciapina dei soldati. nella magnatimità del perdono: sensi sonvenovoli a repubblica nazioni este succede ad invenchia eraziole dei schiavisti.

nascente che succede ad invecchiate pratiche di schiavitù. Schipani, traversando Salorno ed Eboli, avvicinandosi a Campagna, Albanella, Cotrone, Postiglione, Capaccio; tutte città o terre amiche, vidde bandiera borbonica sul campanile di Castelluccia, piccolo villaggio in cima di un monte, al quale ascendesi per sontieri alpestri; e benchè gli fossero scopo la Calabria e'l cardinal Ruffo, egli, preso di sdegno, volse cammino al paese ribelle; scegliendo delle tre strade, a scherno d'impacci, la più difficile. I Borboniani dall' alto, vedendosi assaliti da milizie ordinate, con artiglierie trasportate sopra muli, trepidarono; e tenuto consiglio tumultuariamente nella chiesa stabilivano di arrendersi. Ma colà stando a ventura il capitano Sciarpa, biasimata la codardia, disse che se fosso necessità cedere il luogo, si codesse a patti di tornare volontari sotto l'impero della repubblica; ma vietando alle genti armate di entrare vincitrici nel villaggio. E poichè piacque il consiglio, e ai diede a Sciarpa istosso il carico di eaeguirlo, egli mandò a Schipani per pace; e a fin di vantare le forze del luogo, e tentar nuovamente le sue fortune, fece dire: « che i cittadini volevano « guerra . ma che li avea persuasi alla aommissione il capitano Sciarpa, non avverso alla repubblica, e pronto a darne pruova se lo impiegassero nelle milizie interne dello Stato. » Quindi eapose i patti. L'altro, che ad ascoltare impazientava, replicò esser venuto a Castelluccia per guerra, non per pace; e a dar pene, non premii; si arrendessero i ribelli a discrezione, o fossero preparati a sorti estreme. Sensi atroci, ed in guerra civile atrocia-

simi e stolti. Riferiti que' fatti al popolo adunato ancora nella chiesa. Sciarpa disse: « Or vedete gli effetti della codardia e del precipitato consiglio di arrendervi. « Non vi ha per me cho due partiti : se ripiglierete animo, io vi guidero « alla battaglia e alla vittoria; se volete darvi a vincitore superbo e spie-« tato, e con voi le vostre robe e le vostre donne, lo, per altra atrada che « tengo sicura , andrò con i miei a combattere in miglior luogo , tra miglior « popolo , » Risposero gridando guerra ; e appena il parroco dall'altare ebbe segnata la croce au le armi e benedetto il voto di combattere, tutti andarono contro al nemico, apprendendo da Sciarna le parti e le regole della battaglia. Trattanto giungevano affaticati alle prime case del villaggio i repubblicani, e tolleravano grandine di archibusate da' nemici non visti: nè nerò si arrestarono; ma dietro al generale (che tenendo in alto la spada gl' incitava con l'esempio e la voce) stavano alla entrata della terra, dove infiniti colpi e molte morti, molte ferite, nessun nemico in aperto, abbatterono lo sterile coraggio di quella schiera; così che il capo, facendo sonare a raccolta, imprese a ritirarsi. Sbucarono allora dalle mura i nascosti guerrieri, e seguitando per la china i fuggitivi, altri pe ucciscro, altri pe presero, e furono sopra i prigioni e i feriti crudeli come barbari. Schipani trasse «:99 le sue schiere in Salerno; a Sciarpa crebbe animo e nome.

XVIII. Assai differenti dalle descritte furono le sorti della schiera di Puglia; la quale, sottoponendo col grido le città forti e nemiche di Troia, Ducera e Bovino, accolta festivamente in Foggia, città amica, rianimate Barletta e Manfredonia, che tenevano per la repubblica, preparò gli assalti a Sansevero, popolosa, rimforzata dai feroci abitanti del Gargano, con animi risoluti alla vittoria o alla morte. Quella città non ha mura, nè i difensori la avevano munita di opere confidando nel numero di dodicimila combattenti e nel valor disperato. Avean presso alle case, a cavaliero, piccolo poggio fitto di ulivi e di vigne, dove come ad imboscata disegnavano di nascondere i più valorosi per menarli nella città quando il nemico, avaro e lascivo, andasse, come è costume, spicciolatamente in cerca di ricchezze e di piaceri. Il generale Duhesme, che in Bovino aveva fatto punir con la morte i colpevoli della ribellione, e tre soldati francesi rei di furto, notificò quelle discipline in luogo di minacce o promesse agli ahitanti di Sansevero . E costoro, uccidendo alcuni partigiani di repubblica, o cittadini onesti, o sacerdoti, sol perchè pregavano la pace, avvisarono il generale di quelle crudeltà, chiamandole (ad esempio e a dileggio del suo scritto) discipline loro. E quindi scoppiando lo sdegno in Duhesme, mosse il 25 di febbraio contro Sansevero; e saputo, per ingegno di guerra o dalle spie il disegno de' Borboniani, avviò forte squadra per la sinistra del poggio, onde snidarli dagli oliveti; e nella vittoria che teneva certa, tagliar le strade alla fuga. I Borboniani, per la opposta purte, divinando il pensiero del nemico, assai forti sulla prima fronte per cannoni portati a braccia, e per numerosa cavalleria sciolta e scorritrice nel piano come Numida, uscirono in forza dal bosco, ed animosamente guerreggiando forzavano quella squadra francese a retrocedere.

Accorse in ajuto altra squadra, mentre Duhesme assaltò in gran giro la città con arti nuove a' difensori; cosicchè, sbaragliata la cavalleria, più molesta che forte, vinte le batterie, superato e cinto il poggio degli ulivi, fece sonare a vittoria e ad esterminio. Nel quale scompiglio de' Borboniani . compito dalla prima squadra l'ordinato movimento, e così tolte le strade al fuggire, finì la guerra, cominciò la strage; spietata imperciocchè i francesi vendicavano trecento commilitoni estinti, altrettanti almen feriti, e le morti civili e le audaci risposte alle offerte di pace. Tremila di Sansevero giacevano sul campo, e non finiva l'eccidio, quando le donne con capelli sparsi, e vesti lacere e sordidate, portando in braccio i bambini, si presentarono al vincitore pregando che soprastessero dall'uccidere, o consumassero il castigo meritato da città ribelle sopra i figli e le mogli de' pochissimi uomini che restavano. Quello spettacolo di pietà e di miseria commovendo l'animo dei francesi, tornarono mansueti i vincitori, sicuri i vinti.

I fatti di Sansevero, come che bastassero a scoraggiare molte piccole terre della Puglia, confermarono alla guerra le città d'Andria e di Trani ; avvegnacchè rinforzate pei molti fuggitivi della battaglia, e fermate pella credenza che Sansevero fosse perduta per forza di tradimento : menzogna sempre usata dai fuggiaschi, sempre creduta dai partigiani. Il generale Dubesme, accresciuto da ottocento francesi venuti dagli Ahruzzi, disponevasi a procedere verso Andria; ed in quel mezzo giungevano al suo campo legati e statichi delle tre province di Puglia. Ma in Napoli, mutato il comando dell' esercito da Championnet in Macdonald , e'l senno e la idea di quella guerra, 179 furno richiamate le schiere, fuserchè piccola mano lasciata in Foggia, e grosso battaglione ad Ariano, altro ad Avvilino, un reggimento a Nola, Giunta in quel tempo stesso la nuova che i turchi-russi stringevano da presso Gorfu, e viste le navi di quelle due bandere nell'Aonistico nell'Adristico, risilarano Trani ed Andria le aperanee; le sitre città o terro, sottomesse del grid della fortuna infrancee, oggi per grido di fortuna contaria torravano Borboniane; gli statichi, lasciati o fuggirii, si facevano liberi. Solamente di controle della fortuna contaria, secmala della controle della manufaccia della controle della con

XIX. A tale in breve si vonne che bisognava tener perdute le Puglie, o riconquiatarle. Adunata in Cerignola nuova squadra repubblicana, forte quanto la prima-, sotto l' impero del generale Broussier , con la medesima legione napoletana di Ettore Caraffa, drizzò il cammino ad Andria. Andria, città popolosa, circondata di mura con tre porte, dopo il tristo fato di Sansevero accrebbe le difese, ristaurando la muraglia, in più parti rovinata dal tempo, alzando nuove fortificazioni, sbarrando le porte, fuorche una, e afilando dietro ogni porta fosso largo ed alta trinciera. Diecimila Borbopiani la difendevano, soccorsi dagli abitatori ch' erano diciassette migliaia : i preti e i frati concitavano quelle genti con gli stimoli potenti della religione : e sopra vasto altare alzato nella piazza avendo poggiato un crocifisso di grandezza più che umana, dicevano che al celebrare della messa ed alle sacre offerte udivano dalla santa immagine che nessuna forza profana basterebbe ad espugnar la città, difesa dai oberubini del paradiso; e che presto giungerebbe in ajuto degli Andriani stuolo numeroso di altri soldati e di altri popoli. Le quali promosse si leggevano scritte a caratteri grandi in un foglio spiegato, messo in mano al crocifisso. E poichè il giorno innanzi della comparsa de' franceai giunse in città sopra legni corridori un battaglione di Borboniani mossi da Bitonto, e la auova che inglesi, russi e turchi arriverebbero tra pochi di ai, confermarono le predizioni: ed il popolo, fatto certo della vittoria, stava lieto, non timido della battaglia.

Il nemico, intorno ad Andria, spartì le forze in tre colonne quante le porte, e con le migliori arti di guerra minacciò, assalì, finse altri assalti alla città, la quale dai ripari per colpi di cannoni e di archibugi teneva lontani gli assalitori. Ad un cenno del generale Broussier, tra auoni militari e rumore di artiglierie avanzarono a corsa i repubblicani, e appoggiando alle mura lo scale, impresero a montarle; ma sotto spari infiniti, e sassi, e moli che i difensori precipitavano dall'alto, tollerate molte morti e più ferite di guerrieri prodi e chiari nell'esercito, fu sonato a raccolta, e gli assalitori, scherniti da' motteggi de' contrarii , ternarono al campo. Volle fortuna de'francesi che in quel tempo per lo scoppio di un obice ai aprisse la porta di Trani, contro la quale stando Broussier con la scelta de' guerrieri, accorse ad essa; ma penetrando in città trovò guerra peggiore; fatta ogni casa un castello; e benchè in ajuto della prima colonna venisse per la stessa porta la aeconda, stavasi incerto Broussier se procedere o trarsi fuora. Quando ai vidde incontro Ettore Caraffa con la aua schiera, napoletani e francesi, i quali, messi avanti la porta detta Barra, non riuscendo ed atterrarla, ed inteso il pericolo di Brousaier, assalirono le mura con le acale, e trasandando lo scemar de'compagni e le proprie ferite, entrarono nella città. Al quale assalto il colonnello Berger gravemente trafitio su la scala , facevasi spiagere a 170 montare; e fu visto Ettore Carfali, con lunga scala su la spalla, e fin pugno banderuolo anpoletana e spoda nuda, esplorar l'altezza de muri, cercando il luogo dove la scala siguingesse; e trovato, ascendere il primo e dentrar primo e solo nella città. E sebbene tutto l'esercito fesse glà in Andria, non finiva la guerra, essendo mirabile il valore de Borboniani; tanto che dieci di loro, dentro debole casa, sostennero per motte ore gli assalti di forte battagione francese, e altre prove dettero di non facile virti. Siguipeque aline la città d'Andria, foulo una votta e allora piague possesso di quel aline la città d'Andria, foulo una votta e allora piague possesso di quel (marvigliosa virtio vo endetta), des la Parciasse. La quale sentenza, seguita dagli attri, e comandata dal capo dell'esercito, tante morti e dunni e lacrime produsse, che sarebbero a raccontarte tropoga mestiria.

XXII. Nè però sazie di sdegno le due parti, si accolse numero più grande di Borboniani nella città di Trani: e andò contr'essa lo stesso esercito di Broussier, scemato di cinquecento almeno prodi guerrieri, morti o feriti nei fatti d' Andria. Più forte città era Trani; per muraglie massiccie e bastionate, molti cannoni, barche armate, schiere meglio agguerrite, difese concertate e cittadella. Andò Broussier In tre ordini, e, investita nella notte la città , inalzò parecchic batterie , come a far breccia ; con assalti, due finti, uno vero, da lui medesimo diretto; ma i difensori, scoperto il disegno, mandarono vôte le offese e le speranze. Combattevano dunque le due parti una da' muri, vigilantissima ed operosa; l'altra di fuori, aspettando gli accidenti della giornata, con divisamento giovevole a chi meglio conosce le arti della guerra, perciocchè spesso la propria virtà, ma più spesso i falli dei contrarii ed il favore ben colto della fortuna guidano alla vittoria. E difatti per accidente fu espugnata la città : Imperciocchè ad una punta di lei su la marina giace piccolo forte, quasi nascosto da scoglio e muri, e mal guardato in quel giorno da' meno validi cittadini; il qual forte fu scoperto da un soldato francese, che sperò di giugnervi camminando nel mare o nuotando. Palesò il pensiero ad alcuni compagni, ed in piccola mano, speranti gloria. vanno all'assalto. L'acqua giungeva al petto; ed eglino, portando l'arme poggiata sul capo, arrivano agli scogli, li varcano, e, rampicandosi per gli sdruciti dell'antica muraglia, toccano la sommità del riparo senza esser visti dalle guardie, che però pagano con la morte la spensieratezza. Di quel successo altro soldato, lasciato a vedetta nel campo, avvisa il capo, e, ad un cenno, buona schiera va ed entra nel forte; nè già per le vie difficili del mare e degli scogli, ma scalando senza contrasto le mura. Intesi del pericolo, corsero a folla i Borboniani per riconquistare il perduto castello; ed i francesi per arti e valore facevano vani gli assalti.

Così fervendo la guerra nella marina, divertiti i difensori e la vigilanza delle altre fronti, il generale Broussier comandò il secondo assalto alle mura; e felice (benche molte morti e chiare patisse) entrò in città, dove il combattere fu sanguinoso e terribite; avvegnacho più nocevole a quel di Francia, percossi senza quasi veder nemico, dalle case e di dietro le sbarre e le trinciere. Avvissono di monatera sugli cilidizi, coporti, cone suole in Puglia, da' terrazzi, e edi varcare d'uno in altro, rompendo i muri, o fenendo di travt el di altri legni ponte al passeggio. Le condizioni mutarono; i difensori, già sicuri nelle case, vedevansi sorpresi dal nemico, secso dia travzi: e nerci» i invalidate le profitezzioni e le poderose artiglierie della

1700 citadella, trucidate le guardic dietro si ripari, cominciò nuova specie di guerra, che scorva gli aindin, confondeva gli ordin delle difese; e, ancientando i preparati mezzi di resistenza, svaniva (nella impossibilità di combattere) la stessa intenzione di mori combattendo. Caddero I arema di camana a cittadini. Trani fu presa e ridotta, per secondo esempio, non di restigo, ma di furore a, como di cadaveri e di rovine. Ettore Carafla, espugnatore del fortino di mare, quindi della città, prode in guerra, crudele ne consigli, sostenne il vato del la bruciasse.

XXI. Lasciato l' infausto luogo, le schiere procederono a Bari, Ceglie, Martina e ad altre città o terre, animando le amiche, soggiogando le contrarie, ed imponendo sopra tutte taglie gravissime; però che univasi all' avidità delle genti straniere il bisogno del Caraffa, cui non era dato altro mezzo di mantenere i suoi guerrieri che per la guerra. E quando a lui, nugliese, ricorrevano i deputati di alcuna comunità per far torre o scemare i tributi iniquamente imposti a città fedeli ed amiche, egli citava, in esempio di necessaria scverità, Andria sua per suo voto bruciata; e sè medesimo che donava alla patria le ricchezze della casa, la grandezza del nome, il riposo, la vita. Quella colonna francese delle Puglic avea più volte battuto e disperso nell'aperto le truppe borboniane: per difetto del de Cesare toro capo, timido, ignorantissimo, cresciuto in domestica servitù, dove non sorge virtù guerriera, o, se natura ne concedè il germe, vi si spegne. Tante sventure e tante morti, abbattendo l'animo delle parti regie, l'impero e i segni della repubblica tornarono in Puglia temuti e venerati. Ma come Duhesme, così Broussier fu richiamato, entrambo implicati da Faypoult nello stesso giudizio di Championnot. Andarono capi di quelle schiere i generali Olivior e Sarrazin, con ordine di non avanzare nell'ultima provincia, e tener le aquadre così disposte da ridurle in Napoli al primo avviso.

Avveçacabê û georale Macdonald sospetûva di non rimanere nella bassa Italia, mentre nell'atal le sencir forances precipitava di sinistri os insistro. Erano messi gli austriaci, e indictro i russi; la battaglia di Magnano, combattuta lungamente, sobbene grave a'tedeschi, avea forzato i francesi, lassiato i'Adige, ad accampar dietro al Mincio, indi all' Oglio. Mantowa investita, Milano minacciata; l'escercito di Scherer riodota te trentamia combattenti, a petto di quarantacinque migliaia di tedeschi, e d'altre quaranta nigliaja di rissas che succedevano; già escerti francesi del Piemonte, di Toscana e di Napoli, iontani dalla Lombardia per guerre ingloriose contro del popidi. Così siavano le cose nella litalia, mentre ti turchi e riussi, già espugnata Corfa, e prese le isole Jonio e le già vende, volgevano alle marine tilalme quaranta navi da guerra e treattodeumila soddati; e la giebe marine tilalme quaranta navi da guerra de treattice, portanti navità e predatti, escondava i nennel lore, apretando niglori libertà da genti ed i Settentrino e di turchi.

Peggio nello interno andavano le cose, avveguache nelle province, a all'intori-chella Puglia, le parti Borboniane crescevano di forza e di ardire. Pronio e Bodio avevano restituite allo imperio del re presso che tutte le città e terre degli Abruzzi; evitando gli scontri dei frances; i asciandio padroni e sicuri dove accampavano, ma tutto intorno rivolgendo i popoli di affetto e di governo. Mammone occupava Sora, Sangermano, e tutto il paece che bagna il Liri. Sciarpa, dominando nel Cilento, minacciava le porte di Salerno. E sorre tutti il cardinale Bufflo. rococedendo dall'ultima Calabria contro le città

di Corigliano, e Rossano, distaccò i capo banda Licastro sopra Cosenza, 1729 Mazza su Paola ; sole città di quella provincia che tenessero ancora per la repubblica. Paola cadde, i partigiani di libertà si ripararono in Cosenza; a Cassano e Rossano furono dati per largo prezzo miseri accordi; sola Cosenza resisteva . Dirigeva lo milizie un de Chiaro , eletto capo perchè ardentissimo di libertà; tremila calabresi gli obbedivano; la città benchè aperta, era munita là da trincere, quà da case o poggi fortificati, e, nel più vasto giro, dal fiume Crati, il quale con due rami quasi l'abbraccia e eleconda : le armi, le vettovaglio, i proponimonti abbondavano. Ma quando più salde stavano le speranze, i Borboniani entrarono senza guerra dov'era il de Chiaro con la maggior guardia; e de Chiaro, dopo di aver sedotto con discorso e con l'esempio quante potè dolle sue genti, guidando traditore i nemici contro gli altri posti , sottomise in poco d'ora la città , Fuggirono oltro il fiume alcuni de' fedoli; ed aspettata per virtù d'armi la notte; altri per inospiti sentieri tra lo montagne giunso alla marina e imbarcò, altri affidandosl a vecchi amici fu tradito, altri per favore del caso scampò.

Il cardinale, accresciuto della numerona torma del de Chiaro, volue alla Puglia per buno consiglio di rianimare col grido del suo arrivo le parti regie, scortate dai fatti che ho discorso: ignorante di guerra, sagacissimo nei civili sconvolgimenti, guidava la difficile impresa con lino ingegno; e perciocche di crudeli, rapinatori o malvagi componevasi la sua schiera, le crudeltà, re pripare, i delitti orano mezzi al successo. Molti vesovi e cherci di dalo gradio concertavano seco in segretto da lottani paesi le pratiche di rivoluzione; del il rattueva, sempre serviendo con lo stile cerlesiatico, pieteno e doppio. Così pervenne a far noto nelle Puglic il vicino arrivo delle suo truppe, co quindi, rinocarbo le parti del re, il finto duca di Sassonia nelle tulme terre

di Taranto e Lecco tornò alle armi .

XXII. Il cardinale, movendo dalle Calabrie lentamente per dar agio alle rovine della repubblica di crescere, ed alla fama di narrarle, riduceva sotto il regio impero quel largo paese di Basilicata bagnato dal mare Jonio, e che abbonda di biado o greggi, d' uomini e città. Nel qual tempo il generale Macdonald richiamava dalla Puglia le schiere francesi, con tal arte nel cammino cho apparisse scaltrimento di guerra, non abbandono; ma il corso de Cesare, come sentiva qualche torra vuotata da' nemici, andava tile damente ad occuparla. Ed in quel tempo stesso, tornando in Francia i logati della nostra repubblica, mandati ad ottenere formale riconoscimento o stringer lega per qualunque ventura, riportarono cho il Direttorio aveva negato lo inchieste, sotto varii colori che scoprivano il pensiero di abbandonare alle male sorti un paese travagliato per amor della Francia sin dell'anno 1793, dalla Francia trasformato a repubblica, tributario di lei , impoverito per lei , ed ora da lei quasi rimesso nelle mani dell'antica tirannide : fato de popoli che si commettono alle genti stranicro . Insieme a' legati venne il comissario francese Abrial per ordinar meglio la repubblica napoletana : stando fra i pretesti del Direttorio la cattiva forma politica datale da Championnet. Abrial era tenuto probo cittadino, amante di libertà, dotto delle ragioni de' popoli e della presente civiltà degli Stati : bella fama , che in Napoli accrebbe .

Egli compose il governo eon le forme di Francia: potere legislativo commesso a venticinque cittadini, potere esecutivo a cinque, ministero a quattro. Egli medesimo elesse i membri de tre poteri, serbando molti degli

COLLETTA 25

119 antichi rappresentanti, aggiuagendo i nuovi e mutandoli sposso con altri. i ve de nuovi il medico Domenico Cirilio, che avvisto, risposo. e E grande il e pericolo, e più grande l'onore; io dedico alla repubblica i miei searsi talenti, la mia searsa fortuna, tutta la vita. » il nuovo governo fi subito in ufficio con le regole costituzionali tratte dall'esercito di Francia c dal senno de' governanti: non essendo ancor sancita, come che langanente discussa, la costituzione che propose Mario Pagino; però data in esame al secondo congresso legistativo. Il quala, sciotto dalle solicitatidini di guidra lo Istato, si voloe con grande studio alle nuove leggi: codict, amministrazioni, finanza, redudatità, milità, etclo, pubblica instruzione; e poi alle magnificanze della repubblica, invitando gli architetti con gara d'ingego alla formazione di un Vitaliano, Galisni: e decrendono un monumento a Trequato Tasso nella sua patria di Sorreolo; o disegnando, dovve giacciono le ceneri di Virgilio, somba biti decena e marmores.

XXIII. Mentre a tali cose di futura grandezza intendevano i rappresentanti della repubblica, intendeva il cardinal Ruffo alla espugnazione di Altamura, città grande della Puglia, forte per luogo e munimenti, fortissima per valore degli abitanti . Ma il porporato , unito al corso e fatto audace delle gustate fortune, pose il campo a vista delle mura, e cominciò la guerra. I Borboniani, peggiorati in disciplina, meglioravano nell'arte, accresciuti di veterani c di uffiziali e soldati mandati da Sicilia, o venuti volontari alle venture di quella parte; avevano cannoui, macchine di guerra, ingegneri di campo ed articlieri; superavano d'ogni cosa l'opposta parte, fuorche d'animo; così che, gli assalti per molti di tornando vani e mesti, crebbe lo sdegno degli assalitori e l' ardimento de' contrarii : Vedevansi dalle mura nel campo le religioso cerimonie del cardinale, cho, avendo eretto altare dove non giugnesse offesa, faceva nel mattino celcbrar mossa; cd egli, decorato di porpora lodava i trapassati del giorno innanzi, vi si raccomandava come ad anime beate, o benediceva con la croce le armi cho in quel giorno si apparecchiavano contro la città ribelle a Dio ed al re.

Dentro la quale città si vedevano altri moti e religioni: adoravano pur essi la croce ma in chiesa, si concitavano al campo con le voci e i simboli di libertà. Erano scarse le provvisioni del vivere, scarsissimo quelle di guerra; e se la liberalità de'ricchi e la parsimonia de' cittadini davano rimedio all'nna penuria, la guerra viva e continua accresceva il peso dell'altra. Fusero a projetti tutti i metalli delle case , mancò l'arte di liquidar le campane; nei tiri a mitraglie, non andando a segno le pietre usarono le monete di rame; ne cessò lo sparo delle artiglierie che al finire della polvere; ed allora il nemico, avvicinate alle mura le batterie do' cannoni ed aperte le brecce, intimò resa a discrizione. La quale andò negata, perciocchè non altro valeva (se la natura del cardinale non fosse in quel giorno mutata) che a serbar molte vite degli assalitori , nessuna de' cittadini ; e morir questi straziati senza pericolo degli uccisori; e, privati d'armi c di vendetta, sentir la morte più dura . Perciò gli Altamurani , difendendo le brecce col ferro , e con travi e sassi, uccisero molti nemici; e quando viddero presa la città, quanti poterono uomini e donno, per la uscita meno guernita, fuggendo e combattendo scamparono. Le sorti de' rimasti furono tristissime ; che nessuna pietà sentirono i vincitori: donne, vecchi, fanciulli uccisi; un convento di vergini profanato: tutto le malvagità, tutte le lascivie saziate; non ad Andria e non a Trani, forse ad Alessia ed a Sagunto (se le antiche istorie son 1729 veritiere) possono assomigiare le rovine e le stragi di Altamura. Quello inferno durò tre giorni o nel quarto il cardinale, assolvendo i peccati dell'esercito. lo benedisse, e procedè a Gravina, che nose a sacco.

- XXIV. Più lente, non meno felici, erano le bande di Pronio, Sciarpa, Mammone e di altri guerrieri di ventura che tutto di giravano con la fortuna; sì che non mai tanto poterono le ambizioni, nè tanti mancamenti si viddero. Il cardinale accoglieva lieto i traditori , lodava lo tradigioni , prometteva a maggior opera che giovasse ( benchè fusse delitto ) maggior premio ; imperversarono allora i rei costumi del popolo. Le città repubblicane della Basilicata, valorosamente combattendo, si arresero a Sciarpa con patto di serbar vita, libertà e propri beni sotto l'antico impero de' Borboni; le provinco di Abruzzo, fuorche Pescara e poche terre che i francesi guardavano, o di Calabria e di Puglia erano tornate intere al dominio del re; nella sola Napoli, e in poca terra interno stringevasi la repubblica. Il general Macdonald, pregato a mandar soldati contro i ribelli, rispondeva che ragioni di guerra lo impedivano. Stavano ansiosi non sconfidati i repubblicani, allorchè il generale, pigliando a pretesto la dechinante disciplina che in deliziosa città provano gli eserciti, annunzió che andrebbe a campo in Caserta; nascondendo le sventure d'Italia, e Scherer battnto più volte dagli austro-russi, e la battaglia di Cassano perduta da Moreau, e Milano presa da' nemici, e il Pò valicato, ed occupate Modena e Reggio, e i popoli d'Italia, sconoscenti o adirati de' patiti spogli, parteggiar co' nemici della Francia. Ma la industria de' Borboniani, divolgando quegl' infortuni, palesava gl' Inganni del generale francese; che però, da varii sdegni commosso, bandì legge così :
- Ogni terra o città ribelle alla repubblica sarà bruciata e atterrata;
- « I cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i cnrati, e in somma tutti i ministri dol culto saranno tennti colpevoli dello ribellioni de' luoghi dove dimorano, e puniti con la morte; »
- Ogni ribelle sarà reo di morte, ogni complice, secolare o chierico, sarà come ribelle;
- « Il suono a doppio delle campane è vietato; dove avvenisse, gli ecclesiastici del lnogo ne sarebbero puniti con la morte; »
- « Lo spargitore di nuove contrarie a'francesi o alla repubblica Partenopea sarà, come ribelle, reo di morte; »
- « La perdita della vita per condanna, porterà seco la perdita del beni. » Stando a campo in Casarta l's esercito di Macdonale, sharcavamo da navi anglo-sicule alle marine di Castellamare cinquecento soldati del ro di Sicilia e buona mano d'inglesi, le quali genti, ajutate da "berbonaine i della batterie delle navi, presero la città ed il piccolo castello che stà in guardia del porto. Padroni del luogo, uccieror molti della parte contraria, e lo stesso presidio del forto, benche di francesi datisi per accordi. Corsero e quali como e la competica del monti soprestanti; Castellamare, città bellissima, stava dunque a seco a scompiglio. En del tempo stesso un reggimento inglese e non proceda del monti soprestanti; Castellamare, città bellissima, stava dunque a seco e a scompiglio. En del tempo stesso un reggimento inglese e non proceda del contrato del resulta del monti soprestanti; Castellamare, città bellissima, stava dunque a seco del resulta del contrato del resulta del resulta del contrato del contrato del resulta del resulta del resulta del contrato del resulta del

Il 28 di aprile il generale Macdonald con buona schiera, ed il generale Vatrin con altra non meno forte, andarono agli scontri del nemico. Lo trovò Macdonald in riva al Sarno, fortificato con trinceramenti e artiglierie: ma raggirato fuggi, lasciando i cannoni e pochi uomini meno validi alla fuga. Il vincitore, procedendo, sottoposte le terre di Lettere e Gragnano, scesc a Castellamare, dove inglesi, siciliani e molti di quelle parti fuggivano a folla su le navi. Flottiglia repubblicana uscita nella notte dal porto di Napoli, valorosamente combattendo, benche sfavorita dal vento, che la spingeva sotto le fregate nemiche, impedì la fuga di molti, che, venuti alle mani del vincitore, furono morti o prigioni. Tre bandiere del re, diciassette cannoni, cinquanta soldati di Sicilia, molti Borboniani, ira sfogata e bolla fama di guerra furono il frutto della vittoria. Stavano i legni anglo-siculi lontani dal lido a vista della città, quando nolla notte bruciavano la terra di Gragnano e parecchio case di Castellamare: incendii infami a chi causò, a chi li acceso, perchè pon da mira di buona guerra, ma da feroce insazietà di vendetta .

Il genorale Vatrin, più spietalo, uccise tre migliaja di nemici; non perdonò a rirgionieri se non militari di ordinanza; e serviò alcuni Burboniani sol per farii punire dai tribunali con tremenda esemplarità. Mandò in Xapoli a trionfo quindici canono itolti in batuglia, tre bondiere, una del re Giorgio d'Inguierra, due del re Ferdinando di Sicilia, e lunga fila di prigionieri siciliani, inglesi, napoletani. Le città rivoltate, tornando all'impero della repubblica, negarono grosse taglici al vinicito.

XXV. Ma il giorno di abbandonaro a sè stessa la repubblica Partenopea essendo giunto, il generale Macdonald venno di Caserta in Napoli, ed a'governanti adunati a riceverlo disse: non essere appieno libero uno Stato se protetto dalle armi straniere, nè poter la finanza napoletana mantoner l'esercito francese, nè di questo aver bisogno se la parte amante di libertà vorrà combattere lo disgregate bande della Santa Fede. E perciò, ch'ei, lasciando forti presidii a Santelmo, Capua e Gaeta, si partirebbe col resto dell' esercito a rompere ( sperava ) i pemici delle repubbliche scesi in Italia, confidando meno nelle armi cho nelle discordie italiane o nelle sue lunghe pratiche di servitù : o che facendo voti di felicità per la repubblica Partenopea. riferirebbe al suo governo quanto il popolo napoletano era degno di libertà; che altro è popolo, altro è plebe: e questa sola, non quello, sotto le bandiere del tiranno combatteva per il servaggio, pronta ella stessa a mutar fedo come gento ingorda di guadagni e di furto. E poi che i rappresentanti ebbero risposto sensi amichevoli ed auguranti, egli prose commiato e tornò al campo. Fu gioia (incredibile a dire) ne partigiani della repubblica, i quali, semplici e buoni, sembrando a loro impossibile che spiacesse ad uomini la libertà, credendo che le ribellioni e la guerra derivassero dalle soperchianze, le imposte, la superbia de' conquistatori, andavano certi che, al pubblicarne la partita si sciorrebbero le torme della Santa Fede, o pochi resti di quella parte fuggirebbero svergognati in Sicilia. Perciò dicevasi che il principe di Leporano, brigadicre negli eserciti regii, militante sotto il cardinale, disertata quella insegna, era passato a' repubblicani, ed aveva imprigionato il suo capo; ed erano rimasti soli o con pochi Sciarpa, Frà Diavolo, Pronio; ed altre simili a queste voci bugiarde.

Frattanto a' di sotte di maggio, levato il campo di Caserta, mosse l'escrcito francese diviso in due; l'uno guidato da Macdonald per la via di

Fondi e Terracina col gran parco di artiglierie e con le bagaglie, l'altro 1799 sotto Vatrin per Sangermano e Ceperano. E nel tempo stesso il generale Coutard, comandante negli Abruzzi, raccolte le squadre, andava per le vie più brevi nella Toscana, confidando le fortezze di Civitella e Pescara ad Ettore Caraffa; il quale, tornando i francesi dalla Puglia, era passato con lo sue genti negli Abruzzi. Macdonald e Coutard procederono senza contrasto; Vatrin superò, combattendo, Sangermano; e giunto ad Isola, piccola terra presso a Sora, fu arrestato. Quella terra prendo nome del vero, imperciocche due fiumi (fonti copioso del Garigliano) la circondano, ed a lei si giunge per ponti che i Borboniani avevano rotti : cosicchè dietro i fiumi ed il muro di antica cinta stavano sicuri ed audaci. Vatrin mandò a parlamento per aver passaggio, ch'egli prenderebbe, se negato, con la forza dell'armi; ma i difensori, spregiando o non conoscendo le regole sacre dell' ambascoria, per colpi di archibugi scacciarono il legato. Erano i due fiumi inguadabili, cadova stemperata pioggia, mancavano le vittovaglie a' francesi: divenne il vincere necessità. La legione Vatrin, costeggiando la riva manca di un flume, e la legione Olivier la diritta dell'altro, cercavano un guado; e non trovato costrussero un ponte di fascine, di botti e di altri legni, debole, piccolo, non atto a' carreggi di guerra ed all'accelerato passaggio di molte genti; e perciò mezza legione andando per il ponte ajutava con mani e con funi l'altra metà che a nuoto valicava; e tutta intera, pussate l'acque, giunse a'muri. Nè perciò paventarono i difensori .

Per natichi structiti per operate rovine alle pareti delle case, i francesi ponetarano in quello parte della terra che, traversata dallo stesso fiame e rotto il ponte, fu nuovo impedimento a'vincitori. Ma la fortuna era con esti; i difensori non avevano demolite le pile, e stavano ancora le travi presso alle sponde Ristabilitio in poco d'ora il passaggio, cadute le difense e spernaze, fuggirono i Borboniani, di poco secmati, e superbi di quella guerra c dello morti arrecate al nemico. Il quale sfogò lo adegno su i miseri trategi, gli spogli o le lascivie tutta la notto. Ingressarono le pologio, e la terra bruciava: al nuovo sole, dov'erno case e tempii, fureno visti cumuli di cadaveri, di coneri, e di lordure.

## CAPO TERZO

Dopo la ritirata dell'esercito francese precipizi della Repubblica .

XXVI. Noa appena usecto dalla frontiera l' esercito francese, il governo della repubblica bandi l'acquatista indipendenza, e rerocando le taglie di guerra, secmando le antiche, numerando i benefizi civili che avera in prosetto, consigliava e pregava di non più straziere la patria nostra, ma tornar tutti agli offizi di pace e al godimento che i cieli preparavano. E non pertanto, asoptetos di effetti contarria il els speranze, providdo celermente ai bisogni di guerra; imperoiocchò raccolse in legioni le milizie che andavane sparse in più colonne, coscrisse milizie nuove, diede carico al generalo Roccaromana di levare un reggimento di cavalleria, ingrossò la schiera dello Schipani, formò due legioni; o le diced a comando dei generali Spanò

1790 e Wirtz: Spanò calabrese militare in antico, ma nei bassi gradi dell' esercito; Wirtz svizzero, stato colonnollo agli sityandi del re, e, lasciato dopo la sua partita sciolto d'impegni ed igiuramenti, per amore di libertà arricatosi alle bandiere della repubblica. Poscia il libritatori fore capo supremo dell' esercito Gabrolo Manthonė; to stesso rappresentante della repubblica el primo statuto, e ministro per la guarra nei secondo; cid qualea vendo detto altrovo alcun fatto, ora ne prosiegoo la vita. Bunon in guerra, di cuor pietoso, eccellente per animo ed arte nei duoli; d'ingegio non basso ne soblime, per natura elequento. Quando oi propose al consiglio legislativo il decreto che alle madri orbate di figli per la libertà al desse largo stipendio ed nonri, concluideva il discorso: e Citadini legislatori, io spero che mia e madre dimandi l'adempinento del generoso derecto: 1 smi opro la libertà l'infelico, come dirò a suo luogo, ma senza i premii della legge, e non altro cibo la madre che pianto.

Altra milizia si formò col nome di logione Calabra, senza uniformità d'armi e di vesti, nè stanze comuni, nè ordini di reggimento; truppe volontarie cho ad occasione si univano per combattero sotto bandiera nera con lo scritto: « vincere, vondicarsi, morire. » Erano tre migliaja, calabresi la maggior parto, avversi per genio al cardinal Ruffo, da lui vinti e fuggitivi, memori di avnti danni e ferito; incitati per tanti stimoli alla vendetta. Dell' esercito repubblicano volendo far mostra, fu schierato in più fite nella magnifica strada di Toledo e nella piazza nazionale intorno all' albero della libertà, dovo si vedovano giungere, tra immenso popolo i membri del governo, i generali, il generale supremo Manthonè, quindi le artiglierie e le bandiere del re tolte no combattimenti di Castellamare e Salerno, ed un fascio d'Immagini della famiglia regale, che la tollerante Polizia aveva prese in argomento di colpa da certe caso dolla città e nelle province ; chiudevano il convoio due filo di prigionieri, soldati e partigiani, i quali, credendo che per pena ed esempio sarebbero stati in quel giorno ed in quel luogo trucidati, andavano mestissimi e tremanti. Ardeva a fianco dell' albero un rogo, dove si divisava di bruciar lo bandicre e le immagini.

Il generale supremo parlò all'esercito, l'oratoro del governo al popolo; e quando s'imponevano alle fiamme le odiate materie, i repubblicani le strapparono a furia di mano agli esecutori, e trascinate por terra e lordate, le ridussero a brani e dispersero. Poseia il ministro dello finanzo mostrò grossi fasci di fedi baneali ( un miliono e seicentomila ducati ), che in povertà dello Stato, e in brevo tempo, la parsimonia della repubblica aveva raccolto per iscemare di altretanto il debito nazionalo; le quali carte, gettate in quel rogo preparato da brama di vendetta, bruciarono per miglior divisamento. E finalmente, chiamati i prigionieri avanti all' albero, il mistro per la giustizia lesse decreto del Direttorio, che dicendoli sedotti, non rei, offeriva a' già soldati gli stipendii della repubblica, e faceva salvi e liberi i Borboniani; cosicchè, sciolte lo catene, succedendo alla profonda mestizia gioia improvvisa, correvano quasi folla tra'l popolo gridando laudi e voti per la repubblica; e gli astanti, affin di accrescere quelle allegrezze, soccorrevano la loro povertà esortandoli a riferire agl' ingannati concittadini la forza e la magnanimità del governo. Così ebbe fine la cerimonia; ma la festa durò lunga parte del giorno, danzando intorno all'albero, cantando inni di libertà, e stringendo, come in luogo sacro, parentadi ed accordi.

Quelle mostre di felicità furono brevi e bugiarde ; però che al giorno

seguente molte navi nemiche, hordeggiando nel golfo, davano sospetto cho 179volessero assaltare la città per concitar tumulti nella piche; così il governo comando fossero armato le poche navi della repubblica, ristaurate le batterie del porto, od altre sollectamente costrutte. Non appena divolgato il pericolo od il comando, andarono i cittadini volontari all'opera; e furno viste donne insigni per nobiltà, gergeie per costumi, affiticare a quel duro lavro lo insustate braccia, trasportando per parecchi giorni e sassi e terre. Per quindi il porto ben munito. Ed allora il nomico volue a Procida el Schàs, isole del golfo, vi sbarcò soldati, ucciso e imprigionò i rappresentanti e i seguaci della repubblica, ristabili il governo regio, e erro li magistrati a punire i ribelli. Si udirono le più fiere condanno, e il nome del giudico Speciale, nuovo, ma che subito venne a sparentevole celebrità.

XXVII. Giungevano fugglivi alla città gli abitatori di quelle isole a pregare jatir; è i repubblicani, più magnamint che prudeni, stabilirone con pochi legni o poche militiei combattere il nemico assai più forte. Stava in Napoli, tornato con permissione del re da Sicilia, 7 ammiraglio Caracciolo, di chiaro nome per fatti di guerra marittima e per virtà cittadine; ebbe cgli il comando supremo delle forze navali, ed il carico di esuguera Procido el Ischia. Sciolsero dal porto di Napoli i repubblicani, letti all' impresa, benchè tre contro dicei; è volorosamente combattendo un giorno intiero, arrecarono molte morti e molti danni, molti danni e morti patirono; e più facevano, e stavano in punto di porre il piede nella terra di Procisa, quando il vento, che aveva soffiato contrario tutto il di, inturio nella sera, e costrinse le piccole navi della repubblica a tornare in porto; non vinctirici,

non vinte, riportanti lode dell'andacia e dell'arte.

XXVIII. In Napoli frattanto lo parti del re si agitavano in secreto, e, poco discorate dalla gioia e dalle apparenze de' contrarii, ordinavano potenti macchinazioni. Un venditore di cristalli, detto perciò il Cristallaro, aveva arruolate grosso stuolo di lazzari; che senz' amore di parte, ma per gnadagni e rapine si giuravano sostenitori del trono. Altro capo, di nome Tanfano, dirigeva numerosa compagnia di congiurati, e concertava domestiche guerre coi sovrani della Sicilia, col cardinalo Ruffo, con gli altri capi delle bande rogie; riceveva danaro e lo spartiva co' snol; aveva armi e mezzi di sconvolgimento; preparava lo azioni e le mosse; lettere della regina lo chiamavano servo e suddito fedele amico e caro al trono ed a lei. E qui rammento a quali nomini diffamati per delitti o per pene. Fra Diavolo, Mammone, Pronio, Sciarpa, Guarriglia, ultima plèbe, immondizia di plebe, i sovrani della Sicilia dicbiaravano sensi di amicizia e di affetto. Sopra tutte le congiurazioni era terribile quella di Baker , svizzero dimorante in Napoli da lungo tempo, imparentato con famiglie divoto a' Borboni ; divoto a loro egli stesso ed ambizioso. Il quale conferendo per secreti messi con gli nffiziali delle navi contrarie, stabilirono che in giorno di festa, quando è il popolo più ozioso ed allegro , flottiglia sicula e inglese tirerebbe a bombe su Napoli; e perciò accorrendo le milizio a' castelli ed alle batterie del porto, lasciata vôta di gnardie la città sarebbe facilo lo scoppio e la fortuna de' preparati tumulti ; in mezzo a' quali ucciderebbero i ribelli al re , incendierebbero le loro case, si ottorrebbe ad un punto vendetta e potere.

Così fermate le cose, si ottorrenne au un punto venuetta è poca e.

Così fermate le cose, andarono segnando in vario modo lo porto o i muri
delle case da serbaro o distruggere, secondo era prescritto in quei nefandi
concilii. E poichè sovente sotto lo stesso tetto e nella stessa famiglia dimo-



1.90 rayano genti dello due parti, distribuirono secretamente alcuni cartelli assieuranti dalle offese. Uno fu dato dal capitano Baker, fratello del capo dei congiurati, a Luigia Sanfelice, della quale era preso di amore; e fidandole il foglio, con dirno l'uso, accennò il pericolo. Ammirabile carità per donna amata e a lui crudelo: la quale, rendendo grazie, prese il cartello, ma non per sè, per darlo al giovine del suo cuoro, che, uffiziale nello milizio civili e caldo partigiano di repubblica, era certamente vittima disegnata della congiura. Fin qui amore guido le azioni, ma indi appresso ira e ragion di Stato; avvegnachè il giovine Ferri, svelò al governo quanto ei sapeva della trama, presentò il cartello, disse i nomi, superbo per sè e per la sua donna di salvare la patria. La Sanfelice, chiamata in giudizio e interrogata di que' fatti, vergognosa do' palesati amori, della denunzia, de' castighi che soprastavano, sperando alcuna scusa dalla pietà de' giudici per la ingenuità de' racconti, rivelò quanto aveva in cuore, solo nascondendo il nome di lui cho le diede il cartello, e protestando con virile proposito morir prima che offendere ingratamente l'amico pietoso che volca salvarla. Ma bastarono le udite cose, e sopratutto la scrittura e i segni del cartello, a scoprire i primi della congiura, chiuderli nel carcere, sorprender armi, altri fogli, conoscere le fila della trama e annientarla. Stava la Sanfelice timorosa di pubblico vituperio, quando si udi chiamata salvatrice della repubblica, madro della patria.

Al manifestare di que' pericoli fu grande il terrore, scuoprendo nelle porte delle case e ne' muri note o segni, che, veri o accidentali, erano creduti di esterminio; se ne vedevano negli edifici pubblici, ne banchi dello Stato, e nel palazzo vescovilo con abbondanza. L'arcivescovo di quel tempo, cardinale Zurlo, già contrario al cardinal Ruffo, o divenuto dispettoso della fortuna, timoroso dolla potenza del nemico, indicandolo principal cagiono delle sventure dello Stato, e non colonna, come si vantava nelle pestorali, ma disfacitore e vergogna della religione o della Chiesa, lo aveva segnato di anatema. Ed il cardinale Ruffo, eiò visto, scomunicò il cardinale Zurlo, come contrario a Dio, alla Chiesa, al pontefice, al re. Si divisero le opinioni e le coscienze de cherici ; ma stavano i pictosi ed i buoni con Zurlo, i tristi e i ribaldi con Ruffo.

Se non che, distrutta per lo abuso delle armi la potenza delle opinioni. niente altro valeva che la forza. Tutto le province obbedivano al re; la sola città e piccolo cerchio intorno a lei si reggeva in repubblica. Ettore Caraffa con piccola mano di repubblicani , dopo aver combattuto all' aperto , e provveduto largamente alle provvigioni di Pescara, stava ritirato nella fortezza, i francesi non movevano da Santelmo, Capua, Gaeta; le schiere della repubblica erano poche, lo bande della Santa Fede innumerabili; avvegnachè all'amoro per il re si univano le ambizioni e i guadagni di cansa vincente, la impunità di colpe antiche, il perdono a elli aveva seguita e poi desertata la parte di repubblica. Sbarcarono in Taranto col maresciallo conte Michoroux intorno a mille fra turchi e russi, che, uniti e ubbidienti al cardinale, presero e taglieggiarono la città di Foggia, quindi Ariano, Avellino; e si mostrarono alla piccola terra detta Cardinale, ed a Nola. Mentre Pronio, cho aveva arruolato sul confine di Abruzzo alcuni fuggitivi di Roma e di Arezzo. correva la campagna sino a vista di Capua : Sciarpa , richiamate alla potestà del re Salerno, Cava e le altre città soggiogate poco innanzi da' francesi, stava col nerbo delle sue bande a Noccra; Frà Diavolo e Mammone, uniti

nelle terre di Sessa e l'Esso, aspettavano il comando a procedere. Le genti 17ºche assalivano i inferma repubblica, erano dunque napoletani, siculi, inglesi, romani, toscani, rossi, portoghesi, dalmati, turchi; e nel tempo
stesso correvano i mari del Mediterraneo Botte I'une all'altre enemiche e
potentissime. La francese di venticinque vascelli, la spegnosi di disisette,
in inglesa di quartostatette, in tre divisioni; la rossa di quattro, la portosche la potentiale del proposito del proposito di disisette,
sono indicate, la fregato i cultur, i l'arrick erano innumenabili. Sixumo di
una partie i firancesi e appanoli, estatuta legni; atvano dalla opposita novania o più. Si aspettava in Napoli, per le promesse del Direttorio francese,
la lotte galiolospica.

XXIX. Acciò le amiche navi arrivassero in porto sicuro ed utilmente alla repubblica, bisognava respingere o trattenere le truppe borboniane, che grosse venivano a stringere la città . Tennto consiglio per la guerra . il generale Matera, napoletano, fuggitivo in Francia l'anno 4795, tornato in patria capo di battaglione, fatto generale della repubblica, valoroso ne' combattimenti, sciolto di morale e di coscienza, propose adunare in un esercito le milizie sparse in più colonne, accresciute di mille francesi dei presidii delle fortezze, promessi a lui dal capo Megean, a patto e prezzo di mezzo milione di ducati; forti perciò le squadre della repubblica per numero e per srte, andar con esse ad assalire la banda maggiore del cardinal Ruffo, distruggerla, imprigionare, se fortuna era propizia, il porporato, e quindi volgere alle bande di Pronio . Sciarpa . Mammone . che troverebbero debellate prima dal grido che dalle armi. Stessero chiusi a guardia dei castelli i partigiani di repubblica; la città corresse la fortuna delle fazioni, sino a che le medesime squadre repubblicane, vincitrici nella campagna, tornassero a lei per il trionfo, ed s castigo dei ribelli. La povertà dell'erario non faceva intoppo al disegno; che, se il governo (il generale diceva) mi fa padrone della vita e de' beni di dodici ricche persone che a nome disegnerò, io prometto deporre in due giorni nelle casse della finanza il mezzo milione per l'avido Megean, ed altri trecentomila ducati per le spese di guerra. « Cittadini direttori (conchiudeva), cittadini ministri e generali: alcune morti, molti danni , molte politiche necessità , che gli animi deboli chiamano ingiustizie , suderebbero compagne o sarebbero effetti dei miei disegni , e la repubblica reggerebbe; ma s'ella cadrà, tutte le inginstizie, tutti i danni, morti innumerabili soprasteranno. »

an interview non exercit security and the security and th

dì seguente Spanò e Schipani ..

COLLETTA

XXX. Questi giunse alla Cava ed accampò: l'altro, battuto ne'boschi e tra le strette di Monteforte e Cardinale, tornò in città, scemo d'uomini, disordinato, con esempio e spettacolo funesto. Quindi Schipani, assalito giorni appreaso nelle deboli ale della piccola schiera, senza retroguardo e senza speme di ajuto, pose il campo su le sponde del Sarno. Il generale Bassetti, che usci fuori in quei giorni, teneva sgombera di nemici la atrada insino a Capua . Restavano ancora in città con le milizie del generale Manthone; le altre tumultuariamente coscritte; e ai sperava nella legione di cavalleria, che il generale Roccaromana levava, come ho detto innanzi, a nome e spese della repubblica. Ma la speranza cadde, e ai volse in cordoglio, avvegnache il duca, visti i precipizi della repubblica, presento con sè medesimo le formate schiere al cardinal Ruffo, e militò sino al termine di quella guerra per la parte borbonica. Dura necessità di chi scrive istoria è il narrar tutti i fatti degni di ricordanza, o grati, o ingratissimi allo scrittore : da che gli uomini apprendano non ischivarsi il biasimo delle opere turpi che per sola oscurità di condizioni o per rara ventura; non bastando a nasconderle il mutar de'-tempi o le generose ammende o gli affetti amichevoli di chi narra, perciocchè altri libri e memorie attestano la nascosta o trasfigurata verità; ed il benevolo silenzio, non giovando all'amico, nuoce alla fede do' racconti .

XXXI. Vedevasi la città piena di lutto: scarso il vivere, vuoto l'erario. e per fino mancanti di ajuto i feriti. Ma due donne, già duchesse di Caasano e di Popoli, e allora col titolo più bello di madri della patria, andarono di casa in casa raccogliendo vesti , cibo , denaro per l soldati e i poveri che negli spedali languivano. Potè l'opera e l'eaempio: altre pietose donna si aggiunsero; e la povertà fu soccorsa. Ma dechinava lo Stato: il cardinal Ruffo pose le stanze a Nola, e le sue tormo campeggiavano sino al Sebeto; le altre di Frà Diavolo e di Sciarpa ai mostrarono a Capodichina; non erano computate quelle genti , perciocchè , vaganti e volontarie , passando d'una in altra schiera, coprivano la campagna disordinate e confuse; ma dicevi, a vederle, che non meno di quaranta migliaja costringevano la città. Schipani, assalito e vinto sul Sarno, paasò al Granatello, piccolo forte presso Portici ; Bassetti tornò , respinto e ferito , in Napoli ; Mantonè , con tremila soldati, giunse appena alla Barra, e, dopo breve guerra, soperchiato da numero infinito, percosso da' tetti delle caae, menomato d'uomini, tornò vinto. Tumultuava la città; messi di Castelmare annunziarono che, per tradimento, braciava l'arsenale; ma poi seppesi che, sebben vera la iniquità, fu l'incendio, per zelo delle guardie e per venti che spiravano propizi, subito spento. Si udivano in città, nella notte, gridi sediziosi, e aerpavano spaventevoli prove di preparate stragi e di rovine .

Bando del governo prescrisse che al primo tiro del cannone del Castelnovo, i soldati andassero alle loro atunze, le milizie civili aggli assegnati posti, i petriotti si castelli della città, i cittadini alle proprie case; che al secondo tiro, numeroso pattuglie corressero le strude per sollecitare la obbedienza a que' comandi; e ni terzo, fossero i contumaci dalle pattuglie incontro per le vie, la giustizia nella salute della propubblica. Poscia tre nonvi tri del castello, sono, come i primi, a lungo intervallo, ma seguiti, annumizerebbero la facoltà di tornare alle ordinarie faceende. Provato il bando nel seguente giorno, fiu l'effetto come la sepenaza; grande di terrore, deserte le vie, mestissima la faccia della città : città vasta e vuota è come 1799 tomba .

Schiere ordinate di russi e siciliani, secondate da stormi borbonici, sassimono in quel giorno medesimo, il di giudo, i il forte del Cranatello, intorno al quale attendavano le milizie di Schipani, mille uomini o poco meno; secorari da navi cannoniere che l'ammiragilo Caracciolo guidava con animo ed arte mirabile. Il campo non fu espugnato, il generale resto ferito, memonarono i adolati; scampo l'aste nemica incontra al forte. Cosicche nella notte, disposti d'ambe le parti gli assalti e le difese, il generale restornatione abbilito di rittarasi nella città, i avio tactiumente ai primi scriptori del controli di controli del controli di controli del controli di controli di c

XXXII. Ma il cardinale procedeva lentamente per meglio stimolare, all'aspetto di ricca città, le avide voglie delle sue turbe, alle quali aveva promesso licenza o sacco, e per aspettare il di festivo giù vicino di savit Antonio; avveganche per i miracoli del sangue praticati in grazia di Championnet, di Macdonald, del Direttorio napoletano, caduta la credenza della pèche da San Genarro, biasopavano al porporta oltre religioni del altro santo. E perciò al primo raggio del 13 di giugno, alzato nel campo l'allare, colerato il ascrediora sono contro la città tutte le torme della Santa Fede; stando lui a cevallo col decoro della porpora e della spada, in mezzo alla schiera maggiore, intesa a valicare il piccolo Scheto sul ponte della Maddalena. Alle quali mosse, massero incontro I repubblicani; prima sparando dal Castelnouvo i tre tiri del cannone per tener le vie della città sgombre di genti, e salve dalle inaide dei emenzi interni.

Il generale Bassetti con piccola mano correva il poggio di Capodichina, minacciando, per le viste più che per l'armi, l'ala diritta della immensa torma che avanzava nei fertili giardini della Barra. Il generale Wirtz con quanti potè raccogliere andò sul nonte . Vi stabili noderosa batteria di cannoni , e muni di combattenti e di artiglierie la sponda diritta del fiume : i castelli della città restarono chiusi co' ponti alzati . La legione Calabra, divisa in due , guerniva il piccolo Vigliena, forte o batteria di costa presso l'edifizio de' Granili; e pattugliava nella città per impedire le insidie interne, e per ultimo disperato ajuto alla cadente libertà. I partigiani di repubblica, vecchi o infermi, guardavano i castelli; i giovani e i robusti andavano alla milizia; o formati a tumultuarie compagnie, o volontari e soli a combattere dove gli guidava sdegno maggiore o fortuna. I rusai assalirono Vigliena, ma per grandissima resistenza bisognò atterrare le mura con batteria continua di cannoni; e quindi russi, turchi, Borboniani, entrati nel forte a combattere ad armi corte , pativano , impediti e stretti dal troppo numero , le offese de'nemici e de compagni. Molti de legionari calabresi erano apenti; gli altri feriti, nè bramosi di vivere; cosicchè il prete Toscani di Cosenza, capo del presidio, reggendosi a fatica perchè in più parti trafitto, avvicinasi alla polveriera, ed invocando Dio e la libertà, getta il fuoco nella polvere, e ad uno

1799 Istante con iscoppio e scroscio terribile muojono quanti erano tra quelle mura, oppressi dalle rovine, o lanciati in aria, o percossi da sassi: nemici, amici, orribimente consorti. Alla qual pruova d'animo disperato trepido il cardinale, imbaldanzirono i repubblicani, e giurarono d'imitare il grande esempio.

Con tali augurii stava Wirtz sul ponte, Bassetti su la collina, e usci dal molo con lance armate l'ammiraglio Caracciolo : il cardinale co' suoi avanzava . Cominciata la zuffa, morivano d'ambe le parti; ed incerta pendeva la vittoria, stando sopra una sponda numero infinito, e su l'altra virtù estrema e maggior arte. Tra guerrieri sciolti e volontari andava Luigi Serio, avvocato, dotto, facondo, guida un tempo ed amico all'imperatore Giuseppe II, come ho rammentato nel precedente libro; ma contrario al re Borbone per sofferta tirannide, bramoso anzi di morte che paziente alla servitù. Egli, avendo in casa tre nipoti, per nome de Turris, giovani timidi e molli, allo sparo della ritirata lor disse: « Andiamo a combattere il nemico; » ed eglino, mostrando la età senile di lui, la quasi cecità; la inespertezza comune alla guerra, la mancanza delle armi, lo pregavano di non esporre a certa ed inutile rovina, sè e la famiglia. Al che lo zio: « Ho avuto dal ministro « della guerra quattro armi da' soldati e duecento cariche . Sarà facile co-« gliere alla folta mirandola da presso. Voi seguitemi : se non temeremo la « morte, avremo almeno innanzi di morire alcuna dolcezza di vendetta. » Tutti andarono, Il vecchio, per grande animo e natural difetto agli occhi non vedendo il pericolo, procedeva combattendo con le armi e con la voce. Mori su le sponde del Sebeto; nome onorato da lui, quando visse, con le muse gentili dell' ingegno, ed in morte col sangue. Il cadavere, non trovato nè cercato abbastanza, restò senza tomba; ma spero che su questa pagina le anime pietose manderanno per lui alcun sospiro di pietà e di maraviglia.

XXXIII. Al dechinare del giorno ancora incerta era la fortuna su le sponde del piccol fiume; quando il generale Wirtz, colpito e stramazzato da mitraalia , lasciò senza capo le schiere , senza animo i combattenti; ed al partir di lui, su la bara moribondo, vacillò il campo, trepidò, fuggi confusamente in città. Ed allora i Borboniani ed i lazzari, dispregiando il divieto di autorità cadente, uscirono dalle case per andare armati contro la schiera del Bassetti; la quale, saputo la morte del Wirtz, la perdita del ponte ed il campo fugato, si ritiro, aprendosi il varco fra le torme plebce, nel Castelnuovo. Qui già stavano riparati e in atto di governo i cinque del Direttorio, i ministri e parecchi del senato legislativo; gli altri uffiziali o partigiani pella repubblica si spartirono, secondo variar di senno, tra i castelli, le ease, i nascondigli, o a drappelli armati nell'aperto. Molti che andarono al forte di Santelmo, ributtati dallo spietato Megean, accamparono sotto le mura e nel vasto convento di San Martino. Caracciolo combattè dal mare per molta notte; e poi che i nemici si allontanarono dalla marina, tornò al porto. E mentre tali cose di buona guerra si operavano, due fratelli Baker e tre altri prigioni già condannati dal tribunale rivoluzionario furono archibugiati, come in segreto, sotto un arco di scala del Castelnuovo; supplizio crudele, perchè nelle ultime ore del governo, senza utilità di sicurezza o di esempio. Non bastò il tempo, e fu ventura, a più estesi giudizi contro a' congiurati col Baker. La città intanto, priva di muri e di munimenti, szombera de' repubblicani, e già piena de' contrarii, alzò grida di evviva per il re; ma le milizie assoldate, e quanto si poteva di truppe della Santa Fede restarono fuori, tenute dal cardinale (nón per carità della patria) per tema 1º00 che le tenche siquissero praparate insidie del nemico. Voci dunque di giora el luminarie, adulatrici o prudenti più che sincere, festeggiavano il ristabilitio impero; e tiri di cannone da castelli, o disperate usotice de repubblicani turbavano il feste, uccidevano i festeggianti. Tetra notte per le due parti fa quella del 3 di egigano del 1790;

XXXIV. Al seguente mattino, assalito e preso dai russi il forte del Carmine, vi morirono uccisi repubblicani e soldati, ed all'alzare della bandiera borbonica su la torre, furono volte, sparando a guerra ed a festa, le artiglierie al Castelnuovo ed alle trinciere del molo. Pose le stanze il cardinale a' Granili , accamparono le milizie ordinate della Santa Fede nelle colline che apprastavano alla città; torme sciolte vennero al promesso spoglio delle case, e quante commettessero prede atrocità, uccisioni dirò in altro luogo. Dalla opposta parte i repubblicani si affaticarono in quel primo giorno a munire le fronti offese del Castelnuovo ed a sbarrare alcune strade della città; così che fossero ancora in repubblica i tre castelli Nuovo, dell' Uovo, Santelmo, il Palazzo, la casa forte di Pizzofalcone, l'ultima punta dell'abitato detta Chiaja, Durarono le batterie nei sezuenti giorni : alcuni repubblicani , disertando, si giurarono al re ; il comandante del castello di Baia invitò i siciliani ad impadronirsene; due uffiziali, fuggitivi dal Castelnuovo, furono visti alzar trinciere contro quel forte che dovevano per sacramento difendere; ma di codesti colpevoli taccio i nomi, perchè, pochi ed oscuri, più nocquero alla propria fama che alla repubblica; e poichè in tanti mutamenti di Stato le tradigioni grandi e felici hanno coperto le minori, sì che oggidì la fede, il giuramento, i debiti di cittadino, le religioni di settario sono giuochi di astuzia nutriti dal dispotismo, cui giovano tutte le bassezze della società più corrotta, di modo che il censo progressivo de'vizi e delle virti civili. dal 4799 sin oggi, mostrerebbe quell'anno il tempo meno tristo del popolo napoletano; tanto di mese in mese i pubblici costumi degradarono.

Assalita la piccola rocca di Castellamare da batterie di terra e de'vascelli siciliani ed inglesi, non cedè che a patti di andare il presidio libero in Francia, ciascuno portando i beni mobili che voleva, e lasciando sicuri nel Regno possedimenti e famiglie. Il sotto ammiraglio inglese Foote sottoscrisse per le parti regie il trattato; e poscia il presidio, apprestate le navi, fu menato a Marsiglia. Nella guerra della città una stultizia de Borboniani, altra dei contrarii generarono pericolo gravissimo. Dal castello del Carmine tiravano per ignoranza, palle infocate contro i saldi muri del Castelnuovo; ed una, fermata in piccola stanza su la cortina, apprese il foco a certi legni che, antichi ed oliati, rapidamente bruciarono. Sorgeva quella casetta presso il bastione della marina, e stava in seno a questo la polveriera piena di polvere e di artifizi. Non potevano quelle fiamme, fuggenti verso il cielo, comunicar sotterra fuoco, scintilla, o calor grave; ma si eccitò tanta paura e tumulto, che il presidio minacciava sforzar le porte del castello e fuggire; o se alcuno calmar voleva le agitate fantasie, lo credevano disperato di vivere, uccisore crudele delle sue genti; il Toscani di Vigliena, sino allora di eroica fama, era citato in esempio di ferità. Così che tutti, sapienti, insipienti, posero mano all'opera, solleciti come soprastasse l'incendio della polveriera; e, benchè lontana la fonte, fatto perenne il getto d'acqua per catena d'uomini. fu spento il fuoco. Ma tra mezzo allo scompiglio, il nemico, visto fumod'incendio nel castello e rallentato lo spero dei cannoni, si appresso alla via

1799 detta del Porto, e gettando parecchie granate alla porta della darsena la incendiò; apri un varco al castello, ed entrava se avesse avuto maggior animo e miglior arte. Corsero i repubblicani al rimedio, e tumultuariamente sbarrarono quello ingresso.

XXXV. Era concertata per la notte la uscita de' repubblicani da San Martino e de' castelli dell' Uovo e Nuovo per distruggere batteria di cannoni alzata nella marina di Chiaia, Non erano i francesi con loro, perchè Megèan già negoziava col cardinale il prezzo del tradimento, e i repubblicani, sospettandone, gli nascondevano le mosse e le speranze. Al battere della mezzanotte, ora fissata ad uscire, muovono le tre partite, e quanti incontrano soldati della Santa Fede apietatamente uccidono, perciocchè il far prigioni era danno al aegreto ed alle piccole forze della impresa; vanno tanto sospettosi che due avanguardi, credendosi nemici, si azzuffano: ma ratto scoprendosi, e commiserando insieme la morte di un compagno, giurano vendicarla su i nemioi. Procedono, sorprendono ed uccidono le guardie della batteria, inchiodano i cannoni, bruciano i carretti e tornano illesi a' loro posti, disegnando a tre sortite e giurando di morire nei campi. Il romore della pesta, i lamenti e i gridi alla uccisione de' Borboniani, annunziando pericolo ( ma incerto ) nel campo russo, nei campi della Santa Fede e nelle stanze del cardinale, tutti batterono all' arme, tenendo schierate le truppe aino al giorno. mentre il codardo porporato divisava tirarsi addietro di molte miglia

E pensieri più aspri lo agitavano. Null'altro sapevasi della flotta galloispana fuor che navigava nel Mediterraneo; e benche flotte maggiori e nemiche girassero nel mare isteaso, era incerto lo scontro, e negli scontri la fortana de' combattimenti . Molte città sospiravano ancora la repubblica ; e delle città regie parecchie ai scontentavano per la crudeltà dello genti della Santa Fede. Le promesse dei premii cadevano; menomavano le torme, però che i meno avari, saziata l'avidità, volean godere vita oziosa e aicura. E finalmente, avendo a fronte gente animosa e disperata, il cardinale temeva per sè e per gli atatichi (tra quali un suo fratello) custoditi nel Castelnuovo. Nelle veglie angoaciose di quella notte, decise mandar legati al Direttorio della repubblica per trattar di pace; e a giorno pieno, meglio computate le morti e i danni della sortita, le fughe, lo shalordimento ne'suoi campi, uditi a consiglio i capi delle truppe e i magistrati del re, tutti proclivi agli accordi, inviò messaggio a Megèan con le proposte di accomodamento convenevole a' tempi , alla dignità regia ed a causa vinta. Gli ambasciatori di Ruffo ed un legato di Megean riferirono quelle profferte al Direttorio della repubblica.

XXVII Qui erano maggiori o più giuste le inquieutdini; ma l' offerta di pone le consolò, altri recleptio diserzioni o ribellioni ai campi della Santa Fede, altri vittorie francesi nella Italia, ed il maggior numero vicina vincitrice la Botta gali-sipana. Risposero che a governi liberi non era lecito concedere o rigettare seuza consultazioni, che il Direttorio consulterbe. Frattanto a preghiere del legato di Repela fu concordato armistizio di tre giorni; ed il ministro Manthone, al partire degli ambasciatori, disse si Porboniani che se il cardinale nella tregga non sepsesse frenare le sue genti, egli uscendo dal forte impedirebbe le crudeltà, le rapine, il sacco infame della città. Rimasti soli consultavano; e a poco a poco, dubliando delle immaginate felicità, inchinavano gli animi agli accordi. Manthonè, solo della tratti, proponeva partiti estremi e generosi, pari al suo corore, no pari

alle condrisoni della repubblica. Oronzo Massa, generale di artiglieria, 12º30 chianato a conseigio e dimandato dello stato del castello, rispose il vero così: « Siamo aucora padroni di queste mura perchà abbiano incontro solduti non esperti, torne avventice, un cherico per capo. Il mare, il porto, is darsona son del nemico, l'ingresso per la porta bruoista è inevitabile; il Palazzo non ba difese dalla artiglierie, la corriun verso il nemico è rovinsta, infine, se mustate lo veci io fossi assalitore del castello, suprei espognario in due ore. Pepilicò il presidente : « Accetterete» evi diunque la pacce? »

A condizioni, riapose, onorate per il geverno, sicure per lo Stato, l'accetterei. »

Si consumava la tregua, la Gallo-Ispana non appariva, le forze repubblicane menomavano per diaerzioni, dechinsvano di proponimenti. Nella seconda notte fu rifatta la distrutta batteria di Chiaia, ed altra nuova se ne formò nella via del Porto; ma per lamentanze e minaccie del Direttorio, sospese le opere, il cardinale accerto che, se al di vegnente non al fermava la aperata pace, egli farebbe abbattere quelle trinciere alzate, non per suo comando, per foga dei soldati. I repubblicani riconsultando, passate a rassegna e cadute le speranze maggiori (prolungar l'assedio sino all'arrivo degli ajuti stranjeri, o vincere all'aperto, o farsi varco tra'nemici ner unirsi ai francesi di Capua), vedendo facile il morire, impossibile la vittoria, e volendo serbar aè stessi e mille e mille ad occasioni più prospere per la repubblica, distesero in un foglio le condizioni di pace, ed elessero negoziatore lo stesso general Massa che avevs sostenuto nei congressi la opinione per gli sccordi. Oronzo Massa, di nobile famiglia, ufficiale nei spoi verdi anni di artiglieria, volontariamente ritirato quando il governo, l'anno 1795. volse a tirannide, si offrì soldato alla repubblica, e fu generale: facondo, intrepido e di aensi magnanimi. A mal grado accettò il carico, ed uscendo dalla casa del Direttorio, incontrando me che acrivo, nella piazza del forte, mi disse a quale uffizio egli andava, soggiugnendo: « I patti scritti dal Direttorio sono modesti, ma il nemico per facilità superbo non vorrà concedere vita e libertà ai capi della repubblica; venti almeno cittadini dovranno, io credo, immolarsi slla salute di tutti, e sarà onorevole al Direttorio ed al negoziatore segnare il foglio dove avremo pattovite, per il vivere di molti, le postre morti. »

XXXVII. Convennero nella casa del cardinale i negosistori. E poiché il Direttore avas dichiartos che non confiderebbe nel solo re Fertilinando e nel suo vicario, fu necessità unire al trattato i conduttieri dei moscoviti e dei turchi, il "ammirgio della fonta inglese, il comandante Meghan. Parvero al cardinale troppo ardite le dimande dei repubblicani; ma per i discorsi del general Massa, nono sudeci, sicuri o per i propumienti terribiti di chej save-lava: usar degli statichi alle maniere antiche, abbattere, bruciare le case della città, riperere l'eroismo di Vigliena in eggi castello, o in ogni edifizio, dechino la superbia del porporato; il quale, mormorando co' esu che della città, riperere il rei suse rivasses in rovina Napoli sua, chiese che todi arbetto provererenti al rea tervisase in rovina Napoli sua, chiese che todi a" pretesi patti. E aderendo ili general Massa, fu scritta in poce in questi ternini.

e 1.º I castelli Nuovo e dell' Uovo, con armi e munizioni, suranno consegnati a'commissari di S. M. il re delle due Sicilie e de'suoi alleati l' Inghilterra, la Prussia, la Porta Ottomana.»

- \* 2.º I presidii repubblicani de' due castelli nsciranno con gli onori di guerra, saranno rispettati e garentiti nella persona e ne' beni mobili ed immobili:
  - mobili. s

    « 3.º Potranno scegliere d'imbarcarsi sopra navi parlamentarie per essere
    portati a Tolone, o restare nel Regno sicuri d'ogni inquietudine per sè e per
    le famiglie. Daranno le navi i ministri del re. »
  - « 4.º Quelle condizioni e que patti saranno comuni alle persone de due sessi rincbiuse ne' forti, a' prigionieri repubblicani fatti dalle truppe regie o alleate nel corso della guerra, al campo di San Martino.
  - « 5.º I presidii repubblicani non usciranno dai castelli aino a che non saranno pronte a salpare le navi per coloro che avranno eletto il partire. »
  - e 6. L'arcivescovo di Salerno, il conte Micheroux, il conte Dilloe ? I vescovo di Avellion resterano ostaggi nel forte di Sandelmo aino a che non giunga in Napoli nuova certa dell'arrivo a Tolone delle navi che avvanno restaggi esta di presidi repubblicania. I prigionieri della parte del re, e gli costaggi tenuti ne' forti andranno liberi dopo firmata la presente capitolazione. \*

Seguivano i nomi di Ruffo e Micheroux per il re di Napoli, di Foote per la Ingbilterra, di Baillie per la Russia, e di.... (4) per la Porta; e per la parte repubblicana, di Massa e Megèan.

XXVIII. No di sequenti furnon appressate le navi. Un foglio del cardinale invite Ettore Caratta conte di Ruvo a cedere le foterzze di Civicile a Peacara alle condizioni del castelli di Napoli; ed un suo editto, da vicario del re, bondive sesse finita la guerra, non più avere il regno fazioni o parti, ma casere tutti i cittadini egualencete soggetti al principe, amici fra loro e ratelli violere il re perdonare i falli della ribbilione, accogliere per fino i nemici nella bonta paterna; e perciò finissero nel regno le persecuzioni, giò spolli, le pugno, le straje, giì airmamenti. Ma pure taluni, o veggenti o incressovoli del reggimento borbonico, vennero a dimandare imbarco; e su conservo di città, molti andavano in Francia; e così uscendo da castelli coi pattovili nonri, i due presdili si apartinono tri i rimanere (de enno pocta) e il partire. Non mancava dunque à salpare che il vento, sperato propizio nella notte.

Quado, visto il mare biancheggiar di vele, fu creduto l'arrivo della gilloi-spana; e periò tra i repubblicani imbarati soppiò cordigio comune, e rimproveri vicondevoli; andò più alto la fama di Manthorè, il quale sevas sompce biasimato la resa de castelli, e chianato viltà in qualunque infina serie darii schiavo al nomico, quasi maneasse la librari del morre; ma transcusses. Pallo della della contre della castella della contre della castella della contre della castella castella castella contre della castella contre della castella caste

Manca nell'originale - Carlo Botta dice Kerandy, per la Bussia, Bouieu per la Porta.
 (Entrosa).

co suddit; essere abusivi e nulli gli atti del suo vicario; voler egli eserci-ivare la piena regia autorità sopra i richelli. Se dopo que bando andemono alle navi commissari regii per trarce i disegnati (ottantaquattro) che, a coppie incatenati, e a giorno pieno, per le vie popolose della, città furno menati con spettacolo misero e scandaloso alle prigioni di quei medesimi castellich'essi poco innanzi, o ragi l'inglesi guerniano. Altri degli imbarati non eccitando, per la occurità de' nomi e de' fatti, la vendetta di quei superbì, o bastando a vendetta l'esilico, ondarcono su le navi medesime a Marsiglia. Il conte di Ruro, codute le fortezze di Prescara e Civitella, e venuto con altri parecchi dal presido ad innanerari, com era statutio ne jauti della resa, furno minati spietalsmente nelle carceri. Alle quali protove di crudettà e d'ingiastizia, and della controli della controli della colle della collecta del regionale della collecta del collecta della collecta del collecta del collecta del collecta del collecta del collecta del collecta della collecta del collecta del collecta della collecta del collecta della collec

XXXIX. Cederono l'un dietro l'altro, sotto finte di assedio, Santolino, Capua, Garta, Comandava Santelimo, come innanzi ho detto, il capo di Iccapua, Garta, Comandava Santelimo, come innanzi ho detto, il capo di Iccapione francese Meghan, che da più giorni mercanteggiava la resa del castello, de de à fama non contradetta che l'avdittà di lui, socnentanta dalle tenui offerte di Ruffo, si volgesse, per patti migliori, agl'inglesi; ma, ributtato, fermò col primo; e stabilirono:

Rendere il castello a S. M. Siciliana e suoi alleati; esser prigioniero il presidio, ma tornando in Francia, sotto legge di non combattere sino al cambio; uscir dal forte con gli onori di guerra, consegnate i sudditi napoletani, non a' ministri del ro. ma decii alleati.

Ed al seguente giorno, consegnato il castello, uscendo il presidio, furono visti i commissari della polizia borbonica correre le file francesi; scegliere e incatenare i soggetti napoletani; e dove alcuno sfuggivo la vigilanza di que fristi, andar Megham al indicarlo. Erno uffiziali francesi, benchè nascessero nelle Sicilie, Matera e Bulpulsi; e pur essi vestiti, della divisa in Francia, furono dati agli sibriri di Napoli. I ministri dei potentali stranieri, come che presenti, tacevano; mancando al patti della resa, i quali ponevano que miseri nella notesta decini ileati. Est emmo d'infante.

Creb, poco appresas, come io diceva, la fortezza di Capua, indi Gaeta, Le condizioni furmo le medesime di Santieno, lo acandalo minore; avvequecho inne rano tra le file francosi, o si nascosero, i malaugurati soggetti del re delle due Sicilie. Imbarcarono i francesi, e sopra tutte le rocche sventolava la bandiera del Borboni: comandava il regno, luogotenento del re, il cardinal Mutio; le città, le terre, i magistrati gli obbedivano. Tatto dunque cessò della repubblica, fuorchè, a maggior supplizio degli animi liber, la memoria di lei e lo sapvento dei presenti tiranni:

## LIBRO QUINTO

Regno di Ferdinando IV - Anno 1799 a 1806.

## CAPO PRIMO

Il re Ferdinando Borbone, rifacendo il governo eccede in tirannide .

I. CANUTA la repubblica, finita la guerra dei campi, cominciò altra guerra più crudele ed oscena dentro la città. I vincitori correvano sopra i vinti : chi non era guerriero della Santa Fede o plebeo, incontrato, era ucciso; quindi le piazze e le strade bruttate di cadaveri e di sangue, gli onesti fuggitivi o nascosti, i ribaldi armati ed audaci; risse tra questi per gara di vendette o di guadagni; grida, lamenti; chiuso il foro, vote le chiese, le vie deserte o popolate a tumulto, aspetto di città mesta e confusa come aliora espugnata. E la flerezza, saziata di sangue, voltasi all'avarizia, fingendo che i g'acobini stessero nascosti nelle case, non lasciò luogo chiuso; e, appena aperto, vi rubava a sacco; i lazzari, i servi, i nemici e i falsi amici denunziavano alla plebe le case che dicevano dei ribelli ; ed ivi non altro che forzare, involare, uccidere: tutto a genio di fortuna. Traendo i prigioni per le vie, nudi e legati, li trafiggevano con le armi, gli avvilivano per colpi viliani o lordure su la faccia; genti di ogni età, di ogni sesso, antichi magistrati , egregie donne , già madri della patria , erano trascinati a quei supplizi; cosicchè i pericoli della passata guerra, la insolenza delle bande regie, le ultime disperazioni dei repubblicani, tutti i timori degli scorsi giorni al paragone delle presenti calamità parevano tollerabili. Il cardinale Ruffo, gli altri capi della Santa Fede ed i potenti sulla plebe, validi ad accendere gli sdegni, non bastavano a moderare la vittoria.

Se descrivendo queste supreme sventure di Napoli io m'incontro ne'sensi e nelle parole di Cornelio Tacito, là dove rappresenta lo stato e la faccia di Roma, dopo ucciso Vitellio, sappia il lettore che avvisatamente non ho voluto fuggire la simiglianza o ripetizioni di quello autore gravissimo, opportuna a dimostrare che, per variar di tempi o di luoghi o di civili costituzioni, pon varia la natura della piebe, mostro orrendo, simile a sè, indomabile: e quanto abominevol peccato fecero i tristi che a lei toisero i freni delle leggi e della paura. Quindi tristissimi il cardinal Ruffo ( per le cose narrate nel precedente libro), e l'ammiraglio inglese lord Nelson per altri più vergognosi fatti che giustizia e verità d'istoria vuol palesati. Veniva d'Egitto l'eroe d' Aboukir, e innamoravasi, come ho detto nel terzo libro, di lady Hamilton. Costei, nata Emma Liona, di madre povera, di padre incerto, di condizione tanto scaduta che se ne ignora la patria, se non fosse nel principato di Galles in Inghilterra; poi, adulta e bellissima, sola, vagante, in povertà di stato, fra costumi corrotti, menò vita sciolta e abbietta sino all'età di sedici anni. E allora, venuta in possesso di certo Graham, davasi a spettacolo nello inventato letto di Apolid, nuda o coperta di velo sotilissimo, con lo sembianze della der 170 giesa. Cento artisti ritassero, a soculo a per lascivia, le divino forme, ed il Rommey, celebre pittore, la riprodusse nelle figure di Venere, di Cleopatra, di Frince, come altri di Baccante, di Sibila, di Iteda, di Talla e della pentita Modalena. Sotto immagini celesti e favolose bellezzà vera e presente innamoro Carlo Forville della nobile famiglia Warvite, e quando egli secse da grande altezza di carica e di fortuna, Emma venne in Napoli oratrica allo sizo di lui, a re Villiam Hamilton, per ottenere giulo di danari e permesso al nipote di aposaria, negato innanzi. Il vecchio zio, maravigitato e poi preso di di more della non più vista bellezza, concedendo al giovino parte della di-manda per prezzo dell'altra, pago i debiti suoi e ritenne la donna. Quindi l'amon 1791 la fece sua mogle e ol nome di missi flarte; e così Emma, divenual mislady e ambassiciarice, socratando i principii e'l corso della vita, norese conteno nouvo, e'il sostenevo come basse natice e nativo.

E quando lord Nolson si mostrò di lei pazzamente preso, la scorta regna di Napoli (che sino a quel punto avac conversato con milady da superbu, come regina con donna di ventura) dechinata l'alterigia, provvida del future, l'avvinea a lei coi nodi tenacissimi delle vantia; colta reggia, nei teatri, al pubblico passeggio Emma sedeva al fianco della reggna; e apsesso, me penertiai delle casa, la mensa, il bagno, il letto si godevano comuni: Emma era bellezza per tutte le lascivie. Al fuggire da Napoli del Borbotoi, cel la imbarcata su lo stesso vascelol preso cura sollecita dell'informo principe Alberto, e il tenne in braccio sino all' ultimo spiro; sicceb la forza, le sventure, il medesimo assilo in Sicilità d'opiaziono gli affetti delle due donne.

Ed allorchè la regina Carolina lesse in Palermo le capitolazioni de' castelli, e vides vanire le suve endette, pregò Enna, non da regina, da amica, di raggiungere l'ammiraglio che navigava inverso Napoli, portargli lettere sue e del re, presuaderio a rivocare l'infane rattato, che sverganava tutti i principi della terra, facondoli da meno de' andditi ribelli. E poi che l'ebbe infiammata de siou d'esiderii, le disse: e A voi, midad, noi dovremo la dignità della corona; andate sollocita; vi secondino i venu e la fortuna: a Quindi con abbracciamenti l'acommatto. Ella, prattia spora leggio corridore, giunes a Nelson quando entrava nel golfo di Napoli. Erano le regie lettere prephevoli e ragionatrici dell' offices decro dei troni, e della voetura che le sorti della sovranità stessero nelle mani dell'ammiraglio; la regina soggiuneva: « Manca il tempo a più scrivere; milady oratrice de amica vi esporra le preghiere, e le quante grazie vi rende la voetra Carolina. » In sepona l'ordite di re stava decreto che diceva;

« Non essere aus intenzione capitolare co' audditi ribelli; perciò le capitolazioni de' casselli rivocaris. Esser rei di massia tutti singuale della; così detta repubblica, ma in vario grado; giudicarti una Giunta di Stato per punire i principali con la morte i, minori con la prigionia con l'estilo, tutti con la confisca. Riserbare ad altra legge la piena esposizione delle sue volont, e la maniera di eseguirite. »

La fatal donna, giunta sul vascello di Nelson, destata la gioje a svute le carezze del non ateso arrivo, presentò i foji a lui, che pre sitinto di oggi statiza e di fede senti raccapriccio dell'avuto carico, e rilitatava; ma vinto dalle moine dell'amata donna, y umona sino allora onoratissimo, chiaro in in guerra, non vergognò di faral vile ministro di voglie spergiure e tiranne.

1799 Emma, guiderdone della vergogna, restò con Nelson. E stavano assieme quando egli, arrivato in porto, pubblicando i decreti del re, consumò, come ho accennato nel quarto libro, il tradimento.

II. Duravano intanto nella città e crescevano le uccisioni e gli anogli . Dicendo a pretestó che le parti repubblicane avevano preparato la morte di trentamila della plebe con laccinoli da strozza, i triati andavano per le case ricercando gl'istromenti del non creduto eccidio, e dovunque per mala ventura trovassero canape o funi, vuotavano e bruciavano le case, uccidevano gli abitanti; e dicendo che i repubblicani portavano sul corpo indelebilmente disegnata la donna o l'albero della libertà, facevano apogliar pudi i giovani militari o cittadini, ed era la bellezza e grandezza della persona stimolo maggiore alla crudeltà. Nè capendo nelle carceri e nelle cave delle fortezzo i prigionieri, li spartivano ne' vasti ed insalubri cameroni de' Granili, ed all' isola di Procida, per essere condannati da tribunale di maestà colà atabilito; dal quale, primi tra molti, perirono i generali Schipani o Spanò rammentati nel precedente libro. Quindi Pasquale Battistessa, gentiluomo e padre di molti figli. onesto e non caldissimo seguace di libertà, sospeso alla forca e creduto morto dal capestro, si scopri ancora vivente scendendo alla sepoltura; e fu dal boja, per comando dell'empio Speciale, acannato in chiesa di coltello, e gettato nella fossa.

L'ammiraglio Caracciolo, preso per tradimento di un servo da remoto asilo , fu chiesto da Nelson al cardinal Ruffo , e credevasi per salvare un prode tante volte compagno a pericoli della guerra e del mare; sì che rammentando il rancore che le arti marinesche del Caracciolo avevano talvolta concitato nell'altro, si laudava la magnanimità del vincitore. Ma questi, che sua mala fortuna e cieco amore avevano destinato alle vergogne, volle in mano il rivale per saziarsene di vendetta. E quindi al giorno stesso e sul proprio vascello adunò corte marziale di uffiziali napoletani, e ne fece capo il conte di Thurn, perchè primo in grado. La quale corte, udite le accuse, quindi l'accusato (in discorso, però che il processo scritto mancava), credè giusta la inchiesta di esaminare i documenti e i testimoni della innocenza; di che avvisato lord Nelson scrisse : « non essere necessarie altre dimore » E allora quel senato di schiavi condannò l'infelice Caracciolo a perpetua prigionia; ma Nelson, saputa dal presidente Thurn la sentenza, replicò « la morte ». E morte fu acritto dove leggevasi prigionia : Si sciolse l'infame concilio alle due ore dopo il mezzodì ; e nel punto stesso Francesco Caracciolo, principe napoletano, ammiraglio di armata, dotto in arte, felice in guerra, chiaro per acquistate glorie, meritevole per servigi di sette lustri alla patria ed al re, cittadino egregio e modeato, tradito dal servo nelle domestiche pareti, tradito dal compagno d'armi lord Nelson, tradito dagli uffiziali auoi giudici, che tante volte aveva in guerra onorati, cinto di catene menato su la fregata napolitana la Minerva (rinomata ancor essa tra i navilii per le felici battaglie di lui ), appiccato ad un'antenna come pubblico malfattore, spirò la vita; e restò esposto per chi a ludibrio, per chi a pietà, sino alla notte, quando legando al cadavere un peso ai piedi, fu gettato nel mare.

Per il qual esempio di crudeltà infierendo i malvagi della plebe, apportarono altre morti e rovino: nulla restava di sicuro o di sacro: la vecchiezza la tenera età, il debol sesso, i tempii, gli altari non riparavano dalla sete del sangue e delle prede. Sola speranza ponevasi nello arrivo del re, promesso da' suol ministri; e difatti nel giorno 30 di giugno, al comparire delle 17º stese o velo, si spiego all'ergeza nallo città. Il vascoli regule, però che il ro volio restar su l'acque, vedevasi accerchiato di barche portanti i ministri, gii ambiniosi, i solectiti di mercedi e di cariche; o pure, fra tanti fieli ed all'egri, qualche famiglia onesta e abbruatta, supplichevole per alcun prigo-inero periodine in caussa di messtà. Ma totol il re, infasticito, vettò consigieri il generale Acton, condutto seco da Sicilia, l'ammiraglio Nelson, I sugerimenti della regina di Il proprio sdegno.

Prima legge riguardò l'annullamento delle capitolazioni . Seconda legge , la nomina di una Giunta punitrice de' ribelli, serbando ad altre ordinanzo la dichiarazione de' delitti di lesa maestà, le pene, il procedimento. Una Giunta di Stato, sin dalla resa de' castelli, era stata composta dal cardinsl Ruffo, e già in breve tempo aveva condannato parecchi repubblicani. Ma per l'accresciuta ferocia dopo la vittoria, il re, confermando giudici Antonio La Rossa, di mala fama nelle pratiche di polizia, ed Angelo Fiore, notato nel precedente libro tra' seguaci del cardinale, surrogò a' giudici antichi altri nuovi e più tristi, fra i quali Giuseppe Giudobaldi, g'à noto nella Giunta del 1796, fuggitivo, e tornato in patria con stuoli di scrivani e di spie, e tre magistrati di Sicilia. Felice Damiani, Gaetano Sambuti, Vincenzo Speciale provetti nei giudizi di Procida. Terza leggo rimetteva la colpa de' lazzari nel sacco dato alla reggia, e soggiungeva che vorrebbero i sudditi, a quello esempio, rimettere la colpa e la memoria dei danni sofferti nello spoglio della città. Altra legge scioglieva sette conventi ricchissimi degli ordini di san Benedetto e della certosa, incamerando i beni a pro del fisco. Que'frati, che non avevano colpa ne fatti della rivoluzione, caddero per troppa ricchezza, e per avidità regia, smisurata ne desideril e nelle azioni.

Ouinta legge ed ultima di quel giorno prescrisse lo annullamento de'Sedili e de loro antichi diritti, o privilegi, per lo che, a far conoscere la gravità di quelle perdite, io rammenterò per cenni rapidissimi l'origine e l'ingrandimento di quelle congreghe. Napoli, quando città greca, aveva i portici, dove per sllegro vivere si adunavano gli uomini sciolti di cure, i ricchi, i nobili, gli addetti alla milizia: portici, che in appresso chiamati anche seggi, sedili o piazze, erano luoghi aperti, e nessuna ordinanza impediva lo andarvi, ma i riservati costumi di quel tempo, differenti dagli arditi di oggidi, e la mancanza del terzn Stato, lasciando immenso spazio tra'l primo e l'infimo, nessan popolano aspirava si conversar di quei seggi. Furono quattro, quanti erano i quartieri, e poscia sei, allargata la città, altri seggi minori dipendenti dai primi sorgevano, sì che giunscro a'29, ma quindi aggregati e stretti a cinque, li chiamarono da'nomi de' luoghi, Capuano, Montagna, Nido, Porto e Portanuova. Le altre città del Regno, già greche, pure avevano portici o seggi , ma quando a' soli di Napoli si diedero facoltà di Stato e privilegi, quelli rimasero a documento di nobiltà e di onore. Perciocchè il primo Carlo di Angiò concesse a' cinque seggi di rappresentar la capitale ed il regno, scegliere tra loro i ministri del municipio napoletano amministrare le entrate della città, concedere cittadinanza agli stranieri che la meritassero, giudicare in alcune cause. In tal modo quelle brigate, piacevoli ed oziose, mutandosi in corpi dello Stato, si congregavano in luoghi chiusi, e magnifici quanto volevano ricchezza e nobiltà delle famiglie. Le case di fresco nobili, o le altre di antica ma scordata grandezza dimandavano 17.0 l'ammissione in qualcuno de'cinque seggi, però che solo in essi stava il registro e'il documento della signoria. I popolani, sospettosi della soverchia potenza de'nobili, chiesero ed ottennero un seggio detto del Popolo, uguale ne privilegi, fuorchè di nobilià, agli altri cinque. Ed allera un siodoca sei Eketti, uno per seggio, componevano la municipalità di Napoli, coo un consiglio di ventinove, scelti nelle congreghe medesime, ramunentando col numero i prini ventinove seggi della città.

Perciò Ferdinando IV, scordando i giuramenti de' re che lo avevano preceduto al trono, e del padre, e suoi, annientò per la citata legge del 4799 il corpo municipale della città, la rappresentanza del regno, la nobiltà e signoria delle famiglie : dovendo d'allora innanzi essere una l'autorità nello Stato , quella che viene dal trono; una la condizione de socgetti, la servità; semplici le regole di governo, la tirannide. Pretesto a quegli eccessi fu il diritto di conquista : il re dicendo il regno riconquistato. Ma poicbè da quel suo diritto discendeva la legittimità della conquista francese, ed nguale diritto nel congnistatore di ordinare a repubblica lo Stato e'l debito e la innocenza de' vinti all' obbedienza, e la ingiustizia e illegalità di castigare popolo innocente : il re medesimo, nel preambolo della legge di maestà, dichiarava non aver mai perduto il suo reame; essere stato, benchè in Sicilia, come sul trono di Napoli; dover quindi riguardare ogni atto de' sudditi, se contrario a'doveri antichi, tradimento, e se offensivo della regale autorità, ribellione. Egli era nel giorno istesso (però che le due leggi avevano la stessa data) conquistatore e vinto, fuggitivo e presente, privato del regno e possessore.

Da questi principii egil trasse le ordinanze per la Citosa di Stato, thichianado rei di messtà, in primo grado, coloro che, armati contre li lopolo, diedere ajuto si francesi per estrare in città o nel Regno; coloro che tolsero di mano al'azzari il castello Santelmo; coloro che ordinono col nemos secrete pratiche dopo l'armistizio del vicario generale Pignatelli. E rei di morte i magistrati primari della repubblica, rappresentanti del governo, rappresentanti del pepolo, ministri, generali, giudici dell'alta commissiono militare, giudici del tribunale rivoluzionano. E rei di morte i combattenti contro le armi del re, goldate dali cardinal Ruffo. E reo di morte chi sassista all'innalzamento dell'albero della liberali, nella piazza della reggia operto. E rei di morte que' che scrisse o pario ad offesa delle persone sacre del re, della regina, della faniglia. E rei di morte coloro che avessero mostrata empietà in pro della franiglia. E rei di morte coloro che avessero mostrata empietà in pro della franiglia.

Quanntamia cittadini, a dir poto, erano minocciati della pena suprema, e maggior numero dell'essio; o qualesi acsistigavano tutti gil accentiti a'cub, i membri delle municipalità, e gl' impiegati nella militia, benchè non combattenti. E infine, chiamando colepvoli anche le guardie urbane coscritte, senza il concorso della volontà, per forza di magistrati e di legge, il re diceva giusto il loro impigionamento, e necessario al liberarie il suo perdono. La Giunta di Stato nella città, i commissari regii on nome di vistatori nelle protuco di Stato nella città, i commissari regii on nome di vistatori nelle protuco del datare. Purono visitatori il cavalier Ferrante, il marchese Valva, il vescovo Lodovici, i maggistrati trescenzo de Marco, Vincenzo Marrano, Vincenzo lorio, Ad ogni visitatore fo dato nn compagno ne' giudizi; si che tribunale di degiogici promunizava della vita, della liberta, de beni di unevero ipopoli.

lil. Così prestabilite le scale de'delitti e delle pene, con legge detta in 1791 curia retroattiva, perciocchè le azioni la precedettero, e scelti a grado i magistrati, bisognavano le regole del procedimento. Quelle de' nostri codici, non bastando al segreto ed alla brevità, furono imitate le antiche del baroni ribelli della Sicilia, ed erano: il processo inquisitorio sopra le accuse o le denunzie, i denunziatori e le apie validi come testimoni, i testimonii ascoltati in privato, e sperimentati, a volontà dell'inquisitore, co' martorii; l'accusato solamente udito su le domande del giudice, impeditegli le discoipe, soggettato a tortura. La difesa, un magistrato scelto dal re farebbe le mostre più che le parti dei difensore, il confronto tra l'accusato e I testimonii, la ripulsa delle pruove, i documenti e i testimonii a discolpa, tutte ie guarentigie della innocenza, negate. Il gindizio, nella coscienza dei giudici, la sentenza breve , nuda , sciolta dagi' impacci dei ragionamento, libera come la volontà, e quella sentenza, inappellabile, emanata, letta, eseguita nei giorno istesso. Ma per quanto le forme fossero brevi , essendo assai maggiore la voluta celerità delle pene, il re nominò altra Giunta, detta dei Generali, e ad occasione, in città e nelle province, tribunali temporanei e commissioni militari, le quali sul tamburo, ad horas et ad modum belli, spedissero i processi e le condanne.

Tali asprissime leggi dettava il re, quando al terzo giorno dopo l'arrivo scoprì da lunge un viluppo che le onde spingevano verso il vascello, e fissando in esso vidde un cadavere, tutto il fianco fuori dell'acqua, ed a viso alzato, con chiome sparse e stillanti, andare a lui quasi minaccioso e veloce, anindi . meglio intendendo lo sguardo , conosciute le misere apoglie , il re disse, Caracciolo! E volgendosi inorridito, chiese in confuso: « Ma che vuole quel morto? » Al che nell' universale shalordimento e silenzio de'circostanti il cappellano pietosamente replicò : « Direi che viene a dimandare cristiana sepoltura. « Se l'abbia; » rispose il re, e andò solo e pensieroso alla sua stanza. Il cadavere fu raccolto e sotterrato nella piccola chiesa di Santa Maria la Catena in Santa Lucia; e volendo spiegare il maraviglioso fenomeno, fu visto che il corpo, enfiato nell'acqua, non più tenuto a fondo dal peso di cinquantadue libbre inglesi (misurate dal capitano Tommaso Hardy, comandante del vascello dove con Nelson stava il re imbarcato, testimonio e narratore a me stesso di que' fatti), si aizò nell'acqua; e per meccanico equilibrio ne uscì dai fianco, mentre vento di terra lo sospingeva nel mare. Parve che la fortuna ordir volesse lo spavento e i rimorsi del re, ma quegli, benchè credulo e superstizioso, non mutò coatume.

Tante leggi tiranniche e fatti atroci risuscliando le futire della plebe, videsi di uto di lugio nella piazza medesima della reggia arderei un rego, gettare in esso cinque uomini viventi, e poi che abbrasoliti (precipito il racconto) gustar le carni. E attava il re nel porto, acco Achon e Nelson, due armate nel goffo, il cardinale lo città, le miliuie rasse si quartieri, i capi della Santa Pede pre le attava (e per fino presenti al sacrificio. Quella enormità inorridi le genti, e fu l'utirma della piebe; ma peggiori se neo preparama osto til nome di leggi. Averganche, ricevute in quei giorni medesimi da Palermo le liste di proscrizione, colà compilate dalla regina, occusitando i registri antichi, le delazioni delle, sepi enlla repubblica, le successive, gli odii propri e del suo ministro principe di Castelcicala, il re prescrisse che i tribunali di masesti cominciano.

Penavano carcerati nella sola città trentamila cittadini; e poichè le antiche

1793 prigioni erano scarse, come ho detto, a tante genti, servirono al crudele offizio i sotterranei dei castelli ed altre cave insalubri, alle quali, per martirio maggiore, a' interdissero le comodità più usate della vita, letto, seggia, lume, arnesi da bere o da nutrirsi; perciocchè, supponendo nei prigionieri disperazione di vita, coraggio estremo, estremi partiti, vietavano i ferri, i vetri, i metalli, le funi; visitavano i cibi, ricercavano le persone. Preposti alle carceri furono uomini spietati, dei guali fierissimo un certo Duecce, uffiziale maggiore nell' esercito, già pieno d'anni, padre di molti figli, per ventura d'Italia straniero perchè nato svizzero. Egli più che gli altri inaspriva i martorii delle catene , del digiuno , della sete , delle battiture ; tornando in uso e a merito le costumanze orribili de'tempi baronali o monastici. Seguiva per ferocità al Duecce il colonnello de Gambs, preside alle prigioni di Capua, e pari ad esso Scipione Lamarra, generale di esercito. non che altri parecchi, allora oscuri, e doi quali la istoria debbe scordare

IV. Ma pure a sollievo de' prigionieri , come a spavento del re e de' suoi ministri, stavano le incertezzo d'Italia; cioè squadre francesi ancora in Roma ed in Toscana; Genova guardata da presidio forte per numero di legioni, fortissimo del suo capo general Massena; il Piemonte corso da Lecourbe, Macdonald con oste numerosa presso ad unirsi al general Moreau; e in somma eserciti combattenti, e la fortuna, sebbene inchinasse ai troni, ancora sospesa, o, quanto ella suole, mutabile, Perciò a' tribunali di Stato furono date due liste di nomi : de' condannabili a morte, e di quelli tra loro per i quali non sarebbe eseguita la sentenza prima del regio beneplacito: questi erano i capitolati. Ma per due soli, prevalendo l'odio alle prudenze dell'avvenire, la eccezione fu trasandata, e si videro pendere dalle forche il generale Massa, autore delle capitolazioni, ed Eleonora Pimentel, donna egregia, poetessa tra i più belli ingegni d'Italia, libera di genio, autrice del Monitore Napoletano, ed oratrice facondissima nelle tribune de club e del popolo.

Avvisate le Giunte de voleri della regina e del re, cominciarono l'iniquo uffizio; prima e sollecita quella detta di Stato, la quale congregavasi nel monistero di Monte-Oliveto; e, sia per mostra d'infaticabile zelo, sia per più grande orrore o spavento, l'infame concilio giudicava nella notte. Stabilirono, per tener viva la tirannide, acrivere in ogni giovedì lo sentenze, pubblicarle al di appresso, eseguirle nel sabbato; a' soli delle capitolazioni condannati mutava il re la pena di morte in ergastolo perpetuo dentro la fossa di Santa Caterina , nell' isola dolla Favignana . Questa isola dei mari di Sicilia , Aegusa de' Latini , e fin d'allora prigione infame per 1 decreti de' tiranni di Roma, s'erge dal mare per grande altezza, in forma di cono, del quale in cima sta fabbricato un castello. E dal castello, per iscala tagliata nel sasso, lunga nello acendere quanto è alto il monte, si giunge ad una grotta da scarpello incavata, che per ginsto nome chiamano Fossa. Ivi la luce è smorta, raggio di sole non vi arriva; è grave il freddo, l' umidità densa; vi albergano animali nocevoli; l'uomo, comunque sano e giovane. presto vi muore. Fu stanza di nove prigionieri , tra' quali più noti il princine di Torella, grave d'anni ed infermo, il marchese Corleto della casa de' Riari, l'avvocato Poerio, il cavaliere Abbamonti .

V. Comincio racconto più doloroso: avvegnachè dopo le battaglie della Trebbia e di Novi perdute da francesi , vidde il governo delle Sicilia il pieno trionfo dell' antico sul navor: e rompendo gli estremi ritegni della politica rive percecche non e avera della cossienza) stabili di non più attenure alcuna pena; e da quel punto, confermando tutte le sentezze di morte, non
altro resto à capololat che allungar la vita di alcuni giorni come in agonia
nella spaventervole cappella de' condannati. Erano morti Oronzo Massa ed
Elenonar Pimentel; aucosses Galerie Mantinole, che dimandato da Speciale
quali cose avcesse fatte per la repubblica: e Grandi, rispose; pon bastevol:
ma finimmo capitolado o . . . . . e Che adducete, repriebi li guidec, in vostra
discolpa ? » — « Che ho capitolato » . . . . « Non basta; » — « Ed io non ho
ragioni per chi daspregla la fedeltà dei trattati. » Ando sereno alla morte.

Segui a Manthonè Nicola Fiano, che, fortunato nel processo, non era colpevole di morte; ed in quelle stesse barbare leggi mancava materia alla sentenza; ma per i comandi venuti di Sicilia dovendo egli morire, caso e malvagità diedero ajuto alla Giunta . Il giudice lo chiamò dal carcere , e , appena visto, disse: « Sei tu? » E prescrivendo che fosse sciolto delle catene; rimasti soli: « Ah, Fiano, soggiunse, in quale stato io ti rivedo! « quando insieme godevamo i diletti della gioventù non era sospetto che « venisse tempo che io fossi giudice di te reo . Ma vollero i destini , per · mia ventura , che stesse in mie mani la vita dell'amico . Scordiamo in questo istante io il mio uffizio, tu la tua miseria; come amico ad amico parlando, concertiamo i modi della tua salvezza. Io ti dirò che dovrai « confermare e che tacere per aver merto e fede di veritiero . » Fiano di maraviglia e di amicizia piangeva; Speciale (egli era il giudice) lo abbracciava. E così come quei volle, l'altro disse; e lo scrivano regiatrò le parole, che ebbero effetto contrario alle promesse; perciocche il traditore fece negare le cose certe nel processo, confessare le ignote; e l'infelice andò a morte per i suoi detti. Egli era atato in giovinezza compagno a quel malvagio nelle lascivie della vita.

Francesco Conforti, uomo dottissimo, scrittore ardito contro le pretensioni di Roma, legislatore nella repubblica, pericolava della vita, Giscritti suoi eran perduti, ma pregato da Speciale a ricomporti, gll fu detto che in gran conto si lerrebbero i presenti servigi ed i passati. Ebbe miglior carcree solitato; si altato di e notte a vendicare dal sacerdozio le ragioni dell'impero; e compiuto lo scritto, lo diè al suo giudice. Il quale apri allora el processo e, o pochi giorni dopo il servigio, gli diede in mercele la morte.

Tali fatti e la disporazione del vivere spinaero i prigionieri a partiti estremi. Cn tal Velasco, di forza e di persona gigante, estemendosi nelle risposte al giudice Speciale, senti da quel barbaro la minaccia che al di seguente, in pena del mentire, lo farcibe strozgara sulle forche. E Velasco: « Nol Iraria » replicò; nè compiuta la parola si avventò al nemico, e stra-scinando alla finestra sporsava che, abbracciati, precipitassero insieme. Lo rescrivano presente lo impedi; ed accorrendo alle grida gli sgherri della Giunta, Velasco ando solo al precipità:

Il conte di Ruvo , sivillaneggiato dal giudice Sambati, ruppe le inquiridicendogli : « Se fossimo entrambo liberi , parleresti più cauto ; ti fanno audace queste catene: » e gli acossei polsi sul viso. Quel vile, impallidito, romando che il prigioniero partisse; e non appena uscito, serisse la sentenza che ai di vegenente mando quel forte al supplicio. Egli, nobelle, dovendo morir di mannala, volle giacore supino per vedere, a dispregio, scendere dall'alto la macchina, che i vili tennoo.

COLLETTA

Altri prigionieri nella fossa profonda del Castelnuovo tentarono il fuggire; ajutati da egregia donna , libera in città , perciocchè nel tempo tristissimo che descrivo, impediti gli uomini dal pericolo e dalla paura, le donne presero il carico di assistere gli afflitti. Elle, spregiate nelle sale de' ministri, scacciate dalle porte delle prigioni, oltraggiato nella sventura dalle lascivie degli scrivani e dei giudici, tolleravano pazientemente le offese; e scnz'ardire o viltà, tornavano il di seguente alle medesime sale, alle medesime porte, a dissimulare le patite ingiurie con la modestia o col pianto. Se alcuno sfuggi dalla prefissa morte, o se di altri scemò la pena, fu in mercè delle cure e della pietà delle donne. Delle quali una, per fatica e per cimenti, fece penctrare nella fossa lime, ferri, funi, altri strumenti: architetto della impresa il matematico Annibale Giordano, rammentato nel terzo libro; gli altri, addetti a segare i cancelli ed a comporre gli ordegni per discendere al sottoposto mare della darsena, dove piccola preparata nave li accoglieva. E già stando sul termine il lavoro, si allegravano della speranza di libertà que prigionieri , dicianove di numero , ma di virtù smisurata : però che tra loro vedevi Cirillo , Pagano , Albancse , Logoteta , Baffi , Rotondo ; quando nel pieno della notte , schiuse le porte , viddero entrare nella fossa Duecce, un giudice di polizia, birri, sgherri, altre genti; e i due primi andar dirittamente dove stavano sotterrati gli istromenti, e poi ad una cava ed a'cancelli, cammino disposto al fuggire; non come uomini che van dubbiosi, ma spediti e certi. Avvegnachè due de' prigioni, lo stesso Annihale Giordano, provetto nei tradimenti, e Francesco Bassetti, generale della repubblica, palesarono al comandante del forte le avanzate pratiche in premio di salvezza. E diffatti diciassette subirono infima sorte: i due vissero vita infame, corta il Bassetti, lunga e non misera il Giordano.

Continuavano i giudizi. Il giudice Guidobaldi, tenendo ad esame il suo amico Niccolò Fiorentino, uomo dotto in matematiche, in giurisprudenza, in altre scienze, caldo ma cauto seguare di libertà, schivo di ufficii pubblici , e solamente inteso , per discorsi e virtuosi escripi , ad istruire il nopolo . Guidobaldi gli disse : « Breve discorso tra noi ; di', che facesti nella repubblics. » - « Nulla, rispose l'altro, mi governai con le leggi o con la necessità, legge suprema. » E poichè il primo replicava che i tribunali, non gli accusati, dovessero giudicare della colpa o della innocenza delle az oni, e mescolava nel discorso alle mal concette teoriche legali, ora le ingiurie, ora le proteste di amicizia antica, e sempre la giustizia, la fede, la bontà del monarca, il prigioniero, caldo di animo ed oratore spedito, perduta pazienza, gli disse « ll re, non già noi, mosse guerra ai francesi: il re ed il suo Mack furono cagioni alle disfatte; il re fuggi lasciando il regno povero e scompigliato; per lui venne conquistatore il nemico, e impose a' popoli vinti le sue volontà . Noi le obbedimmo , come i padri nostri obbedirono alle volontà dol re Carlo l'orbooe; che la obbedienza de vinti è legittima, perchè necessaria. Ed ora voi, ministro di quel re, parlate a noi di leggi, di giustizia, di fede ? Quali leggi? quelle emanate dopo le azioni l Quale giustizia? il processo secreto, la pessuna difesa, le sentenze arbitrarie! E qual fede ? la mancata nelle capitolazioni dei castelli ! Vergognate di profapare i nomi sacri de la civiltà al servizio più infame della tirannide. Dite che i principi vogliono sangue, e che voi di sangue li saziate; non vi date il fastidio dei processi e delle condanne, ma leggete su le liste i nomi dei proscritti e uccideteli : vendetta più celere e più conforme alla dignità della tirannide . E infine, poichè anticizia mi protestate, io vi essorto ad abbăndonare il presente riv utilizi di carefolec, ed a riflettere che se giustizia universale, che puro circola su la terra, non punirà in vita i delitti vestri, voi, nome abborrito, svergognerete i figii, e sarà per i secoli avvenire la memoria vostra maledetta. a L'impeto del discorso consegui che finisse, e finito, fu il oratore dato ai birri, che stringendo spietatamente le funi e i ceppi, tante piaghe inscirano sul corpo quanti erano i nodi, ed egli tornazio incarere, narrando a nol que fatti, noggiunos (misero e vertitero indovino) che ripeterebbe tra poco quei racconti a compagni morta

Mario Pagano solamente disse ch'egli credeva inutile ogni difesa, che per continua malvagità di uomini e tirannia di governo gli era odiosa la vita, che

sperava pace dopo la morte.

Domenico Cirillo , domandato della età , rispose aessanta anni ; della condizione, medico sotto il principato, rappresentante del popolo nella repubblica Del qual vanto sdegnato il giudice Speciale, dileggiandolo disse. « E che sei in mia presenza? > - « In tua presenza , codardo , sono un eroe la Fu condannato a morire. La sua fama e l'aver tante volte medicato il re e i reali trattenevano l'iniquo adempimento della sentenza; nel qual tempo Hamilton e Nelson facendoli dire nelle carceri che, se egli invocasse le grazie del re, le otterrebbe, quel magnanimo rispose aver perduto pello apoglio della casa tutti i lavori dell' ingegno, e nel ratto della sua nipote, donzella castissima, le dolcezze della famiglia e la durata del nome, che nessun bene lo invitava alla vita, e che aspettando quiete dopo la morto, nulla farebbe per fuggirla. E l'ebbe sulle forche, insieme a Mario Pagano, Ignazio Ciaia e Vincenzo Russo: tanta sapienza, e tanti studii, e tanto onore d'Italia distruggeva un giorno. La plebe spettatrice fu muta e rispettosa; poi dicevano che il re, se non fosse stato sollec to il morir di Cirillo, gli avrebbe fatta grazia; ma quella voce menzognera e aervile non ebbe durata nè credito.

VI. Sarebbe lungo e doloroso uffizio discorrere parte a parte le opere inalvage dei tiranni, le commiserevoli degli oppressi; e però a gruppi narrerò molti casi spietati e ricordevoli. Morirono de' più noti del regno intorno a trecento, senza contare le morti nei combattimenti o nei tumulti; e furono dell' infelice numero Caraffa , Riario , Colonna , Caracciolo , cinque Pignatelli (di Vaglio, di Strongoli, di Marsico), ed altri venti almeno di illustre casato; a fianco ai quali ai vedevano uomini chiarissimi per lettere o acienze Cirillo, Pagano, Conforti, Russo, Ciaia, Fiorentino, Baffi, Falconieri, Logoteta, de Filippis , Albanese , Bagni , Neri ed altri assai ; poscia uomini notabili per sociali qualità, i generali Federici, Maasa; Manthonè, il vescovo Sarno, il vescovo Natale, il prelato Troise, e donna rispettabile la Pimentel, e donna misera la Sanfelice. Non vi ha città o regno tanto ricco d' ingegni che non avesse dovuto impoverirne per morti tante e tali. Ed a maggior pietà degli animi gentili rammenterò che si vidde troncato il capo ai nobili giovanetti Serra e Riario, che non compivano il quarto lustro, ed a Genzano, che appena toccava il sedicesimo anno, per il quale ai avverò fatto incredibile. Solo, di casa ricchissima e patrizia, bello di viso e di persona, speranza di posterità, morì dal carnefice; ed il padre di lui, marchese Genzano, troppo misero, o schiavo, o ambizioso, o mostro, dopo alcune settimane dalla morte del figlio convitò a lauto pranzo i giudici della Giunta.

Altro spettacolo miserabile era la povertà delle famiglie: I beni stavano incamerati o sequestrati dal fisco, le case vote, perche spogliate nel sacco,



1709 il credito spento nella nudità di ogni cosa, ed i soccorsi dei parenti e degli amici consumati nella prigionia e nei maneggi del processo dall' avidità degli scrivani e dei giudici. Era vietato per legge parlare ai prigionieri, o saper delle accuse, o accedere ai magistrati; ma tutto diventò venale; la pietà, la giustizia stavano a prezzo. E però famiglie agiate sino a quel giorno stentavano la vita e spesso accattavano il nutrimento. All'amministrazione dei beni de' ribelli furono proposti uomini spietati, che in que' bisogni dell'erario incassavano le entrate, vendevano i beni, trasandavano il sostenimento delle famiglie. La vecchia principessa della . . . ( mi sia concesso in questa età velarne il nome) viveva poveramente per la carità di un servo.

VII. Cominciò il processo della Sanfelice, di quella donna che fu cagione dello scoprimento della congiura di Baker. Il giovane Ferri era morto in guerra, o fuggito in Francia, ed i congiunti degli uccisi Baker dimandayano vendetta a' tribunali di Stato e nella reggia; che non bastando a consolarli tutto il sangue che si versava per la monarchia, ne chiedevano per la famiglia. La misera donna vergognosa dell' offesa pudicizia (che pure il corrotto secolo perdona), fu menata in orrendo carcere, e per la legge che diceva reo di morte chi avesse mostrata empietà in pro della repubblica, fu ella condannata a morire; e subito moriva se non diceva di esser gravida. Osservata e creduta, fu sospeso il supplizio; e allora il re da Palermo ne rimprocciò per lettere la Giunta, dicendo inventata la scusa e sedotti gli esperti; e quando per secondo esame si confermo il primo avviso, comando che la donna fosse menata in Sicilia per esser osservata dai medici della casa; ma in Palermo, accertata la gravidanza, fu chiusa in carcere aspettando il primo giorno di vita per la prole, ultimo per la madre.

Altro processo di grido riguardava gli ufficiali della marina: l'ammiraglio

Caracciolo era spento; ma una morte non consolando i molti sdegni prodotti dalle guerre di Procida, di Castellamare, del Ponte della Maddalena, la regina comandò da Palermo che la Giunta scegliesse quattro de' più felloni per farli mor:re; mandasse gli altri a pene minori, compiesse ormai quel processo, troppo lungamente trattenuto, con grave danno dell'esempio, e lamentanze de fedeli servi del re. L'infame congresso consultando disegnò le vittime, tra le quali il capitano Sancaprè, tenuto nelle prigioni di Santo Stefano, isola presso Gaeta. Prefisso il giorno per il giudizio, i venti tardavano l'arrivo all'isola della nave, ed il ritorno col prigioniero, ma non però fu contradetta la volontà della regina o differita la sentenza, imperciocchè gl' iniqui giudici surrogarono al fortunato Sancaprè il capitano Luigi Lagranalais, che per le prime condanne andava in bando. Ne fu quello il solo esempio di servile obbedienza. Flavio Pirelli, egregio magistrato, imprigionato, e per dimostrata innocenza fatto libero dalla Giunta, andò per lettere del re a perpetuo confino in Ariano; Michelangelo Novi, condannato al bando dalla Giunta, fu chiuso per comando venuto da Palermo, in ergastolo a vita; Gregorio Mancini, sbandito per quindici anni, g'à preso commiato dalla moglie e da figli, e in nave per partire, trattenuto per nuovi ordini del re. morì al seguente giorno sulle forche.

Non appena finita la causa detta della marina, si aprì quella della città. Carichi gravi si addossavano a que'nobili: disobbedienza al vicario del re; usurpato impero; nuovo governo sul decadimento della monarchia e della casa de' Borboni; impedimenti al popolo nel difendere la città; ajuti alle armi nemiche: molte fellonie in un fatto. Era tribunale in quel giudizio la stessa

Giunta di Stato, aggrandita di alcuni giudici straordinari, scelti dal re tra 1793 magistrati di alto grado e suoi ministri; lo stesso il procedimento, nè variavano le pene . La intera nobiltà tremava; che sebben fussero intorno a venti gli accusati, erano timorosi per legami di sangue innumerevoli... Avevano in difesa i privilegi antichi, gli assalivano i fatti presenti ed i tempi . la cinque giorni fu spedito il giudizio; dal quale pochi andarono liberi, molti puniti di prigionia o di confino su l'isole della Sicilia, un solo condannato a morte, il duca di Monteleone, personaggio illustre in Europa, in America, ricco oltre i termini di privata fortuna, marito, padre, venerato per qualità di animo e di mente. E tal uomo dal carnefice moriva, se lettere del papa Pio VI, preghevole al re, non avessero impetrata grazia ed ottenuto che mutasse la morte in prigionia perpetua nell'isola di Favignana. Andarono alla pena i condannati, e tra loro il giovine principe di Canosa, dichiarato fellone perchè propose, conte altrove ho riferito, il mutamento del principato in aristocrazia; tre degli otto giudici, più severi lo punivano di morte, gli altri ben'gui, perdonando la inezia del voto, lo castigarono di soli cinque anni di carcere.

La Giunta de' Generali , preseduta dal luogotenente generale de Gambs , e i consigli detti Subitanei, e i Visitatori nelle province, gareggiavano a rigor di condanne con la Giunta di Stato, e ne erano vinti; non che avessero sensi più miti di giustizia, ma perchè i principali tra i colpevoli erano affidati alla certa perfidia della prima Giunta. Coi processi di sangue processi minori si espedivano, condannando alle prigioni, al confino, ed in grande numero all'esilio; vedevi tra gli esiliati vecchi infermi e cadenti, giovanetti o fanciulli che non passavano l'età di dodici anni, donne matrone e donzelle, e tutta questa innocenza castigata, chi per aver tagliata la coda dei capelli o cresciuti i peli del mento, chi per avere assistito a repubblicana cermonia, le donne per avere accattato limosine ai feriti ed agli infermi. Ne mancò in tanta licenza di pene la spinta degli odii o delle avarizie private, mandando in esilio, sotto pretesto di ragion di Stato, il nemico, il creditore, l'emulo, il rivale; per lo che si tollerarono traditori o spie i servi, le domestiche persone, gli amici, i congiunti, il fratello, la moglie. I costumi, già fiaccati dalle condizioni antiche del regno e dalle più recenti narrate nei primi libri di queste istorie, caddero affatto in quell'anno 1799 sotto innumerabili esempi di virtù punita e di perversità rimunerata.

VIII. Imperciocchò, mentre la tirannicie abbatteva i migliori, innalizava gli enspii el inrenchiva di doni el firegii chiamati conri, comunque a vergogna si volgessero. Al cardinal Buffo il re diede in benefizio la bufia di Santa Sofia con l'estrata di novemila diucati; perpettua nella famiglia, ed altre terre che fruitavano quindicimila diucati al peno e libero possesso, e l'affizio di luogetenente del regno con lo stipendo di ventiquattro mila ducati all'anno; largità nuove, subamente possibili dove gli affetti del re sono leggi alto Stato. Luttere che accompagnavano i doni esprimerono la regia benevolenza e la gratitudio per il recuperato regno. Altre lettere dell'innervatore delle lisses l'holo di devarano il cardinale che per la brillante impresa previatore delle sinses l'holo di devarano il cardinale che per la brillante impresa colo lo nominava cavaliere degli ordini di Sant', Andrea e Sant'il se desonosibili del cardinale, capitano in ritire, il dato grado di colonosibili o pensione di trenila ducati all'anno; i vescovi di Capaccio e di Policastro ebbero benefizi ecclesiastici e doni, terre, pubblici offizii il cavalirete Marvalirete Marvaliret

1790 cheroux ottenne grado di maresciallo e splendido impiego in diplomazia, e ricchi stipendii; il de Cesare, servitor di livrea in Corsica, falso duca di Sassonia in Puglia, fu generale; Pronio, Fra Diavolo, Mammone, Sciarpi e tutti i capi delle bande regie, nominati colonnelli, baroni la più parte, e insigniti dell' ordine Costantiniano, arricchirono di pensioni ed i terre.

Si diffuse la gratitudine ai primi delle milizie turche e russe per doppii stipendii e larghi doni. N'ebbe più grandi il cavalier Hamilton; e in quanto ad Emma prese la regina cura diligentissima di mostrare la riconoscenza dei Borboni. Per onorare lord Nelson, fu ordinata in Palermo festa magnifica in una sala della reggia, rappresentante il tempio della Gloria: dove entrando l'ammiraglio, incontrato dai reuli, era dalla mano del principe di Salerno coronato di alloro. E al punto istesso gli dava il re spada ricchissima e foglio che lo nominava duca di Bronte, con la eotrafa annuale di sei mila once (lire francesi settantacinquemila). Bronte è piccolo villaggio ai piedi dell'Etna presso Catania, scelto per la favola del nome. In Roma gli artisti di scoltura volevano ergere a proprie spese una colonna rostrata per il duca di Bronte . I quali premii ed onori , debiti o forse pochi al vincitore di Aboukir , erano indegni al Nelson di Napoli, e frattanto i regi ed i popoli, che solamente di alcune lodi furono larghi all'eroe di Egitto, ora dedicavano monumenti eterni all'uccisore del Caracciolo, all'invilito amante di una adultera, al mancatore della pubblica fede, al braccio potente della tirannide. Qui, cioè in queste vilezze della Italia, risiede la principal cagione delle sue miserie.

IX. Ricompense maggiori furono date col formare del nuovo esercito; erano le milizie antiche disciolte, le repubblicane proscritte e abborrite, le bande regie disordinate da innumerevoli uffiziali, nessuni o pochi soldati. Il cardinale, nel principio della guerra, per non iscontentare i seguaci suoi aveva tollerato che ciascuno ponesse il più gradito segno della milizia; e perciò i capi presero il grado di colonnello, e non più alto, perchè mancava nelle province dove il tempo e dove l'arte a' ricami di generale; ma parecchi tra loro, Pronio, Mammone, Rodio, se ne davano il nome. Un tal Carbone. solamente soldato nel vecchio esercito, ed un tal Nunziante, foriero, carpirono il grado di colonnello; altro soldato di nome Pastore, si disse, con più modestia, Maggiore: tutti i fratelli di Fra Diavolo, uomini di marra o di arti abbiette, comparvero capitani, ed oltre a'su detti, altri colonnelli, maggiori ed uffiziali di tutte le armi come volle vaghezza o caso, andavano a folla. Poi succedendo agli abiti esterni le ambizioni, quegl'idioti, per bassezza di natali e di costume disadatti al nobile mestiero delle armi, pretendevano serbare nel nuovo esercito gli assunti gradi. Tra le quali sregolatezze d'interessi e di voglie, bisognando arti sottili a ricomporre l'esercito, tenuto consiglio, dove il cardinal Ruffo espose veracemente la mala indole dei predoni che lo avean seguito, il re dettò parecchie ordinanze o dispacci, che in complesso dicevano:

Poichè la guerra del 1798 fu perduta per tradimento di molti uffiziali
a dell'esercito, noi vogliamo che quei ribelli (sia che malamente servissero,
sia che pigliassero impiego militare o civile nella renubblica) restino

« esclusi dalla milizia.

« Sarà riputato reo di maestà chiunque servì quello illegittimo reggimento,
« e più reo se nello armi; e peggio se guerreggiando contro le nostre insegne;
« e poi di mente; en enicto de prefidire de estinatarza ne terrali feritaria.

« e reo di morte; se, spinto da perfidia e ostinatezza, ne tornò ferito.

« Ma volendo dare alcuno sfogo alla nostra naturale clemenza, e qualche 1799 « perdono alle giovanili sconsideratezze, ed alcuna mercede al ravvedimento,

vogliamo che sieno raccomandati alla nostra grazia quegli uffiziali che,
 obbligati da povertà, per bisogno di vita servirono i ribelli. rifiutando

 bensi di combattere contro le nostre insegne, o che all'aspetto di esse disertarono o che, per maggior fede e ravvedimento, uniti alle truppe regie si volsero contro i nostri nemici. E voglamo che sieno riammessi al regal servizio quegli altri che, stando al comando di alcun forte per al repubblica, lo deposero in mano delle milizie nostre o de nostri allesta.

Endouver de la vercoix pravveditor agli ufficial del pasanto escretor, comandiamo che nel nuovo ligurino da primi colore tri construidamo comenciamo che nel nuovo ligurino da primi colore tri construi sudditi che militarmon per la ciusa del trono; rimettendo le colpe della lor vita prescedente, o le asioni forse bissimevoli mela ironoquista del regio; impercioca che solamente in essi risguardiamo e rimeritiamo i servigi real alla nostra causas. Saranon percio colonomi li capi delle bande regio, e ufficiali (sino sa di alfere) coloro che in quelle bande combatterono distintamente. E accès sieno i premi quanto i meriti, dichiariamo così meritevoli, essere stato

ad alfere) coloro che in quelle bande combatterono distintamente. E acciòsieno i premi quanto i meriti, dichiariano così meritevoli, essere stato primo in un comune a prender l'armi, aver concitato alla guerra i cittadini, aver guidato numerosa banda o fatte imprese notabili; e dichiariamo c asi più meritevoli l'aver conquirato contro il nemico, ed arrecatogli e maggior danno per mezzi manifesti o secretti. A.

Alle quali ordinanze succedevano i provvedimenti per ascriver soldati : e funcessità comporre molti battaglioni sciotti o volontari, percbè i guerrieri della Santa Fede negavano di tornare al fattigoso esercizio della marra, o

piegarsi alle discipline della milizia.

X. A molte Giunte borboniane, con le rapportate ordinanze del re, fu data incombenza di scrutare le opere degli uffiziali del vecchio esercito: e poiche ai rigori dei provvedimenti si univa l'animo avverso di que giudici, ne derivò che a pochi fosse dato scampar la morte, o la prigionia, o l'esilio. E quando per un consiglio di guerra subitaneo morì il general Federici, che aveva combattuto per la repubblica, e da un altro consiglio fu morto il maggiore Eleuterio Ruggeri, in pena di aver sul corpo due margini freschi e sanguigni, sorsero per salvezza di vita menzogne infinite e vergognose. Altri diceva esser fuggitivo dalla battaglia, altri comprava da' capi-banda della Santa Fede falso accertamento di aver disertate le bandiere della repubblica, altri otteneva scrivere il nome ne' registri di Baker, o di Tanfano, o del Cristallaro, comprando a ricco prezzo la infamia del non vero tradimento: ed altri nascondeva i segni di onorate ferite, o le copriva del disonore. dicendole prodotte da sventurata lascivia. Lettere false, falsi documenti , testimonii bugiardi, seduzioni, pervertimenti, eran continui: tutte le idee dell'onore volsero indietro: il più saldo legame degli eserciti fu rotto. Non avevano le Giunte guida migliore a' giudizii che i fatti della repubblica . supponendo traditori al re gl'impiegati da lei , e fedeli i negletti : e poichè quel governo avea impiegato i valorosi, trascurato i codardi, le virtà militari ebbero castigo, la viltà ebbe premio.

E poco appresso a questi fatti, messe ad esame le azioni de' generali dello esercito di Mack, e dei comandanti delle rese fortezze di Gaeta, Pescara e Civitella, il generale Micheroux, battuto a Fermo e tornato indictro lasciando vida la frontiera, fu assoluto e laudato : i generali Mech e Sassonia partirono da Sicilia pienti di dosi: Bourcard, de Gambe, Nacelli risassumeero i passigi.

1370 offizir il teneste-coloneello La Combe, timida comandante di Givitella, fu libero di pena e peca appresso natzo a coloneello; iclonenle Dreichard ebbe la sorte istessa, ed avanzo a brigadiere; il maresciallo Tschiudy godeva nell'ozio gli stipendii e l'autorità del grado. Eppure cotesti comandanti di fortezze, cagion prima e sola della invasione francese, avevano mancato, oltrachè all'arti ed al valore di geurra, al giuramento di guardra quelle mura: e però la codardia como che vera non iscusava le colpe. Se fossero stati napoletani prodi, nobili, pieni di merito ed is avvigi, sariano morti sul campo: ma stranieri, carichi d'aoni di servita, inviliti rella reggio, non davino sospetto tutte la forrenzatza della tiranicia.

Si ricomponevano con l'esercito le altre parti dello Stuto, e tutte le opere di governo consiglava il genio maligno di vondetta. Erano gli antichi uffiziali timorosi, gli aspiranti audaci, nè tutti i commilitoni del cardinale volevano pota nella militari motti variando cariche civil e riposte. Quel De Chiaro, gà capo dei repubblicani, che die essi, come ho riferito nel quarto libro, con la città di Cosenza e le sue schiere alle armi di Ruflo, nodo preside della provincia nella stessa città spettative del tradimento; i congiurati con la kert, con l'antano, col Cristalino socaciarone do agiu uffizio nunero grande di implegati antichi. Pa rifatto lo Siato, e benché sopra basi non giuste, comperento dalle sono e vinto di governo dalle sono e vinto di governo dalle sono e vinto di governo dalle sono e vinto di governo.

## CAPO SECONDO

## Imprese guerriere del governo di Napoli .

XI. Il re, nel ristabilire il governo, eccedè nella tirannide, parola che profferisco con fastidio, imperciocchè i leggitori (e più i posteri che i contemporanei, testimonii ancora essi delle cose descritte) potrebbero sospettare che io scrivessi con odio ; trovandone le ragioni nel mesto esilio dalla mia patria, e nelle presenti miserie della vita. Ma non potendo con altra voce rappresentare al giusto quelle leggi, quelle opere, que' giudizi, quelle morti del 1799, aspetterò tempi più miti, e'l ritorno a reggimento schivo, almeno, delle nitime acerbità del comando e della estrema pazienza nel soffrire, per dismettere gli odiosi nomi di tirannide, di tiranni, di schiavità, di servi. Le cose riferite nel precedente capo avvennero in presenza del re. che stava sopra vascello inglese nel golfo di Napoli, donde sciolse il di 4 di agosto per Palermo , dicendo con editto : avere egli vinto , per gli ajuti di Dio , dei suoi alleati e de' suoi popoli , nemico fortissimo di armi e di tradimenti; esser quindi venuto a premiare i meritevoli, a punire i ribelli, non essendo mai stata sua intenzione capitolare con essi : ma la giustizia non comportando la cessazione de' castighi , nè il suo regal animo , delle ricompense, aver egli ordinato il proseguimento de giudizi di Stato, e 1 più roampio esame dei serviçi resi dallo comunità o dallo persone, Quodin erl tenersi lontano poco tempo dalla fedelissima città di Napoli, confidare la scierzeza e la quiete del regno agli ordini ristabiti, all' autorità dei magistrati, alla forza delle milizie, ma sopra tutto alla fede sperimentata dei soggetti. Serbasoro dunque intotta o accrescessoro l'acquistata gioria; come egil serberà costante il pensiero della loro prospertà, e come spanderà sopra i metivori (secresos mercede le senefizi.

Il vascello ingleso, retto da Nelson, sciogliendo con prospero vento, ricondusse il re a Palermo, dove fu accollo fri Sette sino allora non visce, quasi re che, «campato da pericoli, ritorni da guerra fortunata e portano poce. Aspettus tempo il desimo di volgere in pianto verso le gioie adulatrici di quel popolo: e pianto prodottogli dall' uomo istesso e dalle attesse ricità che pazzamente festeggiavano. Se dove mancano le forze a sono secome, la universale accontentezza si manifestasse per mestizza e disertando i luoghi over si aspetta i' uomo abborrito, quella collera muta serebe sincera in casico de la considera del considera de la considera del considera del considera de la considera del considera

Ma non i premii, o le promesse del re, nè la disciplina ormai tardiva del cardinale bastavano a moderare i Borboniani nella città : le sfrenatezze, a capriccio di plebe, crescevano o scemavano; cedevano talvolta da stanchezza, e risorgevano maggiori per lievi occasioni o mal talento. Bisogno di guerra esteriore venne opportuno ad allontanare dal regno quelle torme per menarle s Roma, con la speranza nel re di cacciare i francesi, e ne' guerrieri cristiani di spogliare la città santa e tornar pieni di novello bottino. Mossero sotto l'impero di Rodio, che si chiamava negli editti generale dell'esercito della Santa Fede e dottore dell' una e l'altra legge, accompagnati da poche milizie ordinate e da parecchi squadroni di cavalieri, che il colonnello Roccaromana comandava: Sciarpa, Pronio, Nunziante, Salomone, Frà Diavolo, menavano senza gli ordini militari quelle genti, dodici migliaja, ma che variavano, quando per i romani che ad esse univansi, e quando per diserzioni da' campi, Presero stanze, dopo leggieri azzuffamenti, ad Albano e Frascati, correndo la sottoposta pianura verso Roma, dove il popolo tumultuava; perchè pochi francesi presidiavano la vasta città, e le insegne cristiane con la pompa della croce sventolavano a vista delle mura; ed il generale Rodio teneva pratiche interne per mezzo di un tal Giuseppe Clary, romano, venuto partigiano al suo campo. Crescendo d'ora in ora i pericoli del presidio, esposto a doppia guerra esterna e civile, il generale Garnier, ordinate nella notte del 10 di agosto le squadre assalitrici del campo borboniano e le guardie della città, uscì per due porte a' primi albòri; e con le arti di vecchia milizis e l'ardor francese, raddoppiando, alle viste ed alle opere il numero de' combattenti, fugò i primi posti, fugò l secondi : accrebbero i fuggitivi lo spavento e'l disordine; tutta l'oste cristiana, inabile all'aperto confusamente si riparò nelle frontiere di Napoli ; e Garnier , poste alcune gusrdie ad Albano e Frascati , tornò in Roma tra i plausi moribondi de re-

Imperciocchè le squadre alemanne che avevan preso per capitolazione la COLLETTA 29 (3º9) picola roca di Civita Castellana, e la squadre inglesi che stringevano di assedio Cività vecchia e militra nuove do rinhae che sotto li general Bourcard erano venulo da Napoli, strinsero la città di Roma ed obbligamoni Garriler a Intatre la cessione d'essa del cessatelli che nello Stato romano i I rancesi guardavano. Pu segnato l'accordo il 37 di settembre, con patti dei quali rerodo memorabili i seguenti:

« Libero ai francesi di toraire in patria, non prigioni di guerra; libero ai partigiani loro di seguirii, o restare ia Roma sicuri delle persone e delle proprietà; i fatti di repubblica rimessi ed obliati; consegnata Roma alle schero ordinata napoletane, Citta Vecchia alle inglessi; sgombere di francesi le terro di Roma per il di 4 di ottobro, quello milizie ritirandosi con gli monri di euera.

Mantenuta d'annhe lo parti la capitolazione, il generale Garnier con indirizzo ai romani disse, « La non mai ferma fortuna della guerra mi ha forzato aeli accordi col nemico; voi troverete nel trattato nuovi documenti della lealtà repubblicana, e vederto cho ha avuto in cuore gli interessi di voi romani quanto di noi francesi; debitamente, perché abbiamo causa comune alle venture o alle disgrazie. I fatti della repubblica romana sono rimessi e obliati, lo persone sicure, i benefizi certi; qualunque di voi vorra seguire le insegne francesi avvà dio che è debita alla espitalità e all'infortunio; chi resta su la fede de trattati, starà sicuro. Voi rassegnatevi allo nuove sort; obbedite alle autorità che imperano. E Boucread nanuaziava con celitto che sarebbero mantenute le capitolazioni, obiati l'atti della repubblica, punite solamente le nuove colpo ma con asprezza. Possero le armi deposte e consegnate, sciolte le compagnie di guardia urbana, dissipati i segni della recombilica.

XII. Al 30 di settembre uscivano di Roma le milizie francesi, entravano in anpotetan: eletro alle prime, molti romani fuggitivi, e alle seconde, studi della Santa Fede. Frattanto nella notte furon abbattuti gli alberi della lhertà, e si videro nel giorno innumerevoli divise ascerdotali sino allora nascosto. Sopra il castello Santangelo e su le case pubbliobe fu innalzata la bandiera di Napili, ed alle porte chiuse del Vationa o del Quirinale apposti i sigilii regli: l'impero pontificale non aveva segno. Un solo albero di ilbertà stando ancora devivato nella piazza del Vationa, o volle il generale Bourcard atterrario con pubblica cerimonia e atterrato, bruciario, e bruciato, dissiparne coneri. Al la festa girò in tumblo, morprobbeche a quegli atti di dolo o coneri. Alla in festa girò in tumblo, morprobbeche a quegli atti di dolo o traccionarono pre la città il busto in marmo di Bruto, percossero molti partigiani di repubblica, spogliavono le case, rubavano per le strade; sino a che, scogliendo la cerimonia dell'albero, lo milizio schierate a mostra nel Vaticano, non corresco a pattuglie la città e vi torararono la unicia reciberate a mostra nel Vaticano, non corresco a pattuglie la città e vi torararono la unicia.

L'impere di Bourcard presto caddo nel generale Diego Naselli, principe di Aragona, venuto di Napoli nell'ottobre col carico ei inome di comandante generale militare e politico negli stati di Roma; e udita in quei medeimi sorni la morte di Pio VI, e percò vacante la sedia pontificale, si aspetavano le prime voci dell'autorità dell'Aragona, rimasta sola e suprema. Udionsi, e terribili; avvenachè per editto del 9 di quei mese, manifestato il potento comunitatagi di ar el i Napoli, compistatore di Roma, si dieceva mandato ad ordinare lo Stato et a far disparire i segni e le memorie della infame repubblica, e purgara quella parte d'Italia dalla peste desolatorice di demo-

crazia. Traspariva fra le minacce il timore, amplificando le proprie forze, 1770 e le altre in cammino tedesche, russe, turche, inglesi, pronte ad opprimere i ribelli. Temeva perciò il reggitore; ma lui, timido e potente, più temevano i soggetti.

E in fatti per novelli editti scacciò di Roma precipitosamente i forestieri, minacciando di morte i contumaci o lenti, e quei romani che li ajutassero alla disobbedienza: mandando in esilio senza esame o giudizio cinque notai che avevano rogato l'atto della deposizione di Pio Vi dal trono temporale; e dipoi altri parecchi sol perchè impiegati o partigiani della repubblica davano con la presenza scandalo e nota ai riguardanti ; empie le carceri di onesti cittadini, tra' quali si citava per costumi purissimi ed alto merito il conto Torriglione di Fano. E imperversando, come avviene ai focosi, mandò per la città a dorso d'asino, accerchiati di sgherri e plebe scostumatissima, i nominati Zaccaleoni e de Matteis, uomini vírtuosi, ultimi consoli della romana repubblica, e dietro ad essi altri trentacinque, noti per buone opere nello Stato. Incamerò i beni de' fuggitivi, de' condannati degli assenti, dei puniti ad arbitrio, avvegnachè negli editti suoi, trattando di castighi o di ammende, usava fissarne i limiti « nel nostro arbitrio »; e per eternare quei travagli compose la Polizia, moltiplicò i birri e le spie, creò Tribunale di Stato che giudicava con le regole della Giunta di Napoli. Allo spettacolo di tanta ingiustizia nei supremi del governo, si rompevano i già deboli freni della plebe e delle milizie; quindi i romani, tenuti partigiani della repubblica, erano in molte guise travagliati dai pessimi del popolo, da parecchi della Santa Fede, e (rendasi alla verità pieno trionfo e doloroso) da taluno dell' esercito napoletano, i quali tutti spogliavano le case e le botteghe, profanavano per lascivie la santità delle domestiche mura, ingiuriavano, percuotevano, uocidevano per fino i resistenti alla loro malvagità.

Mentre durava stato sì misero, come che l'Aragona lo chiamasse riordinamento, egli rifaceva le leggi per la giustizia ordinaria, per la finanza, per l'amministrazione; sempro a nome del re di Napoli, scordando affatto il pontefice . e imitando gli statuti e le forme del governo del Regno , ed anzi prescrisse che a non altro impero dovessero i popoli obbedire se non a quello che emanava da S. M. siciliana. Creò tribunale col nome di Reggenza di Giustizia per le cause civili, ed altro di Reggenza di Polizia per le criminali : le due reggenze, congregate in un sol magistrato, rappresentavano, per imitazione, la gran corte della Vicaria napoletana. Così , tribunale novello , il Camerale , giudicando le cause civili delle comunità e delle pubbliche amministrazioni , somigliava alla Camera Sommaria; ed un Consiglio Rotale, magistrato supremo di appello nelle sentenze criminali o civili della Reggenza, e consultore nei casi di grazia o nelle commessioni del governo, figurava la real camera di Santa Chiara. Compose, conte tra noi, magistrati speciali per il commercio, l'agricoltura, le arti; ed a compiero la simiglianza, presiedeva spaventevole ed assoluta la Giunta di Stato . I codici , già innanzi confusi ed incerti cresciuti nei politici sconvolgimenti di nuove leggi, nuove prammatiche, intoppi nuovi all' intelletto ed alla coscienza dei giudici, furono dall' Aragona gravati di altre ordinanze, traendole dalla napoletana legislazione.

Quindi providde alla finanza. La caduta del governo papate, il governo succedutogli di repubblica, gli eserciti francesi per lungo tempo stanzisti a Roma, gli eserciti contrarii alla Francia vonuti a folla, guerra lunga esterna

1799 e civile, piccolo territorio e macro, scarsi ricolti per due anni, e, quel che è peggio, incertezza di sorti, che inaridisce o stagna tutte le vene della ricchezza, rendevano lo Stato di Roma povero e tristo. Ma il generale Naselli Aragona empieva in varii modi la cassa dell'erario; imperciocchè per nuova legge rivocando le vendite, i censi, gli affitti, tutte le alienazioni de' beni dello Stato durante la repubblica romana, incamerava quei beni, confiscava per nuove ordinanze i terreni de' repubblicani, quando anche non condannati, tenuti in carcere : ravvivava le taglie antiche ; altre ne imponeva e tra queste una su le terre; con mirabile novità faceva tributari anche i cherici, e annullava le immunità di questi, ancorchè fossero « patrimoni sacri, abbadie. « monasteri , conventi , ospedali , qualunque luogo pio , qualunque persona « privilegiata, privilegiatissima, e che avesse acquistato I beni a titoli « onerosi. »

I quali atti, contrarii all' indole romana, e di dominio pieno e durevole nel re delle Sicilie (mentre il generale tedesco Froelick imperava da signore nelle Marche I, diedero aospetto che i potenti conquistatori volessero tenere in possesso le regioni vinte, quali materie negoziabili nel mercato de' popoli che speravano certo e vicino. Avvegnachè crescevano, tutto l' anno 4799, le sventure degli eserciti francesi . Macdonald debellato alla Trebbia , Joubert a Novi, Lecourbe nel Piemonte; le fortezze cadute. Genova cadente; la Italia riconquistata per gli antichi re, la Francia minacciata su le sponde del Varo e dai monti della Savoia, il Direttorio della grande repubblica, impotente, la nazione scorata e debole pei disordini; cd a quelle viate i re, non più temendo il ritorno delle fortune francesi, allargavano le ambizioni e le speranze.

XIII. Non avvertivano quali destini seco portasse da Oriente il Generale Buonaparte; il quale, udite le estremità della Francia, vedendo ormai nell' Egitto lenta la guerra incerta la vittoria, nullo il benefizio della repubblica lasciò capo dell'esercito il generale Kleber, e sopra fregata che i venti e la fortuna secondarono, traversando mari e pericoli, giunse a Frejus e andò trionfatore a Parigi. Fu la comparsa come di meteora prodigiosa per la grandezza del caso, la incertezza del disegno; le speranze, i timori; tutte le parti si agitavano; ed egli, solo immobile in tanto moto che gli facevano intorno . bilanciava gli eventi: e quando ebbe deciso in suo pensiero mutare in governo più fermo la disordinata repubblica, egli, col nome che diessi di consolo, fu dittatore. Non è debito mio narrare le maraviglie di quel fatto, assai conosciute per le istorie di Francia; ma poichè gli ordini nuovi di quello Stato confusero le opinioni de' governi e de' popoli, non sarà senza frutto esaminare i politici effetti che tra noi produssero.

Quel ritorno da Egitto apiacque a principi per il ch'aro nome del guerriero e'l sospetto che si facesse sostegno al dechinare della Francia; sebbene alcuno ancora non immaginasse di quanta mole fosse un sol uomo. Piacque a loro, per la opposta parte, la caduta della repubblica, e la pruova che il governo convenevole alle presenti società atia nel senno di un capo; e non sospettando che potesse farsi re un guerriero di ventura, aspettavano che, incatenate da lui le afrenatezze del popolo, e spente le ambizioni discordanti degli ottimati, potessero più agevolmente le parti regie nell'interno, gli usciti al di fuori, e i re e gli eserciti stranieri condurre al trono di Francia il XVIII Luigi; a tanto innalzando le speranze che credevano Buonaparte inchinato a spianare il cammino, contento delle ricompense che danno i re, gradi, titoli, ricchezza e servità. Così i principi; ma gli uomini di libero ingegno, 1799 sospirando la caduta repubblica, dicendo colul dittatore, Cesare, usurpatore, aguzzavano i pugnall di Bruto, e speravano ad ogni foglio di Francia sentire atterrato il tiranno.

Tra i primi e i secondi, accesi di sdegno o speranze varie, piecolo numero di pessanti vedeva nel consolo il salvatore della nuova cività; imperocchò lo stato della Francia, non essendo di repubblica, fuorchò agli aspetti, ma di vera tironici en capi, di servità n'e signetti gli uni comandavano da re, gli altri obbedivano da vassalli o disobbedivano da centumaci; e passago immediato a liberissimo regginento er mipossibile, perchè nelle menti delle moltitudini non erano altre idee di governo, e nei costumi altre pratiche fuorche le assolute di impero e di debediraza. Viste le quali cose, l'unomo potentissimo si uni alle opinioni e a' bisogni del popolo, si fece cossolo, ci ni quel giorno surse and mondo ragonevo dei fantas di mantienere cossolo, ti nel pred giorno surse and mondo ragonevo dei fantas di mantienere stare aino a quel tempo a guerre interne ed esteriori, ne aveva debito, più che alle forza del propoli reggimento, a certe functione necessità di combattere, ed a pochi uomini egregi ed al primo ardore di libertà, già raffreddato dalle sventure e dal mal governo.

Nel tempo che În Francia il console ordinava le parti dello Stato, e propores paci non occette à potentat straineri, e levava seneriti del armi unove duravano le sventure dello insegne francesi nella Itala; ed il conclave in Venezia consultava la socitu del ruovo potefice, che, qualunque egli fosse, usciva menico della Francia. Per lo che il cardonale Ruffo, con istruzioni del re delle due Sicilie de ambistioni propre, ando al congresso, deponendo i freni del governo di Napoli nelle mani del principe del Cassero, siciliano, nominato dal re viere del regou, ounon spiendolo, aggio, e, quanto i tempi comportavano, pictoso; e ben egli aveza occasione alla pieta, imperciocche no passava giorno che nella piuzza lisfame del mercato non si vedessero nena ovirti; a lal giugnendo ha frequenza do'suppliar, che si trasardavano i sepul di religione, assiti nelle morti per condana; ed il giodico Guidobaldi, oude sgravare la finanza regia, fece novelli patti col carrefice, pagando il crudele nifizio di colui a stipendo mensuale, non più come innaria o persone.

XIV. Con tante morti per tutta Italia e nel mondo finiva l'anno 4799, quando venne a ristorare l'umanità, campando d'uomini numero infinito, l'innesto della marcia bovina a difesa dal vaiuolo. Era certo il rimedio, perchè l'usavano popoli dell'Oriente, la Georgia, la Circassia, dove è fama che la estirpazione del vaiuolo naturale per innesto ab antico del vaccino sia stata cagione della bellezza delle donne giorgiane e circasse. L'Europa, visti morire in ogni anno numero sterminato di fanciulli, cercò riparo dall'innesto naturale, cioè dall'inoculare in tempi e condizioni preparate il vaiuolo benigno, ma umano, e avvegnachè se ne traesse piccolo benefizio, il pensiero fu scala di maggior opera. Nel 4775 un' adunanza medica di Parigi discorse del contagio vaccino, ma la idea nulla valse insino a tanto che, nel citato anno 1799, la riprodusse in Londra medico inglese, Jenner, il quale, provvista da Oriente la marcia e sperimentata sopra gran numero di fanciulli, pubblicato l'effetto, tessuta la istoria delle pruove antiche, disteso il processo delle presenti, mutò in dottrina ed in fatto la sterile conghiettura del rimedio. Al grido ed alla gloria ch' ei n'ebbe, si levò invidiosa la scuola me179 des di Francia, vantando sè, por gli accademici discorsi che ho citati, precorritiro al Jonner. Ma restà al lingiere fonore; perciocochè na scoperta in arti o scienze essendo il fatto certo tra molti fatti vighi ed oscuri che procederono, defiaisco lo stato della scienza o dell'arto gè maturo a procedere, e quasi dirrì incressira il invenzione; ed il più saggee o fortunato che agli esperimenti di evidenza, è trauto meritamente inventore, comunque sieno stati i dubbii e le intrutose fattiche di coloro che precedettero.

La dottrina di Jenner si sparse in Europa, come che impedita dalla guerra, dall'amore de' genitori, che ammoniva di non essere primi all'esperimento, e (incredibile a dire) da religione. Alcuni medici scrissero contro la vaccina; fu predicato dai sacri pulpiti peccaminoso e bestiale il rimedio; e tutti dicevano mancanti le prove della sua durevole efficacia, e facile in età più matura, e pericoloso il ritorno del vaiuolo, o altro morbo ingenerato dalla natura compressa. Tra le quali dubbiczze giunse in Napoli , l'anno 1800, il dottore Marshall, inglese, propagatore del gran rimedio, e Napoli, corrivo alle novità, gli credè; il re Ferdinando stabilì uffiziali di vaccinazione, la prescrisse agli ospedali, alle case pubbliche di pietà, alla favorita colonia di Santo Leucio, e, da magnanimo e re buono, alla sua famiglia; la propagò in Sicilia ed in Malta, o rendendo lodi e grazie al Marshall, lo accommiato ricco di doni e di onori. Eppure verità, ragione, esperienza, comando e naturale amore della prole, non bastano ancora (e sono corsi trent'anni) a vincere l'errore di molte madri e padri , schivi alla vaccina perchè falsa religione la susurra all' orecchio come peccato.

XV. Nel com'nciare dell' anno 1800 si annebbiarono le felicità dei re d'Italia e d'Alemagna, però che la Francia, sentito l'impero di Buonaparte, confidando nel gran nome e nel grande ingegno, ripigliò animo e forza. Coscritto nuovo esercito in Dijon , dove abbondavano uomini ed armi ; le sponde del Varo tornate libere; le milizie p'emontesi e russe fermate in Savoia; ricomparsi nella Svizzera e lungo il Reno i vessilli della repubblica: la Europa ravvisò il braccio immenso che, sospeso in alto, aspettava l'opportunità di percuotere. Il governo di Napoli, quanto più spietato tanto più timido, non appieno satollo di vendette (come tra poco mostrerò), nascose lo sdegno e per editto appellato indulto, il giorno del nome del re, 30 di maggio del 4800, rimise le passate colpe di Stato, dicendo esser tempo di riposo; bramarc che i soggetti fossero come ligli suoi, tra loro fratelli; perciò sospendere e cancellare i giudizi di Stato, vietare le accuse, le denunz'e, le inquisizioni per officio di magistrato, e insomma perdonare, obliare, rimettere i delitti di maestà. Ma prudenza di regno volendo alla misericordia certi confini, escludere dal perdono i fuggitivi, i giudicati, molti tra i prigioni, e coloro che, per alta provvidenza e pubblico bene, la Polizia tratteneva nelle carceri. A nessuno per quelle grazie tornar diritto ai perduti ufficii, derivando la loro liberazione, non da giustizia, ma da clemenza del principe.

Sembrando l'eduto il termino delle prescuzioni, il peasero volto addictro nisurò l'ampiezza delle patto sventure. Quanti ne morissero nelle gaerre civili e nel tempo senza l'egic che più o meno tallerò qualianque città o terra, non fu, per avvedutezza di governo, computato; i fuggitivi montavano a tre migliagi, i cacciati in esilio a quattroma la, i condamenta prigonina parecchie centinaja, assai più alla morte, de' quali centodicci nella sola città capo de regno. Rimanevano, dopo il predono, altri mille nel carcerce e nel pericolo,

ma pure settenila o più escirono libori. Fu maggior benefiz o scegliere capo nos della Pribiz il duca d'Ascoli, nuovo ggi tuffici dello State; ma poicha nobile d'animo come di l'ignaggio, il rubbilco no sperava e ne ottenne giustizia verso i busoi, svervita su la piebe, tumultuante e ricordevole dai guadagni del 90, già sperduti nei vizi e nella crapola. Quel reggente (così fu chiamato dal none natole; puniva i soil luzzari con le battiture, pena infane, che, sebbene a quella razza soostumata non accressesse vergoga, era pericolosa perchà arbitrari, e di ingiusta da che poneva mequalizara fra d'ettalini.

XVI. Poichè tornò, comunque in parte, la quiete del regno, il re sperando il giudizio dei posteri da pietra muta più che dalle sue leggi e dalle istorie, diede carico all'insigne scultore Antonio Canova di ritrattario in marmo, in forme colossali e in fogge di guerriero. Ed instituì ordine cavalleresco, detto di San Ferdinando dal suo nome, e del Merito perchè destinato ad insignire tra sudditi o strani ri i notati di fedeltà nelle guerre intestine dell'anno innanzi. La croce, di argonto e d'oro, è terminata nelle quattro punte dal fior di giglio4 sta nel mezzo efficiato il santo in abito di re della Castiglia: il motto è Fidei et merito; il nastro, colore azzurro orlato di rosso. Il ro Gran maestro, quindi Gran-croci, che non eccedono i veutiquattro, commendatori e cavalieri di piccola croce ad arbitrio del re. Gli statuti, quelli medesimi dell'Ordine di San Gennaro, e pochi altri diretti a rimeritare i servigi di guerra. Con altra legge di tre mesi appresso il re aggiunse al nuovo Ordine due medaglie in oro, in argento, per i gradi minori dell'esercito e dell'armata, concedendo con la medaglia pensione varia e non tenuo. Furono cavalieri gran croci tutti i reali della casa, i re più potenti di Europa, i personaggi più alti del Regno: ma nei minori gradi l'ordine si macchiò, però che viddesi al petto d'uomini che nelle armi della Santa Fede non cancellarono le infamie della vita.

Per le cose di Francia crescendo tuttodi la incertezza e'l timore, fu stabilito nel consiglio del re coscrivere poderoso esercito, comunque fosse scarsa la finanza e non bastevole a' bisogni presenti dello Stato. Si alimentavano molte milizie napoletane, viveva del denaro di Napoli nella impoverita Roma numeroso presidio, sostenevasi con gl'inglesi il blocco di Malta, si nutrivano, le squadre russe, venute in gran numero per aspettar la fine di quel blocco. E frattanto i consiglieri del re, nelle cose civili arrischiati, proposero che fusse levato novello esercito e soccorsa la finanza dai popoli, debitori al re (si diceva) d'innumerevoli benefizi, ed a sè stessi della comune difesa Per c:ò fù prescritto: comporre di nuova milizia sessanta reggimenti, quarantaquattro di fanti , sedici di cavalieri ; uomini in tutto sessantasettemila , e duecentoventotto, e cavalli novemila settecentonovantadue; cannoni di campo centosettantasei. Dai resti delle antiche leve e da leva nuova ( dieci soldati per millo anime) aver gli uomini; scogliersi a sorte chi dasse i cavalli; ed i possidenti provvedergli di finimenti e di strami; le comunità fornire gli attrezzi militari e le armi per i fanti, le tende, le macchine di campo, i cannoni, le munizioni da guerra, e un meso di stipendio. Il servizio, se in pace da guardie interne; e se in guerra, secondo i bisogni; la durata, cinque anni . Gli ufficiali, scelti fra' più distinti nello esercito della Santa Fede. A' coscritti, il foro speciale in cause criminali o civili, gli onori, le preminenze le dignità usate nel Regno; i premii, secondo il merito e i servigi.

Era peso gravissimo a'cittadini; e però il troppo di quella legge trattenendo il possibile, fallì le speranze, e fu cagione che ingiustizie e rapine si uso tolicrassero nelle province e nella città; il sob beneficio che n'ebbe il governo, fu il grido in Italia di nouvo e poderoso esercilo, sotto di un re fra tutti nemiciasimo della Francia. Ma non percib si arrestareno le adunate schiere in Dipo, i e quali assi ferero cose mirabili, che io toccherò per sommi capti, inviando i bramosi di più asperne a' racconi dei generali Dumas e Jamini, il primo de quali srisse i vero in potiche immagni, e di lescondo pri la teoriche della guerra. Ne sarcibe ufficio nostre esporre a distesa quer granti, e corne guerriero, di guerra, e spranno di reis sui la disci i regista, guerra cose non dette. Si vedra che lo maraviglio degli eserciti antichi sono state superate da presenti, e che ed gia vi nostri solo rimane maggior vanto di vittà civile; che pur essa, quando i cieli non sieno crudelissimi, sarà in poche età che a noi succedino guagnitate e vinta.

XVII. Il primo consolo quando seppe come i tedeschi guardavano la Italia. fatta esplorare da ingegneri valenti la catena delle Alpi, fermò in mente di condurre l'esercito per le quattro valli, del San Gottardo, dei due San Bernardo, e del Monte Cenisio; avvegnachè giungeva Improvviso e romoeva nel mezzo la linea del nemico, il quale, stanziando con diversi corpi nella Lombardia, e con altri sopra i monti di Genova e lungo il Varo, lasciava il mezzo della linea poco guardato. Bisognava il segreto; ed egli con tali arti simulò, tanto pochi e lenti giungevano i coscritti a Dijon, e tanto quetamente in altre città della Francia le achiere dei veterani, che l'esercito di Dijon era tenuto a menzogna ed a scherno dal generale Melas, aupremo de' tedeschi in Italia, e dalle male scaltre corti di Europa. Ma il 17 del maggio dell'anno 4800, mosso l'esercito maggiore, che Berthier guidava sotto Buonaparte, giunse in poco tempo dal piano del San Bernardo alla cima, dove solamente si vedevano gelo e cielo, e le nuvole addensarsi sotto i piedi de' riguardanti. Non racconterò come nomini, cavalli, carri, e artiglierie tragittassero per quelle rupi, e quali travagli tollerassero; bastando dire che quanto il senno provvede, o il genio crea, e può la costanza, e vuole necessità, tutto fu operato da quello esercito; le macchine, scongegnate, portate a pezzi; i cannoni, trascinati sopra carretti di nuovo ingegno; il soldato, carico di settanta libbre francesi in armi, viveri e munizioni da guerra, camminare verso l'erta trasportando a catena di braccia, smisurati pesi; ed al discendere (per condizioni peggiori del terreno) mandare a precipizio i capnoni, commessi nel seno di alberi cavati; regolar la caduta deeli altri pesi : tenersi a fatica sopra quei geli eterni : così che venne pensiero ad un soldato seder sul ghiaccio e strisciarsi per la china; la qual cosa, veduta dal primo consolo ed imitata, fu seguita (quasi l'esempio fusse comando) dall'esercito intero; e però in due giorni furono quelle alte cime tragittato .

Gil altri tre eserciti per altri monti e valli procedevano con pari atento e ficilità: il aprorale Moncer per il San Gottardo, Chabran per il piccio San Iernardo, Thureau per il Monte Cenisio, estantamila combattenti, e cavaliri, el armi, e maschine, revisivano come torrenti per quattro preigizia sell'Italia. Il esercito maggiore, poi che ebbe scaccian dalla città di Aosta e da mangione del più atento della valle, rat rapi deserte di un'attachio che gli si alazano il fanchi: piccola città fortificata gli sta vicino, e scorre sotto in ablisso precipione la Dera; la citta, di figura cittica, volge in giro quanto appena trecento metri; o qualche torre distacesta dal forte socresceva le usi difese; munivano le mura venticinque canonoi; je guardavano trecento ottanta soldati sotto del capitano tedesco Bernicopf; piccola strada per lo spalto traversa la cità. Chiesto il passeggio al capo del forte; lo neggi; rimaccatso, riappose da prode; furnate a spavento le colonne di assalto, ai guardo; e tontali gli assalto, il respines. Al di vegenete, terenole i cincheste, in cincia gli assalto, il respines. Al di vegenete, terenole i cincheste, in i viveri el ogni mezzo di averne: la impresa divolgavasi; perivano al piedo di piecolo assictio guelle genti, quel genio, quel devene

Necessità fece aprire per altra montagna (l'Alberedo) un varco a scaglioni. disagevole a' fanti , pericoloso a'cavalli , impossibile alle artiglierie : i francesi presero, scalando i muri, la città; assalirono nella foga il castello, rinnovarono nella notte gli assalti (non contando per la salute dell'esercito le ferite e le morti), ma furono con perdita maggiore discacciati. Disperazione in essionorevole al capitano Bernkopf, suggerì di trasportare i cannoni per le vio della città, sotto le offese aperto del castello. E così, perduti nomini e giorni , lasciata buona schiera per lo assedio del forte , quello esercito e gli altri tre giunsero alle pianure d'Italia. Ma benchè ponessero i campi ne' disegnati luoghi tra Susa e Bellinzona, non istavano in ordinanza di battaglia; però cho le valli, com'è natura, aebbene partano vicine da gruppo comune di monti, scostandosi dalle origini si dilargano; e perchè le formazioni delle quattro colonne, la rapidità, il cammino, lo scopo, davano a quella guerra i caratteri della invasione, co'vantaggi e i difetti che ne derivano: ossia, nessuna base di operazione, non essendo baso la catena dell'Alpi: linee di operazione divergenti, viveri alla vontura, ordini pochi, ritirata difficile: ma d'aitra parte, celeri conquisti, ed apportando al nemico sorpresa e scompiglio. La specie di quella guerra sino alla battaglia di Marengo palesa le cagioni dell' andare incerto e azzardoso di Melas e di Buonaparte : e scusa nei capitani degli opposti eserciti molte azioni, che ai diasero falli, benchè discendessero da invincibilo natura delle cose .

Fu dunque ventura de' franceai che il generale Melas, nulla credendo dell'esercito di Dijon, si travagliasse intorno a Genova e su le sponde del l Varo: mentre magazzini pieni venivano in mano al nemico, e cadeva la fortezza di Pavia con grande numero d'armi; di viveri, di vesti, nessun presidio, e aenza onore di combattimento. Ma, presa Milano, e per mille voci, per molti fatti avuta certezza che il primo console con esercito grande stesse in Italia, Melas abbandonò il Varo, chiamò da Genova il generale Otte le aue schiere, uni quanti poteva nomini, cavalli e cannoni. La fortezza di Genova cede in quei giorni: il presidio francese, unendosi alle legioni che nel Delfinato comandava il generale Suchet, formò buono esercito di ventimila soldati. Nei tempo stesso che dalla Italia superiore i francesi proseguendo le irruzioni valicarono il Po, il generale Murat prese Piacenza; le comunicazioni fra i tedeschi dell'alta e bassa Italia s' interruppero, e l'oste intera si divise in due, sotto Alessandria e aotto Mantova. Bizzarre ordinanze di quattro eserciti; stando i due maggiori nel mezzo, ed a' fianchi ed alle spalle eserciti minori ma considerevoli . Ottantamila soldati obbedivano a Buonaparte ; cento e aei mila a Melas, non computando gli alemanni di Ancona e di Toscana. Bisognavano giorni a Melas, battaglie a Buonaparte; ma quegli, sentito il bisogno di aprirai un cammino con l'esercito di Mantova, e confidando nella dispersione dei campi francesi, nel maggior numero dei combattenti, e nelle

COLLETTA 30

Isso rimembranze delle fresche vittorie sopra gli eserciti della Repubblica, raccolse intorno ad Alessandria trentuno mila sodisti, del quali ventiternalia fintti, ottomila cavalleri, ed artiglierie poderose: feco occupare innanzi alla Bormida e render forte il villaggio di Marengo, che dall'ilato vede vasta pianura; solo terreno in quella parto d'Italia non segato da canali, dove la cavalleria, noi dosschi piri forte, potesse votteggiera gesvolimente.

Così stavano le cose al 12 di giugno. Moti celeri ed universali d'ambe le parti confondendo le relazioni delle spie, de' prigioni, de' disertori, facevano incerta la posizione degli eserciti. Buonaparte al di seguente fece assalire Marengo; e poi che i tedeschi, forse ad inganno, lo abbandonarono, egli , dubbioso de' pensieri di Melas , tenute lontane alcune legioni , altre allontanate, accampava dietro a Marengo con quindicimila cinquecento fanti, tremila settecento cavalieri . Fu perciò come sorpreso l'abiliasimo capitano quando agli albori del di 14 vidde sboccare dalla Bormida sopra tre ponti colonne poderose di tedeschi . Potea , volgendo cammino , schivar la battaglia; ma con onta del nome, e concedendo al nemico ciò che più bramava, un varco per l'alta Italia ; quindi accettarla , rivocare in fretta le distaccate legioni, confidare nel valore delle presenti, nelle arti proprie, e nella fortuna, furono i suoi proponimenti. Formò in linea le poche genti, con ordini (che mai ne creda scrittore dottissimo di guerra) convenevoli al suo maggior bisogno; e correndo le file de' soldati , accendendo il desiderio di gloria nuova col ricordo delle gesta passate concludeva : « E noi vinceremo se non mancherà tempo alla vittoria. »

Conobbe Melas per la opposta parte che stava nella rapidità la speranza del vincere; ma benchè l'esercito per tre ponti valicasse il fiume, poichè tragittava per una sola porta del campo, spese tre ore all'uscita. Assalirono Marengo con forze doppie de' francesi , e l'espugnavano , quando novelle forze accorsero al pericolo, e poi novelle agli assalti; così che nel mezzo del giorno fu necessità de' francesi lasciar Marengo, per rinnovare la guerra in altri luoghi della pianura. Non comportando il preso stile delle presenti storie descrivere a parte a parte l'andare, il ritorno, le venture, gli infortuni di ogni schiera di cavalieri o di fanti, solamente dirò che alla prim'ora dopo il mezzodì l'oste francese, abbandonando il campo, riducevasi alle colline; ed il nemico, vicino e superbo, gli faceva il ritorno sanguinoso e lento. Tutti i corpi francesi combattevano ; le sole guardie consolari , ottocento fanti , trecentosessanta cavalieri, stavano in riserva. Buonaparte spedi quei primi alla pianura: e là formati a quadrato, sostenendo gli assalti de' cavalli, le offese de' fanti, gli esterminii delle artiglierie, davano tempo alle proprie genti di riordinarsi; e somigliando, per la immobilità, a quadrato meno d'uomini che di mura, ebbero onorevole nome di castello di granito.

Poscia, richiamati dal piano, scemati di numero non di animo, guerreggiavano i naltro campo; ma già l'osta chemano sirvadendo d'ogio piarte i francesi, si confusero gli ordini, spari la tatica, si combatteva alla spicciolata, la battaglia era vinia dai troleschi; non rimanendo che superare gli ultimi sforzi di valor disperato. E. però Melas, formando a colonne le sue genti, lasciati lugostenenti Olt e Zach a raccorre i frutti della giornata, andò in Alessandria per far nota al mondo con bullettini la battaglia, e per ordinare le imprese del regnente giorno. Si stava intorno alle tro en della berar, e durava il combattere; però che il primo consolo dal suo quartiere di Sangiuliano, benchè vodesse lo nerdette, non raccoglivaji resti dell'esercito. Den discopeva le ritirate, bramoso che lo scompiglio danasse. E difatti, avvisato da precursori ned che il generale Desaix con novemila soldati or ora giungerebbo a soccorso, ne mandò annunzio alle sue genti, accerto la vittoria, comandò che ogni campo resistesse al nemico: e le abbattute squadro resistettero.

Alle quattro ore dopo il mezzogiorno giunto Desaix, il primo consolo, correndo quelle file , diceva : « Abbiamo dato indietro assai passi ; è tempo « di avanzare, per poi riposare nella notte, come è nostro costume, ne campi « della vittoria. » I resti più numerosi de' francesi accampavano a Sangiuliano, dove Desaix venne, e dove il generale Zacb andava, certo di vincere, con cinquemila soldati . Ma lo affrontò in ordinanza quasi usclto di terra , esercito francese; ed essendo impossibile al tedesco evitar la zuffa o aver soccorso, però che già da due ore i volteggiamenti delle due parti andavano soli, senza ordini, senza nesso, senza capo supremo, a consiglio di molti capi e della sorte, smarrisce, ma pur combatte con valore alemanno: muore Desaix; Kellermann, generale di Francia, corre con mille cavalli sopra Zach, e tre volte traversando la linea de' soldati, uccide, abbatte ed imprigiona i resti col suo capo . Procedono lo stesso Kellermann e Murat e Boudet , che teneva le veci di Desaix , contro gli altri corpi , i quali vedendo la maravigliosa schiera, tornano fuggitivi verso Marengo; i francesi, che poco innanzi difendevano a mala pena il piccolo terreno dove trista ventura gli aveva ridotti, prorompono nel piano, e uccidono e fugano i troppo assicurati vincitori . Così cambia della fortuna il favore e la faccia .

Si #parano i fuggiti a Morengo e a Pedrabona, per dar tempo agli avanzi della dislatta di valicare la Borrondia; e però combattendo sino a onte piena, quanti poterono ripassare il fiume posero il campo sotto Alessandria. Furnoo nerti e ferti nalla battaglia aettemila dei tedeschi, esttemila dei francesi; perderono inoltro i tedeschi tremila brigionieri, venticiaque canonoi, altrami e bandiere; tra morti e freiti d'ambe le parti si coatavano parecchi generali e numero grande di ufficiali minori; ma più compianta dalle schiere e dalla Francia i la morte di Dessir. Il valore degli eserciti i grande; il primo console non combattà: lentezza ne' tedeschi al mattino; ordinanze poco spienti incontro alle ordinanze de' francesi; tutle le schiere tedesche impegnate, combattenti senza utilima riserva; nessuno assalto estremo; nessuna azione, facila nelle fortune, ardimentosa; e' altra parte estianto proponimento del primo console, arrivo al maggior upop del generale Dessix, sorte, destini, furnoo le cagioni della vittoria de' francesi.

La notte, dispensiera benigna di quiete, passava dolente al campo alemano e dolentissima al capitane, o la riposavano i franchi perchi hietati a ricomporre le scemate schiere, e valicar nel mattino la Bornida. Melas, veterano di guerra sventurato, incerto tra pensieri varil, avendo licontre esercito forte e vincitore, alle spalle in Acquil l'esercito di Suchet, con sè poche squadre e scondiate, i generali migliori o morti o fertiti o prigioni; convocato consiglio ed avuto più rimproveri che ristoro alla sfortunata veccierza, decise in animo di conordar col nemico il passaggio dell' seercito nell' alla Italia, per così adunare sessantanila soldati su le sponde del Mincio, appoggiare il dosso agli Stati dell'Impere, e cominciare con migliori auspicii nuova guerra. Disceva sovente nel suo dolore, po saprei so a maraviglio a conortori e : la battatiglio era vinta per no in, ma quegli è l' uomo del destino. » Gli lacerava il cuore l'avviso decantato della vittoria, e de arrossivi della vergeona di mandere altri nuari di delleti vetture. Aveva 1800 scritto nel primo foglio : « Per lunga e sanguinosa battaglia ne' piani di Mae rengo, le armi di S. M. l'imperatore hanno battuto compiutamente

- « l'esercito francese condotto in Italia, e comandato noll'azione dal generale a Buonaparte . Altro foglio dirà i particolari della battaglia , ed i frutti della
  - « vittoria, che nel campo atan raccogliendo i luogotenenti generali Ott e « Zach. Di Alessandria , il 14 di giugno del 1800 , al cadere del giorno. »
  - Poi scrisse : « Cadente il giorno, il nemico, afforzato di esercito novello, combattendo
  - « negli stessi campi di Marengo per gran parte della notte, ha battuto il « nostro esercite, vincitore nolla giornata. Ora noi, accampati sotto le mura « di questa fortezza , raccogliamo i miseri avanzi della battaglia perduta ; o
  - « consultiamo de' rimodii , per quanti no concede lo stato delle cose , o la
- « fortuna dol vincitore. Di Alessandria, alla mezzanotte del 14 al 15 di a giugno.

Alla prima luce del giorno, le già formate colonne dei francesi assalirono il campo che guardava i tre ponti della Bormida; e lo espugnavano, se Melas non mandava oratore a Buonaparte per trattare accordi : e poichè l' esercito francese abbisognava di riposo e di migliori ordinameuti , il primo console mandò negoziatore in Alessandria il generale Borthier, che, per non lungo discorso con Melas, stabilirono:

Armistizio aino alle risposte da Vienna su le proposizioni di pace che farebbe il primo console all'imperatore Francesco;

Duranto l' armistizio, gl' imperiali occuperanno i paesi tra l' Mincie, Fossamaestra e Po; conserveranno Ancona e la Toscana;

I francesi occuperanno quanto sta confinato tra la Chiesa, l'Oglio ed il Po. Il paese dalla Chiesa al Mincio non avrà soldati di nessuna parte;

I castelli di Tortona , di Milano , di Torino , di Pizzighettone , di Arona , di Piacenza, di Ceva, di Savona, di Urbino, e le fortezze di Coni, di Alessandria e di Genova saranno date a' francesi dal 46 al 24 di giugno. Delle artiglierie che muniscono i auddetti forti , le aole austriache saranno rese agl' imperiali;

Le schiere tedesche andranno libere in tre colonne, dal 46 al 26° di giugno, per Piacenza e Mantova, dietro al Mincio; i presidil delle cedute fortezzo, nel più breve tempo, per il più breve cammino, le raggiungeranno; Nessun cittadino sarà moleatato per le sue politiche opinioni , sì da' fran-

cesi che da' tedeschi .

Il qual trattato fu eseguito. I presidii delle fortezze partivano, mormorando de capi e vergognosi ad aprir le porte senza guerra al nemico; i partigiani dell' Austria dicevansi traditi o miseri; nemmeno confortati dalla pietà o ammirazione del mondo, perchè la loro causa era tenuta interessata o servile. Genova, lusciata da Massena il dì cinque, rialzò le bandiere della repubblica il 24 dello stesso giugno; e al di seguento arrivava navilio inglese con ottomila aoldati, destinati a presidio della fortezza: ma perchè troppo tardi di poche ore , mancò all'Inghilterra balovardo fortissimo in Italia, ed il primo console accolse dalla maravigliosa battaglia di Marengo tutti i benefizi della vittoria, tutte le carezze della fortuna. Il castello Bard ain dal 10. di giugno aveva capitolato col generale Chabran Re fatta libera la atrada per la valle di Aosta, e libere le schiere assediatrici, che subito vennero ad accrescero l'esercito d'Italia; stavano ancora nel castello armi, viveri, presidio intero, e mura intatte; si che il capitano Bernkopf.

iunataio né primi giorni dell'assedio, mancò al finire. E così Buonaparte, uwa stabilité le nuove linea dell'estretto, liberato d'ogni pericolo il territorio ch'ei chiamava sacro, della Francia, ricooquistata in un giorno la maggior parte d'Italia, ritorate a vita le repubbliche Ligure e Cissalpria, felice, fitale, andò in Francia; e là fece altre cose mirabili, che non spettando a noi di narrare, volgiamo à fatti di Rapoli.

XVIII. La regina Carolina, sul finire del maggio, quando crede fissate le sorti d'Italia e vacillante l'odioso stato di Francia, andò a Livorno per passare, dopo la resa di Genova, in Germania, e patteggiare con l'imperatore nnovi dominii italiani , a ricompensa delle guerre sostenute e delle fatte conquiste negli Stati di Roma. Intesa in Livorno e festeggiata con sacra cerimonia la caduta di Genova, si partiva : ma la inattesa guerra d'Italia la ritenne . Indi a pochi giorni , alle cinque ore della sera del 46 di gingno , ricevè il primo foglio di Melas, nunzio della vittoria di Marengo; e fatto cantare in chiesa inni di grazie, aspettando il secondo avviso, comandò che a qualonque era della notte giungeva fosse destata dal sonno. E diffatti a notte piena del giorno medesimo arrivò il messo; fu desta; ed ella, nell'aprire il foglio, diceva: « leggiamo la fine del prosuntuoso esercito di Buonaparte. » Ma quando lesse la disfatta di Melas, instupidì; rilesse, come incredula, il foglio, e fatta certa della trista nnova, le mancò la voce e si appoggiò morente alla donna che l'avova desta. Risensata, scorse di nuovo l'abborrita lettera e infermò; poi seppe la convenzione di Alessandria, lo sgombero delle fortezze de' tedeschi, tutte le felicità di Buonaparte; e appena sanata del male andò in Ancona, quindi a Trieste ed a Vienna; già mutata in timore di perdere i propri regni l'ambizione di maggior dominio.

Nel conclave di Venezia, che durò tre mesì e mezzo, fu eletto pontefice il acardinale Chiarmamott, che prese nome di fio VII. Invocato a tornare al Vaticano dai popoli di Roma, dicbiarava che tornerebbe quando i napoletani el tedeschi deponessero il governo de suoi Stati a iministri pontificii; ma que' due potentati, nelle attuali confusioni d'Italia, bramando ritenere terre dominii per patteggiari nie congressi di poec, si opponevano; e lo stesso re delle Sicille, devoto alla Chiesa, difiendeva le sandalose brighe, dicendo conquistate quelle province, non dal papa, sopra i francesi. Ma finite, per conquistate quelle province, non dal papa, sopra i francesi. Ma finite, per stria; a concordando che gli Stati sarribero, presidati dalle militiri delle due corone, ma restituito ilbero il governo, il pontetice in luglis tornò in Roma, dove, rivocando le ordinanze e leggi di Bourcard e di Aragona, ristabili ol antico reggimento, rimesse le copie della rivoluzione, disserrate le carceri, relativo delle delle colucione, disserrate le carceri,

cominciò regno, a modo papale, modesto e cauto.

XIX. In quel tempo medesimo, fra tante move avverse, una giunse avventurea, la cessione di Mata alle milizie niglesi e napoletane. Il re Ferdinando, durevole nemico della Francia, manteneva nello assedio duemis odiati, due vascelli ed attre navi da guerra e da trasporto: e quelle milizie di terra e mare gareggiarono per valore o per arti con le inglesi. La fortezza, dopo assedio di due anni e stori portentosi del presidio, al 3 di settembre di quell'anno 6500, per mancanza di vettovaglio, capitobi coi soli ligibilità di di anni e stori presidio, al 3 di settembre di quell'anno 6500, per mancanza di vettovaglio, capitobi coi soli ligibilità di lattera della mano fassi in l'imphilitario a il tunssi attabilisse chi l'siola, quando fosse riconquistota sopra i francesi, andrebbe all'ordine logittimo di Mata, del quale rabot i di lisusia erasi inomisco fran-Masserto; ma le fi-

sso licità dell'Inghilterra coprivano i debiti di onore e di fede. Tra le militie inspoictane si numeravano trecento soldati, già militiali, colà mandati a ri- scattare il fallo dell'esacrsi arruolati alle bandiere della repubblica Partenopea; i quali, sebbene combattesero aimosamente e ne portassero i documenti nelle ferite o negli attestati del lore capi, non bastando al riscatto quel servizio, rimasero al grado, per essi abbietto, di soldato.

E più, la reggia fu rallegrata, perchè nacque da Maria Clementina e da Francesco un principe erede al trono, cui si diede il nome dell'avolo, Ferdinando. La principessa, dopo il parto aspettando, come è costume della regal casa, visita del re, preparò atto benigno che importa descrivere a parte, a parte, a memoria e meraviglia dei secoli futuri. E pietosa costumanza della famiglia dei re di Napoli concedere, per la ventura di quei natali, a dimanda della principessa, tre grazie splendide e grandi; ma colei, per meglio accertare il successo e palesare l'ansietà del suo desiderio, atrinse le tre grazie in una: per la misera San felice, la quale, giorni avanti sgravatasi di un bambino, stava tuttora in carcere aspettando che le tornassero le forze per tollerare il viaggio da Palermo a Napoli, dove la condanna di morte si eseguiva. Un foglio contenente la supplica di lei e le preghiere della principessa fu posto tra le fascie dell'infante, così che il re lo vedesse; e difatti quando egli andò a visitare la nuora, cd allegro e ridente teneva au le braccia il bambino. lodandone la beltà e la robustezza, vidde il foglio e dimandò che fosse. « E grazia, disse la nuora, che io chiedo; ed una sola grazia, non tre, tanto desidero di ottenerla dal cuore benigno di Vostra Maestà. » Ed egli sorridendo scmpre, « Per chi pregate? » - « Per la misera Sanfelice ... » e più diceva, ma la voce fu tronca dal piglio austero del re, che, mirandola bircamente, depose o quasi per furia gettò l'infante su le coltri materne, e, senza dir motto, nscì dalla atanza, nè per molti giorni vi tornò. La severità di lui , la pictà disprezzata , il caso acerbo , trassero dagli occhi della principessa lacrime dolorose ed incaute. La preghiera fu ricordo al re, e la misera Sanfelice, mal sana, mandata in Napoli, ebbe il capo reciso dal carnefice nella piazza infame del mercato: quando già, per il perdono del 30 di maggio, erano quei supplizi disusati; e innanzi al popolo impietosito del tristo fato di bella e giovine donna, chiara di sangue e di sventure, solcata in viso dalla tristezza e dagli stenti, rea di amore o per amore, e solamente dell' aver serbata la città dagl' incendi e dalle stragi.

Ma i fatti interni, comunque lieti o avversi, erano passeggieri per lo Stato, ettut gilt siguardi si fissavano ai potentati dio Esteturione de dell' Occidente. Buonaparte dal campo di Marengo, pieno e caldo dello victorio conquistatore in un giorno di oddici rocche e di mezza Italia, scrisse all'imperatore d' Austria prepando pace durevole, ai patti, vantaggiosi per l' Austria, del trattato di Campóriorio: e però giunere a Viena, quasi al lempo medesimo, i dne fogli di Melas, la convenzione di Alessandria, e le offeret del printo consolo; producendo abbindimento nella città, dobbiezze e consigli nella reggia. Piegava alla pace l'imperatore, ma si opponeva Thugut, son ministro, nato piedes, also producendo programo del città, pieda con ministro, nato piedes salio producendo dell'antie e della città, ma potentissimo ed obbedito. Lo secondavano per la guerra il ministro inglese del Minto, e la passionata reggia di Ngoli, giunta a Vienna in mal'gunto, perchè arrischiata consigliera nel più grave negozio dello Stato; lord Minto assicurando gli siguit promessi en l'resco trattato del 12 di giugne, e la regina

Carolina offerendo muovere un escreito di napoletani, che uniti ai tedeschi isodella Romagna e della Toscana assalirebbero a dosso l'osde francese; il uno e l'altra riminentando che alla fin fine Melsa accumpava su le aponde del Mincio sessantanulla soldati, ed aveva per so le fortezzo di Mantova e Peschiera. Lord Mincio così consigliava per dar potenti allesti all'Inghilerra, e così la regina, per antico solegno implacabile nelle buone vonture o nelle male. Pob quoli da sentezza di guerra.

Ma l'imperatore austriaco acrisse lettere di sua mano al primo console. non ben chiare per la guerra o per gli accordi; e soggiungendo: « Confidate in tutto ciò che dirà il conte di Sangiuliano mio ambasciatore, avvegnachè ratificherò quanto egli avrà fatto. » Il conte giunto a Parigi, e sei giorni dopo l' arrivo entrando in negoziati col miniatro francese Talloyrand , fermarono i preliminari della pace sopra le basi di Campoformio. Se ne allegravano il primo consolo e la Francia, quando il generale Duroc, spedito a Vienna in ambasciata, fu trattenuto si confini dell'Impero; annullati i preliminari di pace dall'Imperatore e rivocato il conte di Sangiuliano, confinandolo per pena in Transilvania. Se mancasse agli avuti carichi l'ambasciatore, o alla promessa fede il mandante, va incerto ancora. Bnonaparte disse ingannati sè, la Francial, la fede pubblica; e intimando la guerra in Italia e in Alemagna per il 40 di settembre, movendo le schiere accampate, altre aggiungendone, mandato in Isvizzera novello esercito, provvedendo armi e vettovaglie, concità col hraccio smisurato della aua possanza tutto il paese tra il Po o Il Reno. La casa austriaca ne intimorì, e dichiarando al primo console che i suoi legami con l'Inghilterra impedivano ch'ella trattasso divisamente, propose novelle conferenze per conchiuder pace più larga fra i tre potentati. Buonaparte, o cho, dotto de'casi di fortuna fuggir volesse i cimenti, o che dopo lunga rivoluzione e sanguinose discordie domestiche ed eaterne sentiase quanto la Francia bisognava di quiete, o che volesse apparire al mondo invincibile in guerra, ma propenso alla paco, accettò le offerte, fermò nuovo armistizio ad Hohenlinden, e convennero gli ambasciatori anstriaci, inglesi e franceai nella città di Luneville, Giovavano all' Austria le indugie per adunare puove milizie, e rassicurare gli animi dalle recenti sconfitte di Marengo: giovavano all'Inghilterra per impoverire l'esercito francese bloccato in Egitto; di altrettanto nuocevano alla Francia, che in quel tempo avendo vantaggio di numero e di fanta, le conveniva pace o guerra, ma sollecita. Erano però in Luneville differenti le guise, rapide ne' Francesi Indugevoli ne' contrarii: si arrestarono le conferenze e si scioglievano; ma l'Austria, per prolungarle, fece le finte che fosse cagione di lentezza l'ostinato proponimento di Thugut, lo dimesse, ripetè, aspettando il verno, le proteste di pace. Non pertanto, Buonaparte intimò le ostilità per il giorno 8 di ottobre in Alemagna, e'l 5 di settembre in Italia; da che quella guerra prese nome di guerra d'inverno.

Incredibii moti d'ambe le parti. Il prime console, fernate le idee, diede opportuni comandi al generale Moreau, capo dell'eservito del Reno, al atoportuni comandi al generale Moreau, capo in Italia, ed al generale Mocionald per lo passaggio delle Aprine il avule difficile dello Splugen. Dalla opposta parto l'imperatore va unatriaco, riordinati gli eserciti ed accrescitut, eletto capo in Italia il generale Bellegarde, conse i campi dell'in conocitando i soldati o le corti di Afemagna per ajuti ed alleganze. Delle cose mirabili che aeguirono toccherò quelle sole che importano alla storia di Nasoli.

XX. Denunziate le ostilità, cominoiarono, come in guerra è costume, le occupazioni de' paesi neutri ; In Italia Il generale tedesco Sommariya , governatore di Ancona, campeggiù le terre sino a Ferrara, e quasi alle norte di Rolovna: e Buonaparte comandò che fusse la Toscana occupata. E poichè d'essa il sovrano, Ferdinando III, atando a Vienna, avova confidato il carico delle cose militari allo stesso Sommariva, questi, usando del nome del principe e dell'amore che gli serbavano i soggetti, presto compose milizie ordinate sotto il generale toscano Spannocchi, e bande armate di cittadini, sotto varii cani, combattenti da popolo. Le quali bande, moleste al nemico, ma distruggitrici delle proprie terre e città, si fortificarono nel montuoso paese di Arezzo. Montavano i tedeschi tra Ancona, Ferrara e Firenze a più di quindicimila soldati; Spannocchi assoldava dodici migliaja di toscani; una grossa legione napoletana stava au le mosse negli Abruzzi; il generale Damas con legione più forte accampava nella Romagna; le bande sciolte apparivano numerose : era dunque facil opera e sollecita formare esercito di guarantamila combattenti au gli Appennini , al fianco ed alle spalle delle linee francesi; ma lentezza, o ignavia, o destino, rattenendo le mosse, diede opportunità al generale francese Dupont di avanzare con tre legioni nella Toscana, Una, ch'egli medesimo guidava, dopo fugate le bande aretine e romagnole intorno a Lugo e Faenza, e respinto il generale Spannocchi prese Barberino entrò il 45 di ottobre a Firenze; la seconda legione prese Livorno, ed arricchi di prede la Repubblica; la terza, sotto Mounier, debellò gli aretini, e con guerra fiera come civile prese di assalto la città di Arezzo e'l castello. I quali combattimenti cessarono dopo alcuni giorni per la piena sommissione della Toscana, mentre dail'alto e dal sicuro guardavano lo scompiglio del bol paese i concitatori inglesi, alemanni e napoletani. A Dupont succedè Miollis: il generale Sommariya raccolse intorno Ancona i suoi tedeschi.

Ordinamenti più vasti avevano gli eserciti nella Italia oltra Po. Il generale Brune accampava in battaglia settantamila soldati tra quel fiume e il lago d'iseo; altretanti tedeschi o poco meno accampavano tra lo stesso Po e il lago di Garda, in linee oltrachè forti per natura, munite di trinciere e di ridotti, tra i balovardi di Mantova, Peschiera, Legnago, e con poderoso pavilio nelle acque di Garda. Il generale Macdonald conduceva ottomila francesi per i monti del Tirolo; tragitto non men difficile dei portentosi che ho descritti alla discesa in Italia di Buonaparte. Ognuno dei due eserciti poteva muovere; ma Brune aspettava che Macdonald giugnesse al piano. e Bellegarde che l' esercito napoletano si avanzasse verso Romagna e Toscana. I francesi ruppero gl'indugi, però, che, aspendo la vittoria dell'esercito compagno sul Reno, tumultuavano del desiderio di imitario per bella gara ed impazienza di gloria. Quindi Brune, al 25 del dicembre, fatto passare il Mincio a Molino, impegnò battaglia nel villaggio dotto Pozzolo, che durò sanguinosa dal primo mattino a notte piena; la vinsero i francesi con rara felicità, però che, stando lontano il generale supremo, i luogotenenti combattevano, diresti, meno per sè stessi che in ajuto al compagno, e pe usci gloria comune e grandissima.

Nel di vegnenie in altro punto, in Monzambano, Brune egli stesso, ajutato da caligine densa che lo nascondeva, tragittà sopra due ponti esercito poderosò; ed in nuova battaglia, meno dubbia della prima o meno fiera, fa vincitore; l'esercito tedesco mostrandosi verso l'Adiga, lo passo. Intanto che Macdonald, scalando i monti de Grigioni, traversando i fium nelle ioro

fonti, abbatteva l'ala diritta degli alemanni, Mantova o Peschiera, isolate, nyodisperarono di siqui c; comincio di Peschiera l'a sessió, ol Mantova i bilocco. Così durando le fortuno de francesi, non bastò l'Adige ad arrestarti; ed il generale tedesco. Laudon achivò la prigionia, simundano al generale nemico un fermato armistizio, che due giorni appresso (quasi la fallacia pressgisse il il vero fi uconchiusio in Treviso.

Per esso gl'imperiali cedevano dolla Italia tutto fuorchè Mantova: ma scontento della esclusione il primo consolo, denunziate per il più vicino termine le ostilità . fu dato a' francesi , per nuovo patto in Luneville , quell'ultimo resto delle passate vittorie alemanne. Le armi restarono sospese . aspettando di posarle per la pace, che si maneggiava nella stessa città di Luneville : talchè la guerra d'inverno durò in Italia venti giorni , nel qual tempo, a fronte di nemico potentissimo, furono valicati due grandi fiumi, percorsa con quattro legioni tra geli e precipizi tutta la pendice delle Alpi Retiche . combattute due battaglie e dodici almeno fatti d'armi, uccisi o feriti novemila tedeschi, imprigionati dodicimila, prese artiglierie e bandiere, espugnati molti forti, e a tali strette confinato l'esercito alemanno, che il non perduto in guerra lo cedè per accordi. Tutti prodigii della stratogia e della sapienza de' capi e del valore delle squadre. N' ebbe il maggior nome il generale Brune benchè il meno facesse; è chi più meritava per travagli ed ingegno, Macdonald, meno accolse di fama, perchè vincitore di natura, più che di eserciti. E se a debole voce fusse concesso tanto innalzar le interrogazioni, noi chiederemo a Buonaparte per qual pro arrestare nella miglior fortuna l'escreito del Reno, e non dare a questo il frutto felice della guerra, ed imporre il tragitto rovinoso dello Splugen. Anche agli uomini eccelsi sono i malnati affetti nebbia e falli della mente.

Avvegnachè l'esercito che il generale Moreau in quella stessa guerra d'inverno conduceva nell'Alemagna, dopo corse in quindici giorni novanta leghe, valicati tre gran flumi, imprigionati ventimila soldati, sedicimila uccisi ofenti, presi centocinquata cannoni, quattrocente cassoni, seimila carretti, stava sopra di spertia strada venti legite loctano da Vienna. Si cho, proseguendo cammino, stipulara sotto le mara della citta capalel deli-mara della citta considera della citta partici della citta della citta con la considera della città con la co

XXL: E questo armistatio e l'altro di Treviso avevano quelate le discordie, allorchè si udi che il re di Napoli mandava tre legini contro pochi francesi stanziati nella Toscana. Da lungo tempo i reggiori dello sciagurato Regno, da infelici destini o da mala coscienza dissenanti, brandivano le armi quando ragion di Stato consigliva a deporte. Veramente mossero il Iti di gennaio, non ancora noti l'armistizio di Treviso: ma sapevano l'altro di Steyer, e le disavventure in Italia di Bellegarde. Che che fosse di que consiglio, il generale Damaso on decimila solotta uselto di Roma si avazzava contro Siena, e lo secondavano le rinato torme di Arezzo. Mollis, a ardito e celere, squerni Livorno, abbandona Pirazoe e ando in colonne contro centro campo in Monte Reggioni, vi fa scontrato dall'avanguardo nemica. Ecano dissiquali le schiere combatenti, prescricti l'ancesi meta dei napole-tani; ma questi, guerricri la più porto della Santa Pede, guidati da uffiziali cella respona, nicnte esperi i alla guerra campele, e gli accorti dal socrati dal sucretti da lorori di scorti dal scorti dal scorri dal scorri dal scorri dal scorri dal scorri da scorri da contro dell'ascorti da uffiziali.

COLLETTA

1801 grido delle vittorie francesi oella Germania e nella Italia, Fu quindi breve il conflitto: i nopletani fagonde traversarono Sicosa; ai generale Damas son alcuni squadroni di cavalli e con batterie di canono isconi representa della rianzia propriata di rancesi, rauno il fagottivi e il trasse nel territori ormano. Il generale toscano Spannocchi, che sosteneva con pochi battaglioni le bande di Arezzo, a rittro; quelle bande si sicolisero. Il generale Sommoriva, comparso sopra i monti, tornò ad Ancono. E Miolla, l'asciato in Siena grosso presido, ripiglio il quartieri di Frienze e Livroro.

Quegl'impeti tardivi di Napoli, sconsiderati, come innanzi ho mostro, inutili all' Austria e all' lngh lterra, incitarono l' ira del primo console, che mandò sui coofini degli Stati di Roma il generale Murat con le legioni tenute in riserva in Milano mentre durava la guerra d'inverno, e con altre che dono l'armistizio di Luneville richiamò dall'esercito di Brune. Lettere di Murat, amichevoli e riverenti al pontefice, assicuravano che quell' esercito, rispettoso a'suoi Stati, veniva per punire la pazza ed implacabile pemicizia del re di Napoli. Era mutato lo stile della Francia, repubblica in certe forme e in tutti i nomi, signoria cell'animo e nelle opere del primo console e de' suoi luogotenenti. Sì che il pontefice rispose benignamente al benevolo foglio; ma in Napoli paventavano i ministri del re, ed il re medesimo nella sua reggia di Pafermo . Tanto più quando intesero formata la pace in Luneville ed affatto scordato il sovrano delle Sicilio : dimenticanza o abbandono da principe che, non avondo della guerra nè il senno, nè il valore. ma solamente lo sdegno, era stato di scandalo più che di ajuto a' regni collegati.

Quel che importi a noi del trattato di Luneville è il aspere che la armi dirono deposte in tutta Europa dirorchè in inghitterra; che divenere confini della Francia le Alpi, i Pirceni, i Oceano ed il lieno e confine dell' Austrio in Italia l'Adje, enende cessa l'Istria e la Dolmazia siona ille Rocche di Catturo; che le repubbliche Batwa, Cisalpina, Liguro furono riconosciute Catturo; che le repubbliche Batwa, Cisalpina, Liguro furono riconosciute Fretinanto III al dotta di Parra, a gossessato del suoi Sital per un'til allo Gisalpina; che le passate opinioni, opere o colpe di Stato furono rimesse, così che i cittadini avesero crette [erroprietà, blere le presono.

Quella pace rallegrò il mondo; solamente piangevano di giusto dolore i toscani pre la perdita del buso principe Ferdiando III; ed il nerime amare, ma debto la casa di Napoli e i partigiani di lei. Pure la soste ajutò questi: perchè da Vienna la regina Carolina per lettere e ambascitori al sovrano di Russus Paolo I, mostrando i pericoli della casa, dunando soccorsi non d'armi, ma di nome, dire al prima consalo (e la voce baster-beb) che non atterrasse il trono di Napoli; e quello imperatore, vago della bella glora di farsi scudo di la disclicità di un mousera, scrisse lettere commendatria la bumaparte, e di indicità di un mousera, scrisse lettere commendatria la bumaparte, e di rivvernas e di saminizazione per lei, donna grande e rispettable noi pregio di rivvernas e di saminizazione per lei, donna grande e rispettable noi pregio della fortuna quanto volgare o peggio nelle ficità, ando caldo intercessore a Parigi, ed ottenne comando di Buonaparte a Murat per trattare accordi con Napoli.

Stava sempre in Roma con le milizie napoletane il generale Damas, e perciò da Foligno Murat a lui scrisse in questi sensi :

« L'affetto dell'imperatore di Russia per il re di Napoli ha fatto dimen-« ticare al primo console tutte le ingiurie di quel re al popolo francese. Ma

- « frattanto, quasi credendosi più forte degli altri principi che han cercato 1801
- a nella pace la salvezza de' loro troni , è rimasto in armi : si disinganni . E a voi , generale dell'escreito napoletano , sgomberate subito gli Stati del papa
- e 'l castello Santangelo. Il primo console mi vieta di negoziare prima che
   non siate tornati nei confini del regno. Non le vostre armi, non il vostro
- « contegno militare; il solo imperatore delle Russie, per la onorevole stima « che il primo console a lui porta, può proteggere il vostro re, il quale,
- e per meritarsi la continnazione delle grazie di quel monarca , impedisca i
- « porti dello due Sicilie alle navi inglesi, e metta embargo (il sequestro)
- « su le presenti, a ricompensa di ciò che la Inghilterra fece ingiustamento
- « sopra i danesi , gli svedesi ed i russi . Fate che l'ambasciatore delle Russie
- presso la vostra corte certifichi a me l'adempimento dei preliminari che
   qui ho fissi; e solamente allora, trattenendo il cammino dell'esercito,
- e fermerò con voi giusto armistizio, precursore di pace uguale. »

Damas, letto quel foglio, e provveduto di prove lettere dell' ambasciatore russo Lawacheff, mandò negoziatore a Foligno, meno invero per trattare che per obbedire, il colonnello Micheroux. Stabilirono: « Che la sollecitudine dell'imperatore di Russia per la casa di Napoli, e la modestia e la generosità del governo di Francia avendo arrestato il cammino delle schiere francesi, ed aperti gli accordi, Napoli e la Francia facevano armistizio per un mese, Impegnandosi a non muovere alle ostilità se non dieci giorni dopo intimate. E ciò a patti: che le milizie napoletane sgomberassero, nel term ne di sei giorni, gli Stati del papa; che i francesi occupassero Terni ed il paese lungo la Nora sino allo sbocco in Tevere; che i porti delle duc Sicilie fossero chiusi agl' Inglesi ed a' turchi, e le navi di quelle due nazioni ne uscissero un giorno dopo la notificazione del presente armistizio; che i vascelli francesi da guerra e di commercio godessero in quei porti tutti i privilegi delle bandiere più favorite; che subito i francesi imprigionati venendo dall' Egitto (Dolomieu sopra tutti) tornassero liberi, e così gli aitri prigionieri francesi; che ogni tribunale di Stato fosse abolito nelle due Sicilie, ed il re promettesse di accogliere, intanto che la pace si conchiudesse, le raccomandazioni del governo francese a pro delle persone imprigionate o fuoruscite per causa di opinioni. »

Sciolto il congresso per lo armistizio, altro per la pace convonne in Firenze, trattando per il re lo stesso colonnello Micheroux, o per la Repubblica il cittadino Alquier. Fu stabilito:

- « Pace durcvole : »
- « I porti delle due Sicilie chiusi agl' inglesi ed a'turchi sino alla pace di que'due potentati con la Francia, e sino al termine delle quistioni marittime fra l'Inghilterra e i regni del Settentrione: »
- « Que porti medesimi aperti a' russi, agli Stati compresi nella neutralità marittima, ed alla repubblica di Francia e suoi collegati. E se il re di Napoli per questi patti tenesse le offese de navilli discacciati da' porti, la repubblica francese darchbe, come l'imperatore delle Russie, ajuti di armi capaci ad assicurare gli Stati delle due Sicilie: »
- e Rinunzia del re alla repubblica francese di Porto Longone e di quanto altro egli possiede nell' Isola di Elba; non che degli Stati detti Presidii della Toscana, e del principato di Piombino: »
- Oblio ne' francesi de' sofferti danni, ma obbligo nel re di pagare in tre mesi cinquecentomila franchi (centoventimila ducati napoletani), onde risto-

- 1801 rare quegli sgenti o cittadini francesi che più patirono per causa dei napoletsni: »
- « I soggetti del re banditi, costretti a fuggire, o chiusi nelle carceri, o nascosti per politiche opinioni, riammessi alla patria, alla libertà, ed al godimento de l'oro beni: »
  - « Restituiti alla Repubblica i monumenti di belle arti presi a Roma co'commissari napoletani : »
  - « E infine comune quella pace con le repubbliche Batava , Cisalpina e Ligure. »
    - E per patti segreti:
  - « Stanziare durante la guerra della Francia con la Porta e con la Gran Brettagna quattromila francesi negli Abruzzi dal Tronto al Sangro, e dodicimila nella provincia d'Otranto sino al Bradano; »
  - « Dare il re tutto il frumento necessario a que' presidi , e cinquecentomila franchi il mese per gli stipendii . »
  - XXII. Dura pice per Napoli, ma pice. Il marchese del Gallo, mandato suppicheole a Buonaparte, come che grato a lui fin da leogicati di Gampoformio, nulla ottenne in disgravio, se non la promessa di restar fedele ai rittatti, ed impedire le ribellioni negli Stati del re. Perciò al generale francese Soult, destinato ad occupare il paese dal Tronto al Bradano, fu prescritto dal primo console mantenere nell'e sercito severa disciplina, non incitar tumulti, contenere le fazioni, far consocere a' popoli che la repubblica er amica sincera del er e. B. mia brana, soggiungeva Buosaparte, che il remethe Soult, con gli ajutanti di compo, gli uffixiali elle scheeders, con gli ajutanti di compo, gli uffixiali del re. a' Tanto er amustato lo stite della prima repubblica: in peggio, al dire degli impazienti, e in meglio, al pensarde degli altri, amatori di possibile civilia. Per le quali urartete cose, disserato nel regno le prigioni, palesati i nascondigli, aporte agli essuli ferontiere, tutti i patti ademputa; ricomparirano i segii besti della pace.

Allora il generale Murat in Eirenze, per comando del primo console, che sospettava gli esuli italiani (avendone trovati nelle congiure di Ceracchi e della Macchina infernalo), o per senno proprio, consigilo à fuorasciti romani e napoletani tornare in patria con queste parole che qui trascrivo:

Murat, generale supremo, a rifuggiti napoletani e romani. »

« Voi che lontani dalla patria penaste lungo tempo, tornate ad essa. La Toscana, generosa nelle vostre sventure, può sostenere appena l'esercito francese, sì che voi, ormai liberi di rimpatriarvi, non potreste chiedere ad essa nuovi soccorsi, io non potrei constringeria a fornirii. »

a Ritornate al vostro paese che vi desidera; egli è pur dolce rivedere la terra nativa i Non temete ingiuste persecuzioni; la Francia, poi che in essa voi confidaste, ha stipulato, ne' trattati coi vostri governi, la sicurezza delle vostro persone, de' vostri beni. Non è fallace la protezione del gran

popolo, riposate all' ombra di lei. »

a Napoletani e romani, senciate dunque dall'animo i limori, e per carità di voi stessi e della partia, perdonate alle vendette, abbandonate i pericolosi disegni. Apprendete dal nostro esempio quanto costino le rivoluzoni; credete ch'è loro essenza produrer in ogni terra, in ogni tempo, sono sventure ugasil, no sperate che il ciclo mandi sempre opportuno un genio prente a trattemer le rovene, ed a fissare la migifor sorte dello stato. e La storia nostra insegni a' depositari dell' autorità governar con giusti- 1841 zia, onde scansare la collera tremenda de' popoli; e insegni a' popoli rispettare i depositari dell'autorità, per non precipitare ne' disordini civili e nel terribile stato senza legge .-- Murat. »

Eppure, sensi come questi, benevoli e sapienti, hanno avuto acerbi detrattori; ma chi leggo istorie contemporanee non iscorderà che maledire a chi cadde è viltà facile, antica, impunta, come biasimare i potenti è

prova ardimentosa di verità.

Quando al re di Napoli fu noto il trattato di Firenze, mutando in atti di governo i patti della poce, dispose el estanze per i francesi neggi à horuzzi e nelle Puglie, ordino le amministrazioni per il mastenimento di quegli in-grati presidi, chiamb nonvo persono la iluerziono del prigionieri e l'entrata degli esnit, rivecò i tribunali di maestà, con pompa ndevule di clemenza, pericocche i patti dell'armisticio e della pace andavano per le bocche de volgo, e non era creduta, abbenchè si dicesse, occasione a quelle graze-venvano inionalo a folis i forcussiti, e dimandavano la restutzione delle proprietà incamerate alla finanza, vendute in parte ci no parte amministrate all marcheso Montagniano, uomo rigido e ingiusto, che per interminabili trovati ritardò di alcuni anni il pattovito rendimento, ed alfine rese i beni somi e s'iruttati.

XXIII. Mentre in Italia succedevano le descritte cose morì strangolato nella sua reggia l'imperatore delle Russie Paolo I, e si scioles per quella morte l'alleanza maruttima del Settentrione, fermata poco innanzi e detta quadruplice, perchè a danno della Ingliatera la componevano la Russia la Prussia, la Deminarra; il successore a Paolo, Alessandro I, non volle guerra nei principii del regno, e mostravasi avverso a Buonaparte quanto il padre gli fu procivire; serbò intere le amicizie con la casa di

Napoli, e le accerto per lettere ed ambascerie.

Così, finita la guerra marittima del Settontrione, altre poci si strinsero tra la Francia o la Spagna e la Russia e il Portogallo. L'esercito francese nell'Egitto, dopo nuove battaglie, e la spietata morte del generale Kieber, e l'imperio debole el successore generale Menon, stretto dalle armi inglesi e turche, impoverito di vittovaglie, disperato di soccorsi, capitolò; e tornando in Europa, laschi in pace quella parte del mondo. Il primo console propose al papa un conocradato, e fu gradita l'offerta Buonsparte con quell'atto posiciava de coscienze, e (ciò che più gli greneva ) le nomicizie di vasto numero di francesi; e'l papa rialzava gli saltari eli nome e l'autorità positica del credenti e superstissio. Firono quindi piane le conferenze, nelle quali comparve Roma umile e concedente, la Francia quasichè imperante: Buonsparte dotto di politica, il papa scalito; al para

La Toscana, ceduta per la pace di Linevulle, în data al duca di Parma, che, presa nome di Lodovico I redi Eturia, venne a Firenze. L'isola d'Elba, i Presidii di Toscana e il principato di Piombino, ceduti per i trattati di Laneville e di Firenze, andarono alla Francia; ma ne impediva il possesso la inghilitera, i qualte, alimentanolo la scontenteza degli elbani, riofierzava le ditese di Porto-Ferrajo per incitamenti, danaro ed armi. Gli abiatori del Fisola, incihievoti alla quiete, ma fedeli e devoti al buon principo Ferdinando III, tumultuavano contro i nuovi dominatori, e cinquecento soldati d'Toscana guardavano la forteza di Porto-Ferrajo sotto il colonnello Fisson,

usu di origine lorenese, di vecchia età oltre i estant'anni, bravo per naturale vigore ed onorte abitulori di guerra. Queste genti, ajutate da nano inglese di quattrocento soldati sotto il colonnello Airey, e da tumulti nell'Isola, e delle bande dei cittulori, sostennero assedio marviglioso per combattimenti di terra e mare, lungo di tredici mesi, contro schiere le pia agguerrite e fortunate del tempo. Ne cederono che per comando di quello istesso Ferdinando III, la cui bandiera difendevano; e il Fisson per ischivare, la vergopma non gal, ma il dobre di edere la fortezza, ne lascio il cario si cittadini, ed egli con le genti assoldate navigò per Toscana. Le guardie municipali aprirono le prote al francese, del già presidio, scemato di quei soli che morirono combattendo, tornò libero ed onorato alla patriri, dove il Fisson serbò, ed oggi morto anora serba bella fama. Non era guerra in Europa che per la Inghilterra, ma venne a railegrare le speranze il congresso in Amiens di ambasciotori frances è inglesi per trattar di none.

Coal lieto finiva l'anno 1801 quando in Napoli morl'i infante Ferdinando nipote al re, poco appresso la infelice madre di lui Clementina, giovine che di poco superava i vent'anni, sposa e moglie sempre misera, perchè prima, come ho detto, trattenuta in Austria da impedimenti di guerra, poi venuta nell'armistizio tra schiere comiche e fortunate, mesta nelle nozze, regigitiva con la famiglia dal regno, scontenta della casa, orbata del figlio, lungo tempo morbonda per malattia lenta e struggitire, serbando interi i sessi e la razione. Morta, arrevo lutto al popolo. Purpo alla reggita.

Non ancora finito quell'anno, l'astronomo Giuseppe Piazzi dall'osservatorio di Palermo scopri e aggiunse al sistema solare nuova stella, che nominò Cerrer Ferdinandea, per alludere alle ricche messi della Sicilia ed al re di quel regno.

XXIV. Continuando in Amiens le conferenze di pace, se ne stabilirono i preliminari che tocevaron alle quattro parti del mondo; ma io ne dirò quanto solo importi alla nostra istoria. Lo sombero del francesi dallo Stato di Napoli e di Bona, e degl'inglesi da quisinque posto che occupassero nel Mediterraneo; la ricognizione della repubblica delle State Isole; la restituzione all' Ordino Gerosiominato dell' Isolo di Malta, che dovae restare indipredente, neutrale nelle future guerre, presidista, finchè l'ordine mancasse di miligie proprie, da duemia soddati del re di Napoli. Gli sgomberi avenissero, secondo le distanze, in tempi prefissi. Il trattato era comune con la Porta totto del controlo del distanze, in tempi prefissi. Il trattato era comune con la Porta del controlo del manca del manca del del del parti, come dei potentati che avevano interesse nella pace di Amiens, presto seguirono: parve nel mondo finita la guerra.

Buonaparte, inteso a raffermare gli ordini Interiori della Francia per imprendere voli più arditti di signoria, desidereno di quiete, solilectio perciò di eseguire i preliminari d'Amiens, vuotò de' addati francesi le terre di Roma ci Napoli. E pochè il restart liberi di peso di soggezione piaceva ai popoli ed ai principi dei due Stati, il gonerale Murat, per coglicre il merito di opera gradità, venne in Roma, rispottoso al papa e dal papa sonorato; e poscia in Napoli, dove le accoglienze e le feste furono maggiori, percèb più grande il beneficio, più selpendida la corte, più vassio il regno. Lo ammirave il popolo per il bello aspetto, per lo fogge d'abito straniero e vago, e per la gran fama di guerra; il 'onoravano il principe l'arnaceso reggente, i reali ed i ministri della casa per l'allegrezza della pace e per gli usi di corte; ed al suo partire, il reggente, a nome del re, gli fece presente di brando

ricchissimo, non sapendo in quel tempo la casa dei Borboni quali destini per 1902 lei stessero nascosti nella spada di Murat.

Uscirono al tempo stesso dal regno le milizie russe, che, venute in poco numero nemiche della repubblica Partenopea, l'anno 1799, accresciute per i casi di guerra nelle isole Jonie, stanziate per pigliar consiglio e destro dagli avvenimenti, ora, fatta in Amiens la pace, tornavano richiamate in Russia. Cosicchè pacificato il mondo, o libero il regno di genti straniere, venne in Napoli da Sicilia il re Ferdinando, tra feste piuttosto vere che prescritte, perchè ammirato dopo tanti casi di fortuna, e come portando seco il destino indomabile di grandezza, Indi a due mosi giunse da Vienna la regina, chc, sebben fosse cagione più vera della salvezza della corona, fu per la sua mala fema e le passate memorie meno gradita. Riunita la regal famiglia e felice , strinse doppie nozze con la casa spagnuola, maritandosi al principe Francesco di Napoli, rimasto vedovo, la infanta di Spagna Isabella, ed a Ferdinando principe di Austria Maria Antonietta principessa di Napoli. Navilio spagnuolo venne a servizio di questa principessa; e quindi, unito a navilio napoletano che andava col principe Francesco, a Barcellona per accogliere la principessa Isabella, navigarono insieme, e quello di Napoli tornò con gli sposi il 49 di ottobre del 4802. Per la gioia della pace, del ritorno dei principi e delle nozze, furono continue le feste nella reggia e nella città .

Frattanto il primo console ordinava tutte le parti dello Stato. Egli , nominato in Francia console a vita con la facoltà di scegliere il successore, ed in Italia presidente della Cisalpina, aveva già strette in signoria quelle repubbliche, e poi man mano sostituendo alle pratiche della libertà le opposto della obbedienza, riduceva il popolo alle forme nuove, ma con giustizia ed utilità pubblica. Rialzò gli altari, mantenne i sacerdoti, ordinò le scuole, providde alle finanze, alle amministrazioni, al commercio, aprì nuove strade, scavò canali, cominciò, poi finì cosa immortale, il nuovo codice, e però imprese e compiè tutte le opere della civiltà. La Francia ne fu lieta, imperciocchè le nazioni godono dei materiali giovamenti, e non già delle immagini di felicità ideale non mai raggiunta. I settari di repubblica, pochi e impotenti, mormoravano; i settari dell'antico re, meno di numero e spregevoli, dicevano rapita la clamide regale; il mondo vedeva in Buonaparte il capo e il termine della rivoluzione. Godevano i re stranieri della svergognata repubblica, e, non prevedendo l'avvenire, dicevano in que fatti essere la prova che il reggimento di un solo fosse necessaria condizione della umanità; ma nulla rimettendo della antica superbia, volscro a sdegno per Buonaparte gli odii che portavano alla repubblica, odii funesti alla pace del mondo.

L'isola di Malta non era restituita dagl'inglesi; e i rifluti sprovvisti di regione polesvano il pensiero di nouva guerra. Ma pure in Napoli si gedevano i benefizi della pace, e si sperava dagli ammonimenti delle sventure alcun senno si popoli ed a pincipi. Allorche, il '1 di genaro del 1893, per cagioni a me ignote, benchè cercate ne' registri e nella memoria de' contemporanei, comparve regal dispocio in questi sensi: « Nen essere bastate al ravvesilmento de' malvagi le sofferte calamità, vedersi risnimate le speranze di sconvolgimento, e t'essute novelle macchinazioni e congiure, così all'interno come nell'estero, da que' napoletani che sono rimusti fuori, dispresidno il grazioso invito del ro, la tenera voce del perdono e gli allettamenti

1840 della patria ; esser quindi necessità e giustizia contenere la sovrana clementa, e, castignotò i colpevoli, rendere ai pacifio seggetti la desiderata sicurezza. Perciò comandava il re che la Giunta di Stato (la medesima che pur si diceva sciolta dopo la pace di Firenze) spediese i processi e i giudizi; e, cò fato, e poi brocata per esgo di obblio le carte de suoi archivi, cessasse da quell'ufficio, e si componesse altro magistrato a giudicare coi modi appellati di guerra i misfatti di mesettà. » Proseguirono senza grido i giudizi, non fu sciolti la Giunta, conorei geriardissima di processi fo brocatta. Ne veramente per l'obblio de fatti e dello selegno, ma per distruggere i docargiovami inderbri giustifati i ne pupula, castigno il receiver capelli i al trescer de peli sul monto, punita l'allegrezza o l'assistenza alle feste della liberati, perceivite le condanne o mutate a pianinento dei principi, e in somma tutti, yi orrori della tirannide, tutte le pazienze della servito. Ma se il fuoco incorent gli archivi, restatano gli annali e la menoria degli uomini.

L'editto rigoreso del re, avegliando le mai sopite passioni di parti, risgito le fuire della Polizia, e ricomparvero a folla su la mesta scena della cità le spie, i denunziati, gli accusatori. Il professor di fisica Sennentini, tratando un giome dell'elettrician, promise si discepoli per lo indimani l'esperimento della batteria elettrica. Assistava in quella scuola giovane di ali assistava con e sepugnare la fortezza di Santelmo co soli mezzi della chimica; e creduto da ignavo magistrato di polizia, la scuola è assalita in atto degli esperimenti; imprigionati col maestro-i discopili, preso le mecchine, e indicato a prova di fellonai il castello elettrico. E la ignoranza o malvagità progredi tanto che fu aperto il processo, e i prigioneri non fursono liberi innonai il quinto mese, quando già nel regno tornava al presidio francese. Era tra quelli un giovinetto Cianciulli, che appena finiva il dodicesima anno di età, e sco oli precettore.

Frattanto numerose bande di assassini, già guerrieri della Santa Fede, tornati poveri e scioperati, correvano in armi le province; ed unendosi a duecento e più fuggiti dalle carceri dell' Aquila , ponevano a ruba , pubblici ladri, le case di campagna od i villaggi mal custoditi. Colonne poderose di soldati gl'inseguivano alla pesta; disordini e spese quando l'erario era vuoto di danari; avvegnacliè, dopo lo spoglio de' banchi e le taglie dell' esercato francese e i guasti dell'anno 99, bisognò sostonere in Roma un esercito, e provvedere alla spedizione di Toscana, all'asssedio di Malta, e pagare i patti della pace di Firenze, e alimentare il presidio francese nelle Puglie, e satollare l'avarizia de'diplomatici stranieri, e sborsar dote per le nozze della principessa, e mantenere tre reggie e tre corti, una in Napoli del principe Francesco, l'altra in Sicilia del re, la terza in Vienna della regina. Ma pure la finanza lungo tempo resistè, per prestiti rovinosi e per le arguzie del ministro D. Giuseppe Zurlo, che, trasandando leggi, regole, giustizia, utilità del fisco, utilità dello Stato, schermivasi come disperato tra le tempeste, e solamente inteso a schivare il naufragio. Erasi indebitato coi negozianti della città , con gli esattori delle taglie , con le casse di deposito, co' civili stipendiati, con l'esercito, con la stessa borsa del re, e a tali stremità prevenne, che involò dal procaccio le somme (poco più di dodicimila ducati) che venivano a cittadini privati e bisognosi. Egli per certo tempo quietava i crediti con le promesse o con le ricompense di altri interessi e d'impieghi pubblici ; ma caduto alfine il credito, la fede , la pazien-  $^{180}$ i za , si levarono lamentanze infinite , e nelle rovine dell'erario rovinò il  $^{18}$  è ministro .

Il re, proclive alla collera, lo dimise con onta; ed egli tornava in patria. piccola terra di Molise, povero, creditore del suo stipendio di molti mesi, e debitore agli amici del suo stretto vivere, nella carica sublime di ministro. Tra via fu rivocato in Napoli, dove andò chiuso nelle carceri del Castelnuovo; ma poco appresso, esaminata dal ragionieri l'amministrazione del danaro pubblico, fu trovata sregolata, ma sincera; i disordini quando comandati, quando necessari; ed il ministro veramente colpevole di tenere uffizio dov'era impossibile il successo. Ebbe pensione dal re di tremila ducati all'anno e ristoro di fama, ma taccia d'incapacità negli uffizii che richiedono misura, ordine e severo adempimento di regole e di leggi. Abolito il ministero e ricomposto il consiglio di finanza, il re nominò vice-presidente il cavalier dei Medici, lo stesso palleggiato poco innanzi tra favori e disgrazie della corte. ma oggi l'emulo suo generale Acton, giunto a vecchiczza, sazio di fortune. stanco di brighe, marito e padre, non più impediva il Medici, divenuto uomo comune, da che perdè il prestigio dell'ammirazione e della novità; e la regina, matura d'anni, travagliata sul trono, dedita a gravi pensieri di regno, non più curava le arti e gli studi dei cortigiani a piacerle, Niente dimostra meglio l' umana piccolezza che la scena di una corte dove si vedono ardenti passoni e nefanci delitti per tali cose che in breve mutar di tempo e di condizioni fanno riso e vergogna.

Il consiglio di finanza per nuovi provvedimenti salvo il crario del fallire; vero è che le tre corti per la unione dei principi si erano strette in una, e, le spesse maggiori già fiornite, le minori scemate, accresciute le taglie, ristorato il credito. Si mestrò per la prima volta i l'inggeno del Medici nell'azcenda pubblica, e fino allora diede sospetto, quiudi avverato, ch'ei fosse migliora bunchiere che finanzerre, cioè più adatto a maneggar le ricchezze che a crearle. Liquidato fil debito de' banchi, si addissero al pagamento i beni detti elelo Stato, poi quelli della Chiesa, e in ultumo le dodi edgli stesse banchi; niente fornirono i beni della corona e gli assegnamenti ricchissimi della casa; chi spolio i banchi, di nulla gli ristaurò.

XXV. Non appena risurte, per la pace e per gl'interni provvedimenti, le speranze di miglior vita civile, si udì che la Inghilterra prima ritrosa. quindi manchevole ai patti d' Amiens, ritenendo l' isola di Malta, deounziava nuova guerra alla Francia. Il primo console, capitano invitto e capo di popolo non restio alle armi, accetto la disfida, si che d'ambe le parti si apprestavano eserciti e disegni. Schiere francesi posero campo sepra le coste di Boulogne, minacciando la Inghilterra di impresa difficile e sanguinosa, ma non finta nè impossibile; altre schiere, le medesime che avevano sgombrate le Puglie, le rioccuparono, riversando sul Regno spese e pericoli. L'Ordine di Malta, compagno agl'.inglesi ne' travagli dell'assedio, salito a speranza di signoria per il trattato d'Amiens, ed oggi deluso, cercò altro asilo, e l'ottenne dal re di Napoli a Catania, città della Sicilia. Perciò in Messina l'eletto dal pontefice gran maestro Tommasi, e buon numero di balii e di cavalieri celebrarono le solenuità di ristabilita signoria; e, nominati gli uffizli, ricomposero il governo come in antico, ma perduta la potenza e le sedi proprie. Quindi splendido navilio e convoglio per terra condussero l' Ordine iutero nelle nuove stanze di Cutania, dove pareva che fermasse;

COLLETTA

ma più grandi speranze e disinganni gli erano destinati, però ch' egli moriva necessariamente dalle cambiate costituzioni di alcuni regni e dalla migliorata civiltà, benchè apparisse che lo percuotevano la guerra e la forza.

Le ostilità tra la Francia e la Inghilterra proruppero, come nelle private nemicizie, ad atti vili e nefandi; non vergogno il governo inglese di congiurare con piccolo numero di fuggitivi francesi la morte di Buonaparte; nè Moreau, generale chiarissimo francese, si ritenne dal consentire alle pratiche inique de congiurati, mentre stava in Ettenheim prossimo al Reno il duca d'Enghien, di regio sangue, preparato ad entrar con le armi nella Francia. Ma palesate le trame, condannati i colpevoli altri alla morte, altri all' esilio, tra' quali Moreau; il giovine Enghien, sicuro in terra neutrale, sorpreso di notte da mano potente di gendarmi francesi, e menato in Francia, per iniquo giudizio militare fu messo a morte. Crebbe il primo console in potenza, scemò in fama; nè bastò ingegno proprio e di altri ad onestare la mal opera, che andrà sempre odiosa compagna con le grandezze della sua vita. Vero è che altri nomi si udirono avvolti nella stessa infamia, tra'quali si tacciava il generale Murat, governatore a Parigi; ma il tempo, chiaritore delle dubbie cose, accumulò tutte le colpe sul consolo e su gli ultimi esecutori, che per bassezza scomparendo dalla istoria, lasciano nella brutta scena lui primo e solo.

Il quale, volgendo a sua fortuna i pubblici eventi o buoni o tristi, tolse da que' pericoli argomento di assodare con le costituzioni dello Stato la sua possanza, e richiedente in segreto, richiesto in pubblico dal senato, fu imperatore per voto unanime del popolo francese. Allora la repubblica mutò in signoria, e senza i freni che pure il secolo conosceva; sicchè novelto trono ereditario ed assoluto, quasi uguate (non ancora ne' frutti, ma nei germi) a quello che il popolo sotto immense rovine aveva sepolto, oggi il popolo stesso, vago, leggiero, innalzò ed obbediva; compiendo nel giro di pochi anni ciò ch'è vicenda di secoli per altre genti. Alla incoronazione in Parigi del nuovo imperatore andò invitato il pontefice Pio VII. con pompa degna del grado e della cerimonia: biasimato dagl' insinienti , laudato dai dotti della politica romana, perciocchè la consecrazione e legittimazione dell'impero dalla mano della Chiesa ricordava i tempi della maggiore potenza papale; e scemava la sovranità del popolo, e la pienezza delle ragioni del principe eletto. Fu dunque un atto nocevole a Buonaparte, e il primo che lo respingesse a quella antichità che dovea distruggerio. Ma pure il popolo applaudiva, contento sotto braccio tanto forte di far sicuri gl' interessi nuovi minacciati sino allora e cadenti. I re stranieri sconoscevano il nome, il grado, la legittimità dell'impero.

XXVI. Quegli avvenimenti di Francia rinforzavano il sospetto che se l'eb., altora altora finita, era stata distruggitico delle cose antiche, l'elà vegentte rialzerebbe le tropperovine. Anche i monarchi, bramosi di riparare, quanto il potre giungesse, a quelle operate da Iron stessi, teniarona ravvivare la compenja di Gesà, che aveva in ogni losgo membri e seguad. Sino diagli ultimi anni del secolo XVIII motti devoli si univano in Roma nell'oratorio detto del Caravina, e seguendo le regele di sant'Isnazio, si chiamarono comcomi sono della società del Caravina della carico di andare in Dillinghen l'assentimento alla società del Caravila, cel il carico di andare in Dillinghen colla Germania, e concertare con altra società. Ad Cuere di Gerli, i mezzi con alla Caravina, e concertare con altra società. Ad Cuere di Gerli, i mezzi di spandersi nell'Europa per accendere le coscienze alle regole del Loola, sus espianare il cammino al ritorno de gesquil. Ando, el avuto accesso all'arciduchessa Marianna d'Austria, pia e zelosa, fondo per gli siputi di lei, con le costituzioni di sant'igazzio, un convitto di donne, chiamate Diette di Gerà. E. a poco a poco, distendendo gl'intrighi e le credenze, tuate genti devote riuni, che potò stabilire tre cellegi negli Stati del papa, die in Venezia, tre in Francia, uno in Germania, uno in Inghilterra, e modi convitti delle diette: Egii a Ronna, presso Parciduchessa Marianna, diversito, con abaso de'ascri canoni, socerdote, superiore nell'oratoro del Caravita, superiore in Dillinghen del Cuar di Gesa, infondared i collegi e di convitti, vestito da religioso della compagnia, era tenuto in riverenza e concetto di santità.

Ma l'imperator de Francesi, riconoscendo nelle nnove forme il gernie del gesuitismo, vietò i tre collegi nell'Impero; il Paccanari a Roma proruppe in disordini, e palesate ne' convitti delle Dilette le sue lascivie, fu accusato di sacrilegio alla inquisizione, e andò punito di quattordici anni di carcere; l'arciduchessa tornò vergognosa ne' suoi Stati ; e , sciolte le società di ambo i sessi, restò di loro disgustosa memoria, e l'avviso di essere passato il tempo di rifondare a nuovo siffatte istituzioni. Fu perciò più sapiente del Paccanari il gesulta Angelini, venuto modestamente di Russia per trattare col papa il ristabilimento della compagnia in que' soli regni dove i principi la chiedessero. Quindi Pio VII, il 30 di luglio del 4804, con Breve pontificio diceva : « Per secondare i desiderii di S. M. Ferdinando IV re delle « due Sicilie, e giovare, col progresso della pubblica istruz.one, al miglio-« ramento de' costumi, noi estendendo a quel regno il breve emanato nel « 4801 per le Russie, aggreghiamo alla compagnia di Gesù di quello impero « tutti i collegi e scuole che si stabiliranno nelle due Sicilie sotto le regole di « sant' Ignazio. » Sursero, dopo ciò, ne' due regni parecchi collegi, quasi, per modestia, inosservati.

XXVII. Conceche il Consiglio di Finanza sollevasse per cerdito l' erano pubblico, non bastando le cuttrate a bisogni, propose, e il re approvò, taglia novella sopra tutti gli ordini dello Stato, dechiarata di un milione, creduta di tre, incapace di computo per i dissordini della statistica ed il garbagilo de' metodi finanzieri; transitoria per la pronessa, poi continua el fatto. Altre due leggi financoro d'ogni tributo i'uscita della seta e dei metalli a verghe o in denaro; leggi sapienti, che poco fruttarrono, perchè mancò tempo a muturarne i benefut; e sode, in sei anni di regoo, che mancò tempo a muturarne i benefut; e sode, in sei anni di regoo, che di mancò tempo a muturarne i benefut; e sode, in sei anni di regoo, che di contra della contra co

Percio afflitte stavano le nostre genti alloraquando ad accrescere mestriza ed anno, la terra scosse per trenuoto, poco meno terribile di quello descritto nel secondo libro di queste istorie. Giorno della sventura il 26 di luglio, alle duo re du nodici minuti della notte, centro del molo Prosolone, monte degli Appennini fra la Terra di Lavoro e la contea di Molise; il terreno sconvolto da Isernia a lezli miglia quananta, e per largo da Moterodonia Cerreto, miglia quindici; perciò seicento miglia quadre, disegnando un lato della figura la catena lunga dei monti del Matese. Sopra quello spazio sorgevano sessani una città o terre, albergo a quarantamila o più sitatori; e di tanto numero due solo città, San Giovannii ni Galdo e

1801 Castropignano, benchè fondate alle falde del Matese, restarono in piedi; gli uomini morti montarono intorno a seimila; i casi del morire varii e commisercvoli, come nel tremuoto delle Calabrie, che nel secondo libro ho descritti, E varii furono i movimenti, perchè di questi è cazione meno la spinta che la natura del suolo dove gli edifizi sono fondati; la città d'Isernia, lunga un miglio e solamente larga quanto le case che fiancheggiano una strada, cadde metà, cioè totto l'ordine verso oriente, lasciando intero il reato. Il terreno, fesso a rete, e in certi luoghi tanto ampiamente che subissò in voragini, uscivano dai fessi fiamme locenti, e la cima del monte Frosolone brillava quasi ardente meteora. Gli abitanti di quella infelice regione aveano sentito nel mattino del 26 straordinaria lassezza, e puzzo como di zolfo, no:oso all'odorato ed al respiro; viddero alle ore quattro dopo il mezzogiorno annubilato il cielo, e correre i nugoli como turbine impetuoso gli spingesse, mentre che in terra nessun vento spirava benchè leggerissimo, ma col cader del sole si alzò ficro aquilone, che poi cedè allo scoppio del tremuoto, mutandosi a spaventevnle rombo. La prima scossa fu leggiera e da pocbi avvertita, ma ne succederono tre altre nel breve tempo di venti secondi, furiose, crescenti, produttrici della rovine e dei guasti che ho acconnato. Anche la contca di Molisc ebbe le sue maraviglio di fortuna; e come in Calabria visse sotto alle rovine per undici giorni Eloisa Basili, così nella terra di Guardia Regia aspettò sotterra dieci giorni ed otto ore Marianna de' Franceschi, gentildonna, giovine, bella, che appena compieva i venti anui; se non che la Basili visse mesta, e poco dipoi morì, e l'altra, r pigliando sanità e letizia, ebbe ventura di lunga vita, di marito e di figli . Quel tremuoto fu sentito nelle parti più lontane del regno, e, traversando

Quint trautoto la sentaro della parti più notama dei region y e, traverssimo i mare, nelle sole di Procido ed Ischia. Napoli fa scossa fortemente, così che alcune case rovitarono, molte furnon fesse, nessuna illesa o poche. Il graverno, per iscarisano mano e mal snimo nulla fece in istaro di quelle genti. I tremusti durarono, ma innocui sino al finire di marzo; ed andavano a que moti compagne le eruzioni del Vesuvio. Fu chiaro che derivarono da elettriche accessioni, potenti dove il suolo, come in Molsey, conserva i segoi e le materio di vulcani estinit. Il giorno 26 di luggio è votivo a sant'Anna, o però nel 'popolo fa creduto miracolo di lei, che la città di Napoli non cadesse tulta intera in rovine.

Era in quel tempo tornato in Roma da Parigi Pio VII, e venuto poco appresso in Italia Buonaparte a porsi in capo la corona dei Longobardi, mutata in regno d'Italia la repubblica Cisalpina. Seguirono in Milano le solenni cerimonie, dove tutti i re amici della Francia, e i principi italiani, comunque addolorati del nuovo regno e dal nome insospettiti di perdere i propri Stati, mandarono ambasciaturi di apparente allegrezza. Il ministro napoletano a Parigi, marchese del Gallo, stava in Milano a corteggio dell'imperatore; ma da Napoli fu spedito straordinario il principe di Cardito, che nel circolo di corte espose a Buonaparte l'ambasciata e gli augurii. Volle fortuna che pochi giorni avanti per lettere intercette fosse a Buonaparte giunto notizia di non so quali intrighi teasuti dell' Inghilterra con la regina delle Sicilie a danno della Francia, sì che egli, scordando la grandezza della cerimonia, offendendo la dignità degli ascoltanti e di sè medesimo imperatore e re, così all' ambasciatore di Napoli rispose : « Dite alla vostra regine che io ao le sue brighe contro la Francia, ch'ella andrà maledetta da' suoi figli, perchè in pena de' suoi mancamenti non lascerò a lei nè alla sua casa tanta poca terra

quanta gli cuopra uel sepoloro. » Al fiero dire ed al bieco aspetto intimori- 1865 rono gli astanti, Cardito ammutoli; ma l'imperatore, tornato alle maniere cortesi e le a aveva facili e seduttrici, ricondusse la calma all'assemblea.

Erano veri i maneggi di guerra. La Inghilterra, minacciata dai campi di Boulogne, costernata dal pericolo di invasione, ma confidente (come vuole gran popolo) nelle sue forze, si stava, incontro a capitano e ad esercito maraviglioso, preparata, non certa della vittoria. Aveva ripigliato il seggio di ministro Guglielmo Pitt, che, dotto della povertà de potentati europei e dell'avarizia dei gabinetti, deliberò far guerra sterminatrice alla Francia col danaro della Inghilterra ed il sangue straniero; disegno facile tra governi assoluti, dove la vita dei soggetti, nuda di guarentigie, rappresenta nei soli computi della forza e della finanza dello Stato. Per sussidii della Inghilterra, uguali o maggiori alle spese di guerra, si allearono segretamente contro i francesi l'Austria , la Russia , la Svezia ; mentre come in mercato negoziava la Prussia, e Napoli precipitava ai proponimenti; meno avara degli altri principi perchè più calda di sdegno. L'imperator dei francesi dagl'intercetti fogli e da relazioni e da spie sapeva l'ordita guerra , ma dissimulando , sperava romper la lega ed eseguire il passaggio in Inghilterra; odio, vendetta, gloria pari alla grandezza del pericolo incitavano l'animo superbo di lul, che ambiva compier solo tutte le imprese ond'ebbero fama ed onore i maggiori capitani dei tempi antichi.

Disegnavano i re conlegati prorompere con escreito di svedesi, russi ed inglesi negl Stati di Hannover, poi di Olanda, e portar guerra su le antiche frontiere della Francia; prorompere in Bayiera con esercito austriaco e russo; e procedendo, tener gli sbocchi della Sciva Nera; prorompore in Italia con esercito austriaco negli Stati di Milano, mentre altro esercito di napoletani, russi e inglesi, per le vie di Toscana e di Genova, si avanzerebbe (in quanto avesse amica la fortuna) nel Piemonte o sul Varo. Questo esercito e lo svedese agirebbero ad offensiva; l'esercito di mezzo, nella Baviera, si terrcbbe in difesa per dar tempo ai russi di giungere in Alemagna e spiegarsi a seconda linea de' tedeschi. I capitani più chiari di quei regni, e il re di Svezia, l'imperator d'Austria e l'imperator di Russia, gli arciduchi, Ferdinando, Carlo, Giovanni, andavano al cimento; quali a combattere, quali ad animare i combattenti. Fra tutti alzava grido il general Mack, e prometteva difondere la Baviera ed armeggiare finchè giungesse la forza de' russi. All' entrar del settembre dovevano muovere contemporanei gli eserciti, com era prefisso dall' Inghilterra per patto necessario dei sussidii ; avvegnachè i preparativi contr'essa di Buonaparte in quel mese compivano, ed era la stagione propizia a valicare con piccole navi la Manica.

Su la riva della quale, trecento leghe lontane dalla Baviera, attendavano le naggiori milizie della Francia, si che gli allesti credevano vincere paesi voti di guardie. Ma quel sonumo, che gia previde i pericoli, aveva provvisto a'rimedii, ed apprestate in tal maniera lo forze proprie e dei suoi conlegati / pochi e piccoli principi della Germania) da giungere in breve tempo sul lteno, indi alle terre separate dal nemico faci conquista. Stuggivagli la mipresa di Inghillerra; ma cercando altrove ricompensa di gloria e di vendetta, squerni le coste dello Oceano, e per le vie più spedite avviò ne' primi giorni del settembre numerose sequadre à prefisial looghi.

Andò a Parigi per altri armati ed altre mosse, e promettendo vincere, si partì. Non erano intimate le nemicizie, ma in quei giorni medesimi, a 3

Nºs di settembre del 1805, l'imperatore Francesco parlando agli ceserciti scopri la guerra; rei ai 7 dello stesso mete, l'oste guidata, sotto i nome dell'ar-tici della Guerra (et al. 1800). Il confine della Baviera, valicando la Salza in Burghausen e caciando in Franconia il esercito dei il re di quel regno; ma le genți amiche dell' Austria, russe, inglesi, svedesi, tapoletane, outugiavano; era uscita in campo Austria sola, mirabile nelle sventure per costanza del principe ed obbedienza del seggetti; ond 'ella ai vanti meritamente de' maggori successi politici e guerrieri, che tutal l'osti natiezza inglese e la jattanza de' russi non valsero quanto metà della sua fermezza.

XXVII. Per molte atrade le genti nemiche andavano a scontrarai in Olanda, in Italia, sul Danubio, ed in mare; imperciocchè a soccorso della sperata discesa in Inghilterra ancoravano armati quattro potenti navilii , tre di Francia, in Tolone, in Rochefort, in Brest, ed uno della conlegata Spagna, in Cadige; aspettando la opportunità dei venti per unirsi, e poscia il comando per uscire a vincere, o impegnare il navilio inglese che navigava nel canale della Manica e lungo le coste della Francia. Ammiraglio supremo de' francesi era Villencuve, degli spagnuoli un Gravina, siciliano agli atipendii di Carlo IV; e dalla parte inglese Nelson, noto in questi libri per glorie di guerra e tristizie di amore ; ottanta vascelli e grande numero di fregate e di legni minori stavano per i francesi, e quasi egual numero pe' contrarii. Buonaparte, quando maturava l'impresa d'Inghilterra, aveva dato ingegnose istruzioni per salpare da' porti le flotte, ingannare il nemico e navigare i mari delle Antille, onde soccorrere i vacillanti possedimenti francesi, occupare o sovvertire quei d'Inghilterra, chiamarsi dietro molte navi nemiche. e vincendo o perdendo in lontana guerra , sgomberare il passaggio a' suoi centocinquantamila soldati nelle isole della Inghilterra . I quali avviai e comandi, seguiti dall'ammiraglio Villeneuve, produssero che egli uscisse da Tolone con dodici vascelli ed altri legni, raggiunti da quattro navi spagnuole sì che l'44 di aprile dell'anno istesso quell'ammiraglio, con quattordici vascelli, sei fregate, quattro brick, prese il cammino delle Antille.

Vi giunse non incontrato, però che Nelson vagò incerto nel Mediterrane, o pincill'Occano lungo le coste di Eurorga; nè voise alle Antille che più tardi un mese del nemico Villenciuve, il quale predò parecchie navi, si aftera di altri leggi di guerra, avvantaggiò le propries sorti, pregiorò la nemiche; e sebben facesse asssi meno dei mezzi e delle speranze, tornava contento ne mari di Europa con le prue votta a Rechefort. Ma i di 22 di logio incontrato nel grosso dell' Oceano dall' ammiragio inglese Calder, che avera quindici vascelli, fu assilito; e peri difetti delle coalizioni ele migliori arti mari e i riporò col legni molconci che gli restavano deraro il porto del Ferral, indi a Scalice. Sopravenne, come testi ho rammentato, il porto della impresa d'Inghilterra, scemò l'importanza delle battaglie di mare; ma correva maligina la fana dell'ammiraglio Villenomi di mare; ma correva maligina la fana dell'ammiraglio Villenomi mirriglio Villenomi della impresa d'Inghilterra, scemò l'importanza delle battaglie di mare; ma correva maligina la fana dell'ammiraglio Villenomi mirriglio Villenomi della impresa d'Imphilterra però mirriglio Villenomi della impresa d'Imphilterra, scemò l'importanza delle battaglie di mare; ma correva maligina la fana dell'ammiraglio Villenomi della impresa d'Imphilterra della mari mirriglio Villenomi della impresa d'Imphilterra della mare; ma

Il quale, avendo quarantasei tra vascelli e legni minori e credendo assimen forte innanzi cătice l'a minragilo Nelson, pensà agevoie il vitorere; e la vittoria sopra il più grand'uomo di mare dell'Inghitterra e del secolo dever essergii ristaurartice delle patite seventure nell'Oceano e in Egito. Così lieto, il 19 di ottobre, usci dal porto; e per due giorni navigornon a filà Nelson e Velleneuve; cissono niteso a sceptiere il tempo e lo ordinanze per combattere, II di 21 si affrontavano nelle acque di Trafajar, e seggi insolataglia sangianosa, stupenda per virtir e per valore; della quale non fo racconto, perchè serbato allo storico felicissimo delle gesta di Francia; e solamente ne dirò quello che importi alla piccio la sostra fatica, o che, per la marsviglia de'casi e per gl'insegnamenti che ne derivano, diviene istoria di ogni et de di ogni popolo.

Gl' Inglesi con quaranta navi restarono per ardite ordinanze vincitori di nemico più forte; imperciocche Villeneuve sperava dar battaglia in linee paralelle, e Nelson, procedendo a colonne, sfondava in due punti l'ordinanza francese, e combattendo con tutti i suoi legni parte dei legni del nemico, la inferiorità scompariva. Gli ordini paralelli rammentano in terra e in mare la infanzia della tattica; e può giovarsene un capitano quando abbia maggior forza e libertà di movimenti, che l'andare così formato al nemico può essere utile, lo aspettarlo è danno. Perderono i francesi per difetto di arte; ma quanto in uomini possa valor di guerra, disciplina, pazienza, disperazione, mostravano in quel giorno. Il vascello che aveva nome il Redoutable perdè sopra seicentoquarantatrè uomini di equipaggio. cinquecentoventidue morti o feriti; all' Achille si apprese il fuoco, e nell'incendio combatteva; le trombe ad acqua erano spezzate, mancavano i mezzi di salvezza . le batterie una dietro l'altra bruciavano , bruciavano gli alberi . le antenne, era inevitabile e vicino lo scoppio della polveriera. E allora tro vascelli nemici si slontanarono, e i difensori dell' Achille, volgendo un guardo mesto a sè stessi, provvedevano a salvarsi altri a nuoto, altri sopra tronchi di legno gettati in mare. Fu visto, spettacolo sublime, andar gl'inglesi sopra piccole barche intorno all'incendio per ajutare e raccorre que' fuggitivi : ponendo a rischio la propria vita per salvarla a francesi, non più nemici, ma uomini comiserevoli. Così pocbi scamparono; saltarono gli altri col vascello allo scoppio delle polveri.

L'ammiraglio spagnuolo Gravina guerreggiò con virtù pari alle virtù più conte, e benchè ferito a morte, stava sulla piazza del vascello ai pericoli ed al comando. E pure egli, moribondo, meno infelice di Villeneuve, che su la capitana il Bucentoro, spezzati gli alberi, le vele, il timone, e immobile il vascello disarmato , perchè le artiglierie rotte e cadute , circondato di pochi viventi e di molti morti o feriti, lui non ferito, veggente le sue miserie, cercò un palischermo che lo menasse sopra altro legno ancora combattente; ma i palischermi del suo vascello erano stati nella guerra disfatti, ed egli a maggior martirio, abbandonato come certa preda, non poteva combattere nè morire fuorchè di morte volontaria, vergognosa in guerra per chi ne regge l'impero. Andò preso il Bucentoro con altri sedici vascelli, e prigioniero l'ammiraglio con quanti restavano sopra quelle navi. Ne fu allegra la vittoria per gl'inglesi, che viddero uccisi oltre due migliaja dei loro prodi, e i propri legni guasti, e dei legni predati due soli capaci di entrare in porto rimorchiati. E maggiore di ogni perdita fu la morte dell'ammiraglio Nelson, primo capitano di mare per eccellenza d'arti e per ardimento e fortuna : morì su la capitana il Victory di palla di spingarda; beato, perchè in tal punto che la vittoria era certa. Garvina finì delle sue ferite nel porto di Cadice. E Villeneuve, tornando dalla prigionia d' Inghilterra, vergognoso delle disfatte, quando fu su la terra di Francia si aperse il seno di molte ferite e spirò. Fu questo il luttuoso fine della battaglia di Trafalgar, data in inal punto, senza scopo di guerra.

1805 La morte di Nelson e la memoria delle descritto cose m'invitano a compiere il racconto d'Emma Liona; la quale, tornata dall'ambasciata di Napoli a Londra l'anno 1809, viveva in campagna, stanza opportuna agli studii del cavalier Hamilton, e seco l'ammiraglio Nelson, ritirato dal servizio d'armi per pigliar riposo do' travagli e delle ferite. Nacque in quel tempo da Emma una bambina, cui pose nome paterno di Nelson, dispregiando se stessa, la dignità del marito, la fama dell'amante. E quando per i pericoli della Gran Brettagna fu Nelson richiamato a comandare il maggior pavilio, Hamilton morì , lasciando milady ricca di danari e di terre . Nelson donò a lei villa bellissima con vasti campi, dov' ella viveva alle cure della fanciulla; ma quando fu morto Nelson, ella, isolata, esposta a' ritorni terribili della fortuna, contrastata nel possesso de'doni dagli eredi d'Hamilton, e di Nelson , spregiata ed abborrita , non sostenne la mutata scena e passò con grandi ricchezze e con la fanciulla in Olanda. Ne quietando le sfrenate voglie di lascivie e di lusso, caduta in giovino scostumato ed avaro, sperdè le mal conseguite ricchezze, e morì in povero albergo presso Calais l' anno 1815. La figliuola rimase oscura e compianta . I sozzi amori del grand' uomo per Emma si sperderebbero nei racconti di Aboukir e di Trufalgar se non andassero uniti alle infelici, ma durevoli memorie di Cirillo, di Pagano e di altre mille.

XXVIII. La battagla di Trafalgar, festoggiata dal governo di Nepoli a modo di menico della Francia, più animò i contarri a Buonaparte, nulla sconfidati dall'ardità promessa di andare a Vienna in un mese, però che seperano vicina e credevano invincibile l'oste del russi. Nelle menti come nel vero penderano incute le sorti degli eserciti, e quiodi l'Austria solleciava i re conlegate, de dil opposta parte i imperatore de francesi, campi con delle squadre stanziate nel Regno, lettere importanti, che per sonnic icali racosorterò.

« Una guerra nuova in Germania prepara nuove fatche e nuove glorie alla Francia. Il red Napoli, nostro amico per trattati, nemico per animo « pertinace, si leverà contro voi ne' campi della Puglia; nè anderà solo al « cimento, ma con inglesi e russi, già pronti nella Sicilia e in Corfu. Voi, « generale, sotte in punto per questa guerra; i gobi fatali saranno vibrati « in Germania, e di qua si partiranno le sorti d' Europa. »

E poi ch' ebbe esposti gli alti concetti per vincere in Baviera, ed espugnare la città capo dell' impero austriaco, proseguiva:

« A due casi atteudereté. Impadronirvi del regno di Napoli avanti che a giungano inglise i russi, o difiondervi da queste genti quando assaltato. « Aspettente per il primo caso il comando di maovere, provvederete i di secondo col vostro senno. Servi a baccana goranza di mantener per e di Napoli, per non avere guerra lontana, e nem'ci da combattere in Italia, a Protte. a Bianco.

« Ma se voi foste primo a muover guerra, avanzate sopra Napoli, d-sacciate l'attual governo, scoglieto l'esercito napoletano, formando a battaglioni i volontari ei partigiani del francesi, che dopo la tirannide patta d'dovrebbero esser motti ed ardenti, disponete le forze ad impedire gli esbarchi d'ingleste russis, o batterli, se sbarcati.

« Demolirete le fortezze, come verranno in vostre mani, e preparereto le « mine sotto i castelli della città.

- mine sorro i costem della città.

- a Fornirete a lungo assedio la fortezza di Pescara, e ne darete il comando 196.
  a al generale Regnier.
- « Questa fortezza , importanto quando a voi convenisse invadere il « Regno, diverrebbe di maggior momento nel caso di tener fronte ad eser-
- « cito più potente d' inglesi , russi e napoletani .
- « Ed allora voi contrasterete il terreno piedo a piede, per impedire al « nemico di giungero alle spalle del nostro esercito d' Italia; prima che le « certe sventure delle aroni austriache in Germania non abbiano richiamato
- « dall' Adige o dal Mincio il principo Carlo.
- « Saranno dunque le vostre parti, se di assalitore, conquistare il Regno « e conservario; se di assalito, impedire al nemico il cammino verso il Po. »

Per le quali lettere il generalo Saint-Cyr, disposto l'esercito al doppio scopo, attendera il comando dell' imperatore o gli eventi. Giunse il comando do, che imponeva uscir dal Regno le schiere francesi, però che il ro di Appoli avez confermato i patti di amicizia per novo trattato conchisso a Parigi tra l' ministro Talleyrand per la Francia, e'l marchese del Gallo per Napoli, il giorni del sono el di settembre del 1805; il qual trattato stabiliva dalla parte del re neutralità nella guerra presente, mantenimento con tutte le sue forze di terra e mare delle ragioni di Stato neutro, impedimento aggisharchi di soldati o alla entrata nel porti di legni contrarii alla Francia, promessa e debito di non alfañera ad alcun forestero il comando dello militire napoletane o di alcuna fortezza. E dalla parte dell' insperator de' francesi lo sgombero in terna igiorni dell'eservici di sioni-Cyr.

Succedute lo ratifiche il di 9 di ottobre, il generale Saint-Cyr nel giorno istesso per le vie più brevi parti dal Regno, solicotto di congingere i suoi battaglioni all' esercito d' Italia già combattente su l' Adige. Piscque ai napoletani la neutralità preservative dalla guerra, e cagione di tornar liberi dal preso di mantenerli. Andava perciò benedetta la prudenza del re, quando si udi esersi legato per trattato di Vienna (traitatore il duca di Campochiaro) con l' Austria, la Russia e l' Inghilterra, contro la Francia; e date le ratifiche il di 92 di ottobre, dicisseste giorni dopo le ratifiche date al trattato di neutralità; e però nel tempo medesimo il re di Napoli stipulava pace in Parigi, guerra in Vienna, e da quelle azioni turpissime e alla fine esizale si dava nome di sapienza e di senno di governo.

verno. co appresso, il gierno 19 di norembre, approdate rel golfo nodle velo, abspranoro in Nopoli dei fica Etallamare undicimin rusui, duemisi montenegriai, e poco manco di seimili inglesi. Il re, festoggiando l'arrivo di quelle 
genti, pose il propro esercito sotto l'impro del generile russo Lascy. Il 
quale, poco esperto di guerra o superbo, vantava certa la vittoria; e nel 
circolo di corto, quando ebbe dalla mano del re, in segno di supremo imperio, apada ricchissima, egli brandendola in alto, dissei: non la deporrebbe 
prima che non avese rovesciato dal rapito soglio l'infame córos; ci che fa 
in segreto deriso da'circostanti e dal re. Cominciarono i consigli di guerra; 
il re per il trattato di Vienna era impegato a forniro trentamia sobiati, ma 
velendo di non aver prosti che dodicimili fanti e duemila cavalieri, prescrisso 
testimonio di tunta nomicicia, l'ambsectotre francese Alquier, il quale, 
dopo consigli non utili ai regi iministiri e minacce spregate, abbassò i le insegne di Francia, e, chiasti el congole da vatuore, a parti da Xapoli. Nei

COLLETTA

sans congressi per la guerra fu stabilito correre con una colonna di russi e napoletani le Marche, le Legazioni; ed attendere che altra colonna d'inglesi, traversando la bassa Romagna e la Toscana, si unisse alla prima su la sponda del Po. Dove il generale Lascy, prendendo consiglio dagli eventi, deciderebbe se avanzare in Piemonte a sostenere le parti dell'antico re già sommosse, o. combattere alle spalle l'esercito di Massena. Stringeva il tempo. imperciocchè per solito fato delle confederazioni gl' inglesi e i russi erano venuti più tardi delle promesse. Napoli allora conscriveva i soldati; e frattanto Buonaparte in Germania abbatteva gli eserciti austriaci, Massena in Italia guerreggiava con virtù e fortuna degne del nome; ed il principe Carlo, mirando alle sventure dell'impero ed al bisogno di tener aperto il cammino a ritirarsi, mutate veci, di assalitore assalito, portava indietro i suoi campi. Oulndi Lascy e Greig, generale degl'inglesi, rompendo le piacevoli dimore della reggia, accamparono, il primo negli Abruzzi e a Sangermano, l'altro a Sessa ed Itri. La città ed il regno presero gli aspetti di guerra, sgraditi perchè tante volte precursori di vergogne e sventure.

## CAPO TERZO

### L'Itimi fatti di quel regno.

XXIX. Il motto dell'imperatore Buonaparte, che nella sola guerra di Germania consistevano i destini di tutte le guerre di quell' anno, si avverava. Mentre Mack, sicuro ed altiero, guardava i preparati campi della Selva Nera, le legioni francesi marciavano con tal ordine e misura di tempi e luoghi. che a' primi dell' ottobre si trovavano nelle ordinanze definite dalla mente del capitano, il quale, schivando i posti premuniti, tagliando il cammino fra il Tirolo e l'esercito tedesco, spiegandosi a battaglia nel fianco sinistro delle linee nemiche, aveva accertato la vittoria prima che le offese cominciassero. È difficil opera volger la fronte di un esercito dove finiva il fianco, ma il generale tedesco, se fosse stato altrimenti che Mack esperto alle teoriche ed a' campi, poteva esegnire il cambiamento e presentarsi Intero al nemico : colpi , non credente per molti giorni alle annunziate mosse de' francesi, quindi attonito e smarrito, tramutò le schiere, le confuse, le disgregò; e l'oste intera francese, nel procedere, incontrava spicciolati i tedeschi, incapaci a ritirarsi in buon punto o soccorrersi tra loro, perchè mancavano in quella nuova ordinanza tutte le parti della scienza difficile della guerra. Il dì 6 ottobre cominciarono i combattimenti, e durarono cinque giorni sempre vincitori i francesi; nè veramente per maggior valore, ma per numero assai grande, come ho dimostrato, e per ordini serrati contro genti divise. La fortezza di Memmingen cadde in un giorno : legioni intere deposero le armi; artiglierie, munizioni, canove abbondanti furono prese; solamente nella fortezza e ne' dintorni di Ulma erasi accolto sotto lo stesso Mack e l'arciduca Ferdinando numero considerevole di soldati, ma quasi accerchiato dalle squadre francesi. A queste infelici strette, per la ignavia di uu solo, fu ridotta la fama ed il valore degli Alemanni.

Per successivi combattimenti , tra' quali fu sanguinoso quello di Elchingen, i marescialli Soult , Marmont e il principe Murat , occupati gli sbocchi d' Ulma

chiusero la fortezza. L'arciduca Ferdinando, vergognoso di patire assedio 1803 e andar prigione a' francesi, usol tacitamente, e con quattro squadroni di cavalli per vie deserte, cercò ingannare o vincere i posti francesi, e riusci per celerità di cammino e per arditi scontri a ripararsi con pochi seguaci nella Boemia. Il generale Mack in Ulma aspettava gli assalti del nemico, ma giunse araldo di pace che lo pregava evitar battaglie inutili e disperato. Ed entrando in parlamenti, quel capitano tedesco, inabile ai trattati quanto alla guerra, cedè la fortezza e diessi prigioniero col presidio e con l'esercito accampato intorno; ventottomila fanti, duemila cavalli, sessanta cannoni, quaranta bandiere, magazzeni traboccanti. Altra capitolazione fece abbassare le armi al corpo del generale Verneck prima vinto, quindi accerchiato dalle legioni del principe Murat. E per terza capitolazione furono dati a' cavalieri dello stesso Murat numero grande di carri che andavano a convoglio sotto scorta di fanti e di cavalli : Murat fra i luogotenenti dell'imperatore fu il primo favorito della fortuna. E così nel breve giro di due settimane (da cho fu detta la guerra de' quindici giorni ) un esercito alemanno di cento mila soldati fu debellato, numerandosi di esso sessantamila prigioni, tra quali ventinove generali, generale supremo, duemila uffiziali e poche migliaia di morti o feriti , molti dispersi e quindicimila spicciolati e fuggiaschi verso Vienna per unirsi a'russi che già spuntavano in Moravia. La giois ne' campi francesi fu grande; l' imperatore, narrando le maravigliose gesta al senato di Francia, mandò a trionfo con l'esercito prigioniero ottanta bandiere, duecento cannoni, gli arredi dei campi; e tanta vittorià essendo costata duemila soldati alla Francia e però poco lutto, la contentezza parve piena; e sempre più si dimenticavano le ultime lusingho della libertà. Mack, tornato a Vienna, e condannato a perpetua prigionia, finì la vita in un castello della Boemia: egli è il medesimo general Mack condottiero dell'esercito napoletano l'anno 4798 : e frattanto i suoi ultimi fatti e le vergogne di Ulma non poterono nelle opinioni del mondo assolvere i napoletani de' tristi casi di quella guerra, tanto la loro sventura soperchiava la infamia del capitano.

Era seconda la guerra d'Italia: il maresciallo Massena la maneggiava per i francesi, il principe Carlo per i tedeschi, e le sorti dell'uno come dell'aktro andavano legate, anzi soggette alla guerra di Germania. Che se Bunnaparte era vinto o trattenuto sul Reno, forse il principe Carlo riconquistava l' Italia: ma poicbè furono contrarie le vicende, e l'imperator de francesi, vincitore al Danubio ed all' Inn , procedeva sopra Vienna , il generale austriaco non aveva altre parti che le infelici di tardare il nemico e ritirarsi. Fu questo il carico dato al primo capitano della casa d'Austria, e per merito e nome trai primi di Europa. Dopo lunga sospensione d'armi, al termine d'essa, il 48 di ottobre del 4805, il maresciallo Massena varcò l'Adige in gran possa, ed aspettati sino al dì 29 i progressi di Buonaparte, diede in quel giorno battaglia tra San Michele e San Martino, e la vinse. Segui l'altra battaglia di Caldiero, felice a' francesi e sanguinosa tanto che vi fu tregua per interrare i cadaveri. Una legione tedesca sotto il generale Hillinger, combattuta, vinta, accerchiata, abbassò le armi. La città di Vicenza, fortificata da' tedeschi, espugnata da' francesi, diede trionfo di prigioni, d' armi, di bandiere, e profitto di abbondanti magazzini. Per combattimento in San Pietro in Gru, i francesi valicarono la Brenta; e il di seguente, 6 di novembre, la Pieve; e giorni dopo, senza contrasto, il Tagliamento. Presero Trieste: il principe di Rohan, tagliato nel Tirolo, cercando per forza passaggiano la frances, sempre vinto e attoristo da maggior numero, davas prigoniero con seimita fanti e milie cavalle, la città di Laybach apriva le porta al vincioro. E in Laybach fini la guerra d'Italia, perciocchè l'esercito di Massena, col nome di ottava corpo, confinava i la alignita del grand' esercito; el esercito del principe Carlo si confondiva negli eserciti alemanni intorno a Vienna. Ebbero i firancesi, nelle battaglie durevide fortuna quandicimila prigioni, per la confinita del propositione del prop

XXX. Buonaparto vinculoro in Baviera, e già inteso dell' arrivo del russi nella Morava, ordiva il prosegnimento della guerra; e quiodi, radionate in Monaco le sue legioni, le spediva per direzioni vario sopra base novella, donde poscia movendo per lineo convergenti di operazione accennavano a Vienna; rincorava e rallegrava lo sue genti nello rassegne, che alla voce di sibratà (magica nei francesi per tre lustri) era già succeduta la voce di sibratà e di proposita della voce di solora, e da quella di patria, Buonaparte. Le milizte di Wurtemberg e di Baden si uninona i francesi, altrida i Francia raggiungevano l'esercito; mossero perciò di Baviera ottantamila combattenti. I resti dell' esercito austrato caccieravano la ritirata, e spesso i retroguardi crano presi o sconflitti. Ma giungeva in Austria, il di 38 di ottobre, la prima colonna del Russi; e su le prima colonna del Russi; e su le nota nella guerra de supreno Rutsuove, nota nella prima colonna del recento de cata la dispregiava i francesi, peggo i teleschi, e per arte o natura sontata venillo rapolio è soccetti.

Credendo debole la linea dell' Inn , accampò dietro all' Ens ; e benchè accresciuto dalla seconda colonna, lasciò quei campi per attendare sopra i colli di Amstteten che guardano e difendono la città di Vienna. Pure in Amstreten assalito c vinto, desertò il campo, o valicando il Danubio lasciò Vienna preda facile al vincitore ; sì che l'imperator Francesco , uscendone colla famiglia, bandi saggio editto che imponeva ai popoli, non già resistenza inutile e rovinosa (come vedemmo in altri regni), ma ubbidienza al vincitore, e sempre durevole amorc alla patria, alla indipendenza e al sovrano dato da Dio . Chi leggesse le costituzioni dell' Austria o giudicasse di lei dai paesi vinti, crederebbe sfortunati e scontenti i suoi popoli; ma chi vivendo in Austria meglio consideri la natura dei principi, la natura dei popoli, l'amore veramento paterno dei primi, la figliale sicurezza degli altri, la polizia troppa, ma giusta, il codice criminale barbaro, ma sincero, le pene, benchè aspre, conformi al sentir tardo di quelle genti, e poi lo studio de' magistrati di piacere al popolo, la povertà soccorsa, l'agiatezza comune, il viver lieto, e cento altre municipali usanze fondamento di civiltà ; cessa la meraviglia di veder popolo, beato de' suoi legami, correre volontario alla guerra dietro la voce dell'imperatore che paternamente lo invita. Debbesi a questa politica simpatia dei sudditi e del principe il miracolo, nel passato, di aver sostenuta mole si grande di eserciti e di sventure, e nel presente la concordia, sola in Europa, dei soggetti o dei reggitori. Che dal dominio assoluto, ma di padre o di principe benignamente riformatore, può derivare (per quanto dura il bisogno di passiva obbedienza) stato comportabile o felice, come l'essere governati dalla sfrenata potenza di re nemico è la miseria estrema di un popolo.

Per lo editto dell'imperator Francesco entrarono a Vienna i francesi,

quasi amici, nel giorno 18 di novembre, e le milizie viennesi guardavano i 1805 posti interni della città, e per fino le stanze dove l'imperatore nemico albergava. Nel giorno medealmo l'avanguardo francese valicò il Danubio, e tutta l'oste nei aeguenti giorni procedè verso di Olmutz, dove unito e possente stava l'esercito austro-ruaso. L'imperatore Alessandro tra le file dei soldati andava rammentando il facile trionfo dei popoli del Settentrione sopra genti molli per natura e per uso, guerreggianti nel vesno sotto cielo inclemente; ma più fiero il general Kutusow predicava poca gloria alle bandiere dei russi perchè al primo vederle fuggirebbe il nemico. Pronti così ad assalire atavano sessantacinquemila moscoviti, diciottomila alemanni, che il dì 28 dello steaso novembre mossero da Olmutz, ad affrontarai ai francesi; ma questi, non vinti, retrocederono per comando di Buonaparte, il quale aapettava l'arrivo di altre legioni, e cercava terreno meglio adatto a dar . giornata. Ma i francesi, giunti ai campi di Austerliz il giorno primo del dicembre, fermarono; e i due eserciti, però che la notte era vicina, apprestarono la battaglia per il di vegnente. Quel terreno, acconcio a grandi gesta di guerra, aveva pianura per i cavalli, colline l'una all'altre addossate, dicevoli alle arti della tattica, e laghi, e boschi e impedimenti, venture a chi vince. Sorgeva in mezzo della linea dei russi, a cavaliero, il colle detto Pratzen, le cui pendici si perdono ne piani del diritto lato e negl'impedimenti del ainistro; l'occupavano i russi, e nella notte i numerosi fuochi mostravano che vi accampassero molte genti. Ma nel mattino, movendo le schiere, non misurato il tempo, restò sguernito e quasi vuoto quel poggio, mentre le colonne russe dell'ala manca a'ingombravano nei viluppi detti di sopra, o le altre della diritta si spiegavano alla pianura in ordinanza di battaglia. Buonaparte, visto l'errore del nemico, facendo avanzare a corsa tre legioni, e comandando che in tutta la linea fossero gli austro-russi assaliti , disse a' circostanti già vinta , benchè appena cominciata, la battaglia; e difatti, rotta nel Pratzen la debole ordinanza nemica, furon le due alc battute in fianco ed a fronte. Il corpo maggiore dei russi, quel di ainiatra formato in colonna, rattenuto nella fronte, impedito a spiegarsi dai muri e laghi e impacci, stava a segno di atrage sotto le artiglierie franceai, e più era in loro disciplins e valore, più erano le morti; ma infine per naturale istinto di vita si composero gli ordini, e ciascuno a proprio senno cercava sainte fuggendo. Erano gelati due laghi, ma debolmeute da non sostenere nè cavalli nè uomini; pure disperazione o necessità fece a parecchi tentarne il varco, e vi rimasero trattenuti, quindi presi o morti. L'annientamento dell'ala ainiatra portò debolezza e scompiglio alla diritta ed al centro, così come nella opposta parte la certa vittoria doppiò l'animo e le forze; uè più si compatteva se il valore dei russi comportava che avesse il nemico facil trionfo, ma durò la guerra l'intiero giorno. Suonando alfine a ritirata i tamburi russi , gli avanzi del collegato esercito soprastettero molte miglia indietro del campo, e l'oste francese riposò fortunata dove avea vinto. Rivolgo il pensiero dagli effetti dolorosi della giornata, che fu mesta da troppe morti anche al vincitore; e dirò di salto che all'esercito russo, per generosità di Buonaparte, fu concesso il ritorno alle sue terre, e che i legati degl'imperatori d'Austria e di Francia, convenuti a Preaburgo per gli accordi, atabilireno (ciò fu a' 26 del dicembre di quell'anno 1805) fra molti patti quelli che qui riferisco perchè importanti alla nostra istoria. Pace: aggiunti al regno d' Italia gli Statl veneti posseduti dall' Austria per i trattati di Cam1805 poformio e di Luneville ; i regni di Bavlera e di Wurtemberg ed il ducato di Baden ingranditi di città e terre austriache in ricompensa della confederazione colla Francia; riconosciuto dall'imperatore d'Austria il regno e re d'Italia, ed il nuovo Stato di Piombino e di Lucca.

Per gli alleati dell' Austria non si trattò : l' esercito di Alessandro , con itinerario fissato dal vincitore, tornò in Russia; restò la gran Brettagna nemica, Napoli abbandonata . Ed in mal punto, perciocchè l' ira di Buonaparte contro la casa dei Borboni era grande e manifestata in un bollettino ( così chiamava i commentari di guerra ) nel quale diceva : « di avere spedito « Saint-Cyr con esercito poderoso a punire i tradimenti della regina di Napoli, « ed a precipitare dal trono donna colpevole, che tante volte sfrontatamento « avova profanato quanto di più sacro hanno gli uomini; che le praticate « intercessioni di potentato straniero erano tornate vane, la dignita della e Francia, quando anche cominciar dovesse nuova guerra e durarla « trent' anni , non comportando che malvagità sì grandi restassero impunite. « Aver dunque i Borboni di Napoli cessato di regnare, e de' suoi precipizi « esser cagione l'ultima perfidia della regina; andasse ella in Londra, « accrescesse il numero de' briganti. »

Fa maraviglia osservare dalle narrate cose che a' 17 di ottobre cedesse a' francesi la fortezza di Ulma, dandosi prigione il maggiore esercito tedesco, ed a' 26 di quel mese il re di Napoli ratificasse la lega con la già debellata casa d' Austria; che a' 13 di novembre i francesi occupassero Vienna . città capo dell'Impero, non essendo bastati a difenderla i freschi eserciti austrorussi, e sette giorni più tardi ricevesse il re ne' suoi porti lo armate inglesi e moscovite, facendo la nemicizia e la mancata fede irrevocabili e manifeste; e che, già succeduta la pace di Presburgo, stessero le milizie napoletane, a documento di ostilità, su le frontiere del Regno, pronte con gl' inglesi a prorompere negli Stati d'Italia. Le quali stultizie traggono cagioni dall' odio cieco de' sovrani di Napoli alla Francia, e dell' arrendevole servitù de' ministri, e da ignoranza comune.

XXXI. L'esercito di Saint-Cyr destinato a conquistar Napoli era forte di trentaduemila combattenti: ma stando in cammino lo raggiunsero altre schiere, e duce sopra tutte il maresciallo Massena, il quale in tre colonne, nna del centro di quindicimila soldati, altra di sinistra di dodicimila, e la terza di diecimila italiani, procedeva a gran giornate verso il Regno. Veniva con l'esercito, portando nome di principe dell'Impero e luogotenente dell'imperatore dei francesi . Giuseppe Buonaparte fratello a Napoleone : sì che celeremente avanzavano la vendetta, la conquista e nuovo re . I generali russi ed inglesi, agli annunzi che succederono rapidamente della presa di Vienna, della battaglia d' Austerliz, della pace di Presburgo e del vicino al Regno esercito francese, convenuti a consiglio nella città di Teano, deliberavano se difendere Napoli o abbandonarlo. Lascy e Greig erano per il secondo partito; Andres, generale russo, rammentando i patti della lega, la fidanza in essa del re di Napoli, la perdita certa del trono se fusse in quei cimenti abbandonato, la virtà e l'onta di fuggire innanzi a nemico non visto, il discredito al nome de' sovrani di Russia e d' Inghilterra per aver volte le spalle nel bisogno maggiore a principe piuttosto sedotto che venuto libero all'alleanza, e per altri generosi argomenti, proponeva restare, se non a vincere, a combattere, e se non a serbare il regno a' Borboni, a pagare il debito dell' amicizia. Ma prevalendo la sentenza de' primi, Andres replieò: » La storia dirà cho io sedeva tra voi, ma che fu il mio consiglio :sec contrario al vostro. » E difatti la giusta dispensiera del biasimo e della lode ha in questa pagina registrato il magnanimo intendimento dell'oratore.

Lasy scrisse al generale Damas, secondo nel comando de napoletani, che, non potendo difendere con poco sescricio tutta la frontiera del Regno; andrebbe egli ad accampare nello terra ta Gravina e Matera. Indi a pochi giorni i ambasciatore di Russia denunzio al governo di Napoli; devere le schiere moscovite uscire del reame di Napoli; nitendersi (aggiungendo al mancamento il dileggio ristabilità la neutralità tra la Francia e le Duc Scille. » Nè ando guari che inglesi e russi; abbandonardo gli accampamenti delle frontiere; bracciando il pome di barche al Garigliano, marciando delle frontiere; bracciando il pome di barche al Garigliano, marciando per Corfi, gli inglesi per Siotia. E cotesti inglesi, tornando dalla frontiera; tentavano impadroniris, sotto specie di anicitàta, della forteza di Gasta; ma il generale che la comandava, principe d'Ilassia Philipstadt, gli respinse con lettere, con messaggi ed affice on lo armi.

XXXII. A quegli aspetti e pericoli , la casa di Napoli , scordata ne' trattati di pace, schernita dagli agenti del re suoi collegati, sola con la memoria de' suoi passati mancamenti, trepidava. Convocato consiglio, il re, mostrandosi rassegnato alle male venture, diceva unico scampo la Sicilia, e sola speranza di regno nell'avvenire; il principe Francesco, timido ed inesperto, si taceva; i vili ministri del re, benchè in animo distaccandosi dal sovrano infelice, secondavano le voglie di lui perchè infingarde e sicure. Ma la regina, sempre animosa nelle avversità, rammentando i prodigi del 99, viventi ancora i campioni di quel tempo, spente coi traditori lo interne tradigioni , ordinato l' esercito su la frontiera , e già levate nuove milizie . diceva possibile il vincere , facile il difendersi , certo almeno l'onore di rosistere , vergogna lasciare un trono da fuggitivi ; sportiva le incumbenze tra il principe Francesco negli Abruzzi, il principe Leopoldo nelle Calabrie, lei stessa nella Terra di Lavoro e nella città , il re in Sicilia. La qual sentenza componitrice dei vari pareri, lasciando ai timidi sicuro asilo in Palermo, ed agli ambiziosi vasto campo nelle agitazioni del Regno, fu applaudita. Colei non avvertiva che erano i tempi mutati dal 99; che l'amore de' popoli abusato strugge sè stesso; e che il pregio di fedeltà andò sì pieno di misfatti e d'Infamia, che erasi ormai voltato a dispregio e divenuta ingiuriosa la parola di Santa Fede. Ma le opinioni vere de'popoli, raro giungendo all'orecchio dei re, e la regina, credendo facile il rinnovamento dei popolari prodigii . chiamò a se gli uomini più noti di quella parte, Fra Diavolo, Sciarpa Nunziante, Rodio, e con maniere allettatrici, delle quali abbondava, dato l'ordine di attruppar genti , gli avviò nelle province. Così nella reggia .

Il maresciallo Massena, giunto a Spoleto, con aringa seritta (detta ordine del giorno) di la eggera e slodati, manifestà il proponimento di compistare il regno di Napoli da qualunque fusse difeso, e, dopo i consuett ricordi all'oncre, alla gloria, alla disciplina, racconamolò il rispetto is popoli ed alle leggi. Ed un bando del principe Giuseppe, da Ferentino, diceva: a Napoletani Il vestro re ha manaca ola la fede dei tratati, e il 'imperatore Napoleone, giusto quanto potente, per dimestrare all' Europa il rispetto che si debbe alla fede pubblica, dard cassigo condego nala colpa. Voi, che non aveste parte alla perfidia, non ne avrete alla pena. I soldati francesi saranno come vostri fratelli: »

E lo stesso principe a soldati. « Noi combatteremo i russi, gli inglessi; noi puniemo la corte chi gli ha chiannati a dispergio delle più selenni e giurate atipulazioni; noi rispetteremo i popoli. Se i confederati del re non septeteramo in onstro arrivo, se i napoletani non overanno partecipiere alle colope di una corte che ha sempre tradito i loro interessi, non resterà per noi attra glorò che la disciplina. »

Si leggevano quel fogli. Il cardinale Pabrizio Ruffo, già capo della Santa Feder, mandato al principe Giuseppe e male accollo, prosegui verso Parigi; e la corte di Napoli, temendo che il nome dell'ambasciatore avesso nociquo el accorde di Napoli, temendo che il nome dell'ambasciatore avesso nociquo e senza parti. Fu accollo; ma quando espose che il re aveva mancato alla nettratità con la Francia sol per forza pattia di russie dagli inglesi (mentagona grossolana e manifesta), il principe francesse ruppe l'udienza, dicendogi : misanesse o partisse a aso bell'aglo, ma col diviset di galarigi di accordi. Santa Teodora tornò in Napoli, e, narrando le udite o viste cose, ebbe comando di aspettare presso a Giuseppe qualche opportunità per la pace. Procedendo le colonne francesi e quasi toccando la frontiera del regno, non rimanova segenzata che nel popolo.

Sorgeva nella città, presso al mare su la riva di Chiaia, piccola cappella votiva a sant' Anna, in antico scordata, chiusa, bruttata d'immondizie all'intorno, casolare deserto piuttosto che tempio; ma per il tremuoto di quell' anno, descritto in questo libro, sali nelle credenze a tanta santità. che i devoti ne allargarono le pareti, le cuoprirono di presenti, ed andavano a folla ne'dì festivi a pregare c cantar inni. A quella cappella si condusse aspettata la regina con la famiglia, tutti a piedi processionando, vestiti a brnno, con altri segni di penitonza e di dolore, portando in mano ricchi doni al santuario. Popolo immenso la seguiva, ma lo scopo mancò: imperciocchè la regina che, memore del valore di quelle genti nell'anno 1799, sperava di concitarle a simile guerra, osservò che al grido, viva il re. muoiano i Francesi, di persone apprestato, seguiva silenzio degli astanti, o voce divota per sant' Anna. Ne' medesimi giorni tornavano dalle provincie i commissari dei tentati sollevamenti , riportando che le concette speranzo erano cadute, la plebe indifferente ai travagli della reggia, e i possidenti armati per impedire il rinnovamento de disordini del 99. Più largo alle promesse era stato il brigadiere Rodio, e più sincero e sollecito fu al disinganno: il solo Frà Diavolo attruppò duccento tristi, ed andava con essi correndo e rapinando le sponde del Garigliano.

Sorte Irrepirabile perceieva la casa del Borboni: fuggire, lasciare il regno, scampar la vita in Sicilia, sperra nelle mutabilità del tempo e della fortuna, erano le necessità di quei principi. Il re, il 23 di gennajo del 4806, i parti alla volta di Palerno, la sicando vicario del regno il figlio primo nato principe Francesco. Furono intanto sguernti di milizze i confini per occamperio intorno a Napoli, scioliti gli attruppamenti viotoriari, nudato di giuardic tatto il paese insino a Capua, e solamente guernite le fortezze. Indi a poco, per lo appressa del nemico e la freddezza de Segetti, disperando difese torta del seguenti del seguenti del seguenti del seguenti del seguenti del seguenti del mode a migrare del nemico e la freddezza del seguenti del mode a migrare del nemico e la contra del contra del

raggiunsero e trapassarono l'esercito di Calabria, ponendo le stanze in Cu- 1876 senza; e di là incitando per comandi e preghiere alla guerra.

Due bandi pubblicò il Vicario partendo: uno espoñeva la perdida del memico, la sua durezza in rifiutare gli accordi, la mira manifesta d'impadronirsi del regno; malvegità tanto peggiori (egli diceva) quanto più la corte di Napoli era stata masuesta, lesle, e sempre amica di conocrdia e di pace. E che, sebbene i sudditi al mostrassero pronti a sostenere con l'armi le ragioni del trono, l'animo pietoso del re non tollerava che il suo popolo sidasse lo sdegno e la vendetta di barbaro nemico, o che perciò questa porte di regno, vonota da miliare piegasse al destino, e serbando in cnore costante affetto al re, pedrone dato da Dio, aspettasse la sua liberazione delle armi borboniche, della properso de risolutto, distraggerebeto nelle della miri borboniche quali, porteno e risolutto, distraggerebeto nelle schiere francesi, per poi volgere alla capitale na riassumoro il governo dei sudditi amatissimi.

Detti fallaci e derisi. L'altro bando nominava al consiglio di reggenza il tenente-generale don Diego Naselli Aragona; il principe di Canosa, uomo di onesta vita (padre a quello dello stesso nome noto oggi per diversa fama), il magistrato Michelangelo Cianciulli.

XXXIII. Era certià in conquista, ma di alcuni giorni lontana ; e certo in unovo re : ma reggeva lo Stato l'autorità dell'autori. La piebe, avita, nectaenata, infrenabile da forze legittime, perchè mancanti o svogliate, certa di perdono dal vinicitore, per allegerezza e prudenza della conquista, o perchè le colpe o I colpevoli si sperdono fra i tumulti, minacciava e impunru gli noseti della città; mentre i reggenti, deboli per vecchiezza, nesperti al governo dei popoli ed 3º pericoli, timidi dell'antico ro, timidi del nuovo, stavano fils a mirar gli eventi e smarriti. I partigiani dei francesi, assembrati nascostamente per provvedere alla propria salvezza ed alla quiete della città, ma esna ardini o capi, varii di anime e di semon, sperdivusto e une, che unitano e con considerati della città, con con la propria per provuette della città, per per speranze ed allegrezza. E fu ventura che i primi della parte borbonica fossero fuggitti, così che la piebe, divisa pur essa ed incerta, ignorando il modo di provmpere, dissipava i tempi e le occasioni. La regenza, invistati al prince Giuspepe il marches Malsspira e il duca

di Campochiaro, ambasciatori, ad informarlo dell'autorità venuta in lei dall'editto regio, e proporre armistizio di due mesi, udi per assolute risposte, cedesse le fortezze, aprisse le porte della città, o si aspettasse render conto di ogni stilla di sangne francese o napoletano che fusse versata per guerra stolta ed inutile. Così che stringendo il tempo ed i timori, stando l'esercito francese presso alle mura di Capua, gli ambasciatori medesimi concordarono, a solo patto di quiete pubblica e di rispetto alle persone ed alle proprietà, la resa delle fortezze e de castelli del Regno, il libero ingreaso nella città. l'obbedienza al conquistatore. Così, cessato il timore della guerra esterna, crescevano, per lo avvicinamento dei francesi e per la voce plebca che quegli accordi venivano da tradimento, i pericoli interni della città; insurgevano i prigionieri a rompere i ceppi e le porte, si assembravano a gruppi nelle piazze più frequentate i lazzari ed i già noti nel sacco del 99. Così finiva il giorno 42 di febbraio, e, per molti segni, l'alba vegnente pareva dovesse illuminare lo spoglio e le stragi nella città. Ma in quella notte, in un congresso di partigiani francesi, uomo risoluto così parlò: COLLETTA 31

COCLETTA

« La nostra vita o la nostra morte, la quiete della città o lo scompiglio « stanno nelle nostre mani. La reggenza è una forma vana di governo, a sprovvista di credito e di forze, i tribunali sono chiusi, la Polizia, flagellata « dalla mala coscienza, si nasconde, mancano re, leggi, magistrati, ordini, « forza pubblica ; la società è dunque sciolta, ogni cittadino debbe provvedero « alla sua salvezza; chi dimani sarà primo in armi, sarà vincente. Io proa pongo star desti ed armati, e, prima che il giorno apunti, correre alle « case dei compagni, unirgli, e andando, crescere di numero e di possanza. « La piazza Medina sarà nostro campo; e di là, spartiti a pattuglie, per-« correremo la città per raccorre i buoni, sperperare i tristi e opprimere i « contumaci. Se al primo sole cento di noi andremo uniti, sarà nostra la « città e la vittoria; ma se precederanno venti o meno lazzari armati. « gridando sacco e guerra, noi aoffriremo guerra, sacco ed esterminio. » L'animoso disegno fu applaudito. Altri, più rispettoso alle leggi, con bel dire aggiunse che di quei pericoli si parlasse alla reggenza, e si ottenesse per decreto l'armamento dei buoni, offerendosi ambasciatore. Ed il primo : « Tu andrai ad aringare i reggenti, io ad avvisare i compagni, e, non « cercando dei successi tuoi sarò dimani primo ed armato per la città, »

La reggenza, impanrita dalle udite minacce della plebe, come dall'ardire dei partigiani francesi, aderì all' inchiesta, e fece decreto che, stampato nella notte, fu affisso, prescrivendo quiete a'cittadini, e di essa difensori i gentiluomini di ogni rione, facoltati ad armarsi ed a percorrere, come forza pubblica, la città. E così, nel mattino del 13 di febbrajo, alcune migliaja di cittadini onesti ed armati andavano a partite per le vie e le piazze; mentre i lazzari, maravigliati e diapettosi, accusavano la tardità dei loro capi, Stavano le armi in mano de partigiani di Francia quei medesimi che poco innanzi , seguaci di repubblica , avevano sofferto la prigionia o l'esilio : ed erano fresche le memorie, vivo il dolore delle patite stragi del 99, e con essi abitavano la città molti dei più feroci persecutori, e tutti i giudici delle Giunte di Stato, e giungeva esercito amico e potente. Così che invitavano alla vendetta facilità di conseguirla, giusto dolore, istinto (quasi di umanità), e certezza di andare impuniti. Ma virtù civile si oppose: le case dei malvagi furono guardate; e, dal timore che la mala coscienza suscitava, vennero quei tristi rassicurati per discorsi e per opere dell'opposta parte. Allora fu visto la utilità delle guardie cittadine nei politici sconvolgimenti; e poscia, ricomposte ne' moti civili degli anni successivi , tre volte aalvarono la città e le province, che della città ai fanno esempio, delle neguizie del 99,

Durò quell'ordine due giorni, prvò che al mezzo del di 14 di febbrajo del 1806 giunsero alle porte le prime squadre francesi. Quante passioni racchiude un popolo, quanti interessi un regno, pendevano in sospeso; chi fuggiva, chi nascondevasi, chi andava incontro al vincitore: sospetti, speranze, ambizioni agitavano a gara l'animo dei napoletani.

## LIBRO SESTO

Regno di Giuseppe Buonaparte - Anno 1806 a 1808.

# CAPO PRIMO

### Qual era il Regno al 1806-

1. Prima che lo descriva i mutamenti di stato, i nuovi re, le continua isse guerre o donnestiche brighe, le tristizie degli uomini e di governi, e fra anti moti e travegli la migilorata ragione del popolo e le più provvide leggi, mi fia bisogno rappresentare lo stato del Regno al 1809; che sebeno apparisca da cinque precedenti libri, io spero che le cose in quelli spersamente narrate sarà graio à l'eggiator dederle in quadro e a tal punto dell' opera, che più importa per giudicare del due regni di principi francesi. Se non che a rammentare più che a doscrivvere fatti d'ottrine sarà bervisimo quanto di contro di proprio del proprio

II. Al finire dell'anno 1895, reggevano la glustizia civile le dodici legizioni discorse nel primo libro, le quali non disposte a codice, ma confusamenta recate in molti volumi, stavano aperte al fittganti el al'giudici; quindi le interpretazioni, le glosse, il cunfronto delle unove alle antiche leggi, i casi, i dubbi legali davano materia ad altri libri, e servivano di autorità e di logica nelle contrese. La giursputenza non era una scienza: ogni lite comunque assurda, trovava sostegno in qualche dottrina, edi il maggior talento e la fortuna dei gurreconsulti consisteva nelle astutzza leggli; si che ancora sono in fana il Mazzaccara e'l Trequattrini, benché il lora acuto e malo ingegen flarisse en mezzo della passata etch. Al considerare il corpo delle leggi essere l'opera di venti secoli, e quanti e quali i logislatori, come varie le contitizzioni dello stato, le occorrenza dei principi, le condizioni del popoli, c'assuno intende che da codici discordanti non potevano procodere cestanti regole di giustiza, nè sentimento comme di doveri o diritti.

Coal delle leggi. Erno i magistrati que' modesimi del regno di Carlo; ma regola suprema, non sertita, sempre usata, turbava el invertiva gli ordini, dava nuovi poteri o toglieva i già dati, gli scemava o accresceva a piacimento del rec. Spesso il favore di questo o la sola intemperazia di imperio aggiungava nuovi guidci agli ordinari; componeva magistrati novelli, preseriveva nuove forme, nuovi processo, donde i nomi di ministri oggiuniti el risectita stravardinari, si cotti nella storia della poli, intricali e con lenti, che considere sola mente il magistrato cui spettava il giudizio. Ne mai sentenza conocere solamente il magistrato cui spettava il giudizio. Ne mai sentenza verva effetto sicuro, potendo distraggeria il riccos per nullità o da appello, 1896 e le astuzie forensi (che pur dicevano rimedii legali), e più spesso la volontà regia, quasi legge sopra le leggi che sospendeva il corao di alcune di esse, lo accelerava di altre, aboliva le antiche, e novelle ne creava. Per le quali sfrenatezze il procedimento non era catena necessaria di atti legali, ma un aggregato di fatti varil quanto i casi di fortuna o di regia volontà.

Assai peggiori de' giudizi civili erano i criminali: inquisitorio il processo, inquisitori gli scrivani; magistrato, la regia udienza o il commissario di campagna o la vicaria criminale. Disusata la tortura agli accusati ed ai testimoni, non cessavano i martorii di carcere, di ceppi, di fame. Tassavano le provo; il delitto che più ne aveva, più gravemente punivasi; e così gl'indizi, non più argomenti alla coscienza de' giudici , bensì membri del delitto , apportavano secondo il loro numero pena maggiore o minore di galera o di carcere. Durava, peggiorato, il giudizio del truglio (ignoro le barbare origini del vocabolo e della pratica), maniera di compromesso tra fiscale e lo stipendiato dal re difensore degli accusati, per cui questi andavano improvviso dal carcere alla pena d'esilio o di galere, non sentiti, non difesi, nemmeno compiuto il processo, contati e non scelti tra' detenuti, a solo fine di vuotar presto le carceri e schivare il tedio de' giudizi. Era il comando regio ne' processi criminali così continuo, che spesso dopo il delitto il re componeva il magistrato da giudicare, prescriveva il procedimento e la pena, come vedemmo nelle cause di maesta l'anno 1799. I giudizi ad horas e ad modum belli erano frequenti. Due volte, magistrati diversi, per causa di parricidio, si divisero in parità tra la colpa o la innocenza; ed il re Carlo, benchè pio, temendo certa la colpa, e fastidito della ritardata pena ruppe le more comandando che l'accusato capitano Galban morisse sulle forche. E perciò tra i molti errori della napoletana legislazione era massimo la servitù cieca dei giudici all' arbitraria volontà del principe.

III. Rappresenterò della finanza il peso e gli effetti salla ricchezza publica. Erano dazi tra i principali: il testatico, chiamato di once a fucco, tassato dal fisco per comunità, spartito nelle famiglie per teste; il solo vivere generava tributo: gli arrendamenti, dazi suppa le matérie di cossumo, in grun parte venduti, volgando a privato guadagno il benefizio che deriva dal receistio numero e più largo vivere del popole: la prediate, nominata decima, fallacemente ripartita su le volontarie rivelazioni dei possessori, favorendo le turre della Chicasa e lasciando libere lo regio e le feudali. Tagavano i baroni le antiche tuglie del Ados, del Rilerio del Cassalla-montalo. Iggitera e desuguali. Futtuavano al rei demanio regio e, d' esto parte, la dogana de della principali si della considera della considera della principali si principali si della considera della cons

La proprietà stava in poche mani quasi immobile per feudalità, primogenture, fidecommissi, vincoli della Chitase a di fondazioni pubbliche; percio ricchi i monasteri e vescovadi, ricche le barnoise e le commende, povero il resto. Le industrie poche, la natural copia dei prodotti menomata dalla improvvidenza delle leggi e di reggiori, stabilità l'annona in ogni comunità, l'uscita dei frumenti vietata per ogni lontano sospetto di scarsezza, tutti gli errori di comonimi pubblica riguartatai come sentenze. Le manifatture

gui errori di economia pubblica riguariati come sentenze. Le manifatture scarae e rozze, perchè poche le macchine, poveri i capituli, pericolose lo

associazioni, il miglioramento delle arti impossibile. Il commercio servo: sog- 1806 gette a dazio ogni entrata, ogni uscita; troppo tassati i prodotti d' industria o d'arti straniere sotto specie di giovare a propri, ma questi rozzi e cari, perciò il capitale della consumazione accresciuto, i capitali riproduttivi distrutti o tenui. Essendo le opere pubbliche a cura della finanza, raramente se ne imprendevano, o cominciate compivansi; e intanto le comunità pagavano . per fare nuove strade, tasse gravose, rivolte oscuramente ad altri usi o capricci del re e de' ministri . Vedevi grandi pianure , fertili un tempo, abbandonate alle acque; il Garigliano, il Volturno, l'Ofanto mal contenuti fra' margini; il lago Fucino, alzando di giorno in giorno, sommergere terreni e città : sboscato le montagne, le piaoure imboschite.

IV. L'amministrazione non aveva leggi proprie, nè ministro presso il re. nè magistrato nelle province che se ne desse pensiero. Ciò che dipoi è stato inteso col nome di amministrazione e affidato al ministro dell'interno andava spicciolato fra gli altri ministeri , o abbandonato o ignoto . Le entrate municipali nascevano da proprietà o da tasse, con le quali accumulate pagavano i tributi al fisco; del resto giovando per invecchiato genio di prepotenza a' maggiori possidenti delle comunità, serbandone poca parte a' bisogni pubblici. La separazione de patrimoni fiscali e municipale, la strettezza del primo, l'ampiezza dell'altro, sono indizi della prosperità di uno stato, come le condizioni opposte attestano la sua miseria.

Amministravano le rendite comunali un sindaco e due Eletti, il municipale consiglio mancava, gli eleggeva per gride il popolo chiamato a parlamento, la qual civile instituzione, non pari alle altre, era nocevole; falsa e sterile apparenza di libertà in quelle incomposte radunanze di plebe, servi, e poveri, e sfacendati; brigavano le scelte per danari e tumulti; i conti erano dati tardi o non mai; il patrimonio comune fraudato, e le revisioni fallaci per complicità, o pericolose per vendette. Mancava l'amministrazione di distretto e di provincia; un tribunale supremo di ragionieri sedenti in Napoli (1a Regia Camera) giudicava lentamente i conti municipali, ignorandone le origini. L'ordine della pubblica amministrazione mancava affatto nel Regno.

V. Le cose dette dell'esercito in ogni libro, e più nel libro quinto, schiariranno quelle che son per dire intorno ad alcune condizioni di guerra proprie al terreno ed alla storia di Napoli. Ultima parte dell' Italia è questo regno; il mare lo confina in tre lati, si unisce per il quarto alla terra : la Sicilia , che sarebbe sua cittadella se alla vicina Calabria per opere militari fosse congiunta, n'è separata dalla nudità della marina, dal procelloso canale del Faro, e dal nemico genio degli abitanti. La posizione geografica del reume non dà scampe ai difensori; estremo è il cimento, estremo il combattere : e in tanta disperata sorte disputandosi nelle guerre antiche e moderne non già una città, un porto, una provincia, ma il regno intero, le armi sempre decidevano del governo e dello stato, della vita e delle fortune dei cittadini. Di là viene che il maggior numero, pensando alla vastità dei pericoli, ha anerato salvezza dal rassegnarsi al nemico. Esiziale e insensato amor di se stesso, ma necessario effetto del grossolano ragionare di popoli usati alla servità, così miseri da sperare più che temere le novità di governo.

Ed aggiungi che nelle guerre di Napoli, sempre mosse o secondate da politiche fazioni, i soldati ad un tempo combattenti e partigiani, vedendo unite a' cimenti delle battaglie le tristezze delle prigioni , degli esilii , delle condanne, quando anche sprezzatori di primi pericoli perche onorati, pavenusa tavano gli altri perchò infami, e perchò agli uomini è natura temer le office che la propria virtù non può sfuggire o vendicare. E avverti che dopo la tiranna per i popoli bilancia politica degl'imperi, i l'esercito straniero arrivate alla frontiera di Napoli, dominatore in Italia, ha glà vinto per l'armi o cot nome nazioni e re. Alvessimo almeno fortezes gali confine, infece interne, estacoli d'arte per menare a lungo la guerra e sperare spito del tempo; ma è nuda la frontiera, è nudo il regno dal Tronto al Faro.

Le quali particolarità geografiche e politicite spiegano alcuni casi della nostra recordei istoria, maravigilosi per le rozze menti: avvegnachè i capinostra recordei istoria, maravigilosi per le rozze menti: avvegnachè i capinostra recordei istoria, maravigilosi per le rozze menti: avvegnachè i capinostra della periodi per la companio della periodi d

VI. Dalle cose discorse in questo capo deriverebbe che la società napoletana fosse nel 1805 rozza, e che le si coavenissero costituzioni di governo, piuttosto che libere, assolute. Ma per la opposta parte rammentando i prodigiti libertà del 1799, gli uomini chiari di quel tempo, l'abbassato pepato, la già scorsa feudalità, si croderebbe il popolo già maturo a migiori destini:

Le quali opposte sentenze, ambo vere, ambo fallaci, trovano spiegazione dal riflettere che il buon regno di Carlo, il regno milgitore di Ferdinando sino al 1790, il genio riformatore del passato secolo avevano portato civiltà nei ministri della monarchia e nei supienti, ma civiltà di dottrine cho non giunge alla cossienza del popolo.

Dopo il 1790 il re per lo spavento della rivoluzione di Francia, insospettito delle riforme di stato, mutò petosiero e peggiorò il governo; ma il popolo progrediva, e sebbene il re adoperasse seprezze gravi contro i migliori, e motti ne morissero per guerre e condanne, pur la civiltà si diffondeva "cresevea il bisogo di leggi migliori.

Non mai società è stata sconvolta quanto la napoletana si primi anoi del XII secolo: il potere del re ilimitato, un senza scopo; acumeno quello della tiranaide perchè glicon macava la forza; i sapienti avviliti e senza speranas, nommeon cella servità preché dissaltati all'obbelenza e non creduti; il ceto dei nobill disordinato, infermo, non spento, tal che non era nobilità nè popolo; la fazione del 99 contununce alle leggi, rapace, potentissima al distruggere, al creare impotente. Era perciò impossibile riordinare lo stato con le proprie forza dei propri elementi; lissognava nouvo re, novo regno, el avvenimento che per la sua grandezza sopisse le domestiche brigbe e desse scopo comune alle opere de alle speranae.

### CAPO SECONDO

Arrivo in Napoli dell'esercito francese; poi di Giuseppe Bunnaporte. Futti varii di guerra e di regno.

VII. Fuggente per mare il re, la regina e la famiglia, i principi Francesco 1806 e Leopoldo ritirandosi coll' esercito per le Calabrie, una reggenza in Napoli timida ed inesperta, il regno aperto alle achiere nemiche, la città non difesa, i partigiani del re fuggitivi o nascosti, la plebaglia ondeggiante tra l'avidità delle rapine e'l timor del castigo, gli onesti in arme a difesa della propria vita ed a aostegno degli ordini della città : tal era lo stato del regno ai primi di febbraio del 1806, nel qual tempo cinquantamila francesi, guidati dal maresciallo Massena, conducevano al trono Giuseppe Buonaparte col nome di luogotenente dell'imperatore Napoleone. Quello esercito, superata senza contrasto la frontiera, avanzando per le vie di Aquila, Ceperano e Fondi, intimò arrendersi ai comandanti di Civitella, Pescara, Capua e Gaeta: che non però si arresero, benchè le consuete trascuratezze di guerra, e non ao quali speranze di pace, avessero ritardato i provvedimenti di assedio. Intan'o l'esercito procedeva. La città di Napoli aveva in quel tempo vergognoso privilegio, per far sicura sè stessa rassegnar le chiavi al vincitore giunto in Aversa, e patteggiare ignobile passeggiera quiete a prezzo di durevole aervith. Perciò la paurosa reggenza concordò per ambasciatori, come ho narrato nel precedente libro, rimettere al nemico le fortezze, i castelli, i luozhi fortificati, trasgredendo il comando lasciatole dal re Ferdinando di non mai cedere (qualungne fosse la estremità dei casi) le fortezze del Regno. Dopo l'accordo Pescara e Capua furono date ai francesi; Civitella che per virtu del comandante colonnello Woed ricusò di obbedire, assediata pochi giorni, bloccata tre mesi, per estrema povertà di vettovaglie ai arrese, e fu da' vincitori smurata. Gaeta si apprestò alle difese, perciocchè il principe di Philipstadt, che ne teneva il governo, rispose alla reggenza che egli disobbediva al comando di lei, per comandi maggiori e onor di guerra.

VIII. A 44 febbraio le prime schiere francesi occuparono la città, me l'ingresso preparato, magolico per suosi militari, vesti el insegno, fu guasto da stemperata pioggia. Il qual temporale aforzà a tornare nel porto settena navi, che il giorno inonazi seveno sociolo per la Sicilia, cariche di ricchezza con e di persone, che per paurosa coscionaz, o partigiani de Borboni, o timidi o in altro modo miseri el ambirosi sapatriavano. La mala fama di alcuni , aventura di tutti, fece che la Polizia avutili in potere gli chiudesse in carcere.

In quel giorno iatesso il marchese Yanni mori di violontaria morte. Egil in atali onesti, ristamente ambicso, delatore nelle cause di stato, e dipoi barbaro inquisitore ed iniquo giudice, avendo tuatto dal male oprare poteratà, titoli de doni, pie abbandono e dispregio, bramb, allo avvicinarsi dell' esercito francese, tuggire in Sicilia; e perciò ricordando alla regina i suoi servigi, chiese sul e regie navi un ricovero de colei negagieli: cossocibi dolente della ingratitudine, tediato della vita, aspetto che il nemico giugesses in città, serisse il seguente foglio, e si ucciese. « L'ingratitudino di 
gesses in città, serisse il seguente foglio, e si ucciese. « L'ingratitudino di

1866 « una corte perfida, l'avvicinamento di un nemico terrible, la mancanza « di asilo, mi han determinato a togliermi la vita, che ormai mi è di peso. « Il mio esempio serva a render saggi gli altri inquisitori di stato. » Onesti sensi che darebbero buona fama a chi gli scrisse, se non venissero da disperato consielio!

La descritta morte del Yanni, m'invita a riferiro due altri casi. Guidbaldi (la cui nequizie he raccontato nel precedente libro), depresso all'entrar de francesi, malirattato, prigione, ostenne in merch di prepiere a per pietà di canuta vecchiezza vivere confinato in un piccolo villaggio degli Abrazzi ch' era sua patria; ma non ne avea le delocaza, perchà babandonato in in sin dall'indirazi; ed erano altrive famiglia, magione, raccheze, rimembranze di vita: poco tempo vi dimorò coma in carcere, e dispersatmente morì.

Più tristo del Guidobaldi era stato nel 1799 il feroissimo Speciale. Vieva in Sicilis sua patria, dispregato; allerchè da' discodini della cossienza turbato l'intelletto, divenne maniaco, furiosa, solfri tutti i dobri e le ingiurie di quel misero atato: morì, e tanto odio pubblico lo accompagni nel spodero che i suoi congiunti, vergognando, nascondevano il pianto e nen osarono vestirsi a bruno. I cleli han messo salla terra dua giudici presenti velle umane azioni, la cossigueza e l'istoria.

IX. II di 15 dello atesso febbraio, entrato in Napoli Giuseppe Buonaparte chebe pubblica riverenza, quale convenivasi a losgotenente di monarea potentiasimo ed a principe che in finna divolgava re di quel regno. Ed oltre all obbedienza cel alla officiosità del magistrati, prescritte dalla reggenza, egli ottenne dal popolo accoglienze grandi e volontarie, che derivavano nen da gritutione perche bui nonovo, ni da speranze perché conquistatore, ma dagli incanti della fortuna e della potenza. Andà ad abitara la reggia, tutto re fuorché del none, chianandosi negli cittiti principe francese, granda elettore dell'impera, loogotenente dell'imperatore, comandante in capo l'armata di

Primo editto fu il *proclama* dell'imperatore Buonaparte, che dal campo di Schönbrunn, altiero per vittoria, caldo di vendetta; diceva: « Soldati! « In dieci anni io tutto ho fatto per serbare il re di Napoli, egli tutto ha fatto

per perderai.
 Dopo le battaglie di Dego, di Mondovì, di Lodi, egli non poteva op pormi che debolissima resistenza: lo confidando nello sue promesse gli fui

« La seconda confederazione contro la Francia fu rotta in Marengo : il re « di Napoli, che prima avea mossa quella ingiusta guerra, rimasto senza « allegti e senza difese, abbandonato ne' trattati di Luneville, mi si racco-

mando benche nemico, ed io gli perdonai la seconda volta.
 Son pochi mesi appena, stando voi alle porte di Napoli, io che sospettava nuovi tradimenti di quella corta, potes prevenirli vendicando gli
 antichi; ma fui generoso, riconobbi la neutralità di Napoli: v' imposi di

e sgomberare quel regno, a per la terza volta la casa de Borboni lu confermata aul trono e salvata . e Perdoneremo la quarta volta ? Confideremo di nuovo in una corta senza

a onore, senza senno? No, no! La casa di Napoli ha cessato di regnare; a la sua esistenza è incompatibile col riposo di Europa e con l'onore della

a mia corona.

- Soldati, marciate, subissate ne' flutti, se avranno l'animo di attendervi 1806
- « i deboli battaglioni de' tiranni dei mari. Dimostrate al mondo in qual « modo noi puniamo le spergiurate fedi. Affrettatevi ad avvisarmi che tutta
- « Italia è governata da' leggi mie o de' miei collegati, che il paese più bello « della terra è alfin libero del giogo impostogli da' più perfidi degli uomini; « che la santità dei trattati è vendicata, e sono placate le ombre dei valorosi
- « miei soldati , reduci dall' Egitto , scampati dai pericoli del mare , de' deserti ,
- « delle battaglie , trucidati empiamente ne' porti della Sicilia .
- « Soldati, mio fratello è con voi, depositario de' miei pensieri e della
- e mia autorità: io fido in lui, fidateci voi. » Lo stile del foglio e la potenza di chi lo scrisse rassicuravano i napoletani
- contro le borboniche vendette ricordate dal 99. Prima cura del principe Giuseppe fu il perseguire l'escreito borbonico che

ritiravasi per le Calabrie; imperciocchè avendo facilmente occupate le isole di Capri, Procida ed Ischia, molti castelli e tutte le fortezze, fuorchè Gaeta, sembravagli che poco altro gli abbisognasse per cacciare affatto dal Regno la bandiera dell'antico dominio e compiere la conquista. Diecimila francesi comandati dal general Regnier inseguivano quattordicimila napoletani. obbedienti al general Damas, co'quali stavano i principi reali Francesco e Leopoldo, a danno più che a vantaggio della guerra: essendo i principi e i re, se combattenti, giovevole esempio agli eserciti, ma intoppo e scoramento se ognora loutani dalle fatiche e dai pericoli. I napoletani attendarono a Campotanese, vasta pianara in mezzo a' monti, alla quale sono ingresso ed uscita due valli malagevoli e lunghe. I popoli della Calabria erano schivi all' invito di parteggiare per i Borboni; e qual fosse in quel tempo l'esercito napoletano, l'ho discorso nelle precedenti pagine.

L' oste francese, che aveva rotto in Campestrino e Lagonegro poche schiere guidate dal colonnello Sciarpa, scacció da Rotonda uno squadrone napoletano messo a vedetta; i fuggiaschi avvisarono le schiere di Campotanese levarsi in arme. Le quali ordinate in due linee, mentre intendevano a difendere la stretta, viddero sopra i monti (mal guardati perchè creduti inaccessibili) discendere i francesi rapidamente verso il piano; intimorirono, si scomposero, e vieppiù il nemico appressandosi e cominciando il fuoco, si ritirarono confusamente. Ma la strettezza del luogo, l carreggi, la calcaingombrando l'uscita, perchè salvaronsi alla spicciolata, pochi morirono, l'esercito fu prigione. I fuggitivi e i due principi che di non breve cammino precedevano la ritirata, raccogliendosi ne' porti e nelle spiaggie dell' ultima Calabria, imbarcarono per Sicilia, forti di mura e di armi.

XI. Mentre l'esercito combatteva in Calabria, Giuseppe in Napoli ordinava il governo. Prescrisse che durassero le antiche leggi, gli offizii, gli offiziali; e promettendo migliorar lo stato senza scossa dissipò i sospetti, blandì i dolori, svegliò le speranze e le ambizioni. In quel tempo medesimo compose il novello ministero di sci ministri, quattro napoletani, due francesi; e de' primi tre nobili, commendator Pignatelli, principe di Bisignano, duca di Cassano; e'l quarto, magistrato, Michelangelo Cianciulli, tutti onesti per fama ed opere, non mai seguaci di troppo libere dottrine, sempre amanti di monarchia; de' due francesi, Miet, ministro per la guerra, aveva rinomanza di moderato; Saliceti, ministro per la Polizia, di giacobino. I patriotti non favoriti ne' primi impieghi , mormoravano ; ma Saliceti con le promesse e con la pompa della sua potenza gli acchetò.

§ Si formò un reggimento di findi ed appresso altri tre: e basti avveto acconato in questo libro, riserbadomi di trattari e coso miliatri de due re fanossi nel regno di Gioacchino, essendone quello il luogo istorico. Si ordinò il politirà i celle facoltà del ministro, quello di arrestare e riterare suelle prijoni, per prutenza di alta polizio, is persone accusate di dellitti di stato, tecva offessa alla giastizia, spavento alla innoconaz; ed era asprezza di governo nuovo, necessaria forse, ma terribile. Provvedendo agli offizii vacanii, prevulsero nella sectato de giudiziari ed amministrativi i servigi prestati dinanzi allo stato; di quei di Polizia le libere opinioni ed i patimenti stato il passato re: ma per tutti si volveza bonon fama ed onesta via.

XII. Giuseppe andò a visitare le conquistate Calabrie, e da quei popoli ebbe applauso di obbedienza non di affetto : perciocchè il merito di lui non era da moltitudine, mancandogli grandezza di persona, viso audace, e dir sicuro, alto e facondo. Lui assente; i ministri lasciati al governo della città diedero destino a' militari fatti prigioni in Campotanese ed In altre parti del regno, decretando: libertà a chi giurò fede al novello governo, premi a'traditori , prigionia a' pochi rimasti saldi al giuramento , giudizio per il solo general Rodio . Rodio nel 1799 parteggiò , come dissi , per i Borboni negli sconvolgimenti civili degli Abruzzi, e, fortunato, guadagnò regio favore. larghi doni e grado di brigadiere nei regali eserciti; ma lordò il nome con le infamie dell'anarchia. Quando poi nel 1801 le armi francesi, a costigo del re Ferdinando ed a sicurtà di sua fede, tenevano gli Abruzzi e le Puglie. Rodio, detto dal governo commissario civile in quelle province, servi con zelo. Impedì molti danni, contrastò le rapaci voglie degli occupatori, e. come è costume dei potenti, gli ebbe nemici. La primitiva sua mala fama e le recenti nimicizie furono motivi al processo.

Maivi, non colpe. Onde a protesto accusato di aver sommosso i popoli ulte patle dell'eservite francese, una commissione militare, che fiu la prima nel Regno, tribunale terribile, inappellabile, lo dichiarò innocente; ma certi trenessi emeita i ai più superbi, e per nazionale vergogna due napoletani di grado e nome, fingendo non so quale pericolo di stato, indassero il governo a sottoporre Rodio a norelo giudizio. La seconda commissione lo dannò a morte, e per fino il modo del morire fu acerho essendo stato archibigatio alle spalle. Così quel misero in dicci ore fa giudicato da volte, assoluto e condannato, libero e spento; ed aveva moglio, figliosi, servigi e fama. La immanità spiacque a tutti, fu grando ed universalo il terrore.

El inili a peco peggiorareno le nestre sorti. L'isola di Capri, mal guardan, in domy debele contrate esquanta dagli niglesi, facendo prigioni i solitati che la guernivano, ed accidendo per castigo o mettendo in carcera que l'actan, che, inostati, sescipiono le parti francesi; l'isola fortificata e caprile solani, che, inostati, sescipiono le parti francesi; l'isola fortificata e caprile politiche trame, venne sovernata dal colonnello Love, lo stesso che anni dopo la rigido castode di Buonaparte in Sant'Elena. L'altra Isola detta di Ponza fa in quel tenno medesimo pressiditati di cisilmai retti dal principe di Canosa, che, nuovo allora, ando subitamente diffiamato per opere pessime, cleta, afforzata di muori presiditi minacciava il campo francese. Gli altri forti della Calabria, non ancora ceduti, ricoveravano borboniani in gran numero per retaret i a diesso por uscirne a campo;giare e distruggere le terre possedute dal nenico. La regina di Sicilia mandava nel Rogno i campio più conti del 90. E tante fad di civili disconfri is finevano incendii: a

cagione dei corrotti coatumi del popolo , de' mali inerenti alla conquista , 1805 de' vizi de' conquistatori .

XIII. Così sconvolto era il reame quando Giuseppe fu nominato re delle due Sicilie. Il decreto dell'imperatore Napoleone, dato a Parigi il 30 marzo 1806, diceva: che egli, fatto per legittimo diritto di conquista signore dei reami di Napoli e di Sicilia, vi nominava re Giuseppe Napoleone suo fratelio. Indi regolava la discendenza, serbava nel territorio napoletano sei grandi feudi dell'Impero, e nella finanza un milione di franchi i ducati duecentoquarantamila) di entrata annuale per gratificarne i più meritevoli dell'esercito, manteneva a Giuseppe il diritto di successione al trono di Francia. dichiarava la corona delle due Sicilie sempre divisa dalla francese e dalla italica. Giuseppe, avuto quel decreto in Reggio, luogo estremo delle Calabrie, volse frettoloso verso Napoli, e vi giunse agli 11 di maggio con corteggio di re, pomposo per gran lusso e per le fogge magnifiche di tre senatori francesi venuti ad ambasciata per riverire in nome del senato di Francia il nuovo monarca. Ma il popolo a tante apparenze di grandezza restò muto, perchè il pome regio niente aggiungeva alla già nota possanza, e le domestiche torbidezze offuscavano lo splendore e minacciavano la sicurezza del trono.

XIV. Non bastando le schiere francesi a mantenere le terre occupate, debellar le nemiche, sedare i tumulti e le ribellioni, reapingere gli assalti degl'inglesi e del re di Sicilia, intese il governo di Napoli ad accrescere la forza dell'armi per fatica e per senno. Divise l'esercito in tre squadre. Presidiar con l'una le fortezze, la città, i luoghi maggiori del Regno; correre con l'aitra le province, atringere con la terza gli assedil; mostrar la Polizia vigilante, arbitraria, severa, potentiasima; far buone leggi, promettere futura prosperità, giovare i partigiani auoi e ingrandirne il numero; tali furono i provvedimenti di atato.

L' assedio di Gaeta lentamente avanzava, dovendo gli assalitori coprirsi dalle offese dei bastioni e delle navi che scorrendo lungo il lito battevano di fianco il campo e gli approcci. E nella fortezza cresceva il numero dei soldati, abbondavano le provvigioni di guerra e di alimento, si scambiavano con nuove schiere le affaticate o inferme, era la ritirata aicura sopra i vascelli; e per ciò quel presidio non pativa i travagli ordinari degli assedii che sono scarsezza di vitto e di riposo, trascuranza di salute e di vita. Aggiungeva forza a quelle genti il saldo ingegno ed il valore del principe di Philipstadt supremo nella fortezza; e se all'animo di guerra era uguale il sapere, più lunghe e mortali sarieno atate le fatiche degli oppugnatori .

Le squadre francesi percorrendo le ribellate o ribellanti province portavano guerra, danni e terrore; tanto più che i pertigiani del novello atato mossi da zelo e talvolta da malvage passioni, denunziando i fazionari della contraria parte, ne producevano l'esterminio. La schiera che dovea soggettare la Calabria ebbe carico di espugnar Maratea, città murata, che in quel tempo racchiudeva grande numero di borboniani, ivi accolti perchè il luogo alpestre fusse ajuto delle armi e facile la ritirata sopra le navi nel sottoposto mare di Policastro. Ma non ristando perciò dagli assalti l'abile condottiero de' francesi, generale Lamarque, tre giorni combatterono, questi con maggior arte ed ordini, quegli con maggior numero, gli uni e gli altri con valore uguale. Più volte la vittoria ondeggià, aì che i borboniani il primo giorno furono in procinto di abbandonare la città, i francesi nel secondo di

1866 levare il campo; ma nel terzo la discordia, facile ad accondersi fra popolari aduonane; trasse gli assediati chi a fuggire, chi a ripurari sillo navi, chi a chiudersi nella cittadella. Presa la citta e messa a seco, arresa la cittadella nel seguente giorno, furono le morti numeros: tanto guasto essenzio il cottume del secolo che le pratiche di umaniti serbate in guerra, non si credono dovate a popoli armati, benebi fossero quelle armati secre e legitari ma secre e legitario.

Disfatta Maratea e lasciata alle sue miserie, i francesi avanzando nella Calabria, soggettando tutte le terre sino a Cosenza, cinsero di assedio Amantea. Ma tanta nemicizia scoppiò contr'essi ne' popoli, che al primo apparire di quelle armi i cittadini disertavano le città, i contadini le ville, e girando per sentieri nascosti si adunavano armati alle spalle della colonna a fin di combattere le ultime file ed opprimere quei soldati che stanchi o infermi se ne scostavano. Saputi dal re di Sicilia quei moti , compose schiera di partigiani e soldati che disbarcando presso a Reggio espugnarono la città, stripsero di assedio Scilla, datasi mesi prima senza contrasto a' francesi, e proseguivano circondati dalla foga del popolo verso Monteleone. Mentre il generale Steward, uscito dai porti della Sicilia con seimila fanti e cavalieri inglesi, fornito di abbondanti artiglierie di marina, ajutato dalle ciurme, scese nel golfo di Sant' Eufemia presso a Nicastro, e poco innanzi alla riva pose il campo fortificato con potenti e coperte batterie di cannoni, ed avendo provvisto per le avversità di fortuna il ritorno alle navi . Ma non moveva per non perdere i vantaggi del luogo, e perchè bastava il grido a più concitare quelle genti contro i francesi.

Il generale Regnier comandante nelle Calabrie, vedendo il doppio assalto di siciliani e d'inglesi raccolesi i suoi (seimia soldati) e gli accampò in Maida, lungi sette migità dalle tende nemiche, in luogo eminente e muntico. Ma le genii solluvate intorno al campo prefavano tutto di le vettovagilo, uccidevano i soldati smarriti, pregioravano le condizioni di vita e di sicurezza; e l'oste inglese messa su le arrea fundacate di quel lito deserto, processo nel insalubri del vicioi paludi, languiva, infermava, era la precinito di abbandonari l'impresa. Quando Reguier, a vido di vendetta, assalti di campo; ggli che in Egitto ombattendo contro Steward fu sventurato, aperava ristoro di fortuna in Calabria.

Ordinate le schiere in due lince, marcio parallelamente all'ordine di battaglia degl'i neglesi, formati e fermi innanzi al campo, volendo (e i diceva) sospingerili nel mare confusamente si che a loro mancasso l'aiuto delle navi. Na queste, vedendo a poso altanza gli assalitori e tollerandone le prime offese, amuscherarono le batterie e cominciarono fuco vivissimo di canono i archibugi. La prima lines francese fu dalle troppe morti disordinata, sì che un sol reggimento, ed era svizzero, perde in pochi statun mille etti esiduta. Repier rimovavondo la battaglia, comando il passaggio di linea, e che la cavaliera assaliasse le formidabili batterie; ma si queste furoco prese, rela esta della caracteria, e che la cavaliera assaliasse le formidabili batterie; ma si queste furoco prese, perdite francesi erano così grandi che il generale fece suonare a raccolia, e ridusse quattromita unomin appena sopra i monti di Nicastro e Trinolo, scriando il possesso di Catanzaro ed apreto il cammino verno Gosena. D'altra parte il generale Steward non inseguì l'esercito fuggitivo, ma traversando la sertema Calabria, concitando i pospoli, lasciando pressidi di lioge, pi luogo, poli la generale pressi di di luogo, pi luogo, poli puso, poli puso della pressi di di luogo, pi luogo, poli pascindo di prospi o luogo, poli puso della pressi di di luogo, pi luogo, poli puso della pressi di di luogo, pi luogo, poli pascindo persidi di luogo, pi luogo, pi luogo, poli puso della pressi di luogo, pi luogo, poli pascindo persidi di luogo, pi luogo, poli puso della pressi di luogo per la pressi della pressi di luogo, pi luogo, pi luogo, pi luogo, pi luogo, pi luogo, pi luogo, poli più persi della pressi della pressi

afforzando l'assedio di Scilla , tornò in Messina colla maggior parte delle sue 1806 genti , superbo del secondo trionfo sopra Regnier .

XV. Le quali cosa aggiungevano animo a' nemici del governo, ed al governo, edeno e asopetto. Fatta potentasima la Polizia, ausresco in gran numero apiatori e delatori delle opere e dei pensieri altrui, e lo infame mestiero exprendosi dell' amore e zelo di patria seduceva per fin gli onesti; come nella opposta parte le immunità del brigantaggio si onoravano del none di fedeltà per lo antico re. E così vizi e delttu, prendendo della virti il linguaggio e l' aspetto, divenivano irreparabili, ed erano, come che turpissimi, dalle proprie seste ammirati.

Pène le prigioni di colpevoli e d'infelici, le commissioni militari non bastavano al tristo uffizio di giuducarii; le morti per condanne o comando non erano numerato nè numerabii; i modi del giustizire varii, nuovi; terribili; e quasi non bastasseno l'archibigo, la mannia, il capestro, in Montelone, città capo di provincia, fu appesa ol muro ouno vivente e fatto morire lapidato dal popole; ed in Lagonegro, non piccola città di Basilicata, io viddi un misero conficcato al pale con barbario ottomana. Xon erano prescritte dal geverne quelle mort, ma tra gil absil di impero e la esterma estreta del provene quelle mort, ma tra gil absil di impero e la esterma di legge. E difatti quel martirio di palo fu comandato da un colonnello francese chi era satuo in Turchio viazziatoro o prisioniero.

Facendo perícolo II gran numero de carcerati, che spesso rompendo le catene uscivano ferori ed animati da vendetta e disperazione, la Polizia se ne sgravava in due modi : o col pretesto di traduri ad altro carcero, facendo i uccidere tra via; o mandanolgi prigicini in Compano, Penesterdie ed altre più remote fortezze della Francia. Al primo modo immolaronsi i più cour, al secondo i più diffinanti, come Dueceo, Francia, Palmieri e spreccha ditri. Il populo per questi si allegrava; ma poco appresso creacerado i' arbiciosi si cambio in terrore. "In mono rei, pol gi innecenti, la sotto pubblica egiosi si cambio in terrore."

Ma ristoriamo l'animo col racconto di savie leggi e di benefiche instituzioni; dovendo spesso, a mio mal grado, ritornare al aubbietto del brigantaggio, che, apento non prima dell'anno 1810, lordò tutto il regno di Giuseppo, e non poca parte del regno di Gioscchino.

#### CAPO TERZO

Riordinamento del ministero e delle amministrazioni . Nuove discordie civili . Fatti di guerra

XVI. Furono riordinati i miniateri: quello degli affari stranieri; intule finché durano i moti della conquista, fu indi a poco affato al manchese dei Gallo pur ora ambasciatore del re Ferdinando presso l'imperatore dei francesi. Il qual rapido passaggio chiamato tradimento dei più severi, veramento nac-que dagl' ucanti della napoleonica potenza, da falli dell'antico re, da segui di eleicità che trasparivano in quel nuovo satto, dal proprio comodo e della mostanza del secolo. Il ministero dell'interno ebbe carico di quella parte di economia civile che racchiade l'ammistrazione delle comunità e delle province, le arti, le scienze, le fondazioni di pietà ed utilità pubblica. Dipoi,

100 regolate con nouve leggi, le amministrazioni, fu meglio il regno diviso in province, distretto e comunità v uno rapo amministratore, che chiamarano incendente (abolto il preside), attendeva alla provincia; il sotto intendente al distretto, il sindaco al municipio. Un consiglio comunale, detto Decurionto, fissava i basogni, le spese, le entrate; eleggeva gli impegiati municipii durabili un anno; vegliava che non mancassero al loro debiti; il giudicava dopo l'uffizio, Questa rappresennaza della comunità componevasi, secondo il numero degli abitanti, di dicci a trenta, sectili a sorte fra i possidenti, di cità maggiore di ventula noni, rinnovandone in orgai anno la quatta parte.

Giò che il Decurionato per la comunità, cra il consiglio distrettuale per il distratto, il provinciale per la provincia; dicie membri componevano il primo, venti il secondo; gli uni e gli altri proposti in maggior numeri di decurionati tra i possidenti del distretto e della provincia, ed eletti dal ro, che vi aggiungeve un presidente preso fra i più ricchi e nobili del regno, cue consigli aduntati in ogni anno, il distretuale per quindici giorni, il provinciale per venti, giudicavano i conti del sotto-intendente e dell' internationale, distribuismo le imposte regie fra distretti e contuni, si richiamavano redicti, distribuismo le imposte regie fra distretti e contuni, si richiamavano voti del popoli, riferivano direttamente al governo. Lo intendente, maggiori tutti inella provincia, ara negli ultimi giorni dell'amono siducatio dal' suos soggetti, e censurato se manchevole, ed accusato se ingiusto, vicenda in cui risierdo la civil ilbertà.

XVII. Concentrate nell'autorità del governo le amministrazioni delle province, dovrea darsi un consiglio allo stato, e fu dato. Era composto di trentassi consiglieri, un segretario, otto relatori, un numero indefinito di autori, un vice-presidente, il re-i dava sopra ogal legge parere segreto per giuramento e statuto. Chi guardasse alle condizioni di quel, consiglio lo direbbe parte della potestà regis; e chi sile occorrenze dei tempi, instituzione libera e popolare. Senato al certo consultivo, ma in presenza del re, a rincontro de ministri, di opposizione o almeno di ritegno a violer cieco del potere. Il re ne creava i membri; ma re nuovo dovea secgliergil fra I meritevoli, be erano gli onesti per fama e i sespienti. Segreto il voto; ma poiché eniquanta i presenti, non mancava il benefizio della pubblicità, che non risiede negli usci palanezi alla plebe, ma nel giudizio sempre retto delle molitudio i equindi nel bisegno, per trarre dal discorso laude e consentimento, del dir vero e gigusto.

Ed oltració (il nostro orgogio non se ne offenda) non eravamo allora bastanti a più here instituzioni; che si vogiono costumi non leggi per far libero un popolo; nb la libertà procede per salti di rivoluzione, ma per gradi di civiti, e dè saggio il legistatore che spiana il cammino 3 progressi, non quegli che spiage la società verse un bene ideale, cui non sono eguali e coneczioni della mente, i d'esderii del cuore, gli abiti della vita. Confessimolo e speriamo; poco si addice e poco basta a noi molti italiani, troppo criti o non civil abbastanza per le imprese di libertà.

L'orditura del sistema amministrativo ché ho descritto era imitata dalle più libere umane associazioni. Ia Grecia , Roma prepubblica; Roma impero sotto Nerva e Trajano. Dipoi Costantino per avarizia e stotlezza tolse alle commatià l'economis di el stesses; e suo figlio sparti i beni comuni tra'i fisco e'l clero. Riparò Giuliano a quelle inglustizie, Valentiniano le ravvivo, Trecisio le spense di nosovo i la bivethi dell'amministrazione camminava con le Pibertà politiche. In Francia, in Alemagna, in Ingh Iterra, in Italia, i comuni voci ritornarion liberi nell' undicesimo secolo: Napoli molto innanzi avea un consiglio municippile. Ma la mortifera pianta della feudalità copri il mondo, ogni libertà fu distrutta; il rialzarsi di qualche città, ila benignità di qualche principe, erano eccezioni alle regole di servità, preve respiro nella vita de 'popoli.

L'Inghilterra, prima in Europa, dipoi a' nostri tempi la Francia, con l'acquisto delle libertà politiche resero l'amministrazione a'comuni . La Costituente francese fece ancor troppo, dando alle libertà municipali tante sonerchie guarentigie che le furono catene; ed isprecando per i bisogni e i disordini della rivoluzione i beni delle comunità. Succedè l'Impero: Buonaparte volendo prospera la Francia le dava giovevoli instituzioni, ma coi modi del dispotismo; perocchè questo è il difetto (se pur difetto) delle menti eccelse. Alle troppe regole della Costituente unito il troppo vigor dell'Impero. sursero ordinanze severe, severamente osservate : minacciato il consigliero che riflutasse di sedere a' consigli, sospetto il cittadino che rinunziasse alcuna carica del comune , tutti gli uffizii di libertà esercitati con pazienza servile ; ta bontà del sistema scomparve. Si aggiunse che addossando alcune spese del tesoro pubblico al patrimonio delle comunità, l'amministrazione, divenuta fiscale, scambiò l'indole; i dazi comunali non più si pagavano quetamente come lo apendere per la famiglia, ma di mal cuore come i tributi del fisco. Tal quale era l'amministrazione in Francia fu traniantata nel reame

XVIII. Ed in quel tempo istesso' sitro giovamento si fece al Regno, componendo le guardie provincial nelle provincie, le civiche nelle città, e dando à cittadini armit e potere. Per ogni provincia una legione divisa per distretti e comunità; nella sola città di Napoli se reggimenti; il servizio gratutto a sostegno degli ordini interni; regionari i possidenti di beni, o' di industrie, o' di impegli; la secola loro dalle autorità manicipali, il diprii interna, forra dei governi che hanno co' popoli interessi comuni, pericolo dei contrarii.

di Napoli.

Ms I avversione de napoletani alle armi, il asopetto, che dalle milizie civili si oscivivesse l'esercito, i periodi del servire, attesobile biriganti erano molti ed andiet, ed infine il non aver ben sentito il genio salutare rano molti ed andiet, ed infine il non aver ben sentito il genio salutare di quella institucione, furnoro casignio di popolare scontienteza e rilegion. Rabato il la legge rotta di effetto; ma di poi migliore senno e il bisogno di opporari at guasti sempremai crescenti del brigantaggio picterno più del comando ; e a poco a poco quelle milizie formavanal, benchà debbii e disperse, essèndo e a contrata del milizio formavanal, benchà debbii e disperse, essèndo e e cittadina. Le menti più sagge godevano al vedere il vinctore armare i vinti, el "amor di conoutista confodorer con l'amor di toutria.

XIX. Yesta pianura, una volta fondo del mare, quindi sizata per ghiare terre scese di monti con lo scorrere dei torrenti, abbandonata perciò dalle acque manine, e col passar del accoli coperta d'albert e di città, è quella parte di Capitanata che chiamano Tavoliere; lunga settanta miglia, variamente larga. Il cilma vi è temperato, e l'erta e l'acqua abbondoni che nel verno le minute greggi trovano pastura nel Tavoliere come in estate su i monti.

Sin da remotissimo tempo, che sarebbe fuggito dalla memoria degli uomini se Varrone nol ricordasse nei libri suoi, quel terreno, destinato a 186 pascolo, produceva ricco tributo allo stato. Col variar del regni ando parte d'esso venduta o data in dono nel dominio del baroni e del pretti; ma nel XY secolo Alfonso I di Aragona la richamò al fisco per contratti perpetuti e così le cose restauros sino a noi. Eruno i pascoli naturali, vaganti le greggi, gravi le taglie, ingannevoli i modi del tributar e della finanza; e si che facca maravigila vedere la pastorizia di barbara nascente società serbarsi fino a nostri tempi; e le pratiche del pubblicani aver vigore al XIX secolo, nella patria, e non ha guari sotto gli occhi del Palmieri, del Galiani, del Filangieri espositori più votte, non mai graditi, dei mai del Tavoliere e de'i muedi.

Una legge di Giuseppo diede a censo perpetuo quelle terre, preferendo i Locati (cosà chiamavano gli ancichi fittiaudi; ma victando i troppo grandi acquisti, sclogliendo le servità, facendo lubere le proprictà, rivocando la dogana, la doganella, i cavalent; jaurdiani; vinculoi antichi e danni continui di quella industria. E così, divenuti padroni i censuari, ristretti pascoli asoli bisogni, coltivate le residue terre a plante frutifiere, introdotta, per la via certa degli interessi, la coltivazione del prati, arrecchi la finanza, propredi agricolaru, migliorarono le sorti de plastori, le condizioni delle preggi controli delle pregg

XX. Mentre buone l'eggi promettevano al regno futura felicità, molti mali presenti lo all'iggevano. Il gonoral Regnier, vinto i Sante Eufenia, travagliato sopra i monti di Tiriolo, sentendo la prima Calabria sollevata in armi, raccoles le schiere in Cosenza, ed unendoia ella eltre poche del general Verdier, proseguì lentamente a ritirarsi verso Basilicata. Così Amanteal, guardata de Borhoniani, fu liberata di assessio: Sella, he di Borboniani assessivano, più atretta e disperata di ajuto; Cotrone cadulo agli Anglo-Siculi; tutte le Calabrio protute da ifrancesi. Per lo esempio e fortuna de calabries incitati a guerra i pepoli delle altre prevince, la Basilicata, i due Principati e Moise monta del calabrio del di francesi. Per lo esempio e fortuna de calabrios sincitati a guerra i pepoli delle altre prevince, la Basilicata, i de Principati e Moise del calabrio protunto del della como della della como della considera della consider

Le congiure continue : molti uffiziali, dopo giunta fede a Giuseppo, disernado in varii modi, accresevono le forze del nemico in Gacta da altrove; ce le pratiche col governatore di Capri e col principe di Canosa erano attivissime; il magistato Vecchioni, consiglere di stato di Giuseppe, conspirava con altri tristi a rovina del governo; sopra di un tal Guerglia, capo di hippati fatto prigione, fu trovato un foglio che diceva: « Farete sollevare » nel regno di Napoli tutti i vostri partigiani, eccitereta il paese a tumulto, segorere le case da bruciare, i ribelli di auccidere. » Ed il foglio ra firmato di (incredibile a diris) da Sulney Smith, Come dull'attra parte gli amici del governo c ministri della polizia, più vigili e audaci, opprimevano i borboniani; e dal viccndevole sdegno derivavano malte morti per condanne o vendette, utili e ciche, a danno di nocivi e d'innocenti.

E l'esercito francese di giorno in giorno menomava, più per travagli che per ferro; avvegnachè l'eccessivo caloro della estate, l'aer mal sano, il vivere disordinato, erano cagione di malattie e mortalità. Così nell' Europa moderna vedendo come i popoli possono far guerra agli eserciti ordinati, la Spegna ed altre genti imitarono l'esemplo; e sebbene fin d'oggi a sostegon di servitiu e di errori, verrài tompo che gl'imparati modi siranno usati per uso migitori cause. Era giunto a tale lo stato dell'escretio cho nel Consiglio del ro fu posto ad esame se ormai bissgnasse adunar le schierc in luogo munito degli Abruzzi, el aspettar soccorso dalla Francia o dal tempo. Il re piegando a più debele partito, Saliccia i apiù forte, fu deciso che dopphando mezzi e fatiche di guerra si accelerasso la resa di Gaeta; onde valersi nelle ribellate province di quattrodrici mila soluti, appugnatori di quella fortezza, o che subito vi fosse spodito il marresciallo Massena, del quale la fama e l'ingegno apportassora jutto ed antino è suoi, danno e sognoncio al nemio:

XXI. Altro ajuto, benchè lontano, avevano gli assediatori di Gaeta. Il forte di Scilla, come ho detto innanzi, presidiato da francesi, stringevano inglesi e siciliani ai quali era prescritto di recarsi ( reso appena il forte ) in Gaeta, per accrescerne la guarnigione; ma Scilla faceva mirabile resistenza. Piccolo castello, un di palagio baronale, fortificato in varii tempi e modi, con poche artiglierie, duecento uomini di presidio, e non avendo altra maggiore difesa che il luogo, punto sino allora ignoto nella storia dell'armi, contribuì alle fortune dell'esercito e del conquisto francese. Da che apprendano i militari a non giudicar lieve della importanza de' luoghi forti; e figgere in mente essere una la legge, uno il debito degli assediati : non cedere che alla estremità di forza o di fame. Ma quel castello alfin cadde il dì 46 di luglio del 4806, perchè fu aperta con le mine dagli assalitori larghissima breccia ne' muri , quando già nello interno erano i presidii monomati, scarso il vivere, esauste le fonti. Eppure i patti della resa onorarono i vinti, così esigendo valor di guerra; nè il cadere di Scilla giovò a' borbonici di Gaeta perchè tardo.

Garta si arrese a' 18 dello stesso luglio. Qual fosse per opere quello fortezza, ho gai riferito nel primo libro narrando l'assedie del 1731; ma negli anni che succederono sino al trattato di Aix-la-Chapelle, e fra i timori di guerra sotto il regno di Ferdinando, restaurari di accresciuti gli antichi baluardi, era nel 1806 cerchiata da due muri, e più innanzi da un fossato da dadaca cammini coperti. Le opere sia condicione del luogo, sia diletto d'ingegno, non sono tracciata a regola d'arte, lo che nuoce o giova alle difesse secondo che gli asseditatei sono in guerra detti o inesperti. Amore diffesse sono che gli asseditativa sono in guerra pericolarità di quello impresa, ma istorica temperanza vuel che io dicorra le sole cose membrabili.

Comincio I' investimento in febbraio a modo di blocco, mancando agii assalitari la grossa ortiglierie e gli attrezzi necessari ad assedio. Al finire di maggio, preparati i cannoni, alzate alcune batterie a Montesecco, aperta la trincierae prolungati rami verso i due mari dell'istano, si formo la prima parallela; ed essendo quel suolo di duro esasso calcare, nudo di terreno e di pianto, gli assediatori trasportavano da lontano le terre e provvectivano fascine e gabbioni dal bosco di Fondi, il più vicino, sobbene a dodici miglia di campo. Anche più grandi arieno state le fatiche degli assediatori se non avvessero tolto e travi e da luri legal diroccando case e. chiese del vicino sobolita della proposita di abitato, il quali per e mome del potrio suodo ternavano volontari, benche sotto a 'percoli della guerra ed alle licenza del dee escretti.

Le trincce avanzavano, ed al tempo stesso altre opere si ergevano sopra
COLLETTA 36

usoi due luli per troer iontane le navi nemiche o le schiere che aburcar volessero dietro al campo; per lo che i francesi, assilitori ed assaliti, assenerano della doppia guerra gli onori e le fatiche. Più volte le navi siciliane ed inglesi, venute a battaglia, furono con onta e danno respinte, combatetto per la parte francese dodici barche napoletone. I baluardi della fortezza tiravano di e notte; si che furono numerati in ventiquattro ore duemila colsi secci apportaroi alcun danno.

Ma dagli assediatori nessun colpo partiva, solamente intesì a stringere la fortezza. Si stava, al finire di giugno, sul fossato, dirigendo e lo opere na luoghi dove aprir brecia, chi erano due: la cittadella (così chiamata impropriamente una grossa torre), ed il hastione della brecia che ricorda col none le offese di altro assedio. Al primo luglio impreso il trasporto col none le offese di altro assedio. Al primo luglio impreso il trasporto cella trecie; a' 6 tutte le batterie munite di ottanta canonoli di grosso calbro e mortari; a' 7 spuntando il giorno, dato il segno, scoppiarono ad un punto i preparati funchi, romor terribile dopo luogo silenzio agli assediati, che resandosi a bastioni risposero con maggior numero di offese, avendo artiglierie più abbondanti. In direci giorni di continuo percuatere erano fatte alla citadella le brecce, abbisognadone due per uno ingresso; ma la breccia alla citadella le brecce, abbisognadone due per uno ingresso; ma la breccia alla citadella le più saldi mort, non era compiuta, e perciù aggiugnendo altri canonoi si speravano ambe le entrale, per la sera del 49, aperte e facili.

XXII. Benché pli assulti fossero preparat per la mattina del 20, i francesa ai primi albori del 48, formate le schiere a colonna, simulanon quel moto che nel canipo suol precedere il punto di montar la breccia. E gli associlati, viste aperte le mura e di inponto il nemico di assultarle, dimandarono patti di ress; ma non così certamente se il prode Philipstadi era nella fortezza; imperiociche il i cionnello Storz, che dopo la mortal feria del primo ne faceva le veci, animoso anch'egli e risoluto alla guerra, aveva debole autorità di secondo, e comandava per consigli, male estremo degli assedii. Fu concordato in quel giorno istessio rendere Gesta a'francesi ed imbarcare la guerrigicone per Sicilia, prima giurando di non combattere contro la Prancia ed i suoi confederati per un anno ed un giorno. Erano i prigioni remia le quattrocento, alcune altre centinaja rimasero con gli atessi patti agli ospedali; altri per via di mare fuggierono liberi; ed altri, infedeli o incostato, i si diederon associatmente al vincitere.

Al giorno dello prime offese, 7 luglio, montavano gli assediati; intorno a settemila, metà degli assediatori; bordegiavano in gioro alla fortezza o stavano accorati nel porto quattro vascelli inglesi, sei fregate, trenta canoniere o hombarde, alcune navi da trasporto. In tutto l'assedio la fortezza tirò centomila palle o bombe, e l'altra parte quarantamila. Forono motti o fertiti ovecento borbonani, mille cento francesi: itz portonomis ferito nel capo il principe Philipstadt; trai francesi il general "Vallongue, colpito da scheggia di bomba, cessò di vivere al terzo giorno; cel di general Grigny con miglior fortuna mozzato del capo da una palla da sedici. Degli altri, prodi ancor essi, sono i nomi oscuri ed innorosti.

XXIII. L'esercito di Gaeta, dopo breve ripsos, sotto il comando dello stesso Massena andò nelle ribeliate Calabrie, bandite dal governo in istato di guerra; cessando in quelle province l'impero delle leggi, l'autorità dei magistrati, le forme; i giudizi, gli usi civili, si commettevano le facoltà, la libertà, la vita de'authersi al volere del solo uomo che reageva l'esercito. Minaccia e pericoli così grandi non impaurirono quelle genti che in gran numero 1803 adunate in Lauria, sostenuto dal genio degli abitanti, e tenendo ritirata sicura su gli alpestri monti del Gaudo, s'imboscarono innanzi alla città; ed all'apparire della prima schiera per troppo sdegno, si palesarono innanzi tempo per colpi di archibugio. Indi shigottendo fuggirono, ed a quello aspetto di timore gli abitanti della città (fuorchè gl'inabili all'andare, vecchi, infermi, fancinlli) seguirono la fuga. Lauria, meno a castigo che per primo esempio, fu messa a sacco ed arsa dal vincitore, sì che bruciarono con le case alcuni dei rimaati abitanti deboli ed innocenti. L'esercito avanzò, e fatte caute le altre città , accoglievano il vincitore con segni di amicizia e di allegrezza. Massena dopo aver cinto di assedio Amantea e Cotrone, giunto a Palme si arrestò; perchè in quell'ultima Calabria erano forti i luozhi e guardati da molti difensori, con animo fermato ad eatremo combattere. Le terre che i francesi tenevano obbedivano a Giuseppe, quelle che gl'inglesi o siciliani, a Ferdinando; le non occupate dagli eserciti soggiacevano alla fortuna delle civili fazioni : così che in quello province si vedevano molte morti, nessuna battaglia, i danni della guerra non la gloria.

I due castelli assediati cederono al fine con sorte diversa de' presidii, ma gloria eguale : Amantea è città di Calabria di duemilacinquecento abitatori . fondata quasi su la marina del Tirreno, sopra un gran sasso già scoglio; la chiudono da tre lati le rupi, e dal quarto un veccbio muro fra due deboli baationi; pochi soldati la guardavano e molti borboniani, gli uni e gli altri sotto il governo del colonnello Mirabelli , nato in quella città , ricco , nobile , usato all' armi ed all' onore ; tre cannoni di ferro munivano i baluardi , le munizioni e le vettovaglie bastavano, l'animo ridondava, ll generale Verdicr con tremiladuecento soldati, artiglierie ed attrezzi, andò ad assaltarla; e quindi cinta quella fronto del castello che è verso la campaena, alzata una batteria di cannoni e di obici, agli albori del giorno, per aegno convenuto, avvanzarono a corsa con le scale i soldati più prodi, ma la forza del luogo ed il valore del presidio li respinse, sicchè scemati ritornarono ai campi. Altre offese, altri assalti, altre minacce andate a vuoto, il generale sperò di entrare in Amantea per il lato meno guardato, perchè creduto inaccessibile. In una notte lunga e fosca del dicembre, piccolo drappello di sette uomini, de'quali primo il più destro, rampicandosi fra sassi che separano dal mare la città, tanto oltre avanzò che sentiva il parlaro delle ascolte nemiche, mentre colonna più numerosa con funi e scale tacitamente seguiva le segnate tracce, ed altre achiere gridando e sparando attaccavano il muro bastionato per divertire i difensori dal vero assalto. Ma per voce infantile che dalla fronte di mare grida i Francesi, accorrono le guardie, tirano sassi ed archibugiate verso il luogo che il fanciullo indicava; è colpito un' de'sette e muore; altri della colonna maggiore sono feriti; ma nessuno ai lagna per non discoprire la impresa. Si rassicurava per quel silenzio il presidio, scemavano i colpi, udivasi un calabrese rimprocciare il fanciullo dell' affermare ostinato di avervisto e inteso i nemici, quando un obice del campo scoppiò in aria, e con la luce palesò gli assalitori. Mille offese ad un punto partirono da' vicini ripari, molti dei francesi furono morti, ai arrestarono gli altri e si raccolsero nei campi. Il generale poi che vide non bastar le sorprese, non gl'inganni, non le forze, levato l'assedio, ritornò doglioso ed assetato di vendetta in Cosenza.

Ma finito il dicembre, egli più forte, meglio provvisto di macchine ri-

1806 tornò agli assalti, conducendo dalle sue parti il colonnello Amato, pur cittadino di Amantea, congiunto e da fanciullezza compagno cd amico al Mirabelli; al qualc giungendo al campo amorevolmente acrisse, e questi amorevolmente rispose, l'un l'altro tentandosi, lo Amato con esaltare l'amor di patria, il Mirabelli la virtu della fede, ed in entrambi prevalondo l'onore durarono nemici no, ma contrarii. Si alzarono intanto parecchie batterie contro il castello, e dopo alcuni giorni di fuoco, aperta la breccia, fu ben quattro volte assaltata e difesa. Cangiò modo all' assedio: avanzando aotterra fu minato un bastione che allo scoppio rovinò; e quando pareva certa la vittoria perchè incvitabile la entrata, Tu visto che altre fortificazioni novellamente costrutte impedivano il passaggio. Più vicina la guerra, fu più mortale; ora l'arte degli assediatori prevaleva al valor disperato degli assediati, e or questo a quella. Ma sovrastava la fame a calabresi, e sol per essa il piccolo castello di Amantea, munito di tre rosi cannoni, difeao da inesperti partigiani, assalito da fortissime schiere con le migliori arti di guerra, dopo quaranta giorni di assedio (senza tener conto del primo assalto) a patti onorevoli si arrese . I presidii tornarono in Sicilia come prigioni per un anno ed un giorno.

Ma i difensori di Cotrone andarono liberi. Erano partigiani, per le colpe antiche malvagi, per le presenti tristissimi. Consumate affatto le vettovaglie, non volendo arrendersi perchè ricordavano le mancate fedi de' franceai a' briganti, non sapendo per segni domandar soccorso ad una fregata inglese che a vista della cittadella bordeggiava; tre più arditi, prima che il giorno sountasse, nudi e taciti uscirono dalle mura, ed arrivati al fiume che lambisce una fronte della città, novero d'acque, ma in quella notte per piogge copioso. s' immersero nell'onde, incurvaronsi, e benchè le ascolte francesi guernissero le rive, giunsero inavvertiti alla foce. Distesi a nuoto nel mare e scoperti da' soldati nemici, uno di archibugiata fu morto, il secondo ferito, il terzo giugne, narra al capitano del legno lo atato misero degli assediati e il diaegno di fuga . Rendono al castello i convenuti segnali : e nella succedente notte , su la fregata avviciuatasi al lido, la guarnigiono uscendo dalla porta meno guernita. sorprendendo gli assediatori o combattendo, perviene ad imbarcarsi. I francesi nel seguente giorno occuparono il castello vuoto di guardie. Ne' casi del brigantaggio, narrati dalla fama più che dalle istorie, ho trovato registrato il fatto non il nome dell'intrepido nuotatore.

XXIV. Così nelle Calabrie. Frattanto in Napoli si ordinava la finanza, si migliorava la istruzione pubblica, si aboliva la fueddità, si cosolivano i fede-commessi, si sportivano i beni del demanio comune, si davano a giudi criminali labroe forme: mollo beni si faccavano. Delle quali coso eragionerò partitamente, coniegandole, come ho fatto sin ora, alle ribellioni, alle congiure, agli eccessi delle fazioni, alle asprezze della Folizia, alle crudeltà dei capi militari, alle licenze dell' esercito; onde il lettore di questi scritti veda un'illi nel regno di Giuseppe grandi beni a grandi mali, gil un'inturi e di mente, gli altri presenti o di fatto: e così discuopra perchè tra' napoletani i sapionii secondavano il conquistatore, e gl'inesperti lo combattevano. Dirò tempi di altro regno, in cui, da tutti sentite le più civilli instituzioni, robbe il popolo animo e moto comme .

S'impose tributo su i poteri rustici ed urbani, detto Fondiaria: abolite lo antiche contribuzioni dirette (erano ventitre), ineguali ed assurde. La Fondiaria toccava ogni rendita di beni stabili, rivocando gli usati favori allo terre regie, feudali, ecclesiastiche, o le maggiori gravezze ad alcune province o comunità; legge uguale, senza ingiurie o privilegi, traeva a prova dello 1866 stato la quinta parte delle entrato disgravate di pesi. E poiché imponeva sette milioni di ducati, era creduta la entrata generale di trentacique milioni, minore del vero in quel tempo, ma non è debito della storia di dimostrarlo.

Senza catasto, cesso, o statistica per dividere il peso fir tirbutari, si obbericorso a ripicipi e compensi con frusti el errori innumerevoli. Un catasto amministrativo cominciato nel 1806 terminò (più per lassezza degli operatori che per compinento dell' opera | nel 1818; e però con poco più di tempo e di spesa componevasi il catasto geometrico che a noi manca , e qui lo dico a vergogna e stimolo della civilià napotetana. Quel tributo in sès grave, i disordini el ripartirio, il ripera ell' esigere, furono socontentezzo che dipoi socamenono per lo accresciuto prezzo delle granaglie e il celere passaggio di mano in mano dei beni stabili:

Gli arrendamenti ritornarono alla finanza: chiarite le ragioni degli assegnatri, e sertite in un litro, degli Grara-libro de Creditori dello Stato; si diede ad ognuno di loro una cedola dinotante il credito, guarentita della finanza pubblica, trafficuble, fruttifera del 4 per 100, p. i rototata al 3.4 (Gran-Libro si assegnarono per ipoteca dieci milioni di beni stabili, venuti dal disciolit conventi; e pre'bi ecdelo, accomunate ai deistudi din no ben saldo governo, discessero a vilezza, e la serbarono lungo tempo, benchè con esse si comprassero i beni piotecati; intravandose aposta le compre ai doppio peritodo della avridi carrischiosi presi dalle attrattive di ricchezza compravano: lo terro de'trati, le case, i conventi, lo chiese; e timidi tenendo siciro e vicino il ritorno dell'antico re, sdegnavano di chiarire i loro crediti. E così per l'audacia de primi, per la ignavia del secondi, il debito dello stato scemsa.

Fu ribassato il tributo del sale; cel indi a poco, mutandono l'economia, impedito lo smorcio libero, distributo il gienne per comunità le famiglie (cinque rotoli all'anno per ogni testa), il consumo forzoso indi minore, un adazi giusto trasformato in abborrito testatico; ... ma l'amministrazione più semplice, meno infida. La linanza in quel tempo era logorata da millo fraudi, facili per la novità delle leggà, delle imposte, de mezzi de signetre; e per amministratori e pubblicani, ia più parte francesi, avidi, a modo di conquistatori, superio verso irributari inseperi e scontenti. Di tuta le talge pubblicho quella del sale è gravissima a' anpotetani, che avendo sale in miniere a preceda prodottali a sale discolo in aleuni ruscelli to formado in cristalii soprati indi, vedono i targhi doni della natura appropriati da cupdigia finanziera; e poiché facile il contribundo, così molesta la vigilanza che ne l'apacia ricaria; e poiche facile il contribundo, così molesta la vigilanza che ne l'apacia più meridionali del regno impediiva di attingero acqua dal mare, percibè esposta al sole laccia sale ne l'aventa.

Separato il patimonio regio da quello dello stato, l'uno si affidò al mistro di casa reale, l'altro ad un'etter generale; il primo indipendente so non dal re: il secondo circondato di un consiglio e soggetto a pubblico sindacato. Il demanto dello stato, per conventi dissolit, beni confiscati i, veseovadi! da bazie vacanti [u ricchissimo; ma quelle dovizie flochè duravon nell'ammistrazione fiscale, enno disperse; come, se davansi a vendita, o a censo, o a dono, si trasmutavano in benefizio pubblico, migliorando i possessi per novella industria, futtando tributi alla finanza,

1806 creando possidenti nuovi, partecipi e fedeli a destini del governo. Alienare il patrimonio afflato alla direzione sarebbe stato il più saggio pensiero del direttore, ma vanità e privato interesse vi si opponevano.

direttore, ma vanità e privato interesse vi si opponevano.

Simile alla direzione del demanio fu ordinata quella de'dazi indiretti; e

il nome dice quali tributi amministrasse.

Si ridussero a due i già sette banchi della città: uno di corte in San Giacomo, l'altro di privati nella casa detta de Poveri; il primo abbondava di danaro, raccogliendo per ordinanza tutte le entrate del fisco, l'altro scarso o vuoto, dipendendo i depositi da volontà, ed essendo dubbia la fede nel governo, e vive nella memoria le passate frodi su i baachi.

Poco appresso fu composto il Tesoro Pubblico dove con regole di legge si concentravano lo entrato ed uscite della finanza, e si che del patrimonio fiscale il Tesoro chiariva ogni credito, ogni spesa; il banco accertava il denaro entrato ed uscito.

Così riordinata la finanza pubblica, oggi rendita si trovò toccata da ributu, oggi osso equalmente distributu, oggi ammo di finanza amministrato, ogni amministrazione soggetta a pubblico sindacato, l'erario dello stato rappresentato per numeri nel tesoro, serbato in danari nel banco, la finanza di Napoli in un sol libro, in un solo erario racchiusa. Semplicità maravigliosa e durabile.

XXV. La feudalità traendo origine da conquista, monarchia, clivillà mezzana de 'popol, ed indole superba della umana specie, surse ce crebbe nelle Due Sicilie come nel resto del mendo. Fu potente a l'empi del 'ombardi e de normani, abbassata dagli supoini, sostenuta (perfino nelle guerre baronali) dagli aragonesi, e per sordita avarizia nel lango tempo del voeregno. Carlo inicivil i baroni, surrogando gli onori ed il fasto di corte alla potenza feudale; procredi la civillà sotto Ferdinando, Ma de industria privative, i tributi feudali allel terre e le case, i fondi promiscui, non poca parte di giurisdizione, altre scrività e sofferenze del popolo si sossenevamo.

Questo largo residuo di feudalità distruggendosi per legge del 1800, ritornò intera la giurisdiziono alla sovranità, e ne fi dichiartai inseparabile; tatte le gravezze, tutte le probizioni feudali furono rivocate; reso libero l'uso de fuuni, disciolta la mescolanza delle proprietà, le servità abolite; la nobilità conservata noi tioli, distrutta no privilegi, surrogati i nomi al potere. Ma per allora quei benelizi eraso precetti non sose; che la feudatione benochè sossea di rivocchiata, non cadeva alle prime spinte, ed altre ne abbisognarono forti e molte sotto il regno del successore, si che a dir vero Giuseppe chè le merti della interpresa, Gioscolto dell' opera.

Per altra legge abolite le sostituzioni fodecommessarie gli attuali godenti divenenor franchi padroni dello gle à vncolatò proprietà; i vitalizi (assegnamenti a vita) si convertirato in beni libert; (tutti i legami del possodere si scolesro: grande quantità di terre tornarono commerciabili. La legge del re Ferdinando dell'anno 1801 preservivente che la dote delle donno patrizio (qualunque Gasse la ricchezza della famiglia) non superasse i duciati quindicimila, oltraggio ed ingiustizia al sesso ed alla natura, pavore a primi naturaleio di feudalità, ru abidata per altra legge di Giuspepe del 1806. Le quali riforme per i fede-commessi, le doti, la feudalità, quillo certamento all'universale del cittadini, dannose a feudalari ed a nobili, erano esaminate, ed

assentite nel consiglio di stato da consiglieri nobili per la maggior parte e 1805 baroni . Laude ad essi ed argomento al mondo della napoletana civiltà .

XXVI. Il convento della Incoronata in provincia di Avellino, in pena di avet dato rilugio a Pri Diavolo, fi disciolto, puencolo al governo in consta occasione di saggiare la opinione comune in un'opera legata alle coscienze, e rallegrandosi allo sesevrare il plauso de'civili, a in indiferenza della plebe che già visti altri s'fratta in el regno di Ferdinando, e frati Giacobini, frati insanguinati nei rivolgimenti del 99, aveva perdata per essi o securata la antica giunta di considerata della signa della di considerata di comendo, disse Bernardo e San Benodetto, ed aggiugendo persuasioni al comando, disse en le presambolo della legge che la espulsione de'frati car voltud dal geno del secolo e dalla economia dello stato: tutti i conventi parevano soggetti ad una sorte.

Ma non filosofica e política fu l'idea del governo, bensi finanziera el avara; avveganelè sì sicolisero i conventi ricchi per golde relde psogle; i povert e i mendicanti, ch'era di peso il disfarli, duravano; ed assegnando ai già frati leures stipendro, celvoro, sentito l'interesse di torrare alle antiche case, givano destando nel popole le assopite coscienze. Abbisognava alla politica di quel tempo distare per intero gli ordini monastici, ridurre ad usi civili gli editar e le chiese, dare a quel genere avarissimo larga mercede, chargèm en cittado de remano. Colo la inveccional politica priva. No è già che producti del politica priva. No è già della societa del alle dottrine dell'evangelio.

Come che imperfesta quell'opera fu giovevole allo stato, percecho la finanza tesoreggio, erebbero i nuovi possidenti, secomi i debito pubblico; si donarono edifizi alla istruzione, alla educazione, alle case di arti e di pietà; si fornirono le chiese, migliore la condizione de currit, amplianossi e i balbic-teche e i musei; si provide agli ospedali e ad altre fundazioni di pubblica teche ci musei; si provide agli ospedali e ad altre fundazioni di pubblica teche ci musei; si provide agli ospedali e ad altre fundazioni di pubblica religiose, serbati come archivi del regno, erano mantenuti dalla finanza, ivi-conservandosi il documenti della monarchia della storia della Sicilia.

Discipiti i conventi, aboliti i feudi, fu prescritto che i demani ecclesiastici, feudali, regii, comunali, si dividessero fra cittudini con lieve peso di censo fruncabile, preferendo i poveri, donando a'più poveri. Per moto così continuo delle proprietà la rivoluzione compievasi; che non per nomi o

o case regnanti gli stati mutano, ma per interessi.

XXVII. Si composero quattro nuovi tribunali e si dissero straordinari perchi restavano cassi alla promulgazione de codici, in ognuno, toto giudio (cinque civili, tre militari) giudicavano inappellabilmente i delitti di stato, o control la pubblica siserezza i. Le antiche barbare forme di procedura furono abolite; uni autorità locale raccoglieva le prime pruove, altra muggiere compova il processo il pubblico constava della maggiere compova il processo il pubblico constava della cate morti, da quella istante tori e del testimonii. Il processo non istava nelle carte scritte, ma nel dibattimento, quando il "accustare coll' avvoscalo, l'accustaco col testimonii, alla presenza de'giudici e del pubblico, disputavano, e dalle opposte sentenze sesturiva la vertite e s'imprimera nella coscierza de' magistrati e del popolo.

Erano i giudici di numero pari, acciò nella parità dei voti la più mite sentenza prevalesse; si ammetteva la privata accusa seritta e giurata, ma "sso l'accusatore faiso era condannato per taglione. Tanto lume di verità e di giustizia succeduta alle tendere dell' antico processo invaghi il popolo che, e andado alle sale di giustizia come a teatrali spettacoli, partecipava a quelle vere scene di pieta di di torrore, sontiva sapavano de'deltie delle pone, imparava le leggi. Gran mezzo di civiltà, poco minore dei Giurati, è il dibattimento.

Da un tribunale straordinario fu giudicato Frà Diavolo o dannato a morte. Stava il giudizio nel riconoscimento della persona, trovandosi bandito nemico pubblico quando correva sconvolgendo il regno. Morì vilmente bestemmiando la regina di Sicilia e Sidney Smith, che lo aveva spinto a quella impresa.

Chi fosse questo tristo è noto di precedenti libri: ultimamente, invisto a sicilia nel legno con treccton malitatori tratti dalle galere, sabarcò a Sperlonga, campeggio quelle terre, predò, uccise, e più danno faceva, se da maggiori forre assaitio non fuses stato costructo a ripara fra i monti e boschi di Lenola. Sempre inseguito, perditore in ogni scontre e fuggitivo, restò con pochi (gli attri uccis) orpigioni), e per due mesi di selveni nelva, nella notto più che nel giorno vagando, sperò imbarcursi per la Sicilia. More predo della contra del

Pottava in tasca i fogli di Sidney Smith e della regina, ne' quali e nelle ue risposte dicevasi colonnello dell' escricto di Sicilia, e, lo era; ma non il grado e il nome diffinisce la qualità del capo, bensì l'uffizio e la schiera. Fh Diavolo, so veniva nel l'espoc con grande o piccolo stuodo di soldati, a combattero con regole della milizia, fortunato era anumirabile, sventurato e preso era prigione; ma Frà bivolo già assassino operando, in qualunque fortuna era infame e colpevole. Non si confiondano popolo armato e brigantaggio; l'uno difenditare dei soui diritti, libertà, indipendenza, opinioni, desiderato governo; l'altro fazione iniqua mortico di guerre civili e di pubblico danno.

XXVIII. Migliorato il processo criminale, il governo, per avanzare i costumi, assai plu validi a scemar delitti che i magistrati e le pene, volsc le cure alla pubblica istruzione. La prima luce di lettere italiane spuntà in terra napoletana dallo colonie grecho: Zaleuco si disse da Locri, Pitagora da Crotone, Archita era da Taranto, Alessi da Sibari, ed in altra età Ennio, Cicerone, Sallustio, Vitruvio, Ovidio, Orazio ebbero i natali sotto il nostro cielo . Le lettere morirono; e i tempi spietati per crudeltà d'imperatori, tumulti di plebe , licenze di esercito , furono seguiti da invasioni di barbare genti , unni , vandali , goti , Il primo che osasse ridestar le dottrine , e sapesse invaghirne il buon re Teodorico fu Cassiodro , nato in Squillace, piccola città delle Calabric. In lui si spense la italiana letteratura e restò sepolta per lungo tempo sotto il ferreo scettro de' lombardi e de' saraceni, se non quanto serbava piccolo e secreto ricovero in Montecasino. Come poi le lettere rialzassero lo impaurito capo per virtu dei re svevi, cadessero nuovamente per gli angioini, risorgessero negli aragonesi e fossero oppresse nel tanto lungo vicereale governo, non fa mestieri che io qui rammenti . Nè a quel che ho detto degli antichi tempi mi ha spinto letteraria vanità o amor soperchio di patria, ma desiderio onesto di far chiaro il peccato di quei nostri re che si adoprarono d'isterilire suolo alle lettere così fecondo.

Nelle viende dolta napoletana letteratura era disuguale la efficicio delle nuopeneo o del premii; periociche nelle avversità moriva in carcere Giannone, torturavasi Campunella, bruciàva vivo Giordano Bruno, chiadevansi scuole o gianasi: e nella fertuna erano favoriti, a vi modo di cortigini, alcuni dotti, e tollerate per pompa alcane accademie. Perciò castighi gravi e frequenti, premii rari ed ignobili generatuno nelle avversità universale ignovanza, e nelle venture pochi egregi uomini sopra popolo ignorantissimo; la istrozono non era pubblica, non difinodevasi, l'obbietto politico si disperdeva. Il quale errore, attraversando tutti i tempi e le vicissitudioi delle lettere italinea, pervenne sino a di oostri ori 4806.

XXIX. Avvegnachè diverse leggi di quell'anno il corressero, prescrivendo che ogni città . ogni borgo avesse maestri e maestre , per i fanciulli , e le fanciulle del leggere, dello scrivere, dell'arte de'numeri e de'doveri del proprio stato; che ogni provincia avesse un collegio per gli uomini, una casa per le donne ove apprendessero alcune scienze primarie e le arti belle e i nobili esercizi di colta società; e che nella città capo del regno florisse la università, per geoere ed altezza di studii culmine piramidale della pubblica istruzione. Altre leggi fondarono le scuole speciali: una Reale-militare, altra Politecnica, altra delle Belle-arti, altra delle Arti e mestieri, altra dei sordi-e-mutt. un'accademia di marina, una delle arti del disegno, un convitto di chirurgia e medicina, un secondo di musica. Alcane delle quali fondazioni erano nuove, altre migliorate, tutte dotate dalla finanza pubblica. I seminari , collegi speciali dei preti , furono conservati : e sebbene si divisasse riformarli, aspettavasi opportunità di tempo; non volendo, fra tanti moti di regno nuovo, altre querele col papa. Secondavano la istruzion pubblica i collegi privati, eretti a privato guadagno, favoriti dal governo, vigilati nei metodi, premiati ne' successi. S' instituì, dotata riccamente, un' accademia di storia ed antichità e di scienze ed arti, che dipoi accresciuta, fu chiamata Società Reale: si giovò con doni e privllegi ad altre due accademie nominate d'Incoraggimento e Pontaniana . L'Italia venera ancora queste congreghe, in memoria di aver serbato il germe delle lettere in tempi barbari; e noo pensando che oggi, quasi perduta ogni utilità, sono rimaste a pompa della civiltà e de' governi.

Del sistema che ho adombrato di pubblica istruzione erano pregii l'insegnamento facile ad ogni ceto, ad ogni uomo, cosichè nessuna virtù rimanesse depressa perchè negatole di mostrarsi; il privilegio di nascita scomparso, albergando nello stesso collegio i primi e gli ultimi della società, il figlipolo del patrizio e del contadino : le lettere protette, moltiplicate le scuole, dotate abbondevolmente le accademie e i licei : i dotti venerati , noo arricchiti ; che il soperchio favore del principe, benefizio ad essi, è nocumento alle scienze. Libertà di scrivere, piena proprietà dello scritto sono spinta ed alimento agl' ingegni ; qualunque altra cosa in più o in meno, è a loro danno. Ma queste ultime perfezioni non s'iocontravano nelle leggi di Giuseppe; avvegnachè l'insegnamento pubblico per quei governi francesi era instituzione piuttosto civile che scientifica, solamente iotesa ad abbozzare la istruzione de' popoli; derivando dalle mezzane dottrine ambizione, mollezza e servitù; quanto da compiuta sapienza, podestà di sè stesso, altezza d'animo e gli stessi moti alla libertà che per altre cagioni hanoo i popoli rozzissimi e forti: coociossiachè le nazioni due volte sono atte a libero stato; nella prima rozzezza e nella piena civiltà.

COLLETTA

XXX. Na qualunque benefica istituzione non era che nelle leggi, dapoliche lo stato del regno e impedira gli effetti. Il brigantagio ingrandito ed ammaestrato, mutate regole di guerra, evitava gli scontri, non entrava nelle città, correva le campagne, assaltava gli interni predava; distruggeva e nascondevasi; così a larga mano versando disastri, e seccando le vene del pubblico bene, indevobila e serceltava la conquista. E maggieri danni operavano i ministri del governo; perocchò i capi militari nelle province ponevano taglici alle città, menavano in prigione el a morte i cittadini, conculcavano le antiche leggi e le novissime, gli usi nostri, le nostre più care abtitudini.

Tutti i gradi del rigore eransi adoperati contro i briganti , e il brigantaggio cresceva; il re cambiò politica. Per editti concedè perdono a quei malfattori che andassaro inermi alle regie autorità e giurassero fede al governo, ubbidienza alle leggi, Molti e molti, deposte le armi giurarono; nè per rayvedimento ed amor sincero di pace, ma per godere qu'etamente la mala acquistata ricchezza, ed aspettare opportunità di nuovi guadagni. Tornarono quindi alle città turpemente ricchi e baldanzosi , facendo sfoggio infame del furto e delle atrocità, sul viso a' depredati, e de parenti ancora vestiti a bruno degli uccisi. E di poi, consumato il bottino, ritornavano al brigantaggio, indi al perdono: talchè vedevi de' perdonati cinque e sei volte. I ministri regii pelle province, poichè videro falsa la sommissione, imitando gl'inganni facevano strage dei perdonati, talora con pretesto di giustizia, più spesso alla sfrontata. Io nella valle di Morano viddi molti cadaveri, e seppi che il giorno innanzi uno stuolo di amnistiati (così li chiamavano con voce francese) vi era stato trucidato dallo guardie: avvegnachè si finse che avessero spezzate la catene. e tentata e cominciata la fuga, si andò uccidendoli in varii punti di quel terreno, a gruppi e alla spicciolata, di ferro e di archibugio, trafitti in vario modo come snole in guerra; contrafacendo con istud'osa crudeltà gli accidenti delle battaglie. Pareva quel luogo un campo dopo la guerra.

XXVI. Le quali interne discordie crescevano per le cose di Europa; ci driv come. Abbenche l'anne 1680 finisse con la poce di Presburgo, in quiete fu passeggiera, perocchè i manegi tra la Francia e l' Inghilterra, intrapresa nel febhraio, scioli nel maggio, si convertioneo il maggiori quere e nemi-citie. Le Bocche di Catturo, che dovevano vuotarsi da russi, erano tennte contantamente, apregiundo le preplière dell' Austria, le misacce della Francia, la permanenza degli eserciti francesi in Alemagna. La pace indi a pocorranta a Parigi tra l'epoi di Prancia e di Russe, non fu ratificato dall'innernata e proposito della prancia con la contanta dell'innernata e della seconda dell'innernata e della prancia e di Russe, non fu ratificato dall'innernata e proposito della prancia con la magna della prancia con la magna della prancia con la magna della prancia continuo della prancia continuo della prancia con la mobilera e la Svessia e lattimassora querra.

In giugno la repubblica Batava, riconosciuta col recente trailato di Preburgo, fu mutata da Buonaparte a regno di Olanda, ed eletto re Lulgi suo fratello. In agosto Buonaparte componendo la Confederazione del Reno, sogliò del ordi stati alcuni signori alemanni, ingrandi alti parecchi di terre e di dominio, aboli vecchi titoli, ne creò nuovi per fin di re, costrinose l'imperatore austrineo a rinunziare al nome ed Offizio di capo del corpo germanico, surrogò a quella dignità e potenza es stesso col nome altiero di Protetture. E cossi gli statu occionatal dell'Alemagna che faceramo testa alla Francia, cambiando sorte, si voisero contro i potentati del Settentinos ; e di separati e da veversi che, per la occulta natura del corpo germanico,

erano innanzi, divennero, per nuovi interessi e per indole della Confedera- 1800 zione del Reno, uniti e consorti. Condizioni e memorie che saranno nell'avvenire motivo di guerra per lo impero d'Austria.

Dell'Italia il Piemotto, Genova e Corsica erano unti alla Francia; e per la poce di Presburgo il regno italio fa accresciuto degli stati di Venezia, Istria e Dalmazia veneziama, isole venete, e Booche di Cattaro; in Toscana, sebben governata con le antiche leggi di Leopolò, serviva gli riteressi della Francia, percibò la nuova reggitrice teneva stato e nome di regina da Napione; il reame di Napoli, secuciame la stirpe del Bortoni, era dato ad un Buonaparte. Non restava di antico altro che Roma monca ed avvilita, Sicilia debole em inacciata.

XXVII. Mutazioni così grandi errano accadute nel 1806; e quell'anno non ancora finito, altro gravissimo avvenimento turbi le attuale cose, minacciò la sicurezza dei novoi Stati, e per fino della Francia; essendo a Buonaparto la sicurezza dei novoi Stati, e per fino della Francia; essendo a Buonaparto di colora di altra della fortana. La Prussia al primo di ottobre si levà a guerra contro la Francia, collegario di alta fine di considera di anticola della fine di colora di la finali terra poco inanato si insulta nemica; avendo in seconda linea n'e esercito russo, che a gran giornate andava in ajuto di lei, e speriando in perganer la Casa di Austria, nemica irreconocilabile della Francia. La Prussia per dodici anni era stata neutrale nelle guerre di Europa, aspettando maggior frutto dalla politica che della eranti; ma serbando in cuore odio cuperto contro i nuovi ree el i nuovi Stati. La Francia dissimulava quello infin;imento per attendere opportuntità a vendicardo. La Confederacione del teno pose fino agi'inganni, perocchè la Prussia temendo di mali estremi, e la Francia confidendo nella sua possanza, a si mossero a guerra.

Era nuovo l'esperimento. La memoria del Gran Federigo combatteva per prassiani; così che nei cumpi di Iran, al giorno innazzi della battaglia, al re parlando all'esercito ricordava il gran nome e i gran fatti; e l'interpido Bonoaparte, riguardando attenamene più dell'ustato le mosse e l'arte delle schiere nemiche, parca quasi dublasse dello scontro, ma vistolo appena, diceva: e La vittaria è per noi. » Vines a Jena, debellò molte fortezze, espugno Berlino, scacciò il re e la Ismiglia in Königaberg, abbattè, disfece la potenza prussiana. Ma col continuo combattere, e col guardare le soggique i faggitti e i dispersi, chamava nouri soldati delle provincie soggette, rifaceva gli ordini, rincoravasi; e l'oste moscovita passava la Narew, e purte di lei combatteva intorno a Varsavis; la fortusa dell'armi stava incerta. Nei quali turbamenti e pericoli vacillavano i naovi Stati, le moderne istituzioni non assodavano, la condizione di conquetta si profuncaviata si producaviata si producaviata.

XXXIII. Così stando le cose di Europa nel finir dell'anno 1806, cominciò pri nol più mesto il 1807, persiocchè le congiure controli giverno, ingrandate di numero e di forza, cagionavano opere inique, gastishi acerbi, timori e pericoli, nè come per lo addietro ad uomini bassi, de'quali è soppresso il lamento, ma agli elevati per nobilità e condizione. Il magistrato Vecchioni, consigliere di Stato di Giuseppe, scoperto ren, in confinato in Terriori, Luigi La Giorgi, ricco e nobile, stazzato morì in carcere: a diuca Pilonario Fronce, e mentre l'infelica saliva ia scala del palo, si levò nel popolo voce di salvezza, che generò tumulti infrattuosi a quel misero, ma esizali ad altri, qualit con la mote nel vegenne le ciono. Si tervo apprinta gene-

ser rale Pignatelli, il principe Buffs Spinoso, il maresciallo di campo Micheroux, i. condi Bardelazzi Geateni; e donne patriele, culsas de Medici, Maltide Calvezz, e donne di onesta fama, preti e frail in gran numero; il veccoro di Sessas monsigner de Pelico. I luoghi più chiuste più seart; come claustri, davano ricetto ai conquenti; e perció furono viste monsche professe uscir dal vietato ilimitare, e serviere con abtor efficios in mubblico giodais sulla puenca de'rei.

In quel mezzo fu imprigionato Agostico Mosca, perché sopra i monti di Gragano, dove era atteso il re Giusepe, stava in aggato de armato per ucciderlo. Aveva in tasca una lettera della regina di Sicilia, seritta di suo gupo, instigatico eviatamente al delitto, e di attra più scoperta della marchesa Villatranfo dama di lei: portava sul nudo del braccio destro una manajoi di capelli legati in ora, dono della sessa regina, attogli, el dicevo, per mano del Canosa, ad impagno del promessi servigi. Convinto del tentato misfatto, di condanando a morte, e, giustiziato con orribiti pompo cella pazza del

mercato, in mezzo a popolo spaventato e muto.

Nè le congiure si limitavano alla città : ma nelle province , dove erano più libere per l'assenza o scarsezza delle forze del governo, diramando, si spiegavano in aperti tumulti e brigantaggio. I mezzi di leggi non bastando per discoprire tante trame e reprimere tanti moti , la Polizia insidiosamente mascherava da congiurati i suoi emissari, contrafaceva lettere, corrispondeva sotto simulate forme con la regina di Sicilia e co'più conti Borbonici; ne indagava le pratiche, le seguiva; e giunte a maturità di pruova, le palesava e puniva. Non Inventava congiure, come maligna fama diceva, ma, potendo spegnerle sul nascere , le fabbricava e ingrandiva ; mossa da due stimoli pungentissimi, timore e vanto. Allo scoprimento, gli emissari, poco fa congiurati, si trasformavano in accusatori e testimonii; le lettere, ricercate o contrafatte, in documenti; il fabbro di quella rete ( perchè magistrato di polizia ) componeva il processo; e giudici militari, scelti ad occasione ed a modo, ne giudicavano. Punivansi uomini rei, ma la reità era incitata: scaltrezza estrema delle moderne polizie, pregiata come arte da' malvagi governi, abborrita come delitto dagli onesti, tollerata e chiamata talento del secolo dagli uomini corrotti della società.

E sempre crescendo le aspecaze, furono sequestrat i beni del fooruseit; segucci der le Borone in Sicilia, o fuggenti dall' abborrito do moi francese. Quella legge, giusta tra nemici, ebbe in molti casi benefica eccezione; predussa a privati gran danno, alla finanza piccola frutto: ed ipo; mutato in conifica il sequestro e venduti i beni o donati, viepit si accesero le contrarie fazioni del due re, e novelli semi di future vendette si sparsero.

# CAPO QUARTO

Nuovi provvedimenti e nuovi codici : molti miglioramenti nella città e nello Stato .

XXXIV. La città fu nella notte illuminata da mille e novecentoventi lampade lucentissime, essendo per lo innanzi così buia, che nascondeva furti ed oscenità. Imitarono il bell'esempio le città maggiori del regno.

Si aprì nuovo cammino da Toledo a Capodimente, colle amenissimo, in

cima del quale si erge magnifica vila innalazia da Carlo III, ma non compiata suda Iul, ne da re successigli. Per fa l'argo e diritto il sentiero si demolivano alcuni edifizi, mentre per ampliare il firo del real polazzo si abbatteva il convento e la chiesa di san Francesco di Pasla. Le quali revine, hasiamate dali volgo, erano appliaudite da' migliori, apertiandone effetto di utilità e bellezza: ed allora it addictori il porte della Santali, rangelino per mole, difictivo per arte. Pervenuta la nuova strada alta real villa, genimazioni, inperiale della collazioni, mole capo al Reclassiro. Quell' opera chimata, per omaggio al nome, Corso-Napoleone, fu detta, dopo il rovescio della gran fortuna. strada di Capodimoler.

XXXV. Il giusco, 'vino di ogni popolo e di ogni età, modorato e ristretto dove i costumi sono civili, era sumodate ed arischisos nella nostea città. Nè meno grande del giusco, la vaga libidine, figlia pur essa di corretti costumi, in Napoli più che altrove abituale, per gli ardori del clima e le antiche leggi del celibato. Nuovi provvedimenti del governo vietavano i gioschi privati, permettevano i pubblici, cop profitto al fisco di ducatatavano i gioschi privati, permette del pubblici, cop profitto al fisco di ducatatavano i gioschi privati, con controlla del controlla

pagamento dalla bellezza e dal Insso della meretrice .

Ne'di prefissi le due ordinanze ebbero effetto. In un vasto e ricco palagio, destinato à c'imenti della fortuna, esposero a mostra del pubblico in varie stanze tutti i giuschi: danaro in copia su i tavolini, pegno ed incitamento alle smodate speranze, l'appalatore ed I suoi ministri, splendidi pre germe e vestimenti; i magistrati del governo in abito di uffizio; e poi giuocatori e curiosi a folla. Edi natiro luago della città convenerro le meretric, che medici presedit rierreavano sul corpo, mentre un uffiziale di polizia prendeva prensieno delle informe, ed altro risaciava alle sane le patenti, esigendono il prezzo, ed altro di maggior grado a quegli atti osceni presedeva. I quali vizi, meno oscervati allorche sparsi e anescotti collic città, ora unti, manifesti e legitimi, comprivano più grandi e disonesti. Ni frattanto di mese quelle ordinanze e quelle pratine al volga titestatrici di sincotti continni e di reggimento licenzision ed avara, erano veramente, per la corrutala de'tempi, necessità di coverno.

XXVI. Spesso II re a diporto, o per visitar le province, ai partiva di cutà. Percorrendo I colli Flegrei, vielado mostrarsi dotto delle romano istorie, biasimò in Baja il temerario posto e le crudeli feste di Cajo; inorridì a Lucrino della infame memora del matricida; e disse sulla distrutta Cuma: « Così pure, col volger dei secoli, i nuomuental dell'imperatore Napione saranno seporti » Visitò in Sorrento la casa del Tasso, e, vistane la povertà, ordinò ca a rincontro, con denaro pubblico, si ergesse magnifico moumento. In Amalfi largi doni a discondenti di Gioja. In Pompeja compreh le terre che sotterravano la città, essendone in quel tempo poca parte sooperta.

Viaggò negli Abruzzi ed in Molise, dipoi nelle Puglie. Fermavasi nelle città, spesso ne' villaggi, a mostrarsi benefico, liberale, clemente. Chiemava a consiglio pubblico i notabili, e, per loro voto, premiando gli offiziali commendati, mutando gli odiosi, punendo gli accusati, rinviò in Francia na general francese, rivocò un intendente, e levo oscuro prete a consigiere di

1897 Stato; creava i magistrati come tra comizi. Sperava l'amor de'sudditi, che non ottenne; avvegnachè la popolarità e la clemenza sono pompe de're, e solamente la giustizia e il contegno sono istromenti d'impero.

XXXVII. Si fece lunga legge per le cerimonie pubbliche, altra per quelle di corte : uniformi alle leggi di Francia dettate da Buonaparte, che al fasto degli antichi re francesi aggiungeva l'alterezza dell'indole propria, e la superbia de' campi: modi sconvenienti a re nuovi, nati nel popolo, dal popolo innalzati, ed aventi con esso interessi e fato comune. Il lungo esercizio delle monarchie europee, la pazienza de' soggetti ridotta in costume, la corruttela de' tempi, il bisogno di riformare la società, facevano e fanno necessario l'uffizio de' re. Ma si voleva a' re nuovi potenza regia, modestia di cittadino, mancando ad essi il prestigio degli antichi. E però la vecchia monerchia esser poteva una dignità, la monarchia nuova non doveva essere che magistratura: quella procedendo da nascita, indi da caso o fortuna, questa da scelta o conquista, indi da merito o da virtù; l'una sostenendosi per fasto, nomi, e vana superba aristocrazia, e l'altra per forza, popolo, ed aristocrazia sì, ma sociale e chiara di opere e di servigi. I re nuovi potevano megliorare gli antichi re, ammoderandoli con l'esempio de' successi e della ragione; ma ne furono corrotti con l'esempio del fasto e del comando; così che da proprio fallo i nuovi caddero, gli antichi vacillano; e l'autorità regia e la ragione de' popoli combattono, a modo di fazioni, con le armi usate della ribellione e della tirannide. Vi ha nella natura delle presenti società, e per fino nel genio del secolo, un'arte che giovi a popoli. un' altra che giovi a' re; chi prima la scuopre e l' adopera, avrà vittoria sull'alfro. E qui mi arresto, perchè lo sdegno de' tempi tronca il mio stile.

XXXVIII. Altra legge compose lo stemma reale, che nel mezzo dello scudo aveva l'arme imperiale francese, intorno a questa le insegne delle quattordici province del Regno, ed una, in maggior campo, della Sicilia: la collana della Legione di Onore di Francia contornava lo scudo, sostenuto da due Sirene : il manto , normanno per foggia e colori , sosteneva in cima la corona regia; ciò che più risplendeva, non era di Sicilia, ma di Francia. Se per emblemi si rappresentavano i nuovi codici, l' ordinata finanza , la migliorata amministrazione, l'abolita feudalità, i disfatti conventi, l'accresciuta civiltà, la collana di quei segni era conveniente a' principi nuovi : ma costoro che esser potevano del piccolo eroico numero degli ordinatori e riformatori degli Stati , preferirono di confondersi nella moltitudine de' vecchi re, benchè vi fossero male accolti, abbietti , ultimi e traditi. In quel tempo furono conjate monete d' oro e di argento con la effigie e 'l nome di Giuseppe re delle due Sicilie, mentre Ferdinando IV con lo stesso titolo, nell'anno istesso, faccva coniare in Palermo altre monete di egual valore. Due re di un regno contemporanei confonderebbero la mente dei posteri, se le medaglie, non le istorie, si conservasscro.

XXXIX. Pure, tra i alli or ora descritti, le novelle instituzioni, generate da positivi interessi di società e dal genio del tempo, assodavano; e le guerre esterne, le intersiune discordie ritardavano solamente, senz'arrestare il natural progresso del bene. La fazione del governo di giorno in giorno aggrandiva, a contraria senava e, causa no poca del doppo guadagno era il dar fede; impiego, autorità, stipendio a settari della opposta parte, dei quali parecchi tridivano i nonovi impenti, e n' erano castigati; molti, presi da comodo de

ambizione, servivano il governo con maggior zelo de suoi partigiani. Così 1867 la mescolanza dello opinioni civili spegne ne governi forti le passioni e gl'interessi di parte; ne deboli, i governi.

Concorrevano al miglioramento delle nostre cose le vittorie dell'esercito francese in Alemagna. La battaglia di Evlau preparò quella di Friedland, e questa pose fine alla guerra; perocchè disfatto appieno l'esercito prussiano ; sconfitto il russo, preso Konigsberg, spinto il re Federigo fuor de' suoi Stati, risospinto l'imperatore Alessandro verso la sua Moscovia, la pace chiesta da' vinti fu conchiusa in Tilsit. Si fondo per essa il regno di Vesfalia , dato a Girolamo Buonaparte, si aggrandì il regno di Sassonia degli Stati polaccoprussiani, ed il regno di Olanda della signoria di Tever; furono riconosciuti la Confederazione del Reno, e Giuseppe re di Napoli, Luigi di Olanda, Girolamo di Vestfalia, se non che per il primo non si faceva motto della Sicilia, ed a noi piaceva il silenzio come speranza di pace con la Inghilterra. Perciò dopo Tilsit, gli Stati quivi si afforzarono; parve necessità di destino l'imperio di Buonaparte, e tutte le menti amiche o nemiche, pensatrici o insipienti, credendo compita la nuova civiltà europea, viddero ne' tempi appena scorsi, e negli attuali, per diversità di re, di leggi, d'interessi, due differenti secoli della società.

Ma vicino all'alto, como è costume della fortuna, stando i precipia; cominciarono in quel tempo istesso gli sonovolgimenti della casa di Spagna; le quale, debole verso le nazioni esterne, avvilla ne suoi Stati, corrotta enla veggia, nessona avvea delle qualità regali funcchi le cupidità di regalare, ed a modo barbaro; il figlio congiurando contro il padre, il padre di sua mano imprigionando il figlioto, el flavorito armanolosi contro l'erede del trono, la madre, la istrasa madre accusando il figlio, e questi rivelando la trana e cagionando aspre pena il congiurati; risonoromo nel regno le turtarna e cagionando aspre pena di congiurati; risonoromo nel regno i le turtarna e cagionando serpe repara del supremi, al confusero gli la contesso di la contesso di considera di considera di la Sonora. « La Sonora ».

Lo scaltro imperatore de francesi vidde in quei disordini la opportunità di facile conquista, e la bramò. Il suo esercito che tragittava per la Vecchia Castiglia onde arrecar pene al Portogallo dell'amicizia britanna, il sentimento d'irresistibile forza per le recenti vittorie di Friedland e di Jena, il nessun sospetto di vicina guerra dopo i trattati e le conferenze di Tilsit, il motivo di assaltare la Spagna dall'editto di guerra del principe della Pace, il benefizio o il bisogno di sottoporre que' popoli guerrieri a principe della sua casa e discacciarne la stirpe borbonica, pericolosa e nemica, infine l'ambizione, la insazietà d'imperii, gli posero in animo il proponimento di aggiungere a' suoi dominii la penisola, da' Pirenei all' Oceano, Scala dell' ardito disegno furono le passate fortune, sì che la impresa di Spagna e le succedenti rovine si trovano legato agli stessi eventi che lo avevano menato a quell' altezza, e formano la impercettibile necessaria catena di cause e di effetti regolatrice del mondo: quindi ozni opera umana se portasse impresso lo stato morale dell' operante, assai più esatti sarebbero i nostri giudizj ; parecchie azioni , credute errori , apparirebbero necessità , e molto di meraviglia perderebbe la istoria. Napoleone stabili di condurre al trono di Spagna il re Giuseppe; il qualo essendo della stirpe francese e passandovi dal trono di Napoli, rammentava i fasti di Luigi XIV e di Carlo III, ed appagava la insana napoleonica voglia di imitare I borboni. Giuseppe,

1407 nell'ultimo mese del 4807 recatosi a Venezia e avuti con l'imperatore 18:8 segreti abboccamenti, ritornò in Napoli.

Seco trasse il decreto imperiale dato in Milano nel dicembre, più ampio dell' altro di Berlino del precedente novembre, amendue relativi al blocco continentale, divenuti leggi europee. Se in quei decreti alcuno cercasse le regole della economia pubblica, fremerebbe al vedere sprezzato il commercio fra nazioni , tolto premio all' industria , menomati alcuni valori , altri distrutti; e direbbe, nel rogo dove ardevano le manifatture inglesi bruciare i libri dello Smith e del Say, la bussola di Gioja, i frutti dell' opera prodigiosa del Colombo. Perciò il blocco sembrò alla moltitudine nuovo delirio dell'umano spirito; ma sebbene suggerito da sdegno e da vendetta, fu ponderato concetto di Buonaparte, sapienza di Stato, e mezzo tale di guerra che fiaccava le armi più potenti del nemico, le ricchezze. Per esso le industrie. chiamate dal bisozno ed allettate da smisurato guadagno, multiplicarono; e però cresciute in Europa le produzioni, il commercio nuovo disordinò l'antico, ma le condizioni della vita e della civiltà migliorarono. E per le stesse cause fu visto con meraviglia nell' anno 1845 nazioni ricche in guerra impoverire nella pace.

XL. In una lunga e fosca notte del gennaio, scoppio come di mina, seconatio dal comere di labbierhe rovinanti, destò dal sonno en di imputi gli abitatori della riviera di Chiais: e veramente per esplosione di polvere precipiurnon ventidue stanze del plagigi di Servançoriola, abitato dal ministro di polizia Salicetti. Egli, stando in altro braccio dell' edifizio, sentì solamente scuotere le mura come da tremoto: ma la figlia, gravida di sei mesi ch'era in letto ancora desta, fu tirita con le rovine della camera nella corte, di vicoperta di sasse i di calcinancei; lo sposo, dura di Lavello, cadendo si divise da lei e restò tramortito sulle rovine: precipitavano dall'alterza di quarantasei planii, che sono metri dodici.

Il ministro, che momenti prima era catrato in casa, sollectio della figlia, seguito da un servo, sali all' appartamento ov' ella dimorava, uma al denso era il fumo, e più del fumo il polverio, che la luce di un doppiero sembrava monta, ed egli camminava per pratica del luogo, gridando: Carolina, Carolina (era il nome di ier). Ad un tratto manoch il suolo; egli cadde coi servo sulle ammassate rovine, e sollevato da perecchi nel palagió secorsi, trascurante di sè benché ferio, non ristava a cercar della figira.

Un fimigliare di lui, Cipriani, lo stesso che anni dopo morì in Sant' Elena sevrendo Busoaparte, perga da tutti silenzio; e montando sopra quel cummi abbassa a terra il capo, e da lugo in lugo, da fesso a fesso tra le rovia ve chiamando con voce altissima e prelingata. Carolina; e tosto dove ha messo il labbro adata l'orecchio per sentire o risposta o lamento. Alla quarta pruva pargli uniti voce; e più attentamente accellando, grida verso i molti che pendevano da lui è e qua', corrate. Tutti accurron, e si ch'è inciampo come contra in una vicina statua del terron, i resulta disposi discustempa vedendosì nelle braccia del padre, esclama a lui troncamente: « Ricerca del martio. »

Fra le angosce di poco innanzi trovato sulle rovine un corpo nudo creduto morto, portato fuor del palagio, erasi lasciato sulla strada. Quegli era fi duca di Lavello, che dipoi conosciuto e confortato richbesi, e si raccolse nella camera istessa col suocero e la moglie: tutti e tre in vario modo, con diversità di pericolo, fenti; il servo caduto col ministro n'ebbe infrante le sus gambe; altro servo che dormiva in una delle diruppet stanze, vi fin morto: cinquantatre persone abilavano il palagio, e, purchè l'uno morisse, non fu-rono di ritegno al delitta. Nella mattina, trentano di genazio, le città, di quei casi informata, nitimori; i nemici di Saliceti; che motti ne conteneva la corte di Giuspepo, ragionavano dell'avvenimento con sorrisse e dileggio; la Polizia ne fu svergopratta, Saliceti da cento punte trafitto, delle quali aperissima en l'offessa vanità, ei vedersi viationi astutie, ch' erano a bui tesoro di antica fama e mezzi presenti di uffizio e di ambizione. Tal nono che, partigiano di libertà o ministro di re. fra gli sconorgiomenti di Prancia e d'Italia, interpido avvea affrontato mille pericoli di rivoluzione o di guerra.

XLL. Disgomberado le rovine, si trovarono i resti di una macchina tessua di corde intrise nel estame, avvolte a moli doppii, capara di trenta rotoli di polvere (kingrammi 99 lp.). Era stata collocata sotto l'arco di una scaletta interna dell'edizio, alla quale avendo solamenta occesso un tal Viseardi, settario del borboni, nemico al'anocesi, uono tristo e di mala fama, lacacito in quel luogo con la sua farmacia per trascuraza o fatalmenta, fin insieme a due figile tre discepoli carcerato. Molte altre ricerche nella città e nelle province nava la Polizia, più che non mai vigile ed opersa, famelica di vendetta; ella, spiando ogni casa, ogni uomo, scopri altre congiure cordite contro lo Stato, e criminose corrispondenze con la regina di Sicila, con la Villatranfo, cel Canosa; e trame, combriccole, disegni atroci. Molte persone, per lo più ree, o pur talana innocente, furnono imprigonate; più molte fuggirono o si nascosero, tutti tremavano: un misfatto di fazione si slarzò in calamità pubblica.

Alcuni degl' imprigionati, e sopra tutti I Viscardi, erano governati aspramente dagli uffiziali di polizia, e perciò il padre, per debolezza di età . numerando settantasei anni di vita, o per abituale perfidia, rivelò, avuta promessa di perdono, tutte le parti del delitto. Disse essere opera della regina di Sicilia e del principe di Canosa; emissari, alcuni venuti di Palermo. ed altri tenuti in pronto in Napoli; scopo, la morte di Saliceti per odio e perchè inciampo al preparato rivolgimento del regno: descrisse la macchina e dove collocata, e quando (all'entrar del ministro nel palagio) diedero fuoco alla miccia onde colpirlo mentre passava per la camera sopraposta, e come la esplosione fu ritardata dalla timidezza dell'incendiatore, ed in qual modo fuggirono i colpevoli sopra barca verso Ponza o Sicilia. Rivelò nomi, tempi. particolarità; mescolò cose false alle vere; incolpò un figlio assente e sicuro in Palermo; ma giorni appresso, non più lui in potere della Polizia, non istraziato o minacciato, ma sol temendo che la promessa impunita non sarebbe attenuta se tutto non rivelasse, accusò i due figliuoli carcerati con seco e sopra i quali pendeva la scure della giustizia. Ma quell'accusa. scritta di pugno dell'empio padre, gli fu resa dal compilatore del processo: e ae del fatto ai ha contezza, ai debbe al Viscardi stesso, che nel dibattimento, rimproverato di alcun suo mendacio, egli in argomento di sincerità citando il foglio, lo fe' palese al tribunale ed al pubblico.

Sulle tracce delle rivelazioni di lui, e sopra altri documenti scoperti per industria degl' inquisitori, compilato il processo in pubblico dibattimento, furono condannati a morte due complici, l'uno de' quali figlio del Viscardi. Mantenuta al padre la promessa, visse infamemente breve scorcio di vita;

COLLETTA

18-8 ed alla occasione di quel giudizio si scopri che nel 1799 egli aveva tentato l' avvelecamento del pane che amministravasi alle schiere francesi; e che nel 1800 se ne fece vanto, e domando premio del servigio al governo che succede alla repubblica. Benchè il giudizio per la rovina del palagio fosse pubblico e stampato il processo, alcuni disevero, altri credettero ingiusta la condanna: essende condizione de potenti far sospetta, se a loro pro, la ciustizia.

XLII. Caduti con la stirpe gli ordini cavallereschi dei borboni, fu instituito, ad esempio della Legion d'onore di Francia, l'Ordine Reale delle Due Sicilie, che aveva per fregio una stella a cinque raggi color rubino, in mezzo alla quale da una faccia l'arma di Napoli e'l motto Renovata Patria . dall'altra la effigie del re con lo scritto Joseph Napoleo Siciliarum rex instituit, sormontata da un'aquila d'oro, appesa a nastro turchino. N'era il re gran maestro, cui succedevano cinquanta dignitari, cento commendatori, cinqueconto cavalieri. Il gran maestro nel consiglio dell' Ordine concedeva le nomine o gli avanzamenti per virtà militari, per pubblici servizi, per ogni merito o talento, al generale, al soldato, al dotto, al principe, all'artiere; e perciò seguendo la civiltà nuova si oreavano le sociali distinzioni dal seno della eguaglianza. Ne furono fregiati i primi uffiziali della corte e della milizia, i niù celebri artisti . i più aspienti del reame , i più grandi tra' nobili ; e si riserbò buon numero di croci per i futuri servigi. Il merito già noto delle prime persone decorate diè pregio a quell' Ordine nuovo, e dipoi l' Ordine diede pregio alle nuove persone; così viziosi essendo i circoli della vanità.

XLIII. Giù da due anni l'esercito francese era nel Regno, e tutte le province obbedivano al nuovo re, fuorchè fleggio, Scilla ed alcuni paesi dell'utima Calabria soggetti al borboniani e egli inglesi. Le città di Seminara e Rosarna con la vasta pinanura sion a Nicotra, non presidate da quelli o questi, erano più affilite delle terre soggiogate; perocchè servivano di campo alla battaglia del due eserciti, che ordinandosi a guerra chetamente nelle proprie lince, venivano improvviso ad assalfarai. Così nei piani di Seminara shocch l'orste quidata dal principe di Philipstati, che, forte di oumero ed impetuosa per prima messa, respinse perdutori i francesi a Montelcone, ed campo à Micho. Ma il general Regnier, radountale le squader, riassallò il campo, lo disfece, fugo il nemico sino a Beggio, e ritornà s'moi posti, non avendo farza bastrodi a mantener quello nuove terre e a cingere di assedio la città di Scilla, che gl'inglesi guardavano.

Aflozzatosi al cominicare di bibbriso con nuovi reggimenti aodo contro

Reggio, e poichè parte di strada che mena alla città costreggia il mare, vivi quaturo navi inglesi, remando vicino si lido; facendo fuoco vivissimo di cannoni, ucedendo soldati francesa, rompendone le file, tardavano il commino all'escrito. In quel muzza volle fortuna che si alzasse temporate di mare al che i legni lecuvanai a steto fra le procelle; ma tunto importava il combattere che non si abotanavano dal lido, benchè arte di savigare il consignissame, nel cessavano di tirar cobji, che per i moti delle onde raramento

offendev-no.

Crebbe il vento: ciò che sino allora em stato zelo di guerra diventò neressità, dapoichè le navi furiosamente apinte verso terra, non più potevano kinar largo: e le ciurme intendevano non più a combattere, ma a salvarsi. A que pericoli veduti da Messina, dove stava sull'ascore l'armata inglese, il il capitano Glaston, comandante di un vascello, imblavcò sora legno corri dore, un brick, veleggiò verso Calabria. I francesi, osservando gl'impedi- 1848 menti delle piccole navi e l'altra più grande oramai vicino a soccorrerle, gittansi a nuoto, pervengono, portando in bocca la spada, a que legni, ed ivi si uncinano con la sinistra mano al bordo, con la destra combattogo, si rampicano co' piedi , trionfano ; e così quattro navi armate di cannoni sono predate da fanti nudi . Il brick , cacciato sulla costa di Calabria da furioso libeccio e dalle correnti, si arrena; I francesi, vedendolo in quello stato, corrono al vicino lido, altri mettonsi a nuoto; si combatte due ore; muore il capitano; il legno che aveva quattordici cannoni, non pochi soldati e namerosa ciurma, si arrende.

XLIV. Per questa vittoria, nella quale combatterono col valor francese i venti e la fortuna, inanimato il vincitore, debellò nel giorno istesso la città di Reggio, spingendo il presidio di ottocento soldati nel piccolo castello, cho al di seguente si arrese. E subito Regnier, voltate a Scilla le schiere, lo artiglierie, gli strumenti di guerra, il di 4 febbraio ne cominciò l'assedio, che ai 47 terminò, ritirandosi gl'inglesi sopra le preparate navi per una scala coperta, intagliata con gran fatica nel susso vivo nei diciotto mesi che colà dominarono. I francesi trovarono il castello vuoto d'uomini e guasto men dalla guerra che dalla prudenza e dal dispetto de' fugati presidii . E poiche nessun fatto memorabile dell'assedio mi trattiene su quel subbietto, finirò notando che dopo la espugnazione di Reggio e di Scilla non rimase alla bendiera borbonica nel reame alcuna sede, ne all'antico re alcun segno di dominio o di speranza.

XLV. Ebbe il Regno nuove leggi, le stesse di Francia componenti il codice Napoleone, così chiamato perchè Napoleone, primo consolo e legislatore, gli aveva dato s comune gloria il suo nome: erano le civili, le penali, di commercio e di procedimento criminale e civile. Il codice civile, raccogliendo le dottrine legislativo della sapienza antica, greca e romana, e della moderna europea, dividevasi nelle due parti cui si annodano le sociali relazioni, persone e cose; di ogni parte un principio vero ed eterno reggeva tntte le leggi di quel titolo, ad esempio della natura, che da cause semplici e sole deriva innumerevoli effetti. Del titolo delle persono era principio il matrimonio, patto civile in alcuni codicle perciò variabile come ogni altra civile transazione, sacramento in altri ed immutabile come cosa di Dio; ma nel codice Napoleone era vincolo naturale, insito all'umana specie, non fortuito, non fugace, ma pensato da' conjugi e durevole. Era principio in quanto alle cose la eguaglianza fra le persone, nella quale risiede la giustizia più stretta o necessaria, non potendo essere ingiuste lo leggi civili che agguagliavano veramente i deboli e le ragioni de' cittadini .

XLVI. Delle due parti del codice di commercio, la esterna mancava, la interna fu diligentemente ordinata, le frodi antivedute o punite, le perdite provenienti da avversa fortuna soccorse. Sembrerebbero eccedenti le regole o legami imposti ai commercianti, ma il lungo uso degli inganni, la rilassatezza delle antiche ordinanzo, l'avarizia crescente, la corruttela de' tempi esigevano quel rigore. Speriamo giorno in cui sieno soperchie quelle catene, che ora per vergogna del secolo appena bastano. Concetto sapientissimo del codice fu la instituzione de tribunali di commercio, giudici i commercianti , e mutabili a tempo; jury di commercio. La parte esterna del codice. la internazionale, trasandata per furor di guerra e di sdegno con la loghilterra,

speravasi nella pace.

1808 XLVII. Il codice penale, comunque fusse in Francia, non era per noi adatto e giusto; perocche comportabile e forse lodevole ad un popolo è prender leggi civili di altro popolo, essendo oramai comuni in Europa i sociali artifiziati interessi . Ma le cagioni delle leggi penali trovandosi nella natura fisica e morale delle società, ed essendo vario il sentire, vario il soffrire delle varie genti, non è uguale a tutti gli uomini la colpa ne' misfatti la pazienza al dolore; perciò i castighi adatti per gli uni sono per altri o soperchii o leggieri. E difatti erano per noi difettive le scale de' delitti e delle pene, aspri soperchiamente i supplizi, prodigato quello di morte, tali dovendo essere nella Francia gli effetti del troppo rivolgersi per venti anni e del morir troppo; così come, conservata per alcuni misfatti la confiscazione, si puniva de' delitti degli avi la innocente ignota posterità, ingiustizia pur derivata dalle abitudini della Rivoluzione, ossia dall' avarizia e cupidigia di lei, e dall' aver visto a migliaia patrimoni spogliati, opulenzo disfatte, e figliuoli poverissimi di ricchi padri . Era serbato l' uso per parecchi casi di governo di lasciare in custodia della Polizia l' uomo assoluto da' magistrati; necessità o miseria di tempi, subbietto di passeggera ordinanza non di codice. Si abusava la pena della berlina, forse giusta dove è comune fra cittadini il senso di vergogna, ingiustissima tra poi dove la vergogna è nulla per guasti costumi, o troppa per natura, come provano due fatti che narrerò.

Per ladronecci fu condannato alla berlina ed a' ferri un uomo della più bassa piebe, di persona sconcia oltre ogni credere e goffa, e per quella bruttezza molti del popolo beffandolo, alla berlina lo motteggiavano, ed egli sfrontatissimo e pronto rispondeva a' motteggi confondeva i beffatori,

ridea con essi, convertiva in giuoco e scena il supplizio.

E al tempo stesso in altra parte del Regno avveniva caso contrario e miserevole. Una donzella di onorata famiglia e di padre rigidissimo, presa di amore per ardito giovane e incintasi, vergognosa più che onesta, procurò di abortire; ma da vigorosa salute impedito l'effetto, chiusa in casa per nove mesi, tristamente visse, aiutata dalle cure pietose di una zia. Sgravatasi (madre infelice e snaturata) tollerò che il figlio fosse esposto in una notte d'inverno su la via dove miseramente morì; si che, avutasi del delitto contezza e pruova, fu condannata a lunga prigionia ed al supplicio, secondo il codice, della berlina. Nel giorno fatale la infelice con infame corteggio per le strade più popolose della sua patria, preceduta dal banditore che divolgava il misfatto, giunta al luogo dello spettacolo fu trattenuta dal carnefice, che le impose al capo il cartello indicativo del nome, con l'aggiunto « uccise il figlio. » Ed allora furono viste tremar tutte le delicate membra. e ad un tratto arrestarsi, così che lo spietato assistente, credendola ributtante al castigo, la minacciò e la spingeva; ma quella cadde bocconi alla scaia del palco, perchè soffocata dalla vergogna, era morta. Non dirò chi ella fosse, acciò del tanto desiderato mistero goda almeno il suo nome.

XLVIII. Il codice di procedimento criminale, non legato come il penalo alle condizioni di luogo e di tempo, ma tenondo principo dall'umano giudizio e dalla ragione, è immutabile, elerno. Si vorrebbero codici penali quanti sono i popoli e le età, ma un soi codice di procedimento (purchà ragionevale) basterebbe per sempre a tutte le genti. Non fu duque per noi errore o pericole il prenderio di altra nazione, ma sventuratamente era mepretto. Biomaparto, primo console, tollerò in Francia la sittuzione de giu-

rati; imperatore, ne vietò a noi l'esercizio, e Giuseppe per necessaria 1846 obbedienza non ne fece motto nel nuovo codice.

Altro difetto era ne' magistrati di eccezione, tribunali di polizia, corti speciali e prevostali, commissioni militari. La falsa ed iniqua dottrina che il criminal processo è l'agone dove combattono la legge e l'accusato, ha prodotto e produce danni gravissimi alla società; perciocchè di quella immagine sono effetti necessari togliere nell'ira armi al nemico, aggiungerne alla propria parte; e ne' misfatti più odiosi alla società ed al governo scemar difese agli accusati, accrescere agli accusatori mezzi di offesa. Questa è l'origine de tribunali di eccezione. Ma se il processo fosse creduto, qual è, il sillogismo per discoprire il delitto, non cercherebbonsi modi varii, lunghi o brevi di argomentare; chè siccome in prova di certezza un sol ragionamento è il più giusto, tal nella scienza criminale un solo è il vero fratutti i possibili procedimenti. Numerati gli errori del nostro codice con animo più allegro ne discorro i pregi.

Principal pregio il pubblico dibattimento, mezzo di giustizia più giovevole del giurato, che è mezzo di civiltà, avvegnachè più della civiltà la giustizia è il bisogno de' popoli . E pregii gli effetti necessari di questo atto istesso, la pubblicità dei giudizi , il convincimento morale ne' giudici , il ritegno alle inique sentenze dal grido pubblico; perciocchè tra' napoletani, sospettosi e torbidi, quanto scarsi di animo e di politica virtii, uha i non già le mille che i moderni innovatori immaginarono) è la guarentigia della civile libertà; la

manifestazione di opera del governo.

Ed altro non minore pregio del codice fu quella parte della giustizia che puniva i piccoli falli, ingiurie, battiture leggiere, violenze al pudore; innanzi tollerate, perchè il duro governo vicereale, e la feudalità, e la divisione de' ceti avevano abbiettata la plebe. Ma l'amor di eguaglianza fervido a' giorni nostri, l'abolita feudalità, e re nuovi innalzati al trono di mezzo al popolo vietavano che quelle soperchiatrici costumanze reggessero. Intendevano ad estirparle le leggi dette correzionali, specie di censura troppo severa ne'tempi civili, mite e santissima ne' corrotti.

XLIX. Del procedimento civile, che per brevità unisco alla legge costitutiva de' magistrati, erano difetti avaro spirito di finanziero guadagno, e troppa mole di atti e corso troppo lungo di tempi giuridici ; ed erano pregii la competenza assicurata e sollecita, i mezzi di giustizia locali, la proprietà accertata da un registro pubblico degli atti civili e delle ipoteche, la scala dei giudizi non interrotta , la indipendenza de' magistrati , la instituzione di un magistrato supremo, detto Corte di Cassazione, sostenitore e garante delle leggi, frutto delle novelle scienze filosofiche e legislative, documento per sè solo dell'al-

tezza del nostro secolo sopra i passati.

L. Al tempo stesso si ordinarono i tribunali per la amministrazione, e furono: un consiglio d'intendenza per ogni provincia, magistrato di prima istanza nelle cause amministrative; la regia corte de' conti, di revisione ai consigli d'intendenza per alcune liti, e di primo giudizio per alcune altre: il consiglio di stato, di appello ai consigli d'intendenza ed alla corte de conti. Le regole di giustizia amministrativa erano le comuni del codice, il procedimento diverso, tendente a favorire le persone e le cose dell'amministrazione; e quindi per natura e difetti erano magistrati di eccezione, tollerabili in uno stato nuovo, perchè multiplicavano gli strumenti operosi dei non ben noti metodi governativi , non comportabili agli stati già formati : provvedimenti 1008 però passeggieri, indegni del nome e del decoro di codice o di legge. Intanto l'arbitrio piacque a' governanti; e sebbene il napoleonico reggimento si afforzasse de' nuovi interessi e degli usi del popolo, le dispotiche ordinanze dell'amministrazione non mutavano.

LI. Compiuti, pubblicati, messi in pratica gli enunciati codici, si vidde el Reguo spettucole magnifico: magistrato in ogni commiti), magistrati naggiori nel circondario e cella proviocia, cominciare le cause sopra luogo e terminarie; i giudizi e i giudici star sempre a fianco degi 'interessi e de' bisogni del popolo; dismessi gli usi assoluti, gli scrivani shanditi, vietati glinganni e i formenti agli accussti e a' testimonii. E coa la immensa congerie degli errori e vizi dell'antica giurisprudenza, frutto di diciotto secoli d'Italiane miserie, fra sconvolgimenti politici, domestiche guerre, desolutrici conquiste, invasioni di barbare genti, superbia de' grandi, servità dei popoli el Imperii lontania spensierati di oni, in breve tempo abbattuta e scomparsa. Dopo di che a' osstri sguardi cambò di aspetto la legge, atto già di potenza, ora di ragione; prima imperava, oggi governa; violeva l'obbefenza, ora cerca la pressuasione e'i favere de' popoli. Strumento perciò ne' passati (quando fusse perfetta) di quicte e di gustizia, pegli svervine, di civiltà di

#### CAPO OUINTO

## Partenza del re . Ultimi tempi del suo regno .

LII. Avveratosi ciò che la fama de parrochi giorni divolgava, il re parti; 
e i lasciali provedimenti indicavane che non tomasse. Indi ad un mese, 
da Bajiona bandi per elitto esser chiamato da' disegni di Dio al trono della 
Spugna e della Indice i suclare noi doleste; sembrargi di aver fatto poco se 
mrava ai bisegni dello Sulto, molto se al la suz eto, alfa latche di regore 
corrato esta ono mezzo, operatore di maggiori beni.

Il quale statuto componevasi di undoi capi. Il 1º della religiona dello Stato confermava la cattolica apstolica romana. Il 2º della corona, il 3º della reggenza, il 3º della famiglia reade provvedevano a' casi di morte de re, alla discondenza, alla minorità; era parte del quarto capo la dote della corona; e fu visto che al re Giuseppe e alla poca sua famiglia erano dati ogni anno, rai pagamenti del tesero pubblico e demanio reggo, due milioni o poco meno di ducati, ottava parte della finanza: modestia forse prantice re, centritanza di nuovo, sandaleo demon nelle presenti strettezz.
Il 5º -kapo, degli uffiziali della corona, tanti ne stabilira quanti erano nella crece di Napoleono, imitatrico in largo della più antica di re di Prancia.
Il 6º -del ministero, il 7º - del conziglio di Stato rendevano costituzionali que' duo già formati collegi.

L'8º capo, del portamento, statuiva un'adonanza di cento membri, divisa in cinque Sedill, del clero, della nobilità, de'possedenti, de'dotti, de'commercianti: ottanta de'cento secgieral dal re, i venti possidenti, a'tempi e forme prescritte, da'collegi elettorali nominati del re: gli ecclesiastici, inobili, i dotti essere a vita: i possidenti e commercianti variare. in ogsi sessione: il pariamento adunnisi una volta alameno in tre anni; e il imre, che il convocava, proregarlo a piacimento o discolgierio: trattare delle sole materie date ad esame dagli oratori del governo; nulla da sè proporti ciò che voce moderna chiama rinicativa delle leggi, non essere che rega: le sessioni segreta, i voli e le deliberazioni in verun modo palesate; la nubblicazione surrettiria, punisir oul ribellione.

Il 9°. capo, dell'ordine giudiziario, il 10°. dell'amministrazione procisciae assodavano costituzionaimente le gia publiciate leggi sopra quelle materie. I' 41°. (ch' era l'ultimo), disportsioni generali, diffiniva la citadinanza, i suoi diritti, il modo di conocederia a' forestiri, conformava i' abblizione della feudalità, garentiva il debito pubblico, manteneva le vendite de beni dello Stato, rimetteva ad altro tempo le provvideuze per la seconda Sicilia. Non faceva motto di popolo, di sovranità, di libertà civile, di personal sicurezza, che pur sono le pompe, quasi che vane, delle moderne costituere.

Quella legge, dello Statuto di Bajona, perche avea data di Bajona del 20 di giugno del 1808, era garentita al regno delle Due Sicilie dall'imperatore Napoleone, che allora vantava liberalità verso i popoli, per meglio ingannare la Spaena : legge poco intesa nel Regno e mal gradita , rimproverando ai reggitori lo sfoggiar nomi di libertà e di pubblico bene fra le catene e le miserie di quei tempi. Ed in vero costituzioni, convenevoli forse alla civiltà del diciassettesimo secolo, sconvenivano al decimonono, dopo che tanto e troppo erasi parlato di libertà, di eguaglianza, di ragione de popoli. Ma frattanto fu errore non senno, e sdegno, non consiglio, ciò che ritenne i napoletani a non curarne l'adempimento; perocchè cento notabili si adunavano in parlamento quando estimavasi virtò parlare a grado del popolo, sotto re nuovi, fra timori di regno. L'indole delle numerose congreghe, qualunque siano i congregati, è aempre quella del tempo; e lo attestano i secoli della feudalità, delle libertà municipali, del papato, delle crociate; tal che i napoletani, meglio conoscendo la loro età, avrebbero trovato nella qual si fosse costituzione di Bajona un ritegno al dispotismo .

LIII. In luglio di quell'anno 1808 parti verso Francia la famiglia del re-Giuseppe , la moglie e due figliuoli , tre mesi avanti , senza pompa regia e quasi senza grido, giunte in Napoli. Ma non così modesta ne fu la partenza. che, appena divolgata, andarono in corte a fare augnrii di felicità i grandi uffiziati della corona, i ministri, i consiglieri di Stato, la municipalità, i generali, i magistrati, le società, le accademie; era la regina di Spagna che partiva. Nel giorno della mossa, le milizie francesi e papoletane si achierarono a mostra nella atrada di Toledo; la regina uscì dal palazzo, il maresciallo dell' impero Jourdan precedeva a cavallo la carrozza regia; gli ambasciatori dei potentati atranieri e numeroso corteggio la seguivano; l'immenso popolo spettatore accresceva magnificenza allo spettacolo; e , benche fusse a culca raccolto per curioso talento, appariva riverenza pubblica. A molti cavalieri e dame ai diè commiato da Aversa, ad altri da Capua; i ministri, i consiglieri di Stato, altri segnalati personaggi furono congedati alla frontiera del regno; tre dame, la ducbessa di Cassano, la marchesa del Gallo, la principessa Doria Avellino ed un cavaliere il principe d'Angri, accompagnarono la regina in tutto il viaggio, e ne tornarono ricchi di doni.

Queste pompe richiamano alla memoria le sorti più spesso infelici delle pessate regine di Napoli. La prima, Costanza, stirpe de normanni, moglie dell'imperatore Arrigo, tradita in Salerno, o fra catene mandata in Sicilia al 1898 re Tancredi , suo nemico. Indi a poco , Sibilla , tradita anch' essa , assediata e presa in piccolo castello, condotta prigioniera in Alemagna col auo tenero e sventurato Guglielmo, ed altre due misere figliuole. Elena, moglie di Manfredi, ansia dono la perduta battaglia delle sorti lungamente ignote del tradito reinfelicissima quando il cadavere fu trovato sozzo e straziato da' nemici e dai sudditi . assediata in Lucera , cattiva di Carlo nel castello dell'Ovo , ed ivi , per ventura, morta prima cho vedesse le miserie estreme de suoi tre figli, Sancia, vedova di Roberto, oppressa in cento modi dalla fortunata Giovanna, sua nipote, costretta a chiudersi e morire nel convento di Santa Croce, Questa Giovanna, poco appresso, svergognata, avvilita, assediata due volte no' suoi Stati da' suoi sozgetti , pubblicamente adultera , pubblicamente giudicata, tre volte vedova, scacciata dal tropo, fuggiasca, ripchiusa, strangolata ed espoata morta, a pubblico Iudibrio. Dopo di lei, Margberita, vedova del re Carlo Durazzo, ucciso per man di schiavo in Ungheria, ed ella, rifuggita col figlio, confinata in Gaeta. Indi la misera Costanza di Chiaromonte, voluta in moglie, per le sue ricchezze, da Ladislao, cagione a lui di ristabilirsi in trono, e subitamente ripudiata, e ridotta a private e povere sorti, in presenza di fortunata rivale e di suocera superbissima. La seconda Giovanna, che a Giacomo dà mano e trono, e ne ottiene in mercedo guerra domestica é prigionia, liberata per tumulto di popolo , è costretta assediare il marito . farlo prigione e scacciarlo dal regno; senza prole e senza speme di averne. adotta Alfonso che, per gelosia d'impero, le fa guerra; adotta Luigi, e (sventurata ne' suoi benefizi) lo soffre ingrato e nemico; vede il capo mozzo al suo caro Pandolfello e'l cadavere strascinato; sente tradito ed ucciso nella reggia il favorito Sergianni; ella stessa muore addolorata. Isabella, moglie di Renato, fugge, co' figliuoli dal regno; raggiunta dal marito, pur fuggitivo. sente aicuro e felice in trono l'inimico Alfonso. Altra Isabella, moglie di Federico di Aragona, profuga, prigiona in Francia: ricoverata in piccolo convento di Ferrara, e colà mantenuta poveramente per carità di alcuni frati. lo rammento nella piccola rocca della sassosa Ischia travagliate. avvilite, prigioniere, due regine, e tutti i resti della saperba procenie aragonese. E vedo Carolina d'Austria ai di nostri, fuggitiva tre volte dal regno, morta in esilio, maledetta.

E tail donne, delle quali ho adombrato i tristi casi, erano di stirpe regio e potente; mentre l'avventuroris Giulia Clary, moglie del re Giuseppe, cagione di questi ricordi, era nata in Marsiglia di casa mercatante, onesta, ma oscura; la fortuna aspettava anco lei, che, dopo felicità breve, cadde al trono, ma estrandosi modesta el mionocente. I quali tutti e giunchi e ludibri della sorte sarebbero insegnamenti alla umana superbia, se a superbe patture giovassero gdi esempi:

LIV. Al 9 di luglio si pubblio l' editto di Giuseppe, anounziatore del suo pessaggio di altro impere, chi egli chiamava peso, e tale divene; il 31 del mese istesso, per decreto dell' imperatore Napoleone, fu noto il re successore; ventotto giorni durb l' l'interrego, e reggevano lo Stato, senza nome di re, le antiche leggi, l'autorità dei magistrati, la potenza degli eserciti, la pazienza del popoli. E piochè il re Giuseppe da questo istante non più appartiene alla storia di Napoli, io dirò quanto posso più breve l'indole di lui, e lo stato del regon al suo partiriene. Datto e culture delle lestere francesi, italiane, latine; ignorante delle scienz; esperto della politica ad uso francese moderno, prodetto nei periodi, e, se cresevano, timido e dispiestato:

giusta nelle prosperità, qualora non lo agitasses speranza o sospetto; lodatore two del vivere modesto e privato; soliciol dei piaceri delle lascivie di re; nei discorsi sempre onesto; nelle opere, come voleva il bisogno; avido di ricchezze quanto esige fortuna nuova ed incerta; desideroso di lauto vivere; al frettello imperatore obbediente, devoto; studioso di piacere a lui più che giovare al suo popolo. E perciò bastante all'uffizio di antico re, minore al carico di re nuovo.

Riformava lo Stato, spesso per imitazione, sempre costretto ad introdurre ni regno le leggle peruiche registrici della Francia; e quindi nelle opere di governo talora mancava la spinta del pensiero, e tali altre volte nel concepimento non rispondeva l'effetto. Abolita, per esempio, la fendalità; nuovi fuedi si fondavano; pubblicato il sistema giudizirio, crescevano l'ecomissioni militari e i tribunali di eccezione; e detestati gil spelli del governo borbociro, spegiavansi i possessori di arrendamenti, i compretica che di piciti del Vani, escertati i giuditi dello Speciale, giuditi peggiori, peggiori pratiche si adoperavano. Pareva che sopra le rovine degli errori distrutti nuovo edifizio di quali errori si ergessi.

Ma senza contrapeso di mali si vedevano discioli i conventi, diviso le proprietà, creaticio il numero dei possedenti, abbassato appinoni il popato, stabilita la eguaglianza fra cittadini, premiato il merito, ristorate le scienze, venerati i dotti, vannata la civittà. Gli stessi errori che di sopra ho narrato, citrovavano scusa nelle licenze della conquista, nelle sollectudini della guerra controvavano scusa nelle licenze della conquista, nelle sollectudini della guerra delle rivoltati, in ela fastido delle novità: disastri gravi a du nopolo, ma su a si bisonal della società del allo controli di scocio cose che durano, erano conformi al bisonal della società del allo contino di escocio.

La riforma fu perciò Imperfeita, spregiata dall'universale sosto Giuseppe, non pregiata (come dimonsterro) sosto Giuscalno; ma tale che per corso d'anni acquisterà forza e favore. Si vede in Europa procedere, benchè respinta, la nouva cività, e dai lodatori dell'antico en efa troppo debto ai governi legittimi, incusandoli timidi o imperiti al maneggio degli uomini : mentre quala cività crusec como quercia nello forstat, che non moure dai di scure o di fulmi percua del tercon, mò dai troncar de frami per forcia di scure o di fulmine, avendo nella sua natura cogione e mecessità di via e di licermento.

COLLETTA

# LIBRO SETTIMO

Regno di Gioacchino Murat. - Anno 1808 a 1815.

### CAPO PRIMO

Arrivo in Napoli del re , della regina . Feste. Provvedimenti di guerra e di regno .

1. Un decreto dell'imperatore Napoleono, che chiamò statuto, dato in Bajona il di 15 di luglio del 1808, decrea: « Concediamo a Gioacchiao Napoleono actorio ministimo cognito, gran deca di Rerge el Geves, il « trono di Napoli e di Scilla», restato vascate per lo avvenimento di Giuseppe Napoleone al trono di Spanja e delle India. » Altri capi regolisano La discondenza. Este proportio del di significante del compositore del c

Un editto contemporaneo di Giocochino prometteva al popoli delle due Sicilie felicità, grandezza, soliti vanti di chi regna; giurava lo statuto di Bajona; diceva prossimo il suo arrivo, inculeava al ministri e magistrati di vegliare nella sua assenza al mantenimento dello Stato. Con altro decreto nominava a suo luogotenette il maresciallo dell' Impero Perizono.

II. Saputo il nuovo re, i napoletani si chiedevano a vicenda il natale di ul, a via, i costumi i, fatti pubblici; ma la fama del suo volore tutte invadeva le restanti cose, e si che i mali repetti delle viria militari in lu temevano inflessibil comando, cuo duro alla pietti, moli continui di guerra e di ambisione, incapacità ed impazienza alle cure di pace. Al quali timori aggiungevano fede i recenti fatti di Syrgua e la ribellione di Madri, oppressa dia Gioscobine con molta strage di popilo. Na dall' oppesta parte così deboli di effetto lostano erano i benefizi del regno di Giuseppe e si grandi e pubblici i soffetti mali, che ogni vicenda di Stato piaceva alla moltitudine; pi nagle inottre credendo che il indice guerriera del nuovo re disegnasse le odiose pratiche di polizia, sperava almeno cambiar dolori, che è genere di ripso nelle misierie. Era Gioscobicino acoro lostano, e ricorrendo il giorno del suo nome, si fecero nella città e nel regno pompose feste, così come si usa per adulazione o timore del re presenti.

A di 6 settembre di quell'anno, egli fece ingresso nella città a cavallo, superbamente vestito, ma non col manto regio o altro segno di sovranità, bensi da miliare qual soleva in guerra. Livevè alla porta (simulata con macchine nella piazza di Feria) gli omaggi de maggistrati, le chiavi della città, tutti i segni della obbelienza. Egli, bello di aspetto, magnifico della

persona , lieto, sorvietado co'circostanti, potente, fortunato, guerriero, ner aveva tutto ciò che piace a' popoli. Nella Chiesa dello Sprito Santo prese dal cardinal Firmo la sacra henedizione, con religioso sepetto, ma tenendosi in piedi sul trono. Passò alla reggia, a tutto le cerimone con disinvolti modi adempi, quasi re già susto a quelle grandeze; la città for iccamente illuminata; i' allegrezza pubblica, quella che nasce da felici momentanee apparenze, fa sinocera per tutta la notte si prolingo;

III. I primi atti del regno, concedendo perdono ai disertori, convocando i consigli di provincia, restringendo alcune spese per fino a danno dell'esercito francese che era di presidio nel regno, furono benigni e civili; diede alcun soccorso ai militari in ritiro, ed alle vedove ed orfani dell' antica milizia napoletana, dal precessore abbandonati; riformò lo stemma della corona per aggiugnervi la insegna di grande ammiraglio di Francia, e mutar nel suo nome quel di Giuseppe. Ed erano i principii di regno, oltrachè benigni. come ho detto, felici : la Polizia aveva sospeso o nascondeva i suoi rigori : le feste per la venuta del re non appena terminate, ricominciarono i moti di allegrezza e i guadagni del popolo per altre feste che si apprestavano alla regina. Vi erano dunque molte speranze di pubblico bene e tutte le inimagini di letizia pubblica, quando il di 25 di settembre, Carolina Murat giunse in città. Fu la cerimonia meno magnifica di quella già fatta nello arrivo del re, ma più spleudida per ammirazione della bellezza di lei e del contegno veramente regale, e per lo spettacolo di quattro figligoli teneri , leggiadrissimi, e per il comune pensiero che a Gioacchino il diadema era il dono di lei .

IV. Tra quelle feste il re maturo la spedizione di Capri. Quell'isola, como n'inferio nel precedente libro tenuta dagi' niglesi, fatta funna di congiurazioni e di brigantaggio, era commessa all'impero del colonnello Lowe uomo netsa del avon. Il disegno di assalutario no fin condidato da la re che al mimatro della guerra per apprestar arme e provvigoni; e ad un utiliziole del geuio, napoletano, per girare intono all'isola sopra percola non avvertuta nave, e nuicare il luogo dello aburco e le altre particolarità di guerra necessarie all'impresa. Due volte ne l'engo di Giusseppe quella spedizione erasi tenutas, ed alirettante, per mancanza di secreto, tornata a vuoto, nazi a danno e vergogna, perchi le nostre navi, sociatrate dalle navi emuche,

furono prese o disperse.

Onell' isola . lontana da Napoli ventisei miglia , tre dal capo delle Canipanelle, s'eleva dal mare tutta in giro per alte rocce; una strettissima cala, che chiamano Porto, dà mal sicuro ricovero alle piccole navi : angusta spiaggia di arena in altro luogo permetterebbe lo approdare ai legni sottili, ma lo impedivano potenti batterie di cannoni e fortificazioni e trinciere. L'interno dell'isola dividesi in due parti, l'una ad oriente poco alta, l'altra ad occidente altissima; in quella è la città, pur detta Capri, e molte ville, il porto, la marina, i superbi segni della tiberiana lascivia, e terreno fertilissimo, coperto di vigne; nell'altra parte, detta Anacapri, la terra è sterile e sassosa , il cielo grave di nugoli , agitato da' venti , e piccolo paese vi si trova fondato, a cui si giugne per unica ed angusta strada, intagliata nel sasso a scaglioni (che sono trecento ottantuno) alti, e la più parte dirupati per l'antichità e per lo scorrervi delle acque. Quattromila abitanti coltivano l'isola, ed erano in quel tempo fedeli al presidio inglese, forte di milleottocento soldati. Dovunque mai uomo ardito approdar potesse, l'impediva o fossa o muro o guardia : chiudevano il porto e la marina batterie di cannoni;

- Indiana

sse cinque forti, uno ad Anacapri, quattro in Capri, bene armati, difendevano ogni parte del terreno; ia città era cinta di mura. G'ilingels, redendo quel pasto inespagnabile, lo chiamavano la piccola Gibiterra; ma nulla trattener poteva l'impeto militare di Gioscchino, che tenevasi a vergoga veder dalle sue logge sventolare la bandiera nemica, e starsi i presidii socuri e spensienzii

Maturato il disegno, srmate molte barche, più molte caricate di soldati francesi en apotelani, dato supremo comando al generale Lamarquo, nella notte del 3 di ottobre muore la spedizione dal porto di Napoli, ed altra miore da Salerno Al mezzo del giorno 4, l'asola è investita da tra porti; al porto, alla 'marina, ad un luogo alpestre dal lito di Anacapri; de' tra al porto, alla 'marina, ad un luogo alpestre dal lito di Anacapri; de' tra sassilui, i due primi erano finiti, benchè, per numero di barche per impeto, i più veri apparissero; quello ad Anacapri, modesto e quassi mosservabile; na li vero, dui, sopra piecolo soggio che lo odec coprivano, abarcamano la compania del per del sassi per non bate que contine; rindi, posta altra scala e s'altica, giungrammo a terrono alpeter e apparison, nuturalmente coronato di grandi pietre disposte in arco, ultimi e superabili impedimenti per poggiare al dosso dell' isola.

Era latta la strada: succederono al primi sbarcati altri ed altri, già più di ottanta tenevano il piede su l'isola, il generale con noi; in cima di ogni scala, per segno e per trionfo, stava piantata la nostra banderuola, e i mai accorti difiencio mulla sevae n'isola. Pumon alfine soopetti: accorere il nemico su la cresta della soprastante collita; ma, trattetuto da colpi che di dietro a' mieggio si travano, o timido, irresoluto, aspettando de Caprii dimandati soccessi, non osava di appressarsi, e frattanto altri soldati disbarcavano, e si che in breve cinquectori de nostra combattevano.

che in bieve cinquecento de nostri compatievano.

Ma il mare si fece procelloso, le nostri navi presero il largo; lo avvicinarsi al primo socijio era impossibile, picodo stuolo di audaci che lo tento, fu sommerso, cessò lo sbarco. Non bastando i disbarcati all'impresa (giacchè di cinquecento, sette erano morti, centiterinata que fertil), si attesa la notte oramai vicina , sperando che coprisse al semico la pochezza de nostri mezzi; e gla aggiungese si apresento. Partatato si combattevi in tutto il giro dell'isola: il colonnello Lowe, dotto in astuzie di polizia, inresperto di guerra, d-sordino, confuse tutte le regole del comando; come agoviennente movevano in mare le nostre barche, cosà a siento nell'isola egli faceva volteggiare presiditi, marc'opera e esnas sociop, cel ilanto fi.nascepi ed un piecole reggimento maltese che il guerni yen, non erano afferzati. Giunso la notte, e le apparenze, nou le curet di guerra, essarsono.

Il cielo fa per noi. Dopo breve oscurità, la luna, usetta limpida e piena sul roirzione i, illiumio la cresta della collina che il menio guardiava. Visti i soddati inglesi da noi, che i macigni e le ombre del colle coprivano, erano uccia o fertiz; e si che, arrettundosi, lasciando selume ascolte, che presto cadevano o luggivano, perchò da tatti i nostri miratte ed diese, restò il luogo deserto. Ed alora, giernata in dere colonne i nostra peccia schera, superati colonno, per la deritta. Pallera per la sinsistra del macigni, chetre el quali, asciptic e al inganon, pur si lasciarono alcuni soldati a durare il finco, giungermo inosservati al piano del colle, poco lostani dallo squadre nemiche. La assalimmo con impeto, grafta, spari e sonar di tamburi; le ponemmo in

rotta, e prigioniere si arresero, fuorche poche più celeri ed industriose, nella 1801 confusione della notte e fra gl' intrighi delle strade e del paese pervenute chiudersi nel forte.

Nella notte istessa, occupata la testa della lunga scala che mena in Capri, e quanta terra si poteva e conoscevasi di Anacapri, fu circondato il forte. Ed a' primi albori del dì 5, intimata la resa e minacciato il presidio di sorte estrema se facesse difesa, che l'ambasciatore (com'è costume) dimostrava inutile, dopo breve consiglio, il forte fu ceduto, altri trecento soldati si diedero prigioni, e , uniti a' quattrocento già presi , furono a trionfo mandati in Napoli. Vi giunsero quando la malignità di alcuni, o la timidezza di altri, e la ingenita lognacità della plebe, dispensiera di sventure, diceva poi morti o presi; noi gia padroni di Anacapri, perciò dell'isola, superbi di avere espugnato luogo fortissimo, assalitori, henchè di numero quanto la quarta parte del presidio nemico, e tenendo prigioni al doppio delle nostre forze : noi , se francesi , lieti di combattere sotto gli occhi di capitano antico e valorosissimo, e se napoletani, più lieti perchè ammirati dal nuovo re, dalla nostra città spettatrice, e facendo gara di arte e di animo con le schiere francesi. In tutto quel giorno, il re da su le logge guardò gli assalti e le difese, spedi ordini e provvedimenti, non cessò che per la notte; ed al di vegnente, non ancor chiaro il giorno, ripigliò le sospese cure; ma dipoi impaziente, si recò a Massa, prossimo il più che poteva a Capri.

V. Nello stesso giurno, esplorato il promontorio di Anacapri, posti i campi, formato batterio di cannoni per offendere, benche di esterna portata, la sottoposta città, si ordinarsoo tutto le parti del militare servizio, chiamando in fretta altre schiere, che giunneser per la via stessa del primo abroro, non avendo trovato nella celana delle osservazioni altro luogo men disagevole di qualio scello tra i noti e le solicitudini della guerra. Aspettata li notte per discendere in Capri, cerdevasi ad oggi passo incontrare il nemico, giacorbo per case, munt al più di milita collecti il serveno aditto alte difese; mai il noti celano di contrare di più di milita della di serveno aditto alte difese; mai di condi, cingendola di posti nella notte, cominciammo nel vegenote gorno ad assectiorio.

Ma gl'inglesi che erano in Ponza ed In Sicilia, avvisati del pericolo di Canri, accorsero con parecchi legni da guerra; e giunti corrispondevano con l'assediata città per la via del porto, rompevano le nostre comunicazioni con Napoli, tentavano o fingevano assalti ad Anacapri, e per continuo copioso fuoco di artiglieria, disturbavano l'assedio. Ed allora i franco-napoletani. offensori ed offesi, con accrescimento di fatica e di gloria, provvedendo alla doppia guerra, formarono nuova batteria (chiamata per onor di assedio da breccia, ma cho distava dalla città trecento metri), così che aperti i fuochi, le palle, che erano da sei, bncavano i muri senza scuoterli, e bisognò menomare la carica per ottener qualche effetto di breccia. Ma il colonnello Lowe, timido per sè, vie più discorato da parecchi napoletani. che, fuggiaschi per delitti o fabbri di congiure, stando in Capri temevano di cader nelle mani della polizia di Napoli, inalbero bandiera di pace; ed a patti, che si fermarono in quol giorno 48 di ottobre, diede la città, le rocche, i magazzini, tutti gli attrezzi di guerra, e prigioni con sè stesso settecento ottanta soldati inglesi e córsi, da essere trasportati in Sicilia con giurata fede di non combattere i napoletani nè i francesi, o gli alleati della Francia per un anno ed un giorno : quei tristi o rei che sta\*\*\* vauo in Capri ebbero asilo, prima del trattato, sopra i legni inglesi. La città fu consegnata, i prigionieri in due giorni partirono; e fra quel tempo giungevano da Sicilia, ma tardi, altre navi, altre genti, altri mezzi di guerra.

Capri restò presidiata e megio fortificata dai francesi; perciocchò il recente assevilo avea soperto molti errori di arte, e l'isola, di nenica divenuta parto del regno, avea mutato le condizioni di guerra. Il governo dono i tributi di un anno agl'isolani; ma il dono er aminore di guadagni che inamazi facevono a cogione della liberalità degl'inglesi e dello occasioni di controbando, e delle dissipazioni del danaro pubblico Tra le sollectiudini della guerra. Quella impresa per celertà, modo ed effetti accrebbe gioria a

Gioaccbino. VI. Fu seguita da importanti miglioramenti . Rivocato il decreto di Giuseppe che avea messe le Calabrie in istato di guerra, tornarono quelle provincie sotto al pacifico impero delle leggi; richiamati gli esuli, sprigionati i rei di Stato, e sciolte le vigilanze: tutte crudeltà di polizia estimate insino allora necessarie o prudenti. Ma non per anco fu permesso il ritorno a' rinchiusi in Compiano, Fenestrelle ed altre più lontano prigioni della Francia; perchè grande n'era il numero, certa di molti la malvagità, e del ritorno loro pubblico il danno. Sono questi gli effetti del dispotismo: i rei, i meno rei , gl'innocenti colpiti dalla stessa pena; e quando la potenza, o pentita o per circostanze temperatasi, vorrebbe rivocare quelle condanne, la rattiene il pericolo che fa allo Stato la libertà di alcuni tristi : e però sempre pessima è la sorte dei buoni nei rigori o nelle blandizie della tirannide. Nel proseguimento del regno di Gioacchino molti tornarono da quelle crudeli relegazioni, e molti vi erano periti , i peggiori vivevano : la morte più colpiva gl' innocenti, perchè della ingiusta pena più addolorati .

Nel tempo istesso si diede opera onde rimuovere gli ostacoli che le vecchie abitudini opponevano ai nuovi codici. Della quale opera (e il dico in questo luogo anticipando i tempi per meglio ordinare le materie) fu assidua la cura in tutto quel regno; ed ebbe a principale istromento il regio ministro conte Ricciardi, che qui nomino ad onore e a durevole gloria per quanto durar possono queste povere carte. Il registro delle nascite, delle morti, dei matrimoni fu confidato a magistrati civili; il matrimonio non poteva celebrarsi in chiesa come sacramento, se prima non celebrato nella Casa del Comune come patto di società. Il registro delle inoteche fu aperto, e più dello stato civile ebbe contrasto, perocchè molti particolari interessi gli si opponevano; ma saldo il governo nel suo proponimento, le proprietà furono chiarite, i crediti assicurati; molte case nobili, che fra i disordini e le trascuranze della famigliare economia ignoravano il vero stato del patrimonio avito, trovandolo scarso o nullo, di ricchissimo che il supponevano, ne incusavano a torto il governo e le nuove leggi. Per le provvidenze di quel libro non più si viddero ingannevoli fallimenti, patrimoni dedotti, amministrazioni economiche date o chieste, cedo bonis, ed altre di nomi fruudi alla proprietà, tanto frequenti nei passati tempi.

VII. Per la parte amm'nistrativa furono ordinato con un sol derreto la municipilità di Napoli e la prefettura di polizia; e date a quella, tolte a questa parecchie facoltà; sì che la già odiosa prefettura divenne magistrato men regio che civico. Fia nominato un corpo d'ingeneri di ponti e strade: questo parto di pubblica amministrazione, istromento di cività e di richera-

xa, afficto trasnodata sotto il dominio dei vicerè, senti la manificenza di <sup>13-2</sup> Carlo Bortone, come ho riferito nel primo lebre; ma quella virti non fa dal figlio seguita, si che nel suo regnare lunghissimo poche nuove strade si costrativono, e meno per pubblica utilità che a comodo delle proprie ville o cacce. Sotto Giuseppe surso un consiglio di lavori pubblici, e due isperioni per i ponti e strade si il Consiglio rimase sotto Giusechino, le ispezioni si slargarono in un corpo d'ingegneri numeroso, abilissimo, del quale dir\u00falle popere a suo lungo.

Un decreto, tra molti di Giuseppe, prometteva in Aversa una casa di educazione per le fanciulle nobili . Con altri decreti Gioacchino la fondò in Napoli , nello edifizio detto de' Miracoli ; e poichè prendevane cura suprema la regina, fu detta dal suo nome Casa Carolina. La nobiltà delle fanciulle non era ricercata ne'titoli e nelle memorie degli avi, bensì nella presente onestà e nel vivere agiato e civile della famiglia; onde l'istesso tetto accoglieva i nomi più chiari per antico legnaggio, ed i più pregiati della nuova età. La casa, in sette anni cresciuta di merito, grandezza e fama, conservata, benchè odiati cadessero i fondatori nel 1815, si mantiene ancora con le prime regole; ed è stata ed è potente cagione dei costumi megliorati delle famiglie, e dell'incontrarsi spesso virtuose consorti, provvide madri amorose delle domestiche dolcezze. Io ho discorso in questo libro, e spesso discorrerò in poche righe, tempi e fatti lontani, così esigendo l'indole del regno di Gioacchino, che fu di ridurre ad atto e migliorar le istituzioni teoriche ed imperfette di Giuseppe, e di spingere i napoletani e sè modesimo alla grandezza, ad ogni ambizione, ed a' precipizi. Perciò m'era d'uopo disegnare brevemente, e come a gruppi, cio ch'egli feco da successore di altro re: e descrivere con ordine di tempi e di cose le opere una all'altra succedente del proprio ingegno.

VIII. Prima tra queste fa la miliria assoldata e la civile. Giocechino, a suo giungere in Napoli, compose due regimenti di Velsi, el altri biataglioni e compagnie sotto inavvertiti nomi: astazie necessară per assoldar nomini. Giuseppo non aveva oasto porre in piede la coexizione, perche la riguganaza dei popoli al militare servizio, l'istesso brigantaggio, la facilità a' coscritti di fuggire in Sicilità, facevano tenere che uomini levul per noi servissero di ajuto e reclutamento al nemico; rispetti gravi e veri, non dispregiati ne primi tempi di reggio dallo stesso arrischoso Giocectino. I reggimenti di Giuseppe si composero di uomini tratti dalle carceri e dalle galere, o di perdonata di primi di perindi di perindi

Per le milizia civili nauva legge e dilettiva, imponendo non piccola taglia o possedenti e troppo servizio a militari, parva seritta per avarzizia e per imporre a' popoli travagli e tributi; nè a -sostegno della società ma del governo. Epure la volontà e i opera continua del re produssero che la milizia civile serviva, combatteva, acquistara uso e gloria di guerra. L' ultima invavione francese nel regno di Napoli, e direi meglio nell'Italia, differisco dallo passate, pur francesio di altre genti, per alcune essenzialità, delle quali prima e maravigitosa è ammare i popoli vindi, come usano le confusite;

iset perchè a farlo si vuole proponimento di bene operare , pensiero di durabilità, i o speranza di pubblico amore.

IX. Ma tenui ed incerti mezzi di guerra non bastavano a bisogni ed allo mbizioni di Gioschino. Al cominicare dell'anno 1899 si magnificavano i servigi e le ricompense de reggimenti napoletani che militavano in Ispagna; si profondezano lodi e doni ad ogni milite soldato o civice che nelle continue occasioni di guerra eaterna o di brigantaggio faceva impresa di valore; rec'ercidi di certe, nei discorsi del re, negli usis, nelle fogge, non si presidvano che le conte e le sembianze militari. E dopo allettato in tanti mode i usingato il genno delle armi, si pubblicò la lerge della coscrizione. Ogni napoletano dai 17 ai 36 anni sarrobe acritto nel libro della milita, dal quale tinundo a sorte due nomi per mile anime avrobe l'esercito dictinali giovani aliaci; lo errano secriti, per giovare dal popolazione, gli ammogliati gli anime arrobe e al impegno di studio, gli estimali cocelloni a qualche ner o scienza. Il servizio non avea (ed era difetto ed ingiustiza) durata certo.

Quella legge spiacque al popolo, perché suo mal destuo è il disgustarsi del 'ribuli e dell' escretio, ricchezza e forza dello Stato, mezzi di grandezza, di cività, d' indipendenza. La città di Napoli, che avvez il vergognoso privelegio di non dar uomini alla militiza, il perpiè, come il perderono alcuni ceti e famiglie. Più ingrandiva il disgusto al peusare che quei soddati servir devessero gli ambiziosi disegni dell' imperato de l'ancesa; combattendo per causa che dicevano altrui, in lontane regioni, fra pericoli e travagli, più che della guerra, di genti barbare e climi noviv. Il qua santimento era scolpito nel cuor di tutti, cosà che lo stesso lo intesi dalla bocca del re, quando lamentavasi della sua dipendenza dalla Francia e del comandar duro del cognato; nè il dissuadeva o consolava il mio dire (perché forse sembravagli adulazione ingegonos) che le guerre dell' imperatore Buonaparte erano per la civittà nuova contro l'antica, e perciò di causa e d'obbligo comune agli sati movi.

Pubblicata quella legge, ne comincio i alempimento. Altro distinitro di quel tempe casi il far le cosa di governo con l'impedo delle rivoluzioni, il qual difetto era spesso aggravalo dal cattivo ingegno e lo zelo indiscreto della miori autorità. Si voleva, per otteneremento e premio, comprier presto la coscrizione nella provincia dall'intendente, nel distretto dal sotto-intenente, nel comuno dal sindace; co così, fra tanti stimoli, spesso le forme si trasandavano, vi erano ingiustizie, e apparivano maggiori; e i coscritti, credendosi socti non più dalla sorte, ma dall'umana malizia, leggivano o si nascondevano: loggituri, erano chiamati refrattare e perseguit, la famiglia multata, i genitori puntil. Le quali pratiche inque serbarones per alcuni anni, sino a tanto che il governo per miglior consiglio, ed i popoli per maggior pozienza esseguirono le coscrizioni com modi onesti e volontari.

X. Avui i soldati, si componevano in reggimenti di tutte le armi, s'inrandivano le habriche militari, fondavansi novoe scuole, nuovo collegi, La maggior spesa per la finanza era l'eservito; e poichè d'anno in anno questo cresceva, giunero a tale le strettezze dell'erario che le taglie son bastavano; altre nuove se ne aggiunsero, le rendite delle comunità si usurparono; ed infine gran parte de tesori di Gioscolinio, frutto di guerra e di fortuna, to spesa per l'esercito. E tanti odori; tanto signor dello Stato e del re non

producevano lo aperato effetto; perchè Gioacchino, disadatto allo studio 1809 de popoli , ignorante della storia di Napoli e d'Italia , avendo lunga e sola esperienza de' suoi , credeva gli uomini nostri , come i francesi , aver animo proclive alla milizia, tolleranza dei travagli, stimolo e desio d'onore, intendimento pari al proprio stato. Per ciò, e perchè sperava che le blandigie del comando gli fruttassero l'amor de soldati, rilassò le discipline e riponeva la forza dell' esercito meno nella bontà che nel numero delle squadre ; continuò a tirar soldati dai condannati a pena e da' prigioni : li univa agli innocenti coscritti : di tutti perdonava i falli , nascondeva i difetti , secondava le voglie. Quella moltitudine, chiamata esercito, non era parte della società ma fazione nello Stato; e Gioacchino, tra quella, non re, ma capo. Erano i soldati di bello aspetto, bellamente vestiti, audaci, prosuntuosi, animosi nelle venture; e sarieno stati obbedienti in ogni fortuna se migliore fusse atata di Gioacchino l'indole ed il giudizio. La disciplina non è virtù dello esercito, ma del capo; tutti i soggetti vi si piegano, perchè sopra tutti i cuori la legge, la giustizia, le pene, le abitudini hanno possanza; un reggitore di eserciti severo a sè, severo agli altri, obbediente alle ordinanze, esigitore inflessibile dell'altrui obbedienza, soldato nei travagli, imperatore al comando, non mui debole, non mai molle, è sicuro della obbedienza delle sue squadre. Ma tal non era Gioacchino.

Delle milizie in sì breve tempo di regno da lui composte egli volle far mostra; e prescrisse che a' 25 di marzo, di natale di lui e della regina, si distribu'ssero a'nuovi reggimenti dell'esercito ed alle legioni civicbe le bandiere. Il re, per sua natura e per arte di regno amante di feste, pavoneggiando della persona, del vestimento, del corteggio ricchissimo, credeva, con soperchia fidanza, imprimere ne' popoli sentimento della sua potenza e della sicurezza compne. Chiamò dalle province le acelte di legionari e di soldati : fece alzare magnifico trono nella più larga piazza della strada di Chiaja : tutto preparò con orientale ingegno per la pompa. Marciavano intanto per il regno le compagnie di soldati col consueto militare contegno, e quelle de legionari a modo di bande civili, spesate e festeggiate per comando del governo nelle comunità di passaggio, e liete fra tante apparenze di universale allegrezza. Giunte in Napoli alcun giorno prima del 25 di marzo, i legionari non albervarono ne'duri quartieri dei soldati, ma comodamente ne'palagi de' nobili ; de' ricchi e degli stessi regii ministri. E visto che un sol giorno non bastava alle cerimonie di corte ed alle feste, che si chiamarono delle Bandiere, fu assegnato il di 26 alle seconde. Nel qual giorno i reggimenti francesi e napoletani ch' erano in città, altri chiamati da Capua e da Salerno, dodicimila soldati schierarono nella atrada di Chiaja; stando il re sul trono, la regina con la famiglia. I ministri, I grandi dell'esercito e della corte in separate lu-sureggianti tribune; alzato un altare alla diritta del trono con sopra la croce e le bandiere, e in seggiola ricchissima, con vesti e decoro pontificale, il cardinal Firrao. Le compagnie destinate a ricevere dalla mano del re le bandiere, stavano in punto.

Cadeva stemperata pioggia, ma Il militar contegno non sofierendo che itasse intopo alla festa, il cardinale al convenuole segno delle artiglierio del forti e delle navi, a voco canona ed intesa benedi le bandiere; è bendette, abbracciate a fascio, sotto la pioggia le recò al re, che le fece disporre in giro al trono; e quando per riceverle e giurar fede le compagnie, un dopo l'altra, si avvicianza», il cielo seresto; che parre alla piebe

COLLETTA

4.0

<sup>50</sup> auguro di futura felicità. Proseguì la festa: conviti, giucchi, spettucoli tearsili furono dati à l'egiount; e si coniò per memoria una medagila di ançento, che aveva nell'una faccia il "elligie del re, nell'altra quattordici handiere (quante erano le province) ordinate a trofeo, coli motto: Sieuresao Interna; ed attorno: alle Legioni Provinciali, il 26 di Marzo 1809. Le compagnia dogo chi riterarano alle province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province, dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province dove ultre fiste si fecci il respectato per controlle della province dove un respectato per controlle della province della pr

XI. Le descritte apparenze di prosperità e di forza davano alla corte di Sicilia sdegno e timore, mentre i successi in Ispagna dell'esercito francese sdegnavano ed intimidivano le genti nemiche della Francia. Di là nuove alleanze, primi moti di guerra in Germania, e primi apparati di spedizione angle-sicula contro il Regno, le quali cose secondo che importa al min subbietto descriverò. Il dominio della Spagna, per inganni acquistato, non restò pacifico all'imperatore dei francesi; ma scoppiarono tumulti e sconvolgimenti in varii luoghi di quel regno; e poichè gl'inglesi inflammavano la superbia di quelle genti, e la sostenevano con armi e denaro, e poi pavi e soldati, abbisognò a Buonaparte poderoso esercito per imprenderne la conquista. Egli stesso se ne fece reggitore, i più conti generali e duecentomila soldati lo seguivano. Marciò, così potente, sopra Madrid, incontrò le schiere spagnuole e le oppresse; e sempre procedendo ed occupando paesi e luoghi forti , ucciso nem ci a migliaia , ne fece prigioni un maggior numero: ma la guerra ingrandiva. Gl' inglesi, quarantamila soldati, stavano fortificati nel Portogallo e nella Galizia; Buonaparte era a Madrid, le spe schiere andavano divise combattendo gli spagnuoli, ed avendo per punto obbiettivo di guerra la città di Lisbona. Così al finire del 4808.

A' principii dell' anno seguente una grossa schiera d'inglesi, combattendo in Galizia, da' francesi fu vinta e incalzata alla Corogna; altri francesi avanzavano sul Portogallo; gli spagnuoli, dovunque incontrati, erano " rotti: l'imperatore da Madrid era passato a Valladolid; gl' inglesi alla Corogna nuovamente battuti, si ripararono sulle navi, la città si arrendeva: tutto andava in Ispegna prosperamente per la Francia. E perciò la Inghitterra, visto il bisogno di potentissima diversione, impegnò l'austriaco a subita ostilità. Buonaporte, ciò saputo, tornò a Parigi, e richiamate di Spagna le suc guardie, convitati i suoi alleati, cominciando trattati o finti o veri, si preparò ad altra guerra. Diversione per la Spagna era la guerra di Germania; di questa, le guerre di Olanda, del Tirolo, di Polonia e d'Italia, la guerra di Napoli. Perciò da Lisbona a Flessinga, da Flessinga a Varsavia, da Varsavia all' ultima Reggia, sollevate in armi tutte le genti d'Europa, due milioni di soldati combattevano, nè a modo barbaro, ma ordinati e mossi dal senno. Non mai nel mondo tanti eserciti, tanti spazi . e battaglie e casi di guerra e di fortuna un sol pensiero ha raccolti .

XII. Primi a muovere (il 10 di aprile) furono i tredeschi di Austria, guidati da principe Carlo soli confino della Saviera; mentre altre schero comandate dall'arciduce Giovanni sboczavano in Italia per la via dell'aggiamento; altre solto l'arciduca Ferdinando s'incaminavano per il granducato di Varsavia; ed altre, poche invero di numero, ma concitarici di popoli, dirette dai generali Jellaciche Chastiere solleverebbero in armi il Tirolo; quattrocentomila austriaci movevano tanta guerra. Incontro al principe Carlo di estimava Buoaparte con devencentomila soldati, meth confederati e francesi; aloves far fronte in Italia il vicerè con le sobiere italofranche, nel Tirolo il deac di Danzica con poche spander francesi e bavare, e di ni Polonia il Tria-

cipe Ponistowski reggendo polacchi e francesi. U Olanda riposava: le due soo Sciellie, a vederle, evano in calma, ma nelli siola il generale inglese Steward e la regina Carolina preparavano navi e soldati e Gioacchino in Napoli ordinava le militale, disponeva l'esercito nel campi e di nistanze opportune alla difesa, dassimulava il sospetto di essere assaltato, aimulava securezza e potenza.

I primi passi furono a vantaggio delle armi austriache, perocchè il principe Carlo invase parte della Baviera, e l'arciduca Ferdinando del ducato di Varsavia: Jellacich e Chasteler cacciarono verso Italia le schiere bavarofrancesi, e levarono in armi il Tirolo; l'arciduca Giovanni spinsc i presidii italo-franchi fuori della Carintia e della Stiria; procedè in Italia, occupò Verona. Le quali venture, benchè dipendenti dall'impeto primo degli assalitori e dal necessario adunarsi degli assaliti, apparivano al comune degli uomini vittorie finite dell' oste austriaca su la francese. Il governo di Napoli nascondeva per mal consigliata prudenza quegli avvenimenti, che la corte di Sicilia esagerando divolgava; e perció se in quel tempo la spedizione anglosicula scioglieva dall' isola contro noi, più numero e più animo trovava ne suoi partigiani, più scoramento ne' contrarii. Ma dubbietà, Icntezza, scumbievoli sospetti tra i ministri di Sicilia e d'Inglulterra ritardavano le mosse. E intanto l'imperatore Buonaparte che vedeva di sì vasta guerra il capo in Bayiera , vi accorse con le achiere francesi , le uni alle alemanne confederate , ne formò un solo esercito, e in tre giorni movendolo, pervenne, come per arti ei soleva, a combattere ne' campi di Taun con superiorità di soldati. Dopo quella prima battaglia altro due ne vinse in Abensberg ed Eckmuhl, combattè intorno a Ratisbona, espugnò la città, divise, disperse l'esercito nemico, e andò in gran possa sopra Virnna, che subito (a' 42 di maggio del 4809) si arrese. Diede all'esercito breve riposo; e in quel tempo arrivarono nuove squadre, ed Il resto della guerra dalle duo parti si preparava. L' esercito austriaco in Italia, poichè intese le maravigliose sventure di

L'esercito dustracci in Italia, pieccie intese le matavigliose sventure oi Daviera, muiò ble condizioni di guerra, e, d'offensore, assailio a, babandonò Verona, e imprese a ritirarsi verso Alemagna per le vie di Klagenfurt e di Grat; raggiundo alla Piave, it vinto, e le sue ultime schiere, sempre alle mani col nemico, erano rotte o sforzate; duro destino di un esercito soljenetic inteso a ritirarsi. Ebbe più sicurus stanza in Ungheria, ponendosi in linea con le schiere del principe Cario, nel tempo che l'esercito Italo-franco si congiunçava sopora i monti del Sommering all'oste di Buonaparia.

Più ratle, più gravi farono le sventure austriache nel Tirolo; perciocche, udite le sort ideal svicina Saviera, i popolari amamenti, variabili col variar di fortuna, si sciolaere; Jellaicche Chasteler, con poche schiere ritirandosa verso la bassa l'ugheria, inseguiti dal due ad ibacaira, e in ogni scontro dialati, s' imbatterioni mella vinguardi scilania, e diserdinatamente in piccol retigna, si voltegiare dalle due parti, si dilinguava la guerra, per prudenza comune del Peniatowski e dell'arciduca Ferdinando, quegli manco forte di questo, che era dissimisto di essi di Baviera e di Vienna.

I descritti fatti di Germania erano raccontati ed amplificati tra noi, aggiungendosi alle solite milianticri degli eserciti la provvidenza del governo,
che attendeva in tutti i modi a raffenare: I borboniani, inanimare i suoi,
frastornare o trattenere la già pronta apedizione angloscula. Ed in quel tempo
giunse decreto dell' imperator Napoleone, da Vienna, col quale spopiava il

180 pas delle temporali potestà, univa gli Stati pontificii alla Francia, dichiarava, la città di Roma libera, imperiale; provvedeva al manereimento, non largo nel sexaso, del pontefico, rimasto capo del sacerdozio. Il carico di mutazioni al grandi era dato a le Gioscochino una Giunda, di cui parte il general francese Miolis e l'amistro di Napoli Saliceti, adunata in Roma, diede principio al cambiamento; il papa si chiuse el afiriro la Clivrinale, il popolo di Roma pareva che godesse di quelle novità, perchè l' rattristati disimulavano il anestizia. Poscia il pontefico acrisse e pubblici la bolla di socionica contro l'autore e i ministri dello spoglio: e intanto, benchè il papato fusese ancora in credito presso del popoli, il socionulara non defiderava; los spoglio giovava agli Stati muovi, col dimostrarsi tenacia proponimento di civiltà e spregitori di ogni olto che naccesse al pelebe ignoranza. Diopi quell'uso di ragione-vole potenza trascorse in abborrita tirannide, per la miserevole prigionia del pintefice, imiqua per ancoi in politica, perchè stolta.

Erano dunquo al mezzo dell'anno 1809 tutte le cose favorevoli al governo di Murat ed alla possanza dello imperatore Napoleone, quando l'11 di giugno, il telegrafo della Calabria annunzio la apedizione anglo-sicula, forte d'innumerevoli navi da guerra e da trasporto, saloate dall'Isole Eolie, e,

poco innanzi , da porti di Palermo e Melazzo.

XIII. Erano state incerte e formidabili le prime nouve, ma dipot, meglio vista l'armata, lo atessos telegralo rileri navigare i mari dello Edabria sersanta legni da guerra di ogni grandezza, e duccentosei da trasporto; apparire dalle bandirer esservi inabrezta persona reale ed ammiragli et altri personanggi di grado, e vedersi la piazza di ogni nave popolata di soldati inglesi esciliani. Per quali seggi e per le relazioni avute inanazi; il gaverno di Napoli sapova che, per nome, il principe reale di Sicilia don Leopoldo, e per fatto, il generale inglese Steward comandava quella spedizione, la quale sopra i numerati legni trasportava quattordicimita soldati da ordinanza, o generali di esercito e di armata, e personaggi moltissimi per opere o consiglio atti alla guerra el alle fazioni civili, e per fino i giudici di un tribunalo di State, di istessi majamente noti per la trista sictori del 90.

Poco appresso uscirono del porto di Messina due novelle spedizioni, delle quali una disbarcò nel golfo di Gioli quattrocento briganti e soldati, l'altra nella marina tra Reggio o Palme tremila soldati e non pochi briganti e. Beque soldati di Giolio, quatti oggia latri di Palme, posero il campo sopra i monti della Mella (ultimi degli Appenini), ed impresero l'associo di Sollo, montro i briganti si disparero tri boschi e ne mal guardati paesi, conciundo i creduli e i tristi, uccidendo, rubando, dastruggendo in mille modi. E nel tempo sesso tre Botte sicule-inglesi ocroreauo intorno alle coste de' trem errari, Adria-tico, Ionio, Tirreno, che per tre lati cingono il Regno, mnaccando il luoghi forti, assattando i ebedi, lasciando a terra celtit e briganti e, perco inviti e mezzi alle ribellioni. Err di tanta mode di contose principal motivo, come detto innazi, far diversione alle guerre maggiori d'Italia e Alemagna; ma pure altre cagioni movevano la corte di Sicilia e i partigiaol suoi : sperazza di rezpo, cunsifità di punter, di bottino e vendette.

XIV. Dalla nostra parte tutto le difese si preparavano, tutte le milizie si mossero. Gioacchino, di natura operoso ed or viepiù per interessi gravi e propri, spediva comandi, provyedimenti, consigli; recuvasi di persona nei campi, nci quartieri, alle marine; ordino per custodia della città la milizia urbana, che chiamò di Volontari-scelli, alla quale si ascrissero in breve

tompo, per difesa comune e per desiderio di piacere al re, i magistrati, i 1809 nobili, gli uffiziali del governo, i potenti per nome o per ricchezza; richiamò da Roma il ministro Saliceti, sperimentato istromento di polizia, e per bisogno, non per affetto; gli concesse l'antica potenza. Le schiere si adunarono in tre campi, uno a Monteleone di quattromila soldati, altro in Lagonegro di milaseicento, il terzo di undicimila in Napoli e nei dintorni : erano meno di diciasette migliaja i combattenti per Murat ; avendone poco innanzi mandate in Roma altre sei migliaja per operare i politici cambiamenti dei quali ho discorso, e stando altri reggimenti nel Tirolo e in Ispagna -Procuravano la tranquillità interna del reame le milizie provinciali e la fortuna; guardavano la città i Volontari-scelti; presidiavano le fortezze pochi e i meno val di soldati dell'esercito. Ma tante agitazioni copriva apparenza di calma : e si che vedevasi il re sempre lieto fra popoloni, la regina coi figli al pubblico passeggio ed ai teatri, le spese di lusso accresciute: i magistrati, gli uffizii, il Consiglio di Stato agli ordinari negozii; gli atti e i decreti del governo come nei tempi di pace e di sicurezza.

L'armata nemica procedeva, sbarcando nei luoghi meno guardati della marina pochi soldati, non pochi briganti, questi per correre il paese quelli per tenersi accampati alcune ore, e tnrnar volontari o scacciati alle navi. Così lentamente navigando per dieci giorni , giunse alle acque di Napoli , e spiegò a pompa, di rincontro alla città, le vele; delle quali, per il gran numero dei legni e per lo studio a schierarli, pareva il golfo coperto. Così restò per due giorni, e nel terzo assaltò Procida ed Ischia, meno per discgno di guerra che per curare gli infermi e dar ristoro ai cavalli : Procida si arrese alle prime minacce, Ischia fece debole resistenza; pochi soldati che

guardavano quelle due isole andarono prigioni nella Sicilia.

Nei seguenti giorni quei legui rimasero nelle posizioni stesse oziosi, onde l'immenso popolo della città, cho, al primo apparire della flotta sbigottì, oramai stava a rimirarla come spettacolo. Pochi fanti, più cavalieri guardavano la spiaggia da Portici a Cuma; alcuni battaglioni custodivano il colle di Posilipo ; il resto dell' esercito accampava sul poggio di Capodimonte. Ne vi era altra guerra se Gioacchino, per mal pesato consiglio e per genio de' combattimenti, non avesse chiamata in Napoli da Gaeta, dove atava ancorata e sicura , la sua piccola armata , che di una fregata , una corvetta e trentotto barche cannoniere si componeva. Obbediente al comando, salpò le ancore il capitano di fregata Bausan, e navigando nella notte parte attraverso dell'armata nemica, coperto meno dalle tenebre che dalla incredibile temer tà della impresa. Spuntò presto il giorno: furono quei legni osservati , perciocchè andavano a bandiera spiegata , e subito molte navi nemiche si mossero, sicure della preda, combattendo dieci contra uno; ma la vittoria non fu certa, nè facile, nè allegra. Imperocchè i napoletani, che per aver soccorso dalle batterie della costa, o, nei casi estremi, rifugio in terra ) radevano il lido, pervennero al mare di Miliscola, su l'arena del quale ergesi antica batteria di cannoni e mortari; ed ivi per due ore dalle due parti animosamente guerreggiando, otto delle nostre barche affondarono. cinque furono predate, diciotto tirate a terra, e, disposte a battaglia, immobili combattevano; le altre sette barche e i due legni maggiori, malamente danneggiati, presero asilo nel porto di Baja. Il nemico perdè duo barche sommerse, un maggior legno bruciato, e soffrì guasti e morti non poche.

La fregata e corvetta napoletana ristoravano in fretta i loro danni , mentre il nemico mutava gli sdruciti legni; ed in quel mezzo il capitano Bausan, vedendo che durava il comando del re, giovandosi del vento ehe per fortuna si elzò propizio, usci dal porto con le due navi, e volse le prore a Napoli: le quali mosse parvero el nemico audacia non già, ma stoltezza o fatalità di perdita estrema. Molti legal di varia grandezza assaltarono qui due che, sempre combattendo, navigavano sforzalamente; e alfine, superata la punta di terra detta di Posilipo, la guerra sino allore udita per romor di cannoni fu anche vista dalla città. Il re aveva assistito la mattina ai fatti di Miliscola, e nel tragitto del giorno erasi mostrato come poteva su le marine ad incorar gli equipaggi con l'aspetto e la voce la regina e le sue figliuole andarono a passeggio nella strada di Chiaja incontro al combattimento, dove giunger potevano le nemiche offese: l'animoso esempio fu comando ai eortigiani, stimolo agl'impiegati, e sub to l'imitirarlo ambigione e moda alla moltitudine : sì che la strada, come a giorno di festa, s'ingomberò di genti e di carrozze. Calebe più grandi erano in molti luoghi delle città, donde scoprivano il mare, e vedevano ad occhio nudo i denni e le morti sopra le due nostre navi; le quali, avendo gli alberi maggiori rotti e rovesciati, spezzate le funi, forate in cento parti le vele, procedevano lentamente, come pompa funebre osservata e compianta dal popolo.

Ed alfine, al declinare del sole, entrarono in porto, mentre le navi nemiche, offese dalle nostre batterie, si slargarono; e cessato il combattere, grido festivo si alzò da varié parti della città; che i più schiavi alle nuovo cose, i più nemici di Murat, i più amiel dei borboni, pure in quel giorno palpitarono di pietà di patria e di onore. Non appieno finito il combattimento. il re andò sopra i due legni, fece lode pietosa dei morti, giuliva dei presenti, e diede promesse, adempite nel seguente giorno, di premii e doni. Le due navi rimasero invalide al navigare ; furono molti i morti della nostra parte,

ed al doppio i feriti, nè leggiero il danno degli anglo-siculi.

I quali tornarono all'usata pigrizia; ed il re, che sino allora aveva comundato al generale Partonneaux di non muovere da Monteleone, mutato consiglio, impose di assaltare il nemico e scaeciarlo dalle Calabrie. Marciava, il generale, ma prima che giungesse in Scilla e Melia, gli anglo-siculi, levando a furia l'assedio e 'I campo, abbandonarono artiglierie, altre armi, attrezzi, ospedali e cavalli. Pochi giorni appresso, intesa la battaglia di Wagram, i prodigiosi fatti della Germania e l'armistizio tra la Francia e l'Austria, fermato in Znaim, il nemico smurò i forti e le batterie di Procida ed Ischia, rimbarcò le genti, abbandonò le isole, richiamò per segni le altre suc navi che scorrevano lungo i nostri lidi, e tornò ai porti della Sicilia e di Malta. Fu questo il fine di una spedizione pomposamente annunziate, minaccevole agli atti, pigra alle opere.

XV. Terminata la guerra esterna, si accese la Interna, vasta quanto non mai ed orrenda. I briganti, lascieti soora terra nemica, non avevano altra salute elle vincere, e, per la simultanea loro entrata in tutte le province del Regno, fu generale l'incendio. Quando le milizie assoldate erano state nei campi, e le civili a difesa della città, i briganti avevano dominato spietatamente nella campagna; e percio, liberi e fortunati per due mesi. erebbero di numero e di ardire; formati in grosse bande sotto capi ferocissimi, una entrò in Crichi, paese di Calabrie, e, dopo immensa rapina, fuggiti quei che per età robusta potevano dar sospetto di resistenza, vi uccisc quanti vi trovò, vecchi, infermi, fanciulli, trentotto di numero, tra 180 i quali, nove bambini di tenerissima età . In Basilicata altra banda assediò nel suo palagio il barone di Labriola, che alfine, vinto dalla fame, si arresc. e, dopo patto di vita e di libertà, egli e la sua famiglia (sette di ogni età, di ogni sesso) furono trucidati. Sul confine tra Bas licata e Salerno milatrecento briganti, dei quali quattrocento a cavallo, campeggiavano apertamente; e, non più fuggitivi come innanzi, ma sicuri entravano nei paesi grandi o popolosi. In una imboscata di guesta banda, nelle strette del Marmo, s'imbattè il giovine generale de Gambs, che, per velocità del suo cavallo, uscì del bosco; ma viaggiando dietro lui donna ch' egli amava e che avea fatta madre di due fighuoli, al vedere sè libero e colei nel pericolo, ritornò al soccorso e , prima di razgiungerla , fu ucciso . In Puglia altro capo di briganti , ricordando la credulità di quei popoli e le riferite fortune del Corbara nel 4799, si finse il principe Francesco borbone, composo una corte, e, con pompa regia taglieggiava, rapinava, e solamente astenevasi dal sangue, per meglio accreditare con la clemenza la regal condizione. Fra i delitti di brigantaggio e quelli che dal brigantaggio derivavano, il censo giudiziario del regno numerò in quell'anno 1809 trentatremila violazioni delle leggi.

Sconvolgimenti sì grandi si operavano sotto il nome del Duca d'Ascoli, del principe di Canosa, del marchese della Schiava e di altri primari cortigiani del re di Sicilia, ed avevano incitatori e seguaci molti già fuggiti cni borboni. Avveznachè, nei disegni di quella guerra e nelle opinioni e discorsi della corte borbonica, il brigantaggio, tenuto mezzo legittimo e chiamato voto e fedeltà di popolo, non faceva ribrezzo ai borboniani più onesti. Ma il re Gioacchino, che ne giudicava per le opere, furti, assassinii, rovine, e, niente di sacro, di nobile, di grande, non popolo mosso, comunque barbaramente, qual nel 4799, a sostegno de' propri diritti, o di opinioni, che sono dritti nei popoli, ma plebe armata, ladra, omicida, fu preso da tanto sdegno e vendetta che dettò tre leggi degne di ricordanza.

Rammentata l'ostinatezza dei fuorusciti a combattere con modi atroci contro la patria, e l'essersi accompagnati ad esercito straniero, e l'avere alcuni mosso, altri seguito il brigantaggio, prescrisse che i beni liberi di quelle genti fossero confiscati, e parte dati in ricompensa ai danneggiati, parte in premio ai più zelanti seguaci del governo, il resto venduto a benefizio della finanza: con modi tanto celeri e larghi che apparisse il governo sdegnoso, 'non avido, ed a' suoi magnifico.

Con altra legge invitò i napoletani che militavano per il re borbone a disertare quelle bandiere e venire in patria, ove avrebbero, come più bramassero, il ritiro dal servizio, o lo stesso grado che lasciavano nell'esercito di Sicilia, e miglior fortuna ed onorato combattere per la terra natale. A coloro che, schivi, all'invito cadessero prigioni, minacciava come a ribelli la morte. Ma lo dico ad onore degli uffiziali borbonici e di Gioacchino, non alcuno tra loro per lusinghe o minacce disertò, nè i prigioni ebbero altra pena che le consuete molostie della prigionia militare.

Una terza legge prescrisse che in ogni provincia, per cura del comandante militare e dell'intendente, si facesse lista dei briganti, chiamati dopo allora Fuorgiudicati; si affiggesse nei pubblici luoghi di ogni comune ; si desse ad ogni cittadino facoltà di ucciderli o arrestarli; arrestati, si giudicassero dalle Commissioni militari con le consuete celeri forme : egual pena di morte avessero i promotori e sostenitori del brigautaggio, benchè non 18-23 inclusi nelle liste, e questi in apparenza vivendo nelle città; si incarceras-sero le famiglie dei capi o dei più conti dello bande; ed infine, del briganti dannati a morte s'incannerassero i beni. Formate le liste, si violde maggiore di quel che credevasi la mole del brigantaggio; ed era fortuna che le bande non avessero accordo, ne simuttaneltà di opere, ne hunità di obbietto, e senza ordini guerreggiassero e senza regole: condizioni necessario a genti avvenicce?, per mulvagità adounate.

XVI. La Polizia, ritornata in potenza e rianimati i già depressi suoi ministri, rigigiò le antiche pratiche. A sua dimanda fu fatta altra legge che imponeva alle comunità la compensazione dei furti e danni arrecui nei territorio dal brigantagio; e posichè le comunità popolose e ricche potevano tener lontani i briganti, quella rigidezza colpiva le piti misere. La facolta d'incarcerare le famiglie dei faorgudicati produsse miservodi arresti di vecchi padri, vecchie madri, innocenti sorelle, giovanti figliuoli; ma si aveva almeno alle crudettà la certa guida del parentado: la facoltà d'incarcerare i promotori e gli aderenti, vaga, arbiteraia, facile agli errori ed agli inguani, produsse mali smisurati ed universile saparento. Tal rinacque il rigore, che se la benignità del re non avesse temperata in molti casi l'asprezza delle une leggi, o se gli affitti non fossero stati ultima pirbe, di ciu sono bassi, non sentti i lamenti, quel tempo del regno di Gioscepina o destina di ciuseppe.

Le milizie, levati i campi i spartice nelle province, a mala pena tenevano fronte ai birgani. Quattro compagnie francesi; conquecento soldali, rotte in Campotanese, furono sórzate a ritirarsi; altra squadra di quarantotto uomini, accerchiata tra i monti di Laurenzana, futta prispino a trucidata; il comune di San Gregorio, guardato da quattrocento soldati tra supoletani e francesi; assistio e preso. Potenza, capo di provinca, a investita e non esugunata, perchè chiusa di muru ed a tempo soccorsa. Così triste furono le cose interne nella estate dell'amon 1689 per effetto della spodizione anglo-siculo: dipon ninoro il brigantaggio dai combattimenti e dai perdoni, ma non fu spento, come dirò a soo luogo, se non al finire del 1810.

XVII. Le riferite sventure attristavano le province, dapoiché nella città il contento de' superati pericoli , lo splendore della corte , e la festa che si apprestava per il di natale dell'imperatore Napoleone davano a' riguardanti la immagine di felicità pubblica. E quindi in Europa la doppia fama sul reano di Gioscchino, laudato dagli uni, che solo miravano la reggia e la città. biasimato dagli altri, che visitavano le province. Giunse il di 15 agosto, e mentre si preparavano le cerimonie, potente flotta nemica, facendo vela sopra la città, navigava nel golfo, ma nulla mutando alle cose, si aggiunso il presto armarsi delle nostre navi e delle batterie del porto. Alle tre ore dopo il mezzo giorno i legni nemici schierati a battaglia lanciarono sopra la città le prime offese, e la nostra armata, poco forte, ma soccorsa del lido. avendo gli alberi e le vele ornate e colorate a festa, andò incontro al nemico, guidata da Gioacchino, sopra nave ricchissima, vestito (e fu la sola volta in sette anni di regno) da grande ammiraglio dell' Impero. Si combatteva dalle due parti, ed intanto nella bellissima riviera di Chiaja disponevansi n mostra i reggimenti della guernigione, ed al romor del combattimento eccheggiavano le salve dei castelli ed i suoni festivi dell' esercito insino alla sera, quando il nemico, nessun danno avutone e nessuno arrecatone, prese il largo. Non ho mai visto in tante felicità di regno e di reggia lieto il requanto in quel giorno, perocchè la fortuna tutti appagava i suoi desiderii, tsat guerra, pompa, gioria, e lui solo spottacolo d'immenso popolo ammiratore.

XVIII. Egli ne' mesi che restavano di quell' anno levò altri reggimenti di anti e cavaleri, ordinò l'artiglieria di il Genio, regolò le amministrazioni militari, poco allontanandosi (e lo allontanarsi, benchè poco, fu errore) adgli ordinamenti francesi; avvenganch l' esecricio anpoleson fotrondo parte della confederazione degli Stati nuovi, ed avendo spesso a combattere, viver, provvedersi tra schiere di estere nazioni, dovere con gli eserciti compagni, infamenti, belgi, pollacchi, aver ordini e leggi comuni. Di questa presentita uniformità si insentava la presontosa Italia, e le dava odioso nome di servitò, non vedeudo ch' era mezzo presente alla tanto bramata italica unione, e germe di futtari nidipondenza.

Ordino l'armata marittima, apinto dal suo genio per le militari cose, ed dal patto fermato con l'imperatore Napoleone di costruire i un creto tempo quattro vascelli e sei fregate. Come la coscrizione per l'esercito, fu l'ascrizione per l'armata; si providei con tre leggi alla guerra marittima, alle amministrazioni, alle costruzioni, e pre queste ultime si presero i modelli rancesi, son torse perfetti e especi di miglioramento, ma era divieto di perocchi anterponeva, e saggiumente, ad ogni cosa la uniformità nel cammino, nella manorue e nel combattere.

XIX. Fu regolata l'amministrazione delle comunità, aoggettandofa troppo a' ministri del re. Era invero ai rilassata ne' passati tempi, che s reggerla si voleva freno di leggi e braccio di governo, ma faceva spavento l'uso del

potere perchè temevasi che trascorresse in abuso, e trascorse. Proseguendo le provvidenze della commissione feudale, si preparò la ripartizione fra cittadini dei beni dei feudi.

Fu curtata la istruzione pubblica, nuove cattedre aggiunte alle antiche, ed eretti licei e scuole, decretate da Giaseppe. Ed anzi tanto in meglio furono variate quelle liegd, che la pubblica istruzione del Regno debbe credersi opera di Giosochino più che di altro re. Ai vescovi si viebi di sampare, ei nogi miodo di pubblicare editti peastorali serua permissione del re: dura dipendenza a chi, libero sino allora, usava imporre creppi alle altrui libertà.

Si sciolsero tutti gli ordini monastici possidenti (duecentotredici conventi di frati e monache), si lasciarono i cercanti : durava il genio e l'avarizia finanziera.

Ma fra tanti ordinamenti non si fece motto dello statuto di Bajona, benchè patto di sovranità, Giosochino obborrendo per fino le immagini delle nazionali rappresentanze, e non richiedendone l'adempimento i napoletani, sebben queruli, proclivi a' tumudti ed agl' impeti delle rivoluzioni più che al tardo e aicuro procedere di politico miglioramento.

XX. Pareva finita la guerra, finocchè in Ispagna, allorchè s'intese potentassima spedicione di navi e soddati, ascità dai porti della Inghilterra, minacciare la Olanda ed Anversa. Era questa, come ho detto inanzi, una delle preparta diversioni alla guerra di Germania; ma che operò ventiquattro giorni dopo la battaglia di Wagram, diciotto dopo l'armistizio di Zasim, quattro mesi più tardi del bisogno. E frattanto prese Walcheren, espognò Flessigna, predò, distrusse molti vascelli olandesi, foce immenso danno, rimmenso ne pati, pochi uomini dalle dea parti fargon omorti in guerra, molti

COLLETTA

1990 degl'inglesi per morbo, e dopo ottenta giorni di travagli la apedizione ritornò menomata, abattuta, acraza gloria, e solamente cagione di lagrime e di spose.

Le quali cose, lontane di luogo e d'importanza, erano da napoletani, freddamente intese; ma non così del trattato di pace tra l'Austria e la Francía fermato a Vienna il 44 di ottobre del 4809, pubblicato con feste civili nei comuni del Regno, e sacre cerimonie nella chiesa. Di già quel nostro politico reggimento contava numerosi partiggiani; nè più per opinioni o speranze, ma per interessi e persuasioni, onde piacque l'indebolimento della monarchia austriaca, l'ingrandimento degli Stati nuovi, il riconoscimento di alcuni principi che poco innanzi ai dicevano rivoluzione. Aggiunta la Toscana alla Francia, come già gli Stati di Parma e dominii del papa, l'impero francese aveva termine a Portella. Questi Stati italo-franchi, ridotti ad estreme province, lontani dalla sede del governo, sforzati a ricevere leggi di popolo atraniero, giustamente si querelavano. Ma d'altra parte, pensando che per quelle novità l'Italia tutta aveva comuni esercito. leggi, interessi, speranze; che per cose non per nomi si legano i popoli : che vano e dappevole è il conforderli se i bisogni sono discordi : e che il lasciar Roma e Toscana quali erano innanzi, ovvero ordinarle a regni indipendenti o anche incorporarle ai già ordinati regni d' Italia, faceva ostacolo, o meno (a m'o credere) conferiva alla futura italiana unione; pensando a ciò, le molestie degl' italo-francesi potevano in alcun modo consolarsi col prospetto di più bello avvenire. E dirò concetto forse biasimato, ma pur vero : se la intolleranza dalla servitù è un supplicio presente, ma un bene certo e futuro de' popoli, dessa nel 1825 (anno in cui scrivo) viene agl' Italiani dal dominio di Buonaparte, arbitrario, violento, ma pieno di effetti e di aperanze.

XXI. In que'i mezio partirono prima il re, poi la regina verso Parigi, ce reclevasi per nonare il nitrono dell'imperatore Napoleone da guerra felicissima. Il re si fermò a Boma per rassegnare le schiere francesi e napoletane che persidivano la città, e visitare castel San'i, Angel a Città Vecchia; da signore fu accolto e diò comandi; prosegui il cammino per Francia. Arrivò a Parigi al finir di novembre, poi la regina, più essendovi gli siltire o principi del parentado di Buonaparte, i succhè Luciano, cemico, e Giorna e per dell'arrivo del principi del parentado di Buonaparte, i succhè Luciano, cemico, e Giorna e di famiglia; lo sciegimento del matrimonio con la imperatiree, voltato da luti decrea, per ragioni di State tire o per sono per sono del famiglia; lo sciegimento del matrimonio con la imperatiree, voltato da luti cavera, per ragioni di State vicini per sono per sono per sono del famiglia per sono del famiglia del cole che ripuditavasi, disappervato del aboli Gioscchino; il senator riconobo di divorsio e il legitimo.
Resto libera, mesta, scontenta la Gioscippina; libero anchi egli resto Buonarte, gravate del futuro, e correndo cul praelero tutte le regiere europe.

N-ilo ateso congresso di Emiglia, proposte per ispose a Buonaparte varie principesse, egli inclinava di una della casa di Ausaria, perchè la più regiu in Europa; inclinava Giancchino ad altra della casa di Bussia, perchè la più petente; mai piereri degli astanti seguirono il desiderio dell' imperatore, e ne l'arcidochessa Maria Luisa figlia di Prancesco I fu scelta. Si tenne il voto secreto.

XXII Il re stava in Francia quando le isole di Ponza e Ventotene da' soldati siciliani » dal principe di Canosa che li reggeva furono abbandonate, non per alcun timore o sospetto, ma perchè le fortune di Francia e Napoli non varierebbero per maneggi di polizia, ed era di troppo peso alla stretta invisiciliana finanza il dominio di quei due scogii. Trenta navi trasportavano in <sup>130</sup> Palermo uomini, armi ed attrezzi di guerra; ma da fariosa tempesta combattute, qualcuna naufragò, molte presero necessario ed infelice ricovero ne nostri porti o spazge, poche pervenero in Sicilia, e su queste il Canosa.

XXIII. E tuttora assente il re, il ministro di polizio Cristoforo Soliceti per morbo violettissimo trapasso, di anni cinquantarite, di fama varia, essendo atato istromento potentissimo di libertà, ed al cangiar delle sorti astuto ministro dei re nuovi, mansuelo in famiglia e buono padre, benevolo agli amici, de nemici oppressore, dei partigiani suoi o tristi o buoni asstenitore potente, alle oppere di Stato ingegnosissimo, delle scienza e degli scienziati poco amante, e delle altru viriti (per troppa e mala conoscenza degli unmi) miscrelette. Si disse morto di veleno, accrediando la voce i sottomi del morbo, l'accettato convisto da un amnico, e la propria potenza; ma por fil visto che di tifo milgino mori. Ebbe sepoltura nella fassa gentilizia della casa Torella, lo che sarà cagione di pietoso racconto in altro libro di queste storie.

XXIV. Rinasta in Francia la regina Jornò il re e si voles alle cure di Stato. Fondo in opin provacia una società di agricoltura, le assognò trereno per gli esperimenti e per vivaio di utili pante, a pri scuole agrare, dede urrenti e più vaste promesse agli investori di macchine o processi giovavoli utili agricoltura, coordinò le società agrarie delle provincie col giardino delle piante in Xapoli, al quale fece dono di ventiguattre moggià di terra, allato al Reclusorio; e comandò che vi si alzasse vasto e bello edificio per conserva di pante, el esperienze, el dissegnamenti botalorici; però in cento modi giovà all' agricoltura, base per noi di nazionale ricchezza, quasa abbandonata ne passati tempi alle naturali liberalità della terra e del celo non più bostovoli or che in Europa, per sola umana industria danno copiosi prodotti i sundi oiti menti sotto china si interato.

A molti comuni si concessero mercati liberi e fiere, giovamenti al commercio dov' è lento, danno o inutilità, dov' è in fiore. In tutte le comunità si fondarono le scuole primarie. I tributi tornarono più comportabili, non per minorazione, ma per miglior ordine; anzi nuova legge improvvida, avara, proibi la fabbricazione del tabacco. Le cose del esercito, soldati, armi, vestimenti, stanze, fortezze, procedevano in meglio; la disciplina peggiorava. Per leggiera cagione alcuni soldati calabresi ed altri delle Guardie si azzuffarono, e subito la privata contesa eccede in tumulto. ed indi a poco in ribellione; perciocchè i due reggimenti presero le urmi contumacemente, e disposti a guerra in mezzo alla popolosa città di Napoli, con pericolo di molti ed universale spavento, tiraropo archibugiate, si che parecchi delle due parti perirono. Poco appresso un uffiziale delle Guardie, senz' abito o segno di milizia, percuotendo per ingiusta causa un venditore di merci , fu arrestato da na commissario di polizia che , in atto e con seguito di magistrato, curava la pubblica tranquillità. Ed ecco, al saperlo, gli uffiziali tutti delle Guardie sollevansi in armi, fanno libero l'arrestato, arrestano il commissario, lo trazgono a ludibrio per la via di Toledo, e giunti al luogo dove poco innanzi era seguito l'arresto del colpevole, astringono il magistrato a piegare a terra I ginocchi e dimandar perdono dell' ardinento. De' due gravi misfatti che ho narrato, la pena fu nulla o lieve; si spargevano i semi di futuri disastri.

## CAPO SECONDO

Fatti di guerra e brigantaggio, poi distrutto. La feudalità abolita . Sdegni nella regia famiglia .

1810 XXV. Il re, dopo aver provveduto a molte cose di governo, si partì nuovamente per assistere allo sposalizio dell'imperatore de' francesi . che preparavasi con pompa eguale al suo genio altiero, non che al decoro della real donzella che toglieva per moglie, ed alle soperchianze grate a coloro che da private sorti pervengono alle altissime. Si celebrarono le imperiali nozze il 4 di aprile del 4810, e furono (come il volgo auol dire) cometa maligna a Napoleone ed a' Napoleonici. Avvegnache da quel giorno egli , andando incontro ad uomini e cose che lo respingevano, non osando rivolgersi. non potendo fidare in cose ed uomini che aveva achernito , divenne dubbioso, sforzato e minore di sè stesso. Il Consolato a vita era necessaria transazione fra' due secoli, cioè tra le persuasioni della moltitudine amante ancora di monarchia, e le persuasioni di non piccolo numero, avido di libertà, avidissimo di eguaglianza; era il legamento degl' interessi e delle speranze della vecchia civiltà con le speranze e gl'interessi della nuova. ()uando il consolato cadde nell' Impero, la grandezza del consolo, togliendo nome di re antico, dechinò; ma seco portando la perpetuità di quel governo e la stabilità degl' interessi presenti, giovò e piacque: egli parve il re di nuovi uomini e delle nuove cose; e le pompe di maestà, apparenza sconvenevole a' sensi dei popoli, non alla ragione.

Dal mutato none venne il divorzio, dai diverzio il novello matrimonio. Il genio del secolo e la natura di quello impero volevano che il seme della novella stirpe fosse di donzella francese, ma poi che il trasse per sè e per altri Naponoci del secolo ser reganti di Alemagna, si avvilapperno fra le condizioni de' vecchi re, ne divennero uguali per decadimento, inferiori nelle opinioni del mondo, perchè a loro mancava il prestigio e la cosoienza degli autichi, e solamente si alzavano sopra loro per forza d'ingegno, che il tempo consuma, e per menori delle passetto fortune, che il primo infortunio distragge. Egli dunque, Napoleone, agguagiato agli altri re, diede agli interessa della Rivoluzione lugo e speranza nolla Legitimiti; e se per lo innanzi aveva annodato all'Impero i partigiani dei re nemici, eggi portava sè stesso e i sosi seguaci nelle parti contrarie. Quello errore di Buosaparte ha spento innanzi tempo la instituzione politica dei re nuovi, ch'esser poteva un periodo nella vita delle società.

XXVI. Non appena finite le cerimonie di Parigi, il re tornà in Napoli e scortumente palesò il disegno di assaltar la Sicilia La fama disse, ed è credibile, che l'altiera regina di quell'isola, sdegnata del dominio inglese, rianimando le speranze al trono di Napoli da che l'imperator del ranaceva totta per mogle una sua nipote, trattur lacesse con Boonsparte se-creti accordi, e concludesse: scacciar da Sicilia gl'inglesi con le proprie milizie, non aver soccorso di francesi se non chesti da lei; ricuprare il regno di Napoli e governario allesto e diprendente della Francia con le legzi francesi. Il qual disegno più che trattato, non pubblico, pans certto, piaceva

alla fare donna come speranza meno di regno che di vendetta, e giovava sui allo scaltro imperatore come guerra agl'inglesi, ed occasione a lui di conquistare quell'Isola. Ma era difficile l'adempimento, dovrado ignorare lo scopo della impresa i medesimi che la operavano, il re di Sicilia, il re di Napoli e i due serciti e i due popoli; ed avendo in animo, la regiona e l'imperatore, di schernirisi l'un l'altro dopo il successo. Era un artifizio d'inganni, più atto alle civili discordire che a politici mutamenti.

Frattanto Gioacchino, sempre pronto alla guerra, abbagliato e spinto da Buonaparte, si preparava all'impresa, quando un vascello raso inglese di cinquapta cannoni venne a navigare nel golfo di Napoli, ond'egli comundo che una sua flottiglia, composta di una fregata, una corvetta, un brick un cutter e sei cannoniere lo assalissero. Non evitando quel vascello lo scontro. i moltissimi spettatori della città tenevano certa la vittoria; ma nel cominciare del combattimento il comandante napoletano perdè un braccio, il sottocapo ed altri uffiziali della fregata morirono, mancò l'arte ed il vento, tutti i nostri legni furono danneggiati, il brick affondato. Si fece segno di ritirata, e, tornando in porto, si numeraruno cinquanta morti, centodieci feriti. Quella sventura diede a Gioacchino stimolo e desiderio di vendetta in Sicilia: e però , accelerati i preparamenti e preso il nome di luogotenente dell'imperatore, poso a campo, nella estrema Calabria, su la riva del Faro, tra Scilla e Reggio, un esercito più francese che napoletano, aspettando, come l'imperatore avea prescritto, di condurlo in Sicilia; ma non muovere se non lo assentisse il general Grenier, che Buonaparte aveva eletto comandante delle schiere francesi, con ordine in secreto (ciò fu sospettato) di non assaltar l'isola se non a dimanda di quella regina, o quando ei sapesse che combattevano tra loro soldati inglesi e siciliani , sì che il successo de' francesi fosse certo.

Erano sedici migliaja I soldati di Gioacchino, e trecento i legni da guerra e trasporto. Sul colle chiamato del Pialo, poo distante dal mare, fu altata in, "mezzo a campo la magnifica tenda del re. e vi attendavano intorno i capi dell' esercito e della corte, i ministri, alcuni conseiglari di Stato da litri personaggi impiegati alle cure presenti del Regno, o riserbati alle future della Sciula. Incontro a quelle schere, su le rive del Faro da Messina alla Torre, avevu messo il campo l'esercito inglese, dodicimita soldati, e sopra i monti accumpava in secondo linne i resercito di Sciula, diceimina altri uomini; stavano nel porto di Messina, ancorati o mobili, vascelli, fregate, igni mineri da guerra, mentre si afficiavano e fortikace la minaccitia e legni mineri da guerra, mentre si afficiavano e fortikace la minaccitia in quel luoghi gl'inglesi squarinrono le piccole isole (fuorchè Stata Murra) intorno a Corfa, e di parenche navi slargrono la crociera, a che quella città e le altre isole lonie, guardate da' francesi ed ormai ridotte ad estrema penuris, furnono abbondevolienne provvedute.

Nel giorno, nella notte, da Rengio a Scilla, da Torre di Faro a Messina, in mare, in terra era guerra comiuna, ma più a selgone che al delletto; lo di calcio in navi inglesi venivano a combattere le napoletane fin dentre alle cale del dei lio di Calabria, a poiché da questa parte era poco forte l'armata, andavano niconotro su piccole borche velocemente remando i nostri soldati all' arrembagio, morti sensa scopo o henefazio. Nel campo di Gioscochios pessos disponevansi tavi e soldati, che, simulando il tragitto, apportavano al campo niglese annielle te travgili. E molte velte sarebbesi passasto dal finto al vero remote della contra del

1840 se gl'impeti di Murat non ratteneva Grenier, che non potendo palesare il segreto, lo copriva con la impossibilità della impresa, mentre Gioacchion ae dinostrava l'agevolezza; e aì che ne'capi dell'esercito e dell'armata, diviso le sentinze, voltarono in diacordie le opinioni.

Così audarono la cosa per cento giorni, e già passato il mezzo del settembre, gli equinozi agitando furiosamente il mare, bisognava a Gioacchino abbandonar con quei lidi la speranza della conquista. Ma volendo dar pruova che lo sbarco in Sicilia non era impossibile, preparata nella cala di Pentimelo tante navi quante bastavano a mille seicento napoletani, comandò che approdassero alla Scaletta i soldati, e per la via di Santo Stefano si mostrassero a tergo di Messina , promettendo che il resto doll'esercito e dell'armata assalirebbe tra Messina e la Torre. Il muovere de francesi da Grenier fu impedito; i napoletani discesero al disegnato luogo, ma pochi e soli, contro schiere dieci volte maggiori combattendo, metà ritornò in Calabria, restarono gli altri prigioni . Gioacchino esaltò quei fatti; e pochi giorni appresso, levato il campo, partì, ed imbarcatosi al Pizzo tra popolari allegrezze (inganni della fortuna per ciò che nel suo fato stava scritto) fece in Napoli ritorno. Onella impresa , o , direi meglio , simulazione , oltre alle morti , alle ferite, alle prigionie , a' guasti della guerra , costò gravi somme alla finanza napoletana , e fu incentivo a confiscare molte barche di America venute in Napoli con promessa di sicuro e libero commercio. Minori morti, ma danni e spese quasi eguali tollerò la Sicilia; e fu allora che la regina Carolina pulesò più apertamente il suo sdegno contro gl'inglesi, e si sparsero nuovi semi di nemicizia, che nel seguente anno fruttarono tristezze alla siciliana corte, e cangiamento politico a' quei popoli .

XXVII. Mentre il re atava in Calabria con molta parte dell' esercito, quelle issessa province to a lattre del Repno erano sempre mai travagliate dal briganteggio; le provvigioni di guerra predate sul camino, i soldati assalti dei usocia perfion interno al campo. Di goron celle pianure di Palmo il re, in-contrandosi ad unon che i grodurmi menavano legato, dimandò chi Issae; e reprima di ogni altro parilo il projuno ce desse: « Nauestà, sono un brigante, ma « degno di perdono, percibi ieri imentre Vostra Maestà saliva i monti di Soilla e di tostava nacesto dietro un mesigno, poteva ucideria; « Pebi il pensisiero, preparati le armi, e poi l'aspetto grande e regio mi trattenoe. Ma se io ieri ucedeve il re, oggio no sarsi perso e victio a morte. » Il re gli feco grazia, il Briganto bacio il ginocchio del cavallo, parti libero e lieto, e da nuel giorno visco ocestamente nel sua supatria.

Gioschino, poi che vidde possible ogni delitto a briganti, rece legge che un generale svesse potere supremo elle Calabira sul ogni coss militare e civile per la distruzione del brigantaggio. Il generale Manhes, a ciù eletto, passò il seguento totthere in apparecchi, aspettando che le campagne s'impoverissero di frutta e foglie, ajuti a' briganti per alimentaria e assondersi; dopi palera i sun disegni. Pubblicate in ogni comune le liste de handiti i, imporre a' cittadini di ucciderii o imprigonarii; armane e muovere tutti gli umini atti alle armi; punine di morte ogni corrispondezas co' briganti, non perdonata tra moglie e stantio, tra madre e figlio; armane gli stessi pacifici genitori contro ligli briganti, i fratelli: outro i tratelli: transportare le gregge in certi guardati luogbi, impedire i lavori della campagna, o permetterii cod divisto di potrat cibo; stantaire gendamiri e soddati op possi, non a perseguire

i briganti, a vigilare severamente sopra i cittadini. Nelle vaste Calubrie, da 1810 Rotonda a Reggio, cominciò aimultanea ed universale la caccia al brigantaggio.

Erano quelle ordinanze tanto severe che parevano dettate a spavenio; ma indi a poco, per fatti o visti o divolgati dalla fame a dal generale istesso, la increduità disparve. Underi della città di Sillo, donne e fanciuti ( posche i giovani robusti stavano in armi perseguitando i torganti precandosi per raccorre utivi ad un podere lontano, portuvano ciascano in tasca poco pane, onde mangiore a mezzo del giorno e risturare lo forze alla fattaca. Incontrati da vigitatori predarmi nel quali era capo il terente Cambaovra ( ne evitati visti di quel posco cilo, nel lluogo istesso, tutti gli underi uccia. Non riferiociò che di miserevole disse e foce una delle prese donne per la speranza, che tornò vana, di salvare, non sè stessa, ma un figliulo di dodici anni.

In un bosco presso a Cosenza lu sorpreso uomo canuto per vecchiezza, che ad altro uomo, giovine a vedersi, magro per fuone da armato, dava poco vitto; era questo un brigante fuggitivo, e quegli il padre. Arrestati entrambo e dannati a morte, turnoo giustiziati nella piezza di Cosenza; e per dare alla pietà del vecchio il maggiore supplizio, si fece morir secondo, ed assistente

alla morte del figlio.

Nel bosco di San Biase nacque di donna che fuggiva col marito brigante, un bambino; e perchè intopo al fuggire, e con gli innocenti vaggiti denunziatore del luego che nascondeva i genitori, la madre, portatolo di notte nella città di Nicastro, destò un maine, le consequò piangendo il figitudo, e tornò al basco. Ne' di seguenti, aspetto il fatto, il generale Manbes prese del bamma il marito del per la consequò del periodi del controli del corribili minacce del generale essere l'adempinento certo, indiestibile, maggiore.

XXVIII. Lo apavento in tutti gli ordini del popolo fu grande, e tulo che sembravano solti i legami più teneri di natura, più struti di società; parretti e anici, dagli amici e parenti denunsiati, peraguiti, ucosi; gli uomini riduti come nel tremuoto, en leundragio, nella peate, sollectiti di sè medesimi, non curanti del resto dell' umanità. Per le quali opere ed osempi, viepici acdendo i costami del peopolo, le susseguenti ribelloni, le seventure pubbliche, le tirannidi derivavano in gran parte dal come nel regno surse, ercibe e fu seposto i brugantago, Questa ultimu violenza non fa durevole: enche i fundamenta della come dell'anoni sono controle dell'anoni sono controle della considera della controle dell'anoni como oppressi. Si che, di tremità che al cominciare di novembre le liste del bando nominavano, nè manoc uno ado se ne leggeva al finire dell'anono; motti, combattendo, ucosi-a, altri morti per tormenti, ed altri di stento, aleuni rileggiti in Sicilia, e pochi, fra tunte vicientidudi del fortuna, rimasti, ma chiosi in carcere.

Fra mille casi di morte, molti ne furono e strani e grandi; ma due soli ne scelgo più atti a rappresentare l'indole del brigantaggio, e più degni per la maraviglia del racconto.

Benincasa, capo di briganti, da' auoi tradito, legato mentre dormiva nel bosco di Cassano, fu menato in Cosenza; e 'l general Manbes comandò che gli si mozzassero ambe le mani, e, così monco, portuto in San Giovanni in Fiore, sua patria, fosse appeso alle forche; crudel sentenza; che quel tristo

1819 intese sogghignando di sdegno. Gli fu prima recisa la destra, ed il moncone fasciato, non per aalute o pietà, ma perchè non tutto il sangue uscisse dalle troncate vone, essendo riserbato a più misera morte. Non die lamento: e, poi che vide compiuto il primo uffizio, adattò volontario il braccio sinistro su l'infame palco, e mirò freddamente il accondo martirio, e i due, già suoi, troncati membri lordi sul terreno, e poi, legati asseme per le dita-maggiori, appesigli sul petto. Spettacolo fiero e miserando. Ciò fu a Cosenza. Nel giorno istesso, impreso a piede il cammino per San Giovanni in Fiore, le scorte tra via riposarono; e di esse una offri cibo a quel sofferente, che accettò, ed imboccato, mangiò e bevve, nè solo per istinto di vita. ma con diletto. Giunse in patria, e nella succedente notte dormi: al di vegnente, vicina l'ora del finale supplizio, ricusò i conforti della religione; salì alle forche non frettoloso nè lento, e per la brutale intrepidezza, mori ammirato,

Parafanti altro capo di briganti, aveva di età nitre quarant'anni, ed era d'animo audace, d'indole atroce, di forme e forza gigante. Giovine appena, omicida e bandito, commise, per necessità di vita e difesa, altri furti e assassinii: ma nei rivolgimenti del 1806 s'ingrazio ai borboni, abbracciando la loro parte, e per quattro anni guerreggiando con fortuna varia, più spesso felice. Nelle persecuzioni del generale Manhes, travagliato in ogni luogo, chiusagli la ritirata in Sicilia, circoscritto nel bosco di Nicastro, chi della banda morì combattendo, chi timido, si diede al nemico; cinque soli restarongli seguaci ed una donna, moglie o compagna. Caduti, nel bosco istesso,, in altri agguati, quattro morirono, uno fu preso; egli e la donna, fuggendo, salvaronsi. Ma numerosa schiera gl'insegue; la donoa cade uccisa al suo finco, Parafanti è solo e resiste.

Colpo di fuoco gl' infrange l' osso di una gamba, e fu la prima percossa in tutti i auoi cimenti di bandito e brigante: non cade, ma non regge in picdi : appoggia l'infermo lato ad un arbore e combatte. L'altissima e mala fama del auo coraggio tiene lontani gli assalitori, ma poi l'uno di questi, non più animoso ma industre, coprendosi delle folte piante del bosco, inosservato, gli si avvicina e gli dirige altro colpo, che gli apre il petto. Cade Parafanti supino, cadono altrove abbandonate le armi : il feritore lo crede estinto; ed avido di preda; corre sopra di lui; ai china al corpo e'l ricerca . Ma quegli era moribondo; non morto; ed avea ancor sane le robustissime braccia; afferra quindi il suo nemico e a sè lo tira, col ainistro braccio lo cinge e lo tiene, arma la destra di pugnale che ancora nascondeva fra le vesti, gliel punta ai reni, preme, il trapassa, incontra il proprio petto e il traffere. Così per una morte trapassarono insieme le due anime avverse . nella mente degli uomini abbracciate in amplesso infame e terribile.

XXIX. I fatti della Calabria, raccontati ed esagerati dalla fama, agevolarono l'opera nelle altre province al general Manches, ch'ebbe carico di esterminare il brigantaggio in tutto il Regno. Ed in breve lo esterminò, e quella forae fu la prima volta, nella vita del sempre inquieto e diviso popolo napoletano, che non briganti, non partigiani, non ladri infestassero le pubbliche strade e le campagne. La corte di Sicilia e gl' inglesi, mancata materia agli incendii civili, più non lanciavano sopra noi le consuete fiaccole della discordia; la Polizia potè abbandonare le pratiche severe ed arbitrarie; la giustizia, vendicando le sue ragioni, sciolse le commissioni militari, rivocò le squadre mobili, tolse a' comandanti militari delle province ogni facoltà su le civili amministrazioni ; le intraprese della industria rinvigorirone; e . rianimato il commercio interno, i mercati e le fiere, per lo innanzi deserto, interipopolarono; il Regno prese l'aspetto dello civilità e dello sicurezza pubblica.

Quindi le benefiche inatituzioni dei due ensovi regni, suo aliora, per i disordini del brigantaggio ed i rigori della Polizia, Ignote al popolo e dispregiate, furono palesi e gradite.

La quale immagine di felicità pubblica, nuova e insperata, generò lodi altissime al generale ed al governo. Ma di pol, sutolio del bene, e, come usa il popolo, per leggerezza ed ingratitudine, andava rammentando le crudeltà delle Calabrie, ai fatti veri aggiungendo i falsi, inventati da maligno ingegno, creduti dalla moltitudine, registrati per fino nei libri che dicevano d' istoria. Perciò doppia, buona o pessima, è la fama del generale Manhes: ed lo . fra le opposte sentenze , dirò la mia . Egli , inumano , violento , ambizioso . corrotto dalla fortuna e dalle carezze del re , tenendo come principii di governo gli eccessi delle rivoluzioni, ma sommamente retto, operoso, infaticabile, tenace del proponimento, riguardava la morte dei briganti come giusta, e le crudeltà come forme al morire, che, poco aggiungendo al supplizio, giovano molto all'esempio. Credeva necessaria l'asprezza delle sue ordinanze, e, poiché pubblicate, legittimo l'adempimento. La sua opera quale fosse per l'avvenire l'ho detto altrove, considerando i mali e i pericoli che derivano dallo sciogliere i legami di natura e di società, ma fu di presente ntilissima. Il brigantaggio del 1810 teneva il Regno in fuoco; distruggitore d' uomini e di cose cittadine, senza fine politico, slimentato di vendette, di sdegni, o, più tarpemente, d' invidia al nostro bene, e di furore. E perciò, raccogliendo in breve le cose dette, il brigantaggio era enormità, ed il generale Manhes fu istromento d'inflessibil giustizia, Incapace, come sono i flagelli, di limite o di misura.

XXX. Ed altro benefizio universale, men pronto, ma più grande si spoli nello stesso nono 1810, atternando alime la tante volte vanamente scossa frudaità, nè solo per leggi, ma per possessi; avendo divise le terre feudai ra la comunità e i basoni, e dipoi le comunali il ra cittadini. Le quali case, aggiunte agli aboliù privilegi, operarono che di qualia nacchina immensa prevenente agli aboliù privilegi, operarono che di qualia nacchina immensa bravennente di propositi del leggio. Ondo il descriveria, quanto saprò bravennente vivo mono questo pignoj; che divenute antica il chi nottra, ila feucialità santi più lonatea adile memorie e adi pessare degli uomini.

Il principio di lei suol trarsi dalle invasioni dei popoli barbari negli Stati civili di Eurora; ma ella, più vetusta, discende dalla guerra, dalla conquista e dal mantenimento delle regioni e genti conquistate. Sino a che le guerre si movevano per nemicizia tra popoli o temporanea rapina, il vincitore uccideva, predava, distruggeva e tornava alle sue terre; ma quando delle guerre fu obbietto la durevole conquista, l'esercito fortunato, dopo le prime licenze ( per soggettare i servi e tirar guadagno dal paese vinto ) dettava forme di obbedienza e di società, indi leggi ed ordini, magistrati e regole, premii e doni ai commilitoni, e, con altri uomi, feudi a' baroni. Ma le costituzioni di quei governi variavano come la politica dei conquistatori o la civiltà dei conquistati; perciocchè tra gli affatto barbari non potendo la conquista essere durevole, la foudalità vi è impossibile, e su popoli civili e virtuosi lo stato di conquista non dura , la feudalità vi è passeggiera : ella solamente alligna nella mezzana civiltà sopra popoli corrotti ed infingardi. E poichè varie le origini, pur varie e molte sono state in Europa le specie di feudalità; nua COLLETTA

1810 jo tolgo a trattare di quella sola che afflisse il regno di Napoli, del quale scrivo le istorie.

XXXI. Al decadere di Boma, al doppio passaggio pre la Italia di Alarico ed egoti, allo incursioni dei 3 scocheggi di Attilia e Generico, tra miserie e viciositudini di guerre barbare ed intestine, ogni città soggiatoque a milo varietà di sorte e di caso; differente il modo di guerenza; differente la civilità di ogni popola. Così era l'Italia al V secto, qualenda spantarono i primi gerni della seconda generale di premi della seconda generale di civilità di ogni della consola della consola

La politus degl' invasori serbar doveva i caratteri dell' invasione, guerra, La politus degl' invasori serbar doveva i caratteri dell' invasione, guerra, forza, preda, indipendenza, il più forte o il più fortunato più prendere di terra o d' uomini, e meso ubbidire al cape condottiero del popolo conquistatore; ma ae dipoi il debole divenira forte, sei il già forte addebolitrasi, semblar le sorii, e di primo togliere al secondo signoria e vita. Il quale brigantaggio fendale non poteva estreliarsi senza militzà o la militzà sussitere senza tributi; e percò il popolo diviso in sobolit e vassalli, gil ordinamenti di società solumente militari e finanzieri, i capi delle triba capitani e magistrati; non leggi stabil, non ordini certi, non sicurezza di persona o di proprietà, ma continue guerre, continue depredazioni, instabilità di gazi cosa. Questa guerra tra i signori domino il Regno dali Va IVI secolo.

Nell'VIII, IX e X molti avvenimenti materono l'aspetto della feudalità. Nel ducato di Benvectuo, fost per dominia, iforzato delle leggio del saggio Rotari, re longobardo, erano i regoli minori segetti e mansurti, e sebbeno il ducato fosse frudalità, la era signate e da veva le apparento di state; cosicchà i popoli soffrivano le gravezze, ma non i danni e gli scorrolgimenti delle discordice. Questo benché duro riposo fa breve, da poi che gli successora le guerre per le quello del discordice. Il delle discordice delle discordice discordic

Avvennero in quel tempo latesso le invasioni de araceni, e furono materie abbondanti al brigantaggio de ella feudalità; si murarono allora le terre, e mille rocche e castelli ai fondarono, onde le guerre più lunghe, i recoli più forti, la condizione de popoli più miserevole.

"Al comincior dell' XI secolo le prime scorrere normanno ne passi di Al comincior dell' XI secolo le prime scorrere normanno ne passi di secologgi feudali francesi, fu meno agiata, più potente. Così restarono le cose fino all' anno 1139, allarchè il prime Rugero Iondò li regno di Scialo di Napoli. Dal quale panto delinero la feudalità per case regnanti, o per quei mirabili sevenimenti che mutano delle sociali instituzioni l'indole o l'aspetto.

XXXII. Ruggero fu il maggior barone del Regno; che tale in quel tempo era l'idea di dominio, che non potra scompagnarsi dallia idea di frudalità; ma le condizioni dei popoli migliorarono per ciò che ho dette parlando di ducato di Benevento, e perchè i ministri del re nelle province imped vano le

soperchianze dei minori regoli. E di più, le gravezze feudali, acquistando sivo en l'uoo e per la pasiezas de sudditi la natura di sisto civile, apparivano alla moltitudine legitime e comportabili. Si contentarono i nostri maggiori degli ordini fondati da Ruggero e dai due Guglelimi come che fossero feudali e violenti. Giovarnono si popoli d'allora quelle forme governative, dalle quali la filosofa moderna rifuzze.

Della stirpe sveva il primo Fedorigo ed Arrigo combatterono le civili istituzioni, anzi che pruomoverle. Federigo il secondo abbasso in doppio modo la feudalità dettando contro lei provvide leggi, e migliorando la civiltà de popoli, che furono leggi di quel re l'abolizione di qualunque opera verso i baroni che offendesse ne' sudditi la libertà personale, il bando che ad ogni napoletano concedeva la giustizia comune e la pena libertà di richiamarsi al monarca delle baronali tirannidi , il divieto a' baroni d' imporre nuove taglie , il disfacimento delle mura e torri baronali, ed altre provvidenze che leggonsi nelle costituzioni di quel monarca. Furono opere di lui le amministrazioni del municipio libere a comuni, la convocazione de' rappresentanti di ogni comunità per negozii di pubblico interesse, l'ordinamento della giustizia e dei magistrati, la visita da' suoi ministri delle province a fin di conoscere del popolo i bisogni e i lamenti , l'obbligo dei tributi a' baroni laici o ecclesiastici , l'abolizione dei privilegi sino allora profusamento concessi alle terre e persone della Chiesa. A questo re, miracolo de' tempi suoi, successe brevemente Corrado e poi Manfredi, re ultimo della casa sveva, e Manfredi sosteneva le leggi del padre con lo stesso cuore, ma con minor fortuna, trovandosi assal più travagliato da' papi e dai soggetti. Ma i benefizi che ho adombrato della famiglia sveva, generali nella mente del riformatore, immaturi al popolo, immaturi al tempo e non bastando a Federigo la vita per convertire i suoi pensamenti ad uso e coscienza di tutti, caddero con la sua progenie.

Carlo I di Angiò, venuto al trono delle Sicilie per invito e ajuti del papa Clemente IV, guerreggiando contro l'esercito di Manfredi, parteggiando fra i baroni del regno, in ogni sua qualità trovò motivo a rinvigorire le feudali instituzioni : egli , francese , portava gli usi di Francia ; vassallo della Chresa , rendeva ed ingrandiva i privilegi ecclesiastici, dalla casa sveva rivocati o ristretti ; guerriero e vincitore , era prodigo di centosettanta città a' commilitoni, e di altri doni feudali, conformi alla conquista ed ai tempi; partigiano, ristabiliva i baroni della sua parte al seggio dende erano discesi per le leggi di Federigo e di Manfredi; ed angioino, pregiava e seguiva regole di governo contrarie a quelle del nemico svevo. Ritornava la feudalità più che non mai fortunata e superba. Epoure di questo re c di altri re angioini la storia rammenta alcuni atti moderatori di certi eccessi feudali , ma che più dimostrano lo sdegno per alcune enormità, che il proponimento di toglierne le cagioni o giovare a' popoli. Così governo la stirpe angioina sino alla prima Giovanna; e poi costei e la seconda dello stesso nome ed il re Ladislao, tra lascivie e bisogni che ne derivano, venderono quasi tutto il demanio regio, diedero titoli di duca e principe, riserbati sino allora a' regali, concederono profusamente titoli minori, terre e privilegi; infeudarono, quasi direi, tutto il Regno. Fra le concessioni più gravi alla sovranità e più dannose a' soggetti fu quella che si disse del mero e misto imperio, cioè la giurisdizione ai buroni su la giustizia criminale e civile.

Ma era serbato alla vergogna di Alfonso I di Aragona fecondare ed ingrandire questo mero e misto imperio, ossia prosternare la monarchia in quel 1816 tempo stesso che, per la provvidenza di altri principi, si riaforzava in Francia ed Almengna. Diplo i e conjuru edi baroni costor Fordinando I sdenganzono questo re, e furono cagione ad alcune leggi, che, avendo per concetto l'ira verso i signori, non la carità per i popoli, rimasero ineseguite a spregiate. Della feudatità nel reame di Napoli l'età più altiera fu quella de regnanti propositione.

aragonesi. XXXIII. Non parlerò della momentanea comparsa di Carlo VIII, nè delle leggi non osservate che detto Carlo V al suo passaggio di Napoli per Africa, commosso dalla miseria e dalle lamentanze delle nostre geoti : dirò le miserie de' governi vicereali, cominciati oe' primi anni del XVI secolo. Natura di quei governi fu la cupidigia fiscale, e suo mezzo primario la feudalità. Il parlamento dello Stato, che da' tempi di Alfonso di Aragona era composto ili baroni, fissava nel viceregno i donativi alla corona pagabili da' comuni; diminuiva l' Adoa, tributo feudale, compensandone il fisco a più doppii sopra i vassalli; e molte altre gravezze immaginava, sotto nome di alloggi militari. di fortificazioni di marina, sopra le taglie ordinarie, feudali o del fisco. Fu in breve tempo sì misera la sorte dei vassalli che dimandarono in grazia di riscattarsi dalle servitù baronali patteggiandone il prezzo co' baroni, e dopo il riscatto far parte del demanio regio e pagare al fisco i tributi comuni : concessione di Carlo V, non osservata allora ch'era benignità, confermata dipoi e seguita perobè trasformata in avarizia ed inganno.

A prezzo esorbiante, facendo prodigissi sforsi , le comunità si ricomperavano; ci dindi a poco (incredibile a dire) il governo regio le rivendeva, con le servitiù di feudo, agli stessi o a nuovi baroni; si che vendecodous delle riscattate e vendute tre o quattro volte, aunio "latra comunità dimandava il riscatto. E poichè giovava al governo accreacere senza sua spesa o danno i demanio regio, pattivir (confessando obbrodivasmente le usate fraudi) il demanio regio, pattivir (confessando obbrodivasmente) le usate fraudi) resterebbero esse accillo da ogni obbedienza verso il re., da ogni serviza verso il bazono, scusava e legitumava la tribillutara la ribelli da contra di contra

verso il barone, scusava e legittimava la ribellione.

Altra vena di ricchezza fiscale fu il vendere titoli e privilegi; altra, il transigero a prezzo la pena de' misfatti; e perciò si leggono di quel tempo delitti orribili ed imponiti. Sotto il vicerò duca d' Arcos, il barone di Nardo, sessendo in lita col capitolo dei suo feudo, feco in un giorno troncare le tasta d'avvisignativo canonici che in componevano, e tutto le espose in di festivo, d'avvisignativo canonici che in componevano, e tutto le espose in di festivo, de fico castignato, perchè ai riscatto della pera. Non vi ba città o terra già baronale che non serbi memoria di fatti strocl, nè palagio o castello che non abbia i segni delle esercitate crudettà.

E cenì baroni (essendo Napoli governato per i ministri di re lostani), uno più de l'ono nostegni o nomici, a missratiamente cresciuli di numero mescolati ad uomini sozzi innalzati per comprate onorificenze, e di svari, rordeli, ingiusti sopra le genti ossogette, davano della fredaltati dels apavea-tosa, ma bassa. E percito, finito nel 1734 il vicereale governo, la stirpe del bertoni trovo piano il casmino alle Informe.

XXIV. Ed era riformatore il aecolo, riformatore ogni principe. La monarchia nei regni di Francia, di Spagua, della Germania rinvigoriva dal reprimerel baroni, e, sgravando il popolo di gran parte de pesi e delle servità feudali, renderlo amante e sostenitore di un potere unico e supremo, l'esempio fu imitato da Carlo, primo re tra noi della stirpo borbonica. Si aggingava

che i baroni nelle provincie, ricchi ma spregiati, dimentichi o non curanti inio delle armi, molti ma piccoli, e la più parte surti da plebe per favore de'passati re o della fortuna, avidi perciò di fasto, vennero alla città volontari o richiesti a sperar gli onori della nuova corte. Carlo li accolse, avvincendoli delle vote ma tenacissime catene della boria e del lusso, li rese di emuli, servi, e di potenti a resistere, impotentissimi. È dopo ciò pubblicate parecchie leggi a danno della feudalità, e repressi non pochi abuai, dichiarò che per lunghezza di tempo non si acquista diritto sopra i popoli, e che le ingiustizie de' prepotenti non si legittimano da prescrizione. Così palesava il proponimento di abbattere la feudalità. Su le tracce istesse più rapidamente camminò a' primi anni del suo regno il successora di Carlo, Ferdinando IV. E poi che fu vista la tendenza del governo, e che la filosofia e la razione potevano mostrarai a viso aperto , molti scritti erudivano i governanti , atterrivano i feudatari, sollevavano i popoli, creavano quella universale opinione che dee precedere alle riforme : e qui cito ad onore le opera del Filangieri, del Galanti, del Signorelli, del Dellico. Preso animo, le popolazioni richiamandosi di molte gravezze baronali, il re prescrisse che, i magistrati ne giudicassero; e questi, come voleva giustizia e genio di tempo diedaro, sentenze favorevoli alle comunità litiganti, esempio alle altre ed incitamento a nuove liti. Fra quali provvedimenti furono i pedaggi aboliti, il decreto che i feudi devoluti al fisco non mai più si dessero a vendita o dono con le condizioni feudali; il mero e misto imperio ristretto, la d.visione delle terre soggette a servitù d' uso. Ma il govarno non aveva in quel tempo nè mente nè animo, nè potenza per abbattere sino al piede quel auperbo edifizio: e però inchinando quando a bisogni, quando al favoro, rivendeva le terre, non più invero con la qualità di feudo, ma con diritti tali a' compratori e tali servitu da' popoli , che la faudalità vi stava impressa ; la stessa giurisdizione fu talvolta pe' contratti novelli concessa o pattezgiata. Ed indi a poco per le rivoluzioni di Francia sopragiunto il sospetto, parve percolo abbassare i nobili, rialzare il popolo; incolpando a quella istessa filosofia che percoteva la feudalità . la caduta de troni . Si arrestarono quindi le operazioni del governo: e la macchina feudale fu vicina a ricomporsi.

XXXV. Innanzi di rammentare i provvedimenti di Giuseppe, e narrar quelli di Gioacchino, tre gravi obbietti trattengono un poco, sulla considerazione del passato, me ed il lettore. Qual fu la nobiltà tra le vicende dei feudi l'E quale il popolo? Cha rimaneva delle cose feudali nel 1806?

La nobilà naturale a più antica viena dall'armi e dal consiglio; che gran titolo alla chiavezza ed al rispetto pubblico deble sesere lo spender la vita in dilesa della patria, o mantenerne la grandezza col senon e con la opere della mente. La società corrotta aggiunne altro origini sila nobilà; ma se dopo le armi e le magistrature si cercavano titoli alla distruzione, si trovavano meritamente negli socrazati ed artisti, che intanto rinassero, benchè notissimi, ignobili. Perciò nobila vera fu ne primi fendi, a vi si montenne sino a tanto che fendulatiro e guarrero ia il noma sissaso; de romo militani sun a tanto che fendulatiro e guarrero ia il noma sissaso; de romo militani rititato il combettere; pon di coltani e i decadevasi da concettut privingo rititato il combettere; pon di coltani controli. E però nel regno di Napoli (senza parlar dai tempi anteriori s'i normanni) furono case nobilisatime per le armi sino ai regni degli argonomi.

Derivando dalle armi la nobiltà ed il feudo, e dal feudo i titoli, si con-

140 fusero i nomi, e a tal si giunso che titolo e feudo senc'armi fu credutat probilità. Onde al tempo della pendiga razza nangiona, donati o a vilissimo prezzo venduti i titoli e i feudi, uomini abbietti ma ricchi salirono ai più alti seggi della nobilità titolare; e peggio sotto gli avari governi vicersali, quando a poca ed incolta terra del demanio regio apponevasi titolo di barvonia o più magnifico, e si concedeva ai fofferente di maggior prezzo. Perciò la la ordinando accrebbero per nauvo stirpe borbonica trovò tatoli moltissimi, che poscia i re Carlo e Fernidando accrebbero per nauvo i avori; così che nol 4806 ia mobilità napoletana consisteva in una moltitudine di titoli, senz'armi o potenza: nado ed inutile nome.

XXXVI. Il popolo, a considerarlo oppresso di feudatari, si direbbe che avva interessi contrari gali oppressori, e che il meglio degli uni fusse il peggio degli altri. Ma così non era nel fatto; dapoichè sotto baroni potenti e guerrieri molti soggetti dedicavansi alla fortuna del capo, combattevano, soggiacevano a'casi varii di guerra e di parte; avevano moli, opere, aperanze, nelle quali vicistitudini rissele il sentimento e'i diletto del viver politico. Ma quando la feudalità, non più guerriera, divenne incurante di parti e di milizia, ii popolo no sentiva di eli fuorbe è il peso e la superbia. E perciò a'tempi del viceregno, col cadere dell'alta feudalità, il popolo decadeva.

Questa che ho detto era la condizione di ogni popolo in ogni feudo; ma il popolo unito di tutti i fendi, ossia lo Stato, senziva qualità proprie a sè. Ne tempi della feudalità guerriera, baroni e popoli, combattenti fra loro, non avevano interesse comane, non leggi universali, non conformità di azioni, non forza pubblica, non ateine; tutti i mezzi manevano ai progressa della civilità e della indipendenza. Ed a l'empi della feudalità corrotta, i della civilità della indipendenza. Ed a l'empi della feudalità corrotta, i specie di conforto e di libertà nella universale abbieziono di gentiche sentono der malli il peso e di liscitido, ma divise per visiti e per abtutuli non sanno prorempere in generose rivoluzioni. E così, ora più, ora meno disordinato, secondo il variare de' tempi; restò il popolo sion all'anno 1890. oli anno 1890.

XXXVII. Nel qual tempe molto ancora restava di feudalità. I diritti (sia prinesso anche a me invitir questa voce, che per molto neo è meglio intesa), i diritti feudali su le persone si mantenevano apertamente in alcun redu, ed in altri furono mututi a pagamento; precche angarie o perangarie, come il tavoro di contadini nelle terro baronali, i folico di cerrère, altri accordinato, al considerato di contadini nelle terro baronali, i finani, il acque, per fino te piovane, egni prodotto, ogni entrala, gravate di taglite a prestazioni. Fra gli udi diritti e gli altri, su le persone e su le cose, i ronorissioni magistratio Davide Winspeare, in un' opera mentamente laudata, ne enumera a 395, esistenti all'arrivo di Giuseppe nel 1806.

Oltraciò, i baroni impedivano o restringevano a cittadini gli usi sopra le terre frudali che avevano uso comune; e con eccesso esercilavano le regioni di citadino su le terre della comunità. I costumi, la filosofia, il secolo avendo migliorato l'indole de feudatari, tutte le violenze cell' antica feudalità erano, per buon volcre, scompare; ma ciò che produceva entrata, qualanque ne fosse la natura, si vedeva da quel signori desiderato e difeso; rinunziavano la potenza, ne volvenza il frutto.

XXXVIII. Questi che ho descritti abbondanti resti di fcudalità furono

aboliti da leggi di Giuseppe; ma quel re, non misurando il peso e la mole inte degl'interessi che le sue leggi commovevano, prescrisse che le contese, surte in gran numero, andassero a' tribunali ordinari e a' consigli d' intendenza, con le comuni regole di procedimento, si che gli anni e forse i secoli non sarieno bastanti alle liti : e , per il vario ingegno de' giudici , qua favorite le comunità, là i baroni, l'abolizione difforme, si sperdeva il maggiore benefizio politico di quell' opera, il celere ed ugual passaggio de' possidenti da' pochi a molti: serbando le principali regole della universale giustizia, poichè le circostanze impedivano la matura tardità di codici. Visto l'errore, s'immagino e compose un magistrato supremo inappellabile, detto Commissione feudale: ma lasciata di solo nome sino a' tempi del re Gioacchino, che le diede il carico vero delle somme cose della feudalità , tal ch' ella decideva di ogni lite: da lei proposte, si facevano le nuove leggi; per lei erano gl'impedimenti agevolati, i dubbii sciolti. Mezzi alla commissione per giungere al proponimento, furono: 4.º riconoscere i terreni di natura feudale; 2.º in quei terreni determinare le ragioni e gli usi della comunità : 3.º di ogni ragione, di ogni uso estimare il valore in terre, così che apparisse.ciò che spettava alla comunità, ciò che al barone: 4.º la rata della comunità confinarla inamovibilmente in presenza dei cittadini, assistendo se volevano, i ministri del barone; 5.º quelle terre comuni, dividerle fra' cittadini.

Stavano dunque dall' una parte gl'interessi di tutti i baroni e del re, che per aleuni pivit donnini aveva le qualità banonia, e del fisco rego e della Chiesa; stavano per l'altra porte i cittadni, pur ora vassalli e tuttavia soggetti. E frattanto molte terre, sono allera di piene odonnio baronule, furono dichiarate della comunità o di uso pubblico; la valutazione di ogni diritto la maggior pro de'comuni; la divisione tra comunità e baroni, or e o fisco o Chiesa, fu sempre a vantaggio delle comunità; e nella partizione delle terre fira cittudini fu profiletta la poverti, si che donavano s'più poveri, davano per piccolo prezzo a'meno poveri, vendevano al giusto agii agiati, esculdavano i ricchi. I mieri profittavano in tutti i modi, coo offesa (convien dirio) delle consuete forme di procedimento, e par talvolta della giustità zi; impreciocchò la feudalità (qui ripeterò ciche poco indietro ho detto del brigantaggio) era misfatto antico ed enorme, che la giustizia del nuovo secolo puni co' modi del flagarlo e della vendetta.

Per eseguire le sentenze della commissione feudale il re, al finire del 4809, mandò commissari nelle province parecchi magistrati di alto grado, di buono ingegno, di onorata fama, portando altri decreti di cui l'adempimento fosse veloce e forzato : l'opera stava al termine : il moto come al fine delle cadute era più celere. Per cura di quei regii ministri , divise le terre e suddivise, videsi numero infinito di nuovi possidenti ; franca la proprietà de' già baroni , de' già vassalli ; tutte le servitù disciolte : quell' anno 1810 , il primo di libertà prediale e industriale. Perciò il re, dal campo di Reggio, dove stava a guerra contro la Sicilia, dichiarando compiuta l'abolizione della feudalità, bandì per editto irretrattabili le sentenze della commissione feudale, ed essa disciolta. Si viddero indi a poco gli effetti maravigliosi di quell'opera pelle private ricchezze, nell'accresciuta finanza, nell'agricoltura, nello arti. Era stata divisa tra'l re ed il comune di Postiglione la valle del Calore, piccolo fiume che va nel Sele, la quale per lo innanzi, foltamente boscosa, era parte delle regie cacce di Persano: delle due pendici l'una, lasciata al re, è selvaggia come innanzi, l'altra, divisa fra'cittadini, è coltivata a



1810 campi, a vigne, ad oliveti, sparsa di nuove case albergatrici di famiglie industriose e beate: così che in quelle due convalli stavano figurate ed espresse in natura la vivente feudalità e la distrutta. Età novella per la vita civile del popolo napoletano cominciò nel 1810.

XXXIX. Il primo giorno del seguente anno, tra le consuete feste della reggia, il re concesse con titolo e dote, ma senza diritti ed usi di feudo. alcune baronie a generali e colonnelli dell' esercito : liberalità , che generando nobiltà nuova, armata e potente, partigiana degli ordini nuovi, provvedeva a' molti bisogni della nascente casa dei Napoleoni, e non aveva di sconcio che il nome. Il re Giuseppe, a pompa o prodigalità, aveva fatto altri doni a' ministri civili; Gioacchino istesso ne' succedenti anni nominò, ora per premio a' servigi, ora per favore, altri baroni, conti e duchi, e concedè titoli senza terre o terre senza titoli a militari, a magistrati, ed artisti. Parvero, e tali erano in alcuni casi, dissipazioni dell'erario pubblico; ma non sì grandi e si vacue quanto la malignità divolgava : chè pella storia di Napoli non vi ha nuova stirpe, per quanto avara, che avesse donato a' partigiani suoi meno di ciò che donarono a nostro tempo i due re francesi : nè vi ha chi più di loro gli cercasse tra gli uomini meritevoli dello Stato. Caddero con Giuseppe e Gioacchino I loro aderenti e affezionati, pochi non rimasero poverissimi, e niuno fu ricco per turpitudini. Gli uffiziali dell'esercito, so non fossero stati mantenuti agl' impieghi dalla convenzione di Casalanza. avrebbero accattato nel 1815, come accattarono anni appresso, poichè, per fedi spergiurate, quella convenzione fu rotta.

Poco dopo videsi la insegna di Napoli; avendo mato sino allora in guerra, im mare e su lo recche, la bandera francese: i colori nostri farono in campo turchino il biacce e l' amaranto. Nel giorno istesso fu prefissa la forza dell'esercito, el era (benche il decreto nol rivicasse) di sessantamita comini di militide assoldate, quarantamita delle civili; chiamarono i reggimenti, legioni, i generali di divisiono, tenenti-generali, e, que di brigata, marrasciali di campo: molti altri nomi da' nomi francesi variarono, che già sentivasi da Giosochino e trasparriva nel Regno il deadricir della independeza. La movra scuola Politecnica ingrandi il gà collegio militare; sararero nouve scuola di Artiglierio e del Genio; in cento modi al providea all'esercito in finevano quintamento e, con presteza, frutto del consolidato regno. E a tami mezzi di forza si univano, per iscontere il giogo della Prancia, il comandi r duro di Buonaparte, e l'indole libera e presantussa di Giosochino.

Nel qual tempo nacque all' imperatore de Prancesi un figlio, che appello Re dl Roma; e Giosachion por impostagli riverona, si recò a Parigi: e sebeno credevasi che vi si fermasse sino al battesimo, a fine di accrescema la pompa, inattros tornò in Nappi molto innanti della certinonia. E giunto appena, congredò le schiere francesi; con decreto che nessua forestiero, se non prima dicibiarsa de itationi napoletino, come prescriveva lo statato di Bajona, potesse rimanere agli stipendii militari o civili. Spiacque l'ardito conando a Buenaparte, che in altra decreto disse: non bisognare ai compagni di petria e di fortuna di Gioschino Murat, nato francese e asceso al trono di Napoli per opera dei francesi, a qualtità di cittadino napoletano per avere la quel reame uffizii civil o militari. Il re inforba, la regina placava giri segani; coch dei napolitata, timild i servicii, bissimavano l'ardire di

Gioacchino; molti, liberi, audaci, ambiziosi lo applaadivano; dei francesi uniuno, penebi cortigiano, si mostrava della sua parte. Nelle grandi contose di Stato, in cui di ordinario primeggiano due opposte sentenze, capo del-Puna si facera il re, dell'altra in zegina, e interno a si raccoglievano i sostenitari delle due parti; contendevano nel pubblico; accordavansi nel privato; pareva dicordai; na era scalterzaria intuiti moti e priccioi di regno nuovo. Espure quella volta non per finzione, ma per sentimento il re e la regina discordavano; ella fidando meno del giosto nel marito, a cassai più del giusto nel fratello. Si accesero domestiche brighe; egli , impetuoso per nutura, inferno, el ella penche supperta, la palesenente mesta e adolorata.

Vinse il decreto di Buonsparte: l'escrito francese usei dal Regno; ma francesi che avverano in Napoli militare o civile impiego, restarono. Nella piebe sursero dicerie maligno e bugiarde su i motivi dello sdegno della casa; e scrittore, aeguace, poi nemico di que principi, non disdegnò di avvalorare quelle manzope, adombrandode in alcune memorie chiamate istricibe. Indi a poco le donestiche contese quietarono, e il re, tornato assoo, si volse alle cure dello Stato.

XL. In Napoli, come in altre parti d'Italia, estirpati per furioso genio i coltura gli alberi su le montagne, e messe a campo le terre, furono i primi ricolti abbondanti; ma acemavano d'anno in anno; perché dall' acque trasportato il terreno, ingomberate le sottoposte pismure, solcato stroomente il dorso de'monti, e però nudato il colle, devastato il piano, lasciuti i torrenti alle proprie licenze de agli eventi dei turbini, l'aggiocoltura fu sovveritta. Una legge di Gioacchino riordinava quella parte di amministrazione pubblica; e non bastando i precetti, nomino una direzione suprema in Napoli, altre minori nelle province; impiegati e vigitatori nelle comunità, gnardice nelle campagne; che se tutto e troppo nel possesso del boechi, era stato enlle campagne; che se tutto e troppo nel possesso del boechi, era stato ammondo: sursero grandi e giuste lamentance accreditate dall'avarizia del Rico, al manifestata in quella legge, che la sesverità del fisco appariva, non già zelo di bene, ma cupidigia. Ne derivò che provvida legge fusse nule accolta dal soggetti e rirrosamente osservata.

Per altri decreti, l'amministrazion provinciale e comunale migliorava, in quanto alle reggle, ma pregiorava nel fatto; e del peggioramento era principal cagione il ministro per lo interno, conte Zurlo, ingegnoso, instancialle, desideroso di pubblico bene, e pure amico di liberth, ma, per lunghe usanze, così devoto alla monarchia e cieco amante del rel qualunque mal tosse di nome e di indelo ; che, per soccorrere la finanza, disordinata dalle troppe spese della milizia e dalla corie, imponersa al patrimonio dei comuni on pochi debiti del fisso, e al tire somme, col ome di Violoriario Dossimo pochi debiti del fisso, e al tire somme, col ome di Violoriario Dossimo pochi debiti del fisso, e al tire somme, col ome di Violoriario Dossimo pochi debiti del fisso, e al tire somme, col una di propiera di la risparmio, a vederlo convertito in doni menzognieri, pui delle dissipaziolo delle frodi, le quali alameno giovavano da lacuni della comunità.

Altra cagione di male era nella natura delle intendenze. L'intendente, commissario del governo e tutoro del popolo, con poteri grandi e certi, doveri indeterminati e talvolta opposti, non può a lungo serbare uffizio e, fama. E poichè l'uffizio gii apporta comodo e fortuna, la fama aventure ed offese, per fin da colorro a cui giova, la più parte degl'intendenti sono a pro del governo contro del popolo, cioè duri nelle pratiche di polizia, indessibili nelle esigenza della finanza, proctivi e pronti a tutto ciò che

COLLETTA

1811 profitti o piaccia al re, come che a danno della provincia. Parecchi ne furono, nel tempo del quale scrivo, difensori arditi delle ragioni del popolo, dei quali citerei e fatti e nomi, se acrivessi commentari e non istorie.

Nuovi provvedimenti migliorareno il sistema giudiziario, il qual cenno mi offre occasione di rammentare due cause trattate in quell'anno 1811, e degne di storia. Abbattuta, ma non ancora impotente, l' ira contro Gioacchino fece ordire congiura per ucciderlo quando andesse a diporto di caccia nolle foreste di Mondragone, dove il luogo, vicino al mare, agevolasso a' regicidi la fuga; capo de' congiurati un tal Frà Giusto, già frate, amministratore di vaste tenute presso al disegnato luogo del delitto; compagni, altri ventotto, venuti di Sicilia o arruolati in Napoli. Si ordinavano le insidie. quando l'uno d'essi, a patto d'impunità, rivelò al governo il disegno; e quindi, arrestati i congiurati, sorprese armi e fogli, fu comandato il giudizio, ma con le libere consuete forme, come non fusse causa di maestà. Per testimonii , documenti e confessioni , venne in pubblico dibattimento dimostrata la colpa, ed il regio procuratore chiese condanna di morte per sette de' congiurati, e di galera in vita per altri ventuno. Parlavano a difesa, con poca speranza, gli avvocati, quando il presidente ruppo il discorso, per leggere al pubblico un foglio or ora pervenutogli; ed era del re, che diceva; · lo sperava che gli accusati di congiura contro la mia persona fossero

simocenti; ma con diolore ho intoso che il procurator generale abbia dimandato per tutti pene assi gravi. È forse vera la colpa, e di o, volendo conservarmi un raggio di speranza della loro innocenza, prevengo il voto del tribunale, lo grazia agli accussiti, e comando che, al guugere di quosto foglio, si scologa il giudizio o facciano liberi quei miseri. E poiche, trattasi d'insensato delitto contro di me, e non anoro a d'alta il sentenza, si o non offendo le leggi dello Stato, se, non inteso il consiglio di grazia, de suo del miserio del dello dello della della

Fu lieto il fine di quel giudizio quanto miserevole l'altro caso che narrerò. Esri in Acerenza, città della basilicata - un tal Rocco Silos, bello e
grande della persona, ma, per vecchiezza, curvo e bianco, padre di figli: o
figliuole, con poca fortuna ed onesta fama. De figli il primo, 'diodele ra o
malvaga, cominciò da giovinezza a commetter delitti, e l'amorsos padre,
stando ancora in pedi le udienze e gli zerionio, ne redimeva la reità per
danaro. Ma quegli, continuo al male, norreava alle colpe, quanto l'altro,
solicito e costante, il difendeva, disperdendo il patrimonio della finaligia.
Per grave mislatto, commesso l'anno 1998, di glà cambisti codici e magirianta il alla propria casa. No la condanna retalo saspesa dal rocorso in Cassazione, ed il padre, dopo di aver protaso cure e denaro, lascio in Napoli
un più giovane figlio, col carlo di avvertiro clestrissimmente della senienza.
Questa tra vversa: il figliusolo in gran diligenza gianne apportatore della Istale
condanna, e dal padre chè comando di segreto anche in famiglio

Nel seguente giorno il vecchio ottenne, per denaro, dal custode del carcer di desinare col figlio: e fu la mensa non abbondevole nè scarsa, egli non lieto nè trato; il figlio per lungo uso avvezzo alla prigione, indifferente. Finito il desinare, il padre parb in questi sensi: « Figliuol mio, il tabunale di cassazione ha rigetato il nostro ricorso, la condana è confermata, fra e poche ore sarà nota quella estrema sentenza, e tu dimani avrai cessato di vivere. In qual modo? influmemente, per mano del carnefice; ed in

« qual luogo? qui in patria, innanzi alla nostra casa. Il patrimonio ch'era 1811 « mio e della famiglia, tutto è stato distrutto in tua difesa; piccola vigna

e che io piantai, è stata venduta un mese fa. Se alla nostra povertà tu e vuoi aggiungere infamia, troppo di male, o mio figlio, avrai arrecato ai

· tuoi vecchi genitori, a due fratelli, a tre sorelle, al nome, alla discen-

« denza. Non vi ha che un mezzo, morir prima, morir oggi, Se hai pietà

« della famiglia e di me , prendi , questo è un veleno ( cavò di tasca nna carta

e ravvolta), bevilo. Se l'animo ti manca, io partirò maledicendoti; se be-

« verai , le mie benedizioni accompagneranno il tuo spirito , » A questi ultimi detti, qualche lagrima gli comparve agli occhi, e impietrì, e il figlio, che inorridito ascoltava, prese la carta, senza dir motto, di man del padre, versò il veleno nel bicchiere, baciò la destra al venerando vecchio, e, fisamente guardandolo, beveva. Mentre l'altro, levato in piedi, e, per inusitato vigore scomparsa la curvità della persona, alzato il braccio in atto patriarcale, tre volte disegnando la croce, il benedisse, E subito partì: il figlio morì in breve ora .

Seppesi nel giorno istesso la condanna, il pranzo, il veleno, la morte. Fu messo in carcere, accuaato di parricidio il vecchio padre, che nulla tacque de' fatti. Il tribunale il condannò a morte, la Cassazione pendeva incerta fra la legge e la coscienza; che pericolo alla giustizia era la scusa del misfatto, ma la condanna offendova la virtu, l'onore e la pubblica ammirazione per la stupenda intrepidezza paterna. In quel dubbio interrogato il governo, rispose che i fatti si cuoprissero col silenzio, non bisognando autorità di legge per caso singolare, primo insino allora, e che forse non avrà secondo. Rocco Sileo, tornato in libertà, visse povero, afflitto ed onoratissimo.

## CAPO TERZO

Il re parte per la guerra di Russia, e ne torna. Tenta l'unione d'Italia. Parte per nuova guerra in Germania, e tornalone provvede al regno. Anni 1812 e 1813

XLL Era il di primo dell'anno 4842, e si facevano in corte le usate riverenze al re ed alla regina, seduti al trono. Primi ad essere introdotti erano i ministri de' re stranieri, e primo de' primi esser doveva quello di Francia, se avesse avuto titolo di ambasciatoro qual convenivasi a re della stessa casa; ma Buonaparte, già tenendo a fastidio Gioacchino, e volendo mostrare al mondo che nol riguardava congiunto, avea spedito in Napoli il signor Durant col titolo di plenipotenziario, e perciò il ministro di Russia Dolgorouky voleva precederlo nella cerimonia. Era il russo grando di persona, fiero di aspetto; l'altro, piccolo e sparuto; l'età in entrambo sul primo confine della vecchiezza, inoltraronsi nella stanza del trono contemporanei , in riga, frettolosi Dolgorouky e Durant; ma quegli per più disteso passo già percorreva, quando questo, presogli il braccio, il trattenne, e allora il russo, con occhio ed impeto barbaro, pose il pugno sull'elsa della spada.

I principi mirarono la sconvenevole briga, ed il re si mosse incontro. dicendo ad entrambo che lodava lo zelo di giunger primiero ad offrirgli omaggio, e sì parlò che non diede a nessun dei due argomento di preferenza . Succedendo intanto altri ministri e cortigiani, quei primi partirono: finì la sat contess per quel giorno. Perocchè al vegnente, scambiatti cartelli, duelli-rono i due ministri nel tempio di Serapide in Puzzuolo, ed a poca distanza il marcestillo del polazzo Excelinans col segretario di ambasciata russa Benkendorfi, quando sopraggiunareo le vigitatrici autorità di polizia, che interruppero i cominciati combattimenti, e pregarono i duellanti, per lo impero delle leggi, a ritirarsi; il Dolgorouly era stato leggermente ferito di sapada all'orecchio destro. E sebbene in quel tempo covassero odi secreti i due imperatori di Bussia e di Francia, pure a vicenda, simulando modestia e dichiarando privata la contesta, virocarono il due misistri.

XLII. In quell'anno istesso 1812, vacillando il potere di Buonaparte, mutarono di Gioacchino le arti di regno; ond'io prima narrerò le cose interne brevemente, per quindi fermare il racconto alle esteriori cagioni, di futuri avvenimenti. Egli fondò nuovi collegi e licei, e fatte novelle ordinanze per la istruzion pubblica, inaugurò con solenne cerimonia la università degli studii. Introdusse per decreto il sistema metrico che desiderato ed applaudito da' sapienti, mal sofferto dal popolo, poco tempo visse nelle leggi, nulla negli usi, e si restò all'antica barbario di pesi e misure infinite, varie tra loro e innumerabili. Fra le cagioni del popolare abborrimento erano le denominazioni greche, non intese dall' universale, e perfino difficili a profferire. Ma se alle puove misure lasciavano i vecchi nomi, il popolo le accoglieva, i grandi benefizi di quel sistema si ottenevano. La perfezione del quale richiederebbe gli stessi nomi per tutto il mondo, ma sempre il bene in idea è impedimento al fatto. Furono in quell'anno ordinate e quasi compiute molte opere pubbliche; teatri nelle città delle province, atrade, ponti, edifizi, prosciugamenti di paduli, acquedotti. Na fra tutte aono più degne di ricordanza la strada di Posilipo, il Campo di Marte, la via che vi mena dalla città, la Casa de' matti e l'osservatorio astronomico.

La strada di Posilipo intende a prolungare l'amenissimo cammino di Mergellina e condurer alle terre, per memora venerate, di Pozzuoli e Cuma, evitando l'oscuro periglioso calle della Grotta. La strada, henchè breve due miglia e mezzo, costava la spessa di ducati duccentomila, così grandi essendo i lavori d'arti per tagli di monte e di traversar balze e borri. Fu pagato il danaro, non dallo Stato, dal 1 re, in dono alla città. L'opers con solelectudine procedeva, ed oggi accresco le bellezze del luogo e le maraviglie del passeggiero.

Vasio terreno (moggia novecento, metri quadrati 346,799) aul colle, di Lopodichina, ove end 1528 Lautrech per assediar la città attendò gran parte di esercito, fu da Gioacchino destinato a campo militare, chiamato di Marte; e o perciò sbarbicate le viti e gil alberi, demolite le case che il cuoprivano, fu ridotto a pianura. Diciottomila fanti, duemila cavalli, le corrispondenti artiglierie vi ai moverapo da esercizio; ma ordinatti in due linee.

Dalla città menava al Campo strada bellissima e magnifica, che, dispiegandosi dolcemente nella pendice orientale del colle, costeggiando un lato di quel Campo, univasi alla consolare di Capua; per essa (poichè rimane abolita l' antica, alpestre ed avvallata di Capodichina) giungono i forestieri alla città.

Fu eretta in Aversa nuova Casa de' matti; e si presto crebbe in successi e di fama che, appena dopo un anno, faceva le maraviglie dell'osservatore. Dapoichè noi, avvezzi negli andati tempi a pratiche crudeli sopra quei miseri, stupivamo a vederli diligenti e tranquilli negli usi ordinari della vita, far lavori, recitar canzoni, rappresentar commedie; e per vie così dolci 1812 (contraponendo l'esercizio continuo della ragione alle stravaganze temporaneo dello sconvolto intelletto) toroar sani e asggi.

Sul colle di Miradois fu fondato l' osservatorio astronomico, con disegno del barone Zach de distrumenti di Reichembach. Eglion stessi, quando già l' opera procedeva, vennero in Napoli ad esaminaria; e forono dai dotti e dal re onorati qual convenivasi al mertio e di agrado dei due personaggi. L' edifizio al cadere di Murat era vicino al termine; ma, compiuto da' borboni, diede a questi maggior parte di gloria.

XLIII. Non altro di memorabile ai fece in quell'anno; perocchè in aprile ir e, lasciando reggente la regiona, ai parti. Egli en satus richiesto dell'inperator Napoleone a comandare nella guerra di Russia la poderosa cavalleria dell'esercito; avvegnachò forza di sdegoo, comunque grande, fra i due 
congiunti non potea far trasandare a Biuosparte i militari servigi di Murat, o 
reprimere in questo il focoso situtto di guerra. Io narreto ciò che di memorabile egli fece nelle battaglie, essendo parte della storia di Napoli la storia 
del auo re; e palesero à auo luogo ciò che ci disse a me stesso di quella 
guerra, acciò ais documento alle cose di Francia, variamente raccontate da 
due acrittori di fama, o contrastato per fin con o la rmi.

La guerra era inevitabile. Biuonaparte, benchè impegnato nel travagli della Spagna, e pervenuto ad altissima potenza, maribe, padre, necessitato a stabilire le acquistate fortune, non trasandava le nuove ambizioni di dominio de di glora, a i che avea trasgredito i recenti patti di Tilalit. E. l'imperatore Alessandro, già gravato da quei patti, e poggio dalle trasgressioni, spenudo dalla Inghilterra, condidando nella Prussia sonotenta e, e nell' Austria facilmente indedele, potente anch' egli ed amante di gioria, si apprestava ai funento. Che Biounaparte asprasse ad universal monarchia (sospetto antico, più accreditato per quella guerra) fiu voce nemica e credenza pebera, più accreditato per quella guerra) fiu voce nemica e credenza pebera, devide l' Austria; rich fatto un parentade ed una alterna che gi' impedivano di estendere i confini dell' impero. E ae dopo impresa fielice, ingrandiva ad el aunoi, era premio di fattora, guadagno di fortuna, desidero di maggior potenza, e dirò pure avidità o insazietà, ma non mai astuzia di universale impero.

imperio si nervitabile la guerra, fu l'imperatore Buonaparte il primo a muoverale per lo avvantaggio che si ha nello assaitre, a per coniencer la infoédità dell' Austria, la scontentezza della Prassia. E diffatti que' due potentati, benché tentati dall' Inghitterra, e contrari per odio antico alla Francia, temendo la presenza di quelle squadre e di quel duce, fermareno con esso tentati di all'assaza. Era immensa i roste di Buonaparte: polacchi, prussiani, tedeschi di tutta Germania, annoveresì, italiani, spagnuoli andavano con Francia; e stava dall'oposta prate la Russia, il verno e la barbarier. Si ordinavano i due eserciti; il moscovita accampava su la estrema frootiera cocidentale; il attra gli andava incontro; e der a primo reggiore dell'avanguardia il re di Napoli. Si avvicinariono così che un fume il separave; a combattere; non mancava che il segno, e (ne dioto da Buonaparte su la sponda del Niemen il 22 di giugno del 4812. E però Gioacchino con la potente sus schièra, valcitato il fitume, pose primiero il piede au la terra dei russi.

Prese iodi a poco aenza contrasto la città di Vilna; i russi, "bruciando

111 Le copiose vettovaglie provvedute con gravi spese, la abbandonarono. I francesi avanzavano e gii altri entamente ritriavansi, lasciando regioni per natura deserte, o per opera desertate. Viato il disegno dei russi di evitare i combattimenti, e però il combattimenti, e però il combattimenti, e però il combattere viepiti divenendo interesse o desiderio di Buonaparte, ordinò a Gioacchino di oltre spingere; e quegli, trascurando ogni prudenza, e la consuste misura di tempo e di fattaci, raggiungeva il nemico, lo sforzava alla guerra. Così, due giornate onorevoli al re di Napoli per andacia e per arte dettero alla errari francesis estrare in Yitepako.

Indi Smolensko fu espugnata. I russi combatterono innanzi alla città per aver tempo da trasportare gli ospedali, le artiglierie quanto potevano, munizioni e mezzi di guerra; ad ardere magazzini, quartieri e case della città. Perciò nella notte, mentre l'esercito francese preparavasi a nuova battaglia, l'altro abbandonava il campo; a' primi albori entrando i francesi in Smolensko desertato, salvarono a fatica dall'incendio pochi resti della vinta città. Era oltre il mezzo di agosto : bisognava un mese di cammino e di fortuna per giungere a Mosca n a Pietroburgo; ed era palese che i russi si difenderebbero a modo barbaro, ritirandosi distruggendo. Perciò Gioacchino (egli stesso mel disse più volte nel 4813, tuttora Buonaparte imperatore de' francesi e potente) propose di fermare in Smolensko la guerra del 4812, ordinare il governo de' polacchi, avanzare la base di operazione, prepararsi per lo aprile del 13 a nuove imprese : e poiche le legioni di Francia erano state in ogni scontro vincitrici, e le russe vinte e fugate, potevasi agevolmente prender le stanze più convenienti al disegno. I mezzi che la Russia adunerebbe in sette mesi sarieno certamente minori di quelli che fornirebbe la Francia, la Germania intera e la Polonia a pro dei Francesi ribellata. Non sa la Russia, soggiungeva Gioacchino, la vastità delle sue perdite; diasi tempo alla fama di raccontarlo ed esagerarle, ne deriverà scoramento, scontentezza; e forse, come usano pelle sventure le corti barbare, ribellione, Buonaparte fu dubbioso, o apparve, per alcuni giorni; ma infine, avido di battaglie perchè mezzi di pace, comandò che l'esercito procedesse, e quel muovere da Smolensko fu ingrato a Gioacchino ed ai più veggenti generali.

XLIV. Avanzando, ricominciarono i combattimenti: Saint-Cyr in Polotsk. il duca di Elebingen in Valontina, il re di Napoli in Viazma. E questo istesso, sempre alle prese col retroguardo russo e respingendolo, venne alla sponda della Moskowa, dove tutto l'esercito si adunò, e visti su l'altra sponda i moti e i preparamenti do russi, sperò Buonaparte la desiderata battaglia. Il dì 7 di settembre ne diede il segno, e fu suo scopo, benchè in ordinanza parallela, rompere l'ala sinistra del nemico afforzata con opere e con potenti batterie di cannoni. Ivi combatteva il re di Napoli, ivi prima si vinse; là furono le infinite morti dei russi , là suonò a ritirata il loro esercito. E dono la battaglia, i vinti, sempre incalzati, traversarono Mosca, prendendo il cammino pria di Kolomna, poi di Kaluga, ed il re, non trattenuto dal bisogno di riposo nè dall'aspetto di grande, nuova e quasi magica città, caldo di guerra, incurioso e spensierato di ogni altra cosa, inseguì il nemico fin sulla Nura, a venti leghe da Mosca. E poichè surse speranza e voce di pace, concordò tregua, per la quale i due avangusrdi si posero a campo l'un all'altro d'incontro, vigili e su le armi, perocchè unico patto era lo avvisarsi della cessata tregua tre ore innanzi dell'assalto. Ma pure le armi restarono sospese tredici giorni, l'imperator dei francesi aspettando la pace, l'imperator dei russi l'inverno.

Quella differita a disegno, questo oramsi vicino, Mosca incenerita non sidundo ricovera all'esercito vincitore, Buonaparte imprese a ritariavi sersa <sup>1932</sup> Smoleusko. Si è bissimato in questo secolo di molle cività l'animo feroce del governatore fostoprehin maccinatore dell'incendio della città; ma pure a quell'animo è dovuta la rigettata pace con la Francia, la ritirata, la rovina dell'esercito nomico, e la serbatia indipendenza della Russia. E però i penso che la mezzana cività dei nostri tempi sia la cagione vera della servità vo-lotaria del popoli, e che il vivere sario norevole quando il conocetto del chiamato barbaro Restpechio venga in mente del miglior cittadino di un posee vinto, essat quando la cività saria bastante gali s'orat della barbare.

Cominciata la ritirata da Mosca, l'escretio russo chi era incontro a Gioschion, non già mipaziente di guerra ma con fraude, in dispregio del patto, assalto all'impensata i francesi; ma dopo i vantaggi del sorprendere fa trattento e è impegni vasta battaglia in tutta la lineu. Obbietto, la stretta di Campo e tenore anico del re, marito di gioveni nobile napoletana. Buonaparte, benche parro ledatore, ne benevole a Gioscchiov, riportando que'atti nel bintettini dell'escreticio, sersare: al Tre di Napoli in questa que'atti nel bintettini dell'escreticio, sersare: al Tre di Napoline, Jusu'di guardo la tutta la giorne di Russia questo principe si è mostrato degne del superno carado di re.;

La ritirata dei francesi proseguiva: le schiere ordinate dei russi, e i cosacchi a sciami infestavano la linea francese, che non però trattenevasi, perchè in ogni scontro vincitrice. Ma indi a poco il verno inacerbiva sino a 48 gradi di Reaumur, bastò ad uccidere molti cavalli ed alcuni uomini, e più infermarne : così crescendo di giorno in giorno il bisogno di difendersi, i mezzi alla difesa scemavano. Nè il freddo si fermò a quel grado, ma più crebbe; in due notti, potendo anche più del gelo la nudità e'l digiuno. perirono trenta mila cavalli, ed uomini in gran numero : la cavalleria dell'esercito scomparve, i già cavalieri andavano a piedi, i carri, le artiglierie, il tesoro furono abbandonati. Alle miserevoli e spesso immaginose descrizioni della ritirata di Mosca niente aggiungerò, perchè è storia di Francia, e il poco che ne ho detto basta per dimostrare che, scomposti gli ordini militari, distrutta la cavalleria, non avea Gioacchino schiere da reggere, ma combatteva per occasioni e quasi per ventura. In tanta calamità serbò animo sereno, come il serbarono gli altri capi dell'esercito, la guardia imperiale, gli uffiziali e i soldati in gran numero; ma sopra tutti, che ne dicesse malevolenza, l' Imperatore Napoleone, aflora, viepiù che nelle fortune, previdente, operoso, instancabile.

XLV. Ridotto l'escreito sul Niemon, Buonaparte, movendo per Parigi, lasciò luogotenete il red Napoli. Continuava la ritirata e la guerra, ma il verno decadova, e l'escreico, guunto distro all'Oder, ristoravasi con le immense provviste ivi adounte, quando il generale Vorcic con le squadre di Prussia diserbi (campi francesi, e abbisognarono abili provvedimenti del duca di Reggio e nouvi Butti d'armi per dar riparu ulla intateso abbundono. Ma inflore, terranto la guerra del 1818; e l'isacchom, deponendo in mano del vicre<sup>4</sup> d'Italia il comando supremo, celeremente intorio in Napoli, movendo destro lui il contingente napoletano; che, sebbene non guerreggiasse ne' luoghi più sapri della Russia, obbe assai morti di gelo, o monenti diel dei, delle mani

1810 de'plodi. L'abbandono che fece Gioacchino dell'esercito francese gli fu danne ed onta: il suo regno riposava, perchè glà spente le discordie civili, e la Sicilia travagliata da propri destini, e la inghilterra intesa alle guerro di Germania e di Spagna; la reggente con animo e senno virile provvedeva e bastava à bisogni dello Stato. Egli era sull'Oder non re, ma capitano, he cittadino di Napoli, ma francese: la stava, ed sillitta, la sua patria; là stavano in pericolo quelle schiere che gli avverano data fama e trono.

Buonaparte, intese la partenza di Murat dal campo, fece divolgarla nel Monitore (gazzetta di Francia), aggiungendo bissimi per Giascchino, e iodi, che più a Gioscchino pungevano, del vieret; avveganchè quel due principi, l'uno più caro alla fortuna, i altro all'imperatore, sonivano da lunga pezza gelosia tra loro e nemiccizia. Ne per quelle pubbliche vendette ancor szolo sodegno di Boonaparte, soriesa alla sorella regima di Napoli ingiure per Gioscchino, chiamandolo mancatore, ingrato, inetto alla politica, indegno de suo prenatod, degno per le sue macchinazioni di pubblico e aevero castigo. Ed il re a quel foglio direttamente rispose, e tra l'altro disso:

La ferita al mio nonore è glia fata, e non è in poter di Votra Maesta il a medicaria. Voi avete ingiuriato un antico compagno d'armi, fedele a voi nei vosti periodi, non piccio mezzo delle vostre vittorie, sostegno della vostra grandezza, rianimatore del vostro smarrito coraggio al diciotto \* brumanire.\*

« Quando si ha l'onore, ella dice, di appartenere alla sua lillustre famiglia, nulla debbe farsi che ne arrischi l'interesse o ne adombri lo « splendore. Ed lo, airo, le dico in risposta che la sua famiglia ha ricevuto « da me tanto onore quanto me ne ha dato collegandomi in matrimonio alla « Carolina.

e Mille volte, benebe re, sospiro i tempi nei quali , semplice uffiziale , io aveva superiori e non padrone. Divensto re, ma in questo grado sue premo tranneggiato da Vostra Maesta, dominato in famiglia , ho sentito più che non mai bisogno d'indipendenza, sete di libertà. Così in siffiger gete, così sacrificate al vostro sospetto gli uomini più fidi a voi , c che meglio vi han servito nello stupendo cammino della vostra fortuna; così e rouche fu inmohato a Savary , Tallyerand a Champagny , Champagny stesso a Basson, e Murta de Borubarnais, e Desubarnais, che appresso e service di che del control del

« lo più non posso negare al mio popolo un qualehe ristoro di commercio « a' danni gravissimi che la guerra marittima gli arreca.

« Da quanto ho detto, di Vostra Maestà e di me, deriva che la scam-« bievole antica fiducia è alterata. Ella farà ciò che più le aggrada, ma « qualunque siano i suoi torti, io sono ancora suo fratello e fedel cognato-« Gioaccuino. »

Spedito nel bollore dello sdegno, ed irrevocabile quel loglio, Giaochino, supponendo immensa ed intemperabile l' ira del cognato, si apprestò alle difese; ma d'altra parto la regina, per la saputa natura di lai, e per voci che gli afuggivano dal Baelle adirato labbro, indovinando i sensi dello scritto, interponevasi e moleiva quelle nemiciare. Qui è al llogo di riferire un avvenimento ignoto fuorchè ad alcuni, cominciandone il racconto del suoi principii nel 1810.

· XLVI. Conosciuta in quel tempo da' napoletani l' indole di Gioacchino , 1813 audace . ambiziosa , facile a' consigli , avida di ogni gloria , osservando che l'impero francese, capo e sostegno degli Stati nuovi, non aveva per anco la saldezza che vien dal tempo, e che l'obbedienza dell'esercito, il rispetto del popolo, il timore delle esterne nazioni, perciò la possanza francese risedeva nella vita di Buonaparte, esposta, oltrachè al fato comune, ai pericoli di guerra continua ed a' precipizi delle proprie imprese : vedendo tanta mole sopra fondamento sì fragile; pochi napoletani, ed uno di altra parte d'Italia, non potenti, ma vicini a' potenti, pensarono che unica salvezza nostra sarebbe stata la unione d'Italia. Il maggior intoppo (la varietà e l'avversione tra popoli italiani) era tolto, da che tutta Italia aveva in comune i codici, la finanza, i bisogni, il comporre, l'ordinare, il comandare delle milizie; e però erano uguali dall' Alp al Faro le armi, le ricchezze, i desiderii : elementi di vita e di forza di un popolo .

La unione potea quindi credersi operata, perchè le cose pubbliche stavano unite, e non altro abb'sognava a legittimarla che una opportunità ed un nomo: quella tenevasi certa fra tanti moti di guerra e di politica, questo si sperava in Gioacchino; nè già per carità d'Italia, ma per propria ambizione. Palesato a lui quel disegno, lo gradì; ma temendo il sospettoso ingegno di Buonaparte, ne fece il maggior secreto dello Stato, e sì che lo ignoravano i suoi ministri e la moglie. A lui, ricco di gloria militare, scarso di fama civile e di esperienza di regno, si conveniva, per acquistar l'animo degl' italiani, reggere Napoli con molestia e senno, fondare opere utili, oporare gli scienziati di tutta Italia, dare al suo popolo costituzione politica dicevole a' tempi ed a' costumi ; e nell' esterno , essere fedele ma non soggetto all'imperatore de' francesi, e nemico a' nemici della Francia per alleanza fra i due Stati non come per proprio sdegno. Erano queste le armi oneste che si adoperavano alla conquista d'Italia, ma non libere perchè trattavansi nascostamente, col segreto e quasi con le arti del delitto.

Gl'instigatori di Gioacchino a quella impresa, i medesimi che lo avevano secondato nelle prime querele coll'imperator de' francesi ed accesagli brama d'indipendenza e lusingato con la fiducia ch'ei potesse ogni cosa nel Regno e nell'Italia, appena tornato licenziosamente da Russia, ingiuriato dal cognato. ed avido perciò di vendetta, gli si offerirono, rappresentando l'Italia vuota d'armi francesi o tedesche, tutta Europa guerriera adunata ed immobile su le sponde dell' Elba , Buonaparte percosso , inabile a tornar siguore del mondo . ma tuttavia minaccioso e spaventevole, così che il mettersi contro lui non aveva pericoli, e trovava premio ed ajuto da're nemici. Dopo rappresentanze sì calde, fra condizioni sì prospere, gli proponevano pregando, di trattar pace con la Inghilterra, ed occupata la Italia, ordinarla una ed indipendente. La quale impresa allettava tutti gli affetti di Gioacchino, ambizione antica, ira povella, ed amor di fama e di gloria.

XLVII. Spedi messo in Sicilia a lord Bentinck richiedendo passaporto per un legato napoletano il quale conferisse con lui sopra gravi materie di governo; ma pregando il segreto. Bentinck, sentita l'importanza del caso. disegnò per la conferenza l'isola di Ponza, ed immantinenti vi si recò simulando altro viaggio; imperciocche del comune mistero erano cagione due donne del nome istesso, regine che si chiamavano delle due Sicilie, Carolina Borbone e Carolina Murat, nemiche di genio e d'interesse, alle quali per vario fine era ugualmente infesto quel disegno. Roberto Jones , nato inglese,

COLLETTA

sst divenuto, per lunga dimora tra noi, napoletano, facile alla havella, semplice di costuni e di portamento, fui il legato che in Ponza espose a Benincio, per Gioscchino l'offerta di occupar l'Italia, da nenino di Buonparte, a patto ch'ei en fusase conopciulo re di re alleati, ce che avesse quito di danaro dalla Jinghiltera. Bentincie, solamente inteso ad indebolire la potenza del gran nemico, aderi; ma esculendo dalla proposta unione la siciliai, mantenuta per recenti trattati al re Perdinando Borbone; e volendo che venticinquemila soldati inglesi, until in appoletani, sotto al comando di Gioscochine, operasero in Italia; e fosse agl'inglesi consegnata sino al termine dell'impresa, in pegno della fede del re, la fortezza di Gaeta.

Spisoquero a Gioschino la Sicilia esclusa, il troppo gagliardo ajuto delresercio inglese, e la cessiono, per vergognos malleveria, della maggiorguardia del regno. Non pertanto, consultati gli stessi che lo apingevano alle
azioni, ai persusse a rispedire il legato, con mandato di ottenere per
argomenti o preghiero che Bentinck rinunziasse alle condizioni di Gaeta e di
Sicilia, tacendo per prudenza sul troppo nerbo dell' estrutio inglese; ma che
ne'casi estremi concordasse l'allennza come era proposta dell' estimato inglese.
Chiamò al segreto il ministro di polizia, duca di Campocharo, al qual amor
di patria e d'Italia non sculdava il petto; e per voto di lui aggiunse altro
legato, na tal Nicolas, ignoto, se il liscio e le modizie femmini non gli
avessero attirato lo aguardo e l' riso del pubblico. S'ingrandi e bruttò il
numero de' consapevoli.

Neile nouve conferenze, Bentinek, rimasto saldo ai primi patti, concordo in que termini or due legati i spedi in Inghilteren nave da cerso, Aveissa, Aveissa, per chiedere al suo governo la conferma del trattato; e, certo di ottecerla, per peropoesea a l'egati napoletani di spedire in Italia (se piaceva al red i operar presso) le pattovite schiere inglesi, ch'egli avrebbe tratte da Sicilia, Malta e Gibliterra.

XLVIII. Fra le discordio delle conferenze e le accidentali traversie di mare tardava il ritorno da Ponza dei legati; e Gioacchino pendeva fra pensieri opposti; credendosi ora traditore, ora tradito; e sentendo ad un tempo le lusinghe del diadema d'Italia, e I timori dell' ira di Buonaparte. Mentre la scorta e sospettosa regina, esperta ad ammollire gl'impeti del marito e gli odii del fratello parlava all'uno, scriveva all'altro in amichevoli sensi. E Buonaparte, o che cedesse per amor di lei, o che vedesse i pericoli del tradimento, rispose lettere di domestico affetto, pegni di pace per Gioacchino. E nel tempo stesso scrissero al re il maresciallo Nev ed il ministro Fouchè: dei quali il primo diceva che l'escreito impazientava non vedendo ancora tra le file il re di Napoli, che la cavalleria apertamente lo appellava . che forse il dest'no di Francia stava nel suo braccio: corresse su l' Elba. Erano prieghi e laudi accettatissime, perchè di prode a prode. E Fouchè acriveva che amicizia e riverenza lo apingevano a pulesargli che il veder Gioacchino sicuro e lontano dai pericoli della guerra e della Francia, portava all'universale dell'escreito scoramento e acandolo, che un congresso di pace adunavasi, ed il re di Napoli, se presente in campo, vi era ammesso; ma se assente, obliato; che dunque debito, onore, interesse lo chiamavano a Dresda . .

Eppure Gioacchino, in tanti modi assalito, resisteva. Nella notte che succede all'arrivo de mentovati fogli, il ministro Agar o la regin per molte ore il pregarono; ed egli, stretto dagli argomenti e scongiuri, palesò

il vero motivo del suo ritegno: la facile conquista d'Italia, le conferenze sus di Ponza, l'Attaco ricoro del legisti. El argejan, come che in cuove lo blasimasses fapplaudi col sembiante e disse che il suo debito natale verso la Francia lo chiamava al campo di Dresda; che il suo debito di re verso il regne e la Italia gl'imponeva di proseguire i trattati con la Inghilterra; che dauquei il principe della casa francese combattese sull'Ella; e di none del re la reggente fermasse gli accordi con Bentinck, o facesse prorompere in Italia gli esercito congiunti napodelano e di Inglese.

Concetti tanto strani bastarono a persuader Giocchino della facilità di eseguiri i, la sua mente, per lungo tempo travagliata, abbisoganosi di cilma: il cuore e l'abito pendevano per la Francia: egli debol politico, debol re, scelse il partire, e si parti l'indomane; rivelando alla moglie i pochi nomi dei congurati, che ancora per l'acerbità dei tempi io nascondo; ma lor prego da più giusta fortusa, nello avvenir della talia, celebrità e grattitadine. Ritornò d'Inghilerra, dopo un mese, l'Arvissa e raprobi il consecui dei menti della della discondine, era terratori dei consecui dei consecui della co

XLIX. Egli giunse a Dresda quasi al mezzo di agosto, dopo casi gravissimi di guerre, che in breve accennerò per legamento d' istoria. L'esercito francese guidato dal vicerè d'Italia, erasi ritirato dall' Oder all' Elba; l' Elba contrastata e presa dai russi; la Prussia, di alleata, dichiarata nemica della Francia: il principe di Svezia, francese, debitore del diadema alle fortune di Francia, ottenuta l'alleanza dei russi, mostravasi zeloso, qual suole ogni uomo di mutata fede; i popoli alemanni, concitati da' prussiani e russi, tumultuavano; l' Austria, dopo ritardi ed inganni, alleata di Francia, mediatrice di pace, e subito nemica, moveva in Boemia poderosi eserciti. La Francia dall'opposta parte, e l'uomo smisurato che la reggeva, levate molte schiere, rifatte le artiglierie, minaccioso quanto ogni altra volta, andava incontro al nemico. Furono asprissime le battaglie di Lutzen, Butzen e Wurtchen; nelle quali più combatterono o più perirono, trattando le armi per la prima volta, giovani appena adulti, prussiani e francesi, che avevano desertato per la guerra i licei e le università; e sì che tra i prussi vedeva il mondo con maraviglia i maestri delle scuole guidare al combattimento i discepoli ; ordinati a compagnie volontarie . Moveva i francesi nobile sentimento di grandezza mostrandosi maggiori nelle sventure, moveva i prussiani ardore di vendetta e di libertà; vinsero i franchi, ma per troppe morti mesta vittoria; e frattanto espugnata Dresda, fortemente munita, procedevano insino all' Oder .

Fatto armistizio in Plessvitz il di 5 di giugno, intrapresi e poi rotti in maneggi di pace, ricomincio, a di 6 di agosto, la guerra; avendo nella tregua ambe le parti maturato i disegni. De'rancesi era base di operazioni el Reco; scala di operazioni el fortezze tra quel funne e l'Elba; giobo di operaziona la Sassonia; campi da operare la Prussia, la Slesia e la Bormia; elementi ed ajutti di strategio i fortezze ancora occupate sull'Oder e sulla Vistola; obb etto di guerra le battaglie, e speranza la pace alle condizioni d'Itali. Degli alleati erano basi la Bormia, is Slesia, la Prussia; punto obbiettivo la Sassonia; mezzi di guerra travagliare il nemico, respingarlo, serarolo; speranza, condianer l'impero di Francia tra l'Oceano, i Freneti,

9813 l'Abji ed il Reno. Avevano i primi il benefizio delle lince interne; avevano i secondi la superiorità del numero, perocchè cinquecentomila di loro combattevano treventomila francesi; ma di questi era unico l'esercito, una la mente, andavano tutti con un aolo volere; e di quelli gli eserciti le menti e gl'interessi erano varii.

Il re Gioschho in quei giorni di vicina guerra, offeriosi all'imperatore on riverenza contegno, il rera atato lietamente accolto e di abbracciato; avvegnachè gli usitati affetti ed il comune pericolo sopivano gli odi e la menoria delle recenti discorde. Il re, nella ordinanza dell'esercito non avvera proprio uffizio; stava a fianco di Buonaparte lo neguiva ne combutti-menti della Steisa e della Bomenia; aspettava (impaziente a prorompere) il comando dell'imperatore; e ne fosse permessa una immagiona avveri discorsi della storia, e rei fullinio trattenuto in mun di Giove.

Gli eserciti alleati, shoccando dalla Boemia, marciavano contro il campo di bresda, pernio de movimenti stratucici de francesi; due imperatori, russo ed austriaco, il re di Prussia, le schiere più agguerrite, i generali prode i più esperit i erano fra quelle linee. Vi stavano pure, più per consiglio che combattenti, i generali Moreau e Jonnii: dell' uno i così sono assai note per le storie di Franca; i l'altro, nato svizzoro, i impegnato agli atipendi francesi, capo in quella guerra dollo stato maggiore dei marescallo Ney, aveva giorni avanti disertate le bandiere, e prese le parti e il aodio del nemico rasso. Incontrarossi que due colpevoli nella tenda dell' imperatore della contrata de

Il maggior nerbo degli eserciti alleati assaltava Dresda, difesa da quindicimila appena, giovani francesi o mal sicuri confederati, vi accorsero celeremente dalla Slesia con nuove schiere Buonaparte e Murat, e al che resistendo a fatica nei primi giorni, si adunarono in città centocinquemila franceai, avendo intorno duecentomila riemici. In quello esercito di Francia, ordinato a battaglia, rezgeva il tutto e guidava il centro Buonaparte, l'ala siniatra Ney, la diritta Murat. A 26 di agosto fu assaltata la città, entro la quale, dietro alle chiuse porte, atavano schierati e stretti i difensori; ma ad un cenno del capo, aperte le barriere, ne uscirone come torrenti di guerra le preparate colonne : Gioacchino , primo e reggitore di trentamila soldati a cavallo, attaccando sul fianco l'esercito nemico, lo rompeva, apingeva i fuggenti su le schiere ordinate, e così a tutti, affollati e confusi, toglieva o scemava facoltà di combattere. E poco meno felici furono il centro e l'ala sinistra dei francesi, per lo che russi, alemanni e prussiani tornavano frettolosi e disordinati verso Boemia. Tre giorni durò la battaglia, ventimila ne' perditori restarono morti o feriti, e il vincitoro raccolse trentamila prigioni, bandiere, artiglierie, innumerabili attrezzi di guerra. Il mancamento di Gioacchino sull' Oder fu riscattato sull' Elba, ed egli tornò caro a Buonaparte ed a' francesi.

L. Tre eserciti perseguitavano i fuggitivi nella Boemia, un quarto accennava a Breslavia, un quinto a Berlino; Buonaparte in Dre sda ordinava nuove battaglie, mentro i contrarii altre syenture temevano. Ma in un tratto cangiò fortuna: il duca di Reggio, prima trattenuto, poi respinto da' prus- 1813 siani e svedesi guidati da Bernadotte combatte in Gros-Boeren , e perditore si ritirò in Interborg. Il doca di Taranto dà in Isles'a la giornata di Kalzbach, e vinto da Blucher prussiano, riduce le sue legioni dietro al Bober. Il generale Vandamme, bramoso di gloria, s'interna nella Boemia e spera di cogliere il maggior frutto della vittoria di Dresda; ma dalle troppe schiere nemiche, benchè fugginti, accerchiato, egli con la più parte dell'esercito è preso. Il maresciallo Saint-Cyr a steuto si sa difendere, ha poca fortuna il re di Napoli. Gli enumerati disastri si fanno maggiori per le abbondanti pioggie cadute in quei giorni di agosto, e si che ingrossarono i fioini, guastarono le strade, rovinarono i pouti; impacci comoni a' due eserciti . solamente dannosi a perdenti. Il principe della Moskowa, succeduto nel comando al duca di Reggio, combatte in Denneviz, e perde; Blucher è sulla Sprea, Schwartzemberg di nuovo a Pyrna: Buonaparte respinse or l' uno or l' altro, ma le forze nemiche si affollano intorno a Dresda, e tanto che i francesi, non avendo spozio alle arti di guerra abbandonano la città.

Pareva all' universale che quello esercito, più vinto che vincitore, dovesse ripiegare sopra Lipsia verso la sua base, ma l'aspetto offensivo si perdeva, non più in potestà di Buonaparte era il dar battaglia o evitarla, le speranze di quella guerra svanivano. Ed egli perciò , disegnando nuove basi e nuove linee incamminò l'esercito verso Torgavia e Magdeburgo, Dell'impreveduto movimento furono maravigliati i nemici e gli stessi generali di Buonaparte : quegli, dubbiosi, fermaronsi o volteggiavano; questi, scorati, biasimando in secreto l'imperatore, pregando in aperto a mutar consiglio, palesarono diffidanza ed opposizione a' voleri del capo, la maggiore sventura fra le sventure degli eserciti. E quegli tollerava da imperatore ciò che ne' suoi primi anni avea disdegnato da capitano, tanto negli altri ed in lui era mutato co' tempi e con le fortune il genio severo di Arcole, e San Giovanni d'Acri. Ma il re di Napoli non era fra'dettratori: lasciato con poca schiera, quarantamila soldati, contro gl'immensi eserciti di Schwartzenberg e di Vittgenstein, valorosamente combattendo, abilmente volte giando dava tempo a nuovi concetti di Buonaparte ed a' ritardi che produceva la malnata discordia de' capi. Se Lipsia fu serbata, se poi l'esercito potè ritirarsi per la più breve linea sul Reno, se n' ebbe il debito a Gioacchino .

Adunato in Lipsia l'esercito e la guerra divenuta difrasiva, mutarono in timori le speranze di Francia. Lipsia nel seguente giorno fu assalita per gran battaglia, gloriosa e infelicissima all'esercito francese, la quale mon è mo debto il descrivere, come neppure altri fatti d'armi contemporanei e succedenti, ne 'quali Buonaparte, o vincitore o vinto, cra di non altro sulcetio che di ri di Arpio in elle universali sventure e disperazioni fu prodo, maltacable, ansioso di bella fama, come se ne tiasse ne suoi stati bisognoso; e chei in Erfurt, finiti gli intoppi e i periodi della riturata, prese commisto di tenti della riturata, prese commisto di della di disperazioni funda di prodoni di

1813 tendenza della quale io parlo agitò il resto del regno di Gioacchino, e dura e durera lunga pezza, io ne dirò partitamente l'indote, le origini, l'incremento.

LI. La facoltà di consultare armati gli affari pubblici era libertà o necessità delle prime o rozze tribù; ma i tempi progredendo, la forza cedò alla ragione, e fatti i popoli più civili, furono meno deliberativi gli eserciit. E quindi in Europa, sotto governi mezzo barbari mezzo civili, la potenza morale delle armi era frenata dal domma che la milizia obbedisco al suo capo, egli al sovrano. Così a illa disciplina (che è verità, sostanza, ancessità di ogni milizia) fradicata la massima sultare i a natura degli esercitie sesere pessiva .

E frattanto in quell'anno, 1813, avvennero in contrario i seguenti casi. I generali York e Massenbach, dai campi dell'alleato esercito francese disertando con le loro genti, si accordarono coi russi. Il re di Prussia, timoroso ancora della Francia, riprovò l'accordo, rivocò i due generali a disertori, gli minacciò di pena; ma indi a poco tornarono premiati agli stipendi, e la tregua fermata per tradimento videsi legittimata e slargata in alleanza. Due reggimenti di Vesfalia che stavano co' francesi alle difese di Dresda, viste le bandiere d'Austria e l'opportunità di fuggire, andarono al nemico, ed assaltarono il campo che avevano debito di guardare. furono accolti ed onorati del nome di veri alemanni . L' esempio si diffuse , tutto il contingente vesfalico a battaglioni disertò. Su le rive dell' lnn , i bavari e gli austriaci, nemici per legge, stavano uniti e spensicrati come suole ne' campi di comune esercizio. E poco appresso il generale bavaro de Wrede, capo di quelle schiere, stringe alleanza coll' Austria, disobbedisce a' desiderii aperti del suo re, e frattanto n'è lodato, e in premio e memoria di tradimento e d'ingratitudine ottiene la conferma di ricchissimo dono in terre fattogli anni addietro dall'imperatore Napoleone. Raduna schiere maggiori, e dopo alcuni di spera in Hanau chiudere il passo all'esercito francese, che ritiravasi al Reno; la quale sollecitudine di opere e di sdegno fu ammirata e chiamata eroica da' principi alleati. Disertarono battaglioni di Baden e di Wurtemberg, per unirsi al nemico. A tante ribellioni mancava la suprema e si avverò in Lipsia: le sopradette erano seguite più spesso nella notte , mentre gli eserciti riposavano, la guerra era sospesa, e le tenebre nascondevano la prima infamia del misfatto. Ma in Lipsia l'esercito sassone stava in ordinanza al centro della prima linea francese, e solamente pochi battaglioni nella seconda o in riserva; il vecchio re di Sassonia, costante alla giurata fede, amico a Buonaparte, attendeva con la famiglia nel quartiere generale francese; combattevano lo duc parti con fortuna incerta, quando furono visti i sassoni a p'eno giorno, seguendo schierati in battaglia il generale Normann, avanzare con istraordinaria celerità verso il nemico non a combatterlo, ma ad ingrossarlo; e giunte, e girandosi, trovarsi in avanguardia degli eserciti russo e svedese, e venir con essi per occupare nemichevolmente il terreno lasciato vuoto per lo abbandono, se con maggior impeto non lo avesse innanzi occupato Murat, e quel traditori combattere audacemente il resto della battaglia, non rattenuti dal pensiero che ogni colpo poteva uccidere un sassone de battaglioni rimasti fidi, o l'istesso re di Sassonia. Il capo dell'artigl'eria, offrendosi disertore a Bernadotte, gli disse: « Ho consumato metà delle munizioni contro i vostri, or voi fate che « io consumi il resto contro i francesi . » E dal Bernadotte fu applaudita l'azione e l'argutezza di quel colpevole sfrontato; come l'anno appresso i

sovrani congregati a Vienna encomiarono la ribellione del esercito sassone, initi ed un sol uomo punirono dalla Sassonia, il solo fido a' giuramenti, il re.

Così negli eserciti, mentre tatti i governi dell'Alemagna, scopertamente in animo erano nemici (benche per patro allegia) al'arnossi. Ir antichi, imprienti per proprio ingegno o per la codente regia potestà, a radonare mezzi di guerra contro la Francia, dissimulando l'misti superbia, is volsero a' popoli con lusinghiere promesse di civile libertà. Le costituzioni, i et rappresentame azzionali, il volo de c'ittalini alle spese dello Stato essendo formali assicurazioni nei lore editti, e promessa mercede agli sferzi de' popoli, d'emenro il novo patto di sociotti rar e e soggietti. E più si fece da quei governi. L' Alemagna, per la natura pensosa e Locta delle sue genti più tatta alle società segrete, ne avera di ogni rito, di ogni vioto, di nome vario, ma totte libere, qui al bisogne ferco di opresse. A queste istesse, abbornite no primere in Boonaparte (in un sol uomo) le monarchie militi prade di moderna, tutto il nuovo del socolo; ma serbando in animo il proponimento d'incannere, dopo il successo, settari e popoli.

E codesti popoli alemanni, inabili ; come sono le molitudini, a veder gli effetti iotanii delle sociali instituzioni; stando da venti ami sotto il peso della guerra e dei tributi; travagliati, so amici a Buonaparte, dai pericoli della fattice delle non proprie conquiste; e se nemici, vinti, oppressi, depredati più volte; ora gloriosi dell'esser cercati dai re e credersi strumento di vicina nazionale blicità, rernos giustamente contrarii della Francia. I settari, superbi del setteggiare coi monarchi; i dottrinari politici (perturbatori o ogni bene civile), oramali vicini salla desiderata cadata di quell' uomo, o deprende peri germano contrario della perio dell'esserio della perio dell'esserio della perio dell'esserio della perio della perio

Stringerò in poco le cose dette. In men di un anno si viddero spezzate le più formali alleanze, sciolti i patti e i giuramenti; tradite le amicizie e le fedi , premiate le ribellioni , qualche rara virtù castigata , niente di santo , di sacro, di rispettato innanzi, mantenuto. E tutto ciò dalla maggiore, prima nel mondo, adunanza di re, per non altri motivi che di dominio e vendetta; e l'alta disonestà coronata dalla fortuna ed applaudita dalle opinioni. Un grande esempio diviene principio e genio del secolo, al quale esempio, dopo il successo, si dà nome di virtà; lo ammira il mondo, diviene persuasione delle menti comuni, e sino a che per uso e disinganno non cade, si fa cazione o pretesto alle novità di Stato. Così la congerie dei fatti obbrobriosi che ho narrato si chiamò amore d'indipendenza, ed ogni mancamento pubblico o privato, carità e zelo di patria. Noi vedremo nel progresso di queste istorie come quella indipendenza legavasi alla Legittimità, come dall'innesto derivava la voglia nei popoli e il bisogno dell' moderne costituzioni; e come opprimere sforzatamente le costituzioni e la indipendenza è trionfo fallace, nocevole ai popoli ed ai re. Imperciocchè la forza, se impiegata per giustizie vere o credute dai popoli, conserva i governi; ma li distrugge se adoprasi per credute o vere ingustizie.

Un essere nuovo nelle nazioni spuntò nel 1813 in Alemagna; debolmente opcrò nel 1820 in Cadice, in Napoli, nel Piemonte: oggi avanza muto e 1813 pensoso. Se diverrà maturo e se avrà fortune, o se morrà innanzi tempo di natural morbo come le recenti repubbliche, o di guerra come i re nuovi, sono le dubbiezze del presente che gli avvenire chiarranno.

LH. Le sventure dell'Impero di Francia erano sentite da tutti i governi d'Italia, come i moti dell'Alemagna da tutti i popoli italiani, e maggior pericolo, maggiore esempio si ebbe in Napoli dalle vicine e fortunate rivoluzioni della Sicilia. Ilo riferito in altro luogo di questo libro la nimicizia per gl' Inglesi della irrequieta regina Carolina Borbone, e le sospettate pratiche di lei con Buonaparte e la tentata spedizione di Murat; ora soggiungo che rivelate quelle trame a lord Pentinck, reggitore del presidio inglese, e puniti per fin colla morte i più intimi nella congiura , segnaci della regina, il governo inglese disegnò di mutare il reggimento politico della Sicilia. Nell'anno 4814 Bentinck preparava i mutamenti, la regina le opposizioni, la vendetta. Bentinck prevalse: il governo dispotico fu abbattuto e si diede a quello Stato novella costituzione, mercedi al popolo, freno al sovrano, sicurezza ai presidii inglesi, esemplo ed incitamento all'Italia. Nel 1812 l'atto fu composto, e nel 1813 praticato. Quella che prese nome di costituzione siciliana era la inglese, migliorata nel modo di elezione e nel numero e proporzioni de'deputati delle comuni. Un difetto, forse a disegno, era nella simulata abolizione della feudahtà, che cessando nei diritti ed usi feudali rimaneva nei possessi. Tutte le altre basi della civiltà moderna quanto ai poteri, ai tributi, alla stampa erano nello statuto.

LIII. Le buone sorti di quell' Isola si magnificavano in Napoli al cadere dell'anno (813, quando la setta dei carbonari, da tre anni venuta nol Begno, erasi distessi in ogni lungo, in ogni ceto, nei dissgni degli audaci, nelle credenze del voglo er ara suo voto una costituzione come la inglese, sola che in quel tempo le moltitudini tenessero in concetto di libertà. Il governo di Sicilia, ad esempo dei governi alemania, e lord Bernitick, per proprio ingegno, ordinono segrete carrispondenze coi statta ili Napoli, mandarono il libri delle nuove leggi si-ciline, esaltavano la mutula politica del re, prometevano egual costutazione al Regunando reggeno con il vano statuto di lappone. Si disocciline, maneggi tra i carbonari e il nennico, il governo napoletano doppo vigilarza e rigori, proscrisse la setta, free decreti minacecvoli di asprissime punzioni. Magno nerbo di Carboneria e corrispondenzo più facile con la Sicilia era.

in Calabria, indi più grande la severità per questa volta affidata al generale.

Manhes. Per motic cure della Polinia, molte macchinazioni disveltate, formati i processi, ordinati i giudizii, le commissioni militari risorte punivano di morte i settari. Primo della setta era un tal Capobiaco, giorino potente, audace capitano delle milizie urbane nella sua terra, edificata come rospra monti asprissimi della prima Calabria; e perciò essendo difficile arrae-starto, si faceva sembante di non crederio rvo, mentre egli sespettoso, e seattro sfuggyar les servette insidie. Ma un giorno il generale lamelli, simitandogli amiczia, lo invito per lettere a convinto chi egli de decasione di pubblica compania tari un'itazi. delle militare e le maggiori autorità civiti de cclesia-siche. Dubitò da prima il Capobianco: dipoi non tennendo inganni nel vaggio per vie inusitate con buona guardia, nel termedo in Cosenza perceib proponevasi di glungere all'ora appunto del convito, ed appena compiuto partire; in in casa del generate, perceche in presenza di tutte le autorità della

provincia, depositarie e garanti sì del potere, sì della morale del governo, isia rendendo grazie al generale, accettò l'invito.

Vi si recò, fu accolto, desinò lietamente, e partiva; ma uscendo dalla stanza trattenuto dai gendarmi, condotto in carcere, e nel di seguente giudicato dalla commissione militare, e dannato a morte, fu nella pubblica piazza di Cosenza, sotto gli occhi delle genti inorridite, decapitato, E dopo ciò, alcuni (tanto la politica avea mutato la natura delle cose) fuggivano i pericoli e la servitù nel regno di Murat per andare in Sicilia a respirar libertà sotto i borboni. Certo è che nella universale credenza molti vizii che le istorie e la memoria degli uomini rammentavano di Ferdinando , sembravano corretti; e molte qualità di Gioaccbino (la bontà, la clemenza), per i suoi recenti errori , scomparse. Le violenze e le asprezze poco innanzi adoperate contro il brigantaggio, non si poteva riadoperarle contro la setta de' carbonari, perocchè il brigantaggio esercitava misfatti , la setta chiedeva leggi; ed erano briganti i più tristi della società, carbonari gli onesti: la Carboneria si depravò col crescere, ma in quel tempo era innocente; venue richiesta o approvata del governo, aveva riti e voti benefici e civili. I più amici di Gioaccbino, i più legati alla sua fortuna, non settari, non torbidi, lo pregavano a disarmare la Carboneria con gli usati modi di pubblicità e di lusingbe, come già in Francia e fra noi erasi praticato per la Massoneria; ma lo sdegno, potente in lui, lo tenne saldo nel mal preso consiglio.

## CAPO QUARTO

il re di Napoli ferma alleanza con l'Austria , triegua con la Inghilterra ; fa guerra a' francesi . Caduto l'impero di Francia , provvede al suo regno .

LIV. Mentre i napoletani cominciavano a disamare Gioscchino, e peggioravano le sorti di Fraccia, i 'Imperatore d' Austria, in nome de sovrani d' Europa, gli offeriva smicizia. Di già ne' campi di Ollendorf, su la riva ettiaco, aveva aperto a Gioscchino il pensiero dell'alleraza, o ne' era stato inteso sezza disegno. Qui è il luogo di palesare che il re, per natura o per arte proclive all'asturia, la chianava politica, la credeva necessità di regno, se ne vantava maestro, ed era, coma al più spesso avviene a' reggiori del piccoli Stati, schernito dalle sue arti. Egli stesso, dubbioso dell' avverure, chiamb a consiglio partitamente ad uno ad uno parecchi soni miniatri o generali, de' quali condidavasi per affetto, ed aveva in pregio il giudizio. Lo opinioni si divisero in due opposte, delle quali riferirò i concetti in due discoesi pervenuti a mia certa notizia; e mì abbiano fede, benchè i nomi degli ortaro i na soconda, i lettori di questo pagino.

L' uno disse:

a Sire, se in V. M. la qualità varia di re di Napoli, di cittadino francese, a di congiunto dell'imperator Buonaparte, e ciò ch'ella debbe alla sua fama

« presente e quel che ne aspetta la posterità, generassero doveri contraril o « differenti, in materia tanto difficile per lo esame, tanto grave per il fine,

 ml crederei incapace di dar giudizio ed attenderei nel silenzio timidamente
 le decisioni di V. M. e i decreti del fato. Ma gli interessi sono unici; la COLLETTA
 45

u.·

1813 « stessa cosa dimandano il re e' il suo popolo, il cittadino francese, il co-« gnato dell' imperatore, l' uomo destinatosi all' onore e dall' istoria.

\* La rivoluzione di Francia si fermò felicemente nell'impero di Buonparte: l'Impero fondo in Europa altri regni della sua specie, e surse dallo
insieme la civiltà moderna. Percià rivoluzion francese, impero di Buonaparte,
re nuovi, moderna civiltà si presentano con le stesse sembiazze alla mento
degli antichi re; le paci, i riconoscimenti, le altenze; i pegni di amicibi,
i parentati sono per essi le transationi della mecessità, senza obbligo di
fede o di coscienza. Il veccio e di lumo secolo si finno guerra, ed oratrionali il nuovo, tutte le società europea avranno in venta anni le basi
della civittà francese; e se l'antico, tutte si arresteranno, ma gli Stati
nuovi saranno retrospinti verso un' dolata antichità.

a Da queste verità altre ne discendono. Non speri re nuovo di tenesi in trono se l'impero di Francia è abbattuto: lo speri popolo di conservarsi le instituzioni novelle sotto antico re che se oggi lo promette, mancherrebbe e dopo la vitteria; ed il primo atto della rivoluzione di Francia, come l'ultimo d'ecreto di V. M. sarieno del pari abborriti e dannati. E perciò a me sembra a aver pericoli ed interesse egunii la Francia, l'imperatore Napoleone, il re Gioscchino el I popolo napolitano: cidere o reggere insieme tutti.

« Non le parlerò che brevemente della sua Imma e della sua gloria. Ella deve il diadema alle sue vitti mituri; ma istromenti della gustizia di Dio sono stati Buonaporte e la Prancia. Che mai sarebbe del suo nome, si ella « volgesse il dono contro i donatori? Moreau si cuopre della puttia inguria; si cuopre Bernadotte degli rinrerssi del suo regno e de voleri del padre. « Ma Gioscchino che direbbe al mondo l'E qui mi taccio, lasciando al suo proprio senno el al suo proprio nome, il rallizio del miglior consiglio.

« Tutto impone a V. M. il debito di restar fedele alla Francia. Trentamila « soldati dell' esercito napoletano difendono il regno; e basteranno, se V. M. « è con essi, contro le forze siciliane ed inglesi, il cui maggior nerbo è sul « Beno e in Ispagna; trenta altre migliaja si uniscano alle schiere italo-fran-« chè; e così formando poderoso esercito, portino in Alemagna ed a Vienna « la guerra e la vendetta. L'Italia, ch'è nel mezzo fra due eserciti confedee rati , resterà obbediente , e sarà larga d'armi e danaro . L'inimico , se fosse « potentissimo, non potrebbe attaccare l'Italia che nelle due estreme fronti, « ossia negli Stati di Napoli, facendo base la Sicilia, o negli Stati del regno « italico, partendosi dalla Germania. I due eserciti, di V. M. e del vicerè, « comunicherebbero per linee interne; l'uno, nelle sventure, piegherebbe « sull'altro, e saria più forte. La guerra di Italia, che che mai avvenisse « sul Reno, starebbe da sè solo per grandezza di scopo e di mole; ed a chi « la maneggia darebbe cagione ed opportunità di politiche transazioni . A « tale sono oggi le cose, che Napoli contro Francia sarà tributaria d'armi « contro a sè stessa, soggetta alla volontà di re avversi e potenti; ma Na-« poli, se resterà alleata della Francia, si eleverà a nazione libera di sè « stessa e'del proprio avanzamento.

e E perciò restar fedele agli antichi patti, accertarne l'imperator de frane cesi, concordarsu col vicerò d'Italia su la idea della guerra comune, questo
e b il mio voto. lo ne credo felice il successo; ma se fussi dubbioso, vorrei
e prepararmi nelle sventure la consolazione di poter dire al mondo e a me

stesso: tra difficili circostanze in cui l'umano giudizio si confonde, io tolsi ими
 consiglio dull'onore.

LV. Ed altro oratore in altro tempo, con più semplici e libere parole, gli disse:

« Quando mai delle nostre cose dovesse giudicare II solo ingregno di V. M. la decisione sarebbe certa, e Napoli si trovverbbe giù unita alla parte oggimal più potente e fortunata di Europa; ma in questa giudizio hanno pero citre gli infaressi, già affetti, e al debita di re contrastano grattudine, e fedetta nelle aventure, annore di patria e di famiglia. Chi dovrà vincere? Il a natura delle osse lo dice. Ella tutto deve alla Francia el abunquarte; e la Francia le chiade il braccio ed il vulore, vada Giusachino a combatina con contrasti della della della sau vita. Mai n servigio del soni benefattori spingere ai cimenti ed alla revina il popolo che ella regge, egli è pagare il debito proprio co danni attra.

« Sono freschi i nostri dolori . Pochi mesi addietro , la felicità d'Italia . messa dalla fortuna in mano al re di Napoli, cedè al desiderio che V. M. e aveva di rendere all'imperator de' francesi personali servigi, mirabili, e ma inutili ; se ella non partiva per Dresda , se l'accordo con lord Bentinck « si avverava, altra era la nostra sorte ora e per l'avvenire. Abbia fine « una volta il darsi vittima gl'italiani alla Francia, che , se le hanno debito « di savie leggi e di benefiche instituzioni , lo han pagato di tributi e di « armi ; e ae i napoletani ebbero da V. M. grandezza e fama , le meritarono « per obbedienza e travagli. Sieno alfine vicendevoli ed eguali per noi e e per voi gli obblighi e la gratitudine; ed allora, o sire, ant cipando il « futuro , sperandoci dalle passioni del presente , immaginandoci posterità , « fingiamo che un libro d'istorie si legga : Gioacchino agli affetti di congiunto, « alla gratitudine sua per ricevuti beneficii, ed agl'interessi di un paese « che fu sua patria , sacrificò il popolo del quale era re . Ed in altro libro : « Al popolo del quale era re , sacrificò Gloacchino tutti i più teneri privati affetti. Ora sia in potere di V. M. che de' due libri uno perisca, l'altro « resti in eterno; qual resterà?

No so valutare la grandezza degli ajuti che Napoli poù dare alla Francia; di quarnatacinquemia (e dio i più) combattenti del nostro esercito, ven-ticinquemila simeco restar dovrebbero in difesa del Begno, ventimila si unirebbero alla eschiere italo-franche, si adomernbe in Lombardia que ser-cito di sessentamila soldati, che avrebbe a fronte altre esercito tedesco di arte uguale di ardimento maggiore, perchò ora in noi è timore quanto in cessi aperanza; e perciò sessentamila tedeschi basterebbero a contenere l'esercito di Lombardia; e pub la Germania, possono i re allesti, senza menomare le schiere destinate contro la Francia, volgere sopra Utala essentamila todi diversione sarà dunque per la guerra del Reno l'esercito di Combattenti. Qual diversione sarà dunque per la guerra del Reno Fesercito italiano? Che mai avran prodotto gli sforzi del re e del regno di Napoli?

Nulls di bene alla patris di V. M. tutto di male al suo popole, avvegnache ni avveno guerra esteriore e dinterna. È noto a V. M. che giù a vi si apprestano il re Perdinando e gli inglesi, il re presentandori agli immaginosi popoli napoletant con in mano ia costituzione data e praticata in in Sicilia, o Beninck assicurandone la durata con le sue schiere e in nomo della potente e libera ingalitera. Ciù all'isettero. Nello interno (soffra in 1813 e questa presente estremità dei nostri casi schiettezza estrema) le populari e scontentezze sono gravi e molte; i rigori della polizia ai tempi del re-« Giuseppe , i furori di Manhes contro il brigantaggio , le attuali persecuzioni « ai carbonari , ogni error di governo , tutti i travagli , tutte le morti di otto « anni di rivoluzione risorgono nella memoria e nella vendetta della più parte « del popolo. Se ne sono palesati i segni negli Abruzzi e nelle Calabrie: in Polistena è stato eretto l'oramai disusato albero di libertà, e bisognarono ad a abbatterlo forza di soldati e prudenza. L'esercito ha disciplina non aalda. « Lo spavento che già si aveva del re Ferdinando , gran forza interna per il « re Gioacchino , dopo gli ultimi fatti della Sicilia è cessato in molti , scemato « in tutti, convertito a speranza in alcuni. Ella, o sire, per ingegno e valore « trionferà de' suoi nemici, ma con quanti danni e quante morti per guerra, « pun'zioni e vendette? E se mai dal troppo numero di nemici esterni e dalle « troppe interne ribellioni fussimo vinti? Rifuzeo dalla immagine di un regno « preso per conquista dall'antico re Ferdinando e dagli inglesi.

« E tanti pericoli e tanti travagli qual fine avrebbero? L'imperator de fran-« cesi, avendo oramai contrario il disperato coraggio di re, di eserciti e di « popoli infedeli è favola o sogno ch' egli vinca tutti e ritorni alla signoria del e mondo ; avrà l'impero tra l'Oceano e 'l Reno, rinunzierà alla Spagna, alla « Germania, alla Italia; decaderà in possanza. Ma V. M. cadrà affatto dal « trono; e noi, popolo vinto o ceduto, soggiaceremo al flagello de nostri « antichi re , vicppiù fieri al ritorno perchè animati da conquista e da lunghi « sdogni . Tutto il bene che i due re francesi avran fatto al Regno sparirà in « un giorno, e della rivoluzione non resterà documento, fuorichè le liste « delle vendette. L'interesse dei napoletani è dunque il conservarsi con V. M.

e le instituzioni del suo regno.

« Il modo certo ed italiano per ottenerlo sarebbe, accordandosi V. M. col « vicerè d' Italia per un trattato comune co' re alleati , patteggiare (facil cosa « se foste insieme) la indipendenza d' Italia. Ma il principe Eugenio, nè per « pace nè per guerra si legherà col re Murat , vorrà singolar merito di fedeltà « cieca , non di politica , e fama da scena non da istoria . Se l'abbia . Ma , « o sire, quanto grande esser debbo il dolore di ogni uomo nato in Italia « al vedere in questo istante soldati prodi italiani negli eserciti francesi, ed « altri nello esercito del vicerè, ed altri con V. M., ed altri con gl'inglesi, « altri col re di Sicilia; duecentomila almeno dalle Alpi a Capo Noto, parlando « l'idioma istesso d'Italia , combattere per cause varie e di altrui, disperdere « inutilmento il valore e la vita : e mentre nel braccio e nel senno proprio « starebbe la italiana sicurezza, andarla pregando, non esauditi l Non è « dunque inerme o pigra la Italia, ma cagion vera delle miserie sue è la « divisione delle sue genti e de' suoi reggitori .

« Pcrò che tale è voluta dal fato , V. M. abbandonando le generali e speranze, provvegga almeno a questa ultima non infima nè ignobil parte « della penisola, e le dia certezza di civiltà e di avvenire . Il potrà fere mando pace ed alleanza coi re di Europa, tenendo unito l'esercito in « Italia, dando al suo popolo commercio libero con la Inghilterra, migliorando « le instituzioni civili , rivocando le persecua oni di polizia , riducendo in « uno le parti divise dello Stato; e non sofferendo che nn vecchio re, nato « re , usato agli errori di assoluta potenza , superi in civiltà un re nuovo , « surto da libera rivoluzione per militare grandezza .

« Ed infine , io da' ragionamenti passando alle preghlere , la supplico di

- e prendere sollecita immutabile sentenza, non cedendo al consiglio di chi, 1813 e vago della antica politica italiana, chiama vittoria il guadagnar tempo, ed
- « arti di governo simulare e dissimulare coi nemici e gli amici. E sopratutto
- la prego a non prendersi di falsa specie di gloria, ma credere che vi ha
   un sol mezzo da serbar la sua fama, serbando il trono. »

LVI. E mentre l'oratore parlava, Gioacchino, che pure usava di rompere il discorso, attentamente l'udiva. Mostrò talora disdegno, ma subito lo frenò perche i liberi detti uscivano di labbro amico e devoto; due volte fu commosso, quando si figurò scudo alla vita di Buonaparte, e quanto invitato a distruggere un libro delle sue istorie, pareva che dovesse distruggere quello dei propri affetti. Accommiatò l'oratore, gli rese grazie: altri generali sveano parlato o dipoi parlarono nei sensi stessi : le cose di Francia peggioravsno; la neutralità della Svizzera presso che violata, gli eserciti tedeschi su l'Adige . Venezia bloccsta : cresceva nel suo reame la scontentezza . nell'esercito la contumacia; alle lettere di lui e della regina, espositrici de' pericoli del regno, l'imperator Napoleone per superbia o sospetto non rispondeva. Incalzavano il re gli avvenimenti ; stava per unirsi all' Austria , quando giunse in Napoli il duca d'Otranto Fouche, già ministro, mandato da Buonaparte a spiare in segreto l'animo di Gioacchino ed a mantenerlo nelle parti della Francia: onde egli , simulando la modestia e la collera di un disgraziato, diceva esser venuto a diporto; ma in privato a Gioacchino, per amore e servizio di lui.

Trattenutosi pochi di, tornò a Roma. Restarono occulte le sue pratiche, ma dipoi osservate di Gionochino l'arti doppie e inganenovi, fia creduto che derivassero, oltra che dal proprio ingegno, da'consigli del duca d'Otranto, tal uomo nelle universati opinioni da diseigane per fino i successi che, non fussero frutto di rigiri e perfidie. Lui partito, a mezzo dicembre del 1813, vene il conte di Nolepre, legalo dell' Austria, convenendono col duca del Callo, settatore per le parti di Napeli, fermarono ai di t' di gennaio del Gallo, settatore per le parti di Napeli, fermarono ai di t' di gennaio del la Rancia per lo ristabilimento in Europa dell' equilibrio politico: e mezzi sdi otteoreto, dalla parte d' Austria centocinquantamila soldati, de' quali sessantamila in talia; dalla parte d' Rapoli trettumila; e da ambe le parti nuove militie, se bisognassero. Capo delle schiere confederate il re di Napoli, e lui assentu, il primo dell' esercito tedesco.

Riconobbero l'imperatore d'Austria il dominio e la sovranità degli stati attualmente posseduti dal re di Napoli ; il re di Napoli , le antiche ragioni dell'Austria su gli Stati d'Italia.

Convennero non fermare altra pace o tregua se non comune. L'imperatore promise l'opera e gli offici per pacificare Napoli con la Inghilterra, e co' potentati di Europa, confederati dell'Austria.

Fin qui la parte pubblica del trattato. Per articoli secreti stabilivasi che l'imperator d'austria s'impegnerabbe ottenere dal re Ferdinanto Borbone la cessione del trono di Napoli a pro di Gioscchino Murat; il quale dalla sua parte rinunzierebbe alle pretensioni sua la Sicilia, o coopererabbe, nella pace generale coi sovrani di Europa, ad indennizzare il re Ferdinando del ceduto trono di Napoli.

Ed altro frutto dell' alleanza avrebbe Gioacchino, per lo accrescimento a' suoi Stati di tanto paese romano che alimentasse quattrocentomila abitanti.

1814 Le ratifiche del trattato pubblico e secreto si promettevano, dall'una e dall'altra parte sollecite.

LVII. Altro trattato, che dissero armitizio, tra Napoli e la Inghiterra, fermanon al 38 gennaio dell' nuono atsesso i duca del Gallo e noti Bentinck, converendo immediata esessazione di ostilità, libero commercio, accordo comune, e cell' Austria, su la vicina guerra d'Itala. E quando mai l'armistizio cessar dovesse, notificazione dall'una all' altra porte tre mesi avanti alle offese. Erano stato insino allora occulte le pratiche; poi quegli accordi, pubblicati, apportarono al popolo vera gioia per il cessato timore di guerra, pubblicati, apportarono al popolo vera gioia per il cessato timore di guerra, per i guadagni del commercio, per la cerduta sicurezza del futuro, per le speranza di reggimento più libro suscitate dai discorsi di Gioscchino, e so-pratuto per quell'impeto di adegno che scoppiò in tutta Europa contro la Francia: giusto nel russi, austriaci e prussiani; scusabile negli altri popoli di Alemogra; ingrato e stolto in Italia.

LVIII. Intanto Gioacchino, sin dal precedente novembre, aveva mosso duo legioni, preso i quartieri di Roma ed Ancona, apprestate altre schiere ed annunziato vicino il suo arrivo a Bologna; egli, apinto a quei moti dal suo gen-o di operare e d'invadere, e dall'avvedimento di mostrarsi armato agli amici e ai contrarii. Buonaparte, benchè sospettoso di lui, non voleudo dar motivo o pretesto al temuto abbandono, nè precipitare la guerra, aveva prescritto a suoi luogotenenti che quelle legioni fossero tenute come alleate, e nei congressi di pace i suoi ambasciatori ponevano nella bilancia delle forze cinquantamila napoletani a pro della Francia. Ma il generale Miollia governatore di Roma, e'l general Barbou di Aocona, insospettiti dei napoletani, ai tenevano vigili e in armi. Ed al tempo stesso molti italiani, o per carico ricevutone da Gioacchino, o per proprio zelo, andavano divolgando che il re di Napoli, scaltro, libero, fortemente armato, quando i nemici esterni tra loro combatteasero avrebbe promulgata e sostenuta la libertà d'Italia . Di già quei discorsi eccitavano nei meno accorti speranze e moti, allorchè i trattati coll' Austria e la Inghilterra vennero ad accertare i sospetti de'fraocesi, ed a apegnere le ultime apsietà d'italiana indipendeoza.

Gioacchino scriveva a Miollis, a Barbou, a Fouchè sensi amichevoll. diceva che oecessità di regno lo avea spinto a quell' alleanza, ma che divoto ed amante della Francia renderebbe concordi gl'ioteressi di Stato e gli affetti propri. Proteste non credute. Il generale Miollis con forte presidio acquartierò in Castel Sant' Angelo; il generale Lasacette in Civita Vecchia, con ciò che restava di soldati francesi; il general Barbou voleva guardare in Aocona due castelli, ma i napoletani, destreggiando, sorpresero quel dei Cappuccini, sì che i francesi, milacinqueconto fra soldati e impiegati civili, si chiusero nella cittadella. Tutta la Romagna con le Marche restò abbandonata ai oapoletani, che dubbiosi per mancanza o contraddizione di ordini, come dubbioso era il re per contrasto di affetti, non guerreggiavano, non amministravano quel paese; avevano le sollecitudini della guerra, il fastidio delle guernigioni, tutte le molestie, tutti i pericoli della incertezza. I generali scrivevano al re di quelle perplessità, ed avevano risposte nulle o varie; tal che, surto sospetto che ei macchinasse inganoi, temevano o per se medesimi o per le sorti di Napoli.

In quel mese di genoaro Gioacchino andò a Roma, e non ottenne, come sperava, da Miollis Castel Saot' Angelo o Civita Vecchia: passò ad Ancona, per Barbou vollo cedere la cittadella. Vidde in iscompicilo le amministrazioni interne, udi le protestazioni dei generali, le rimostranze dei magistrati, i sui almenti del popolo: i ministri sustrici bispiamano la sua lentezza, chiamandola mancamento ul trattato. Il più fingere apportava danno e pericolo; ond'egli comando, partendosi per Bologna, avanzarsi le schiere angoletane per conquiungerie alla legione tedesca retta dal generalo Nugerti, istragere in assetiola Anona, Castel Sant Angole e Givita Vecchia; ordinare le parti civili del puesi occupati, impiegando il consiglio e il opere dei migliori ingegni agiorna con la Firancia, lascio in avanguardia control l'esercito del viere la legion tedesca, e prescrisse che nelle comandate operazioni di assedio non fossero printi in appoletani ad accendere le artificiere.

Ordinò l'esercito. Lui stesso capo di tre legioni di fanti, una di cavalieri, ventiduemila soldati, sessanta cannoni, attrezzi corrispondenti, nessuna provvisione, nessun tesoro, confidando nelle ricchezze d' Italia. Erano agli stipendi napoletani alcuni soldati francesi, molti uffiziali e colonnelli e generali. Gioacchino, volendo ritenerli perchè ne pregiava il valore e l'esperienza, e credeva di attenuare il suo mancamento alla Francia spandendo l' esempio sopra gran numero di francesi, li lusingava in vario modo; fingeva con essi che era infingimento l'alleanza con l'Austria, sopraponeva menzozne a menzogne, s'intrigava , screditavasi. I generali napoletani dall'opposta parte bramavano che quei francesi partissero , perchè in essi vedevano i sostenitori degli ondeggiamenti del re e gl'inciampi alla pienezza della propria potenza ed ambizione: pregavano Gioacchino a sgomberarne l'esercito: mormoravano in disparte; generavano contumacia e scandalo. E quei francesi, mossi da interessi contrarii, vacillarono lungo tempo, ed infine i più amanti di onore e di patria si partirono, altri rimasero vergognosi ed afflitti. Del primi citerò un solo, per la singolarità de' suoi casi : il colonnello Chevalier, caro a Murat, andò l'ultimo da disertore, lasciando un foglio nella notte e fuggendo. Ma il giunger tardi fu cagione di motteggi tra gli uffiziali dell'opposto campo, ed egli, per mondarsi dello indugio, chiese di combattere all'alba dello stesso giorno, e primo tra i primi attaccò i tedeschi e cadde neciso .

LIX. Cominciarono gli assedii da quel di Anona. Essende troppo il presidio dello citalello (procho castello con potri dell'ite, nessuno a pruova delle hombe) bastavano i fiuchi certicali a disprare la gernigione delle hombe) bastavano i fiuchi certicali a disprare la gernigione del cistanze varie (la minore di mille metri) poche batterie di canonoi, molte di distanze varie (la minore di mille metri) poche batterie di canonoi, molte di il ordicio dell'interio del armota, el divori nella note, durati nel giorno, compituti i fortini ed armati, stavasi al punto di aprire i fuochi, e nessun impedimento a noi ventiva dalla cittadella: pareva che fossimo ad esercizio negli assendii di scuola. Le artiglierie e munizioni abbondavano, prese dai forti e magazzini venuti in potere dei napoletani, onde nalla suncava fuorchè il segno di guerra. I calcoli dell'arte dimestravano che la cittadella sostener potesse intorno a quaranta ore di finoco.

Le cure, sospese per Anona, furono volte a Castel Sant'Angelo, indi a Givita Vecchia. Cominciarono le riconoscruze con la usata vigilanza; ma, vista la pazienza del nenico, andavano gl'ingegenri scopertamente motrono al castello, segnando sul terrono le trincee e gli approcci. Fermata l'idea dell'assedio, appressando macchine ed armi, marciarono alcuni battaglioni oppor Civita Vecchia; e sebbene accumpassero nelle alture più veine alla

1815 città, il presidio francese vedeva il campo e tollerava. Ma poi che scopriva il generale Lavauguion governatore di Roma e il generale Colletta; direttore supremo del Genio, odiati entrambo, l'uno perchè francese e nemico, l'altro perchè noto instigatore di Gioacchino a quella guerra, lo sdegno vinse il comando o la prudenza, e le batterie della fortezza tirarono continuamente sopra i napoletani, e con maggior aggiustatezza dove i generali apparivano. Nulla ostante, continuando la riconoscenza, e formato il disegno dell'assedio quella schiera, scemata di qualche uomo, nella vegnente notte si partì.

Qui dunque ambe le parti preparavano strumenti ed armi, quando in Ancona il generale Barbou, consumati i viveri e mirando afflitta da malattie la guernigione, atabilì rendere la cittadella; ma vergognando di farlo senza onore di guerra, comandò tirare a disfida contro il campo de napoletani, benchè seco stessoro ai pericoli l'amata moglie e tre teneri figliuoli. I napoletani che il generale Macdonald dirigeva, risposero alle offese, e come, battendo l'intero giorno e la notte, al levare del sole del di seguente, ai vide bandiera di pace sul castello, che nel giorno stesso fu ceduto, a patto che i presidii francesi avessero, con gli usati onori, sicuro passaggio in Francia. Ventiquattro ore durarono i fuochi , alquanto meno del prefiaso tempo perchè la esplosione di una polveriera aggiunse alle rovine che producevano le bombe. Parte della città di Ancona sta tramezzo i Cappuccini, ch'era il campo dei napoletani, e la cittadella; ma nessun danno soffri, restando sicura sotto un arco di projetti e di fuoco . Pochi napoletani morirono, più francesi, per falsa gloria del generale Barbou, a cui bastar doveva l'essere ginnto all'estremo della fame; tante false specie di onore deformano il mestiere dell'arme.

Le altre fortezze non furono assediato, perchè, in un trattato tra il duca d'Otranto per la Francia, e'i general Lecchi per Napoli, fu concordato che cedessero, a patto di tornare in Francia, i presidii liberi e alcuri. E dopo ciò i napoletani, oltre Ancona, guardarono Civita vecchia, Castel Sant' Angelo, i forti di Firenze, Livorno e Ferrara. Livorno, giorni innanzi, era stato minacciato da un'armata anglo-sicula, guidata da lord Bentinck; e poichè il presidio, tuttavia francese, stava preparato alla guerra, l'armata ristette, aspettando favorevole occasione a sbarcare le genti. Le quali apparenze, mantenute anche dopo la cessione della città, spiacquero a Gioacchino, che ordinò fusse posta in istato di difesa, confidando all' orecchio del generale del Genio, ch'egli sospettava degli inglesi.

LX. Poco appresso lord Bentinck, con mostre di amicizia, sbarcò dal navilio schiere inglesi e siciliane, sotto insegna che portava scritto : « Libertà e indipendenza italica, » e le incamminò sopra Genova. Conferì per lettere con Gioacchino e col generale Bellegarde i concertati disegni tra scambievoli sospetti. Allora lo stato delle cose della guerra in Italia era il seguente, Bellogarde con quarantacinquemila austriaci campeggiava la sponda sinistra del Mincio: il re di Napoli con ventiduenila dei suoi, toccando il Po e guardando il Ferrarese, il Bolognese, gli Stati di Roma e la Toscana, avanzava gli avanguardi sino a Reggio e Modena: e Nugent, sotto lui, con ottomila tedeschi accampava. Bentinck con quattordicimila anglo-siculi stava sopra i monti di Sarzana. Comunicavano Bellegarde e Gioacchino per Ravenna e Ferrara, Gioacchino e Bentinck avevano tra mezzo gli Apennini. E dalla opposta parte il vicerè con cinquantamila italo-franchi teneva i campi della sponda destra del Mincio, custodiva un ponte sul Po a Borgoforte, potente per opere e per presidii, occupava Piacenza. Poca guernigione francese guardava Genova.

Così le forze, le idee differivano. Il generale Bellegarde voleva che Gioac- 1815 chino procedesse sopra Piacenza, a fin di spoatare il vicerè dalla riva del Mincio, e prometteva diversioni ed ajuti. Il re diceva che, trovandosi diviso da Bentinck, il quale operava nella opposta pendice dei monti, nè legato altrimenti con Bellegarde che per le difficili e lunghe strade di Ravenna e Ferrara, il nemico a suo talento poteva sboccare da Borgoforte, assaltare i napoletani sulle terre di Modena o di Reggio, e rientrare nelle sue linee prima che gli alleati inglesi o tedeschi avessero solamente notizia di quei fatti; ch'egli perciò faceva afforzar Modena di un campo, ed aveva così ordinato le sue schiere che, al primo apparire del nemico, volgessero tutte Incontro al Po; che dunque Il più Inoltrarsi sopra Piacenza, aarebbe atata occasione ed invito al vicere di assaltare alle spalle i napoletani, separarli dalla loro base, romperli e ritornare a' suoi campi per le vie di Piacenza e Borgoforte . Fra le due opposte sentenze Bentinck , solamente inteso ad espugnar Genova, si mostrava dell'avviso di Bellegarde, non più per proprio ingegno che per diffidanza e avversione a Gioacchino.

La ragion militare stava dalla parte di Murat; ma stavano contro di lul le apparenze e i sospetti, e perciò le opinioni rimanevano divise, gli eserciti immobili. In quella guerra si palesarono tutti gli errori e i vizi delle alleanze. Bellegarde poteva comunicare con Gioacchino per vie più brevi che di Ravenna o Ferrara, costruendo altri ponti sul Po: ma nol faceva, temendo che le nuove strade, aperte a'soccorsi, servissero al tradimento. Poteva Gioacchino attaccare Piacenza, se veramente ajutato da Bellegarde e da Bentinck, ma sospettava che lo spronassero a quella impresa per nuocere al suo esercito ed alla sua fama. Così Bentinck, alleato del re di Napoli, permetteva che dai aiciliani seco disbarcati si spargesse nell' esercito napoletano un editto del re Ferdinando, che rammentando le sue ragioni, eccitava i sudditi a ribellar da Gioacchino. E così più in alto l'imperatore d'Austria', che aveva promesse sollecite ratifiche al trattato con Napoli, lasciava correre i mesi senza che il ratificasse; e dall'altra parte il re Murat, alleato dell'Austria e dell'Inghilterra, desiderava il trionfo della Francia, ed attendeva o sperava l'opportunità di ricongiungerai a lei. Lo stato d'Italia in quel tempo non era di guerra, ma di politica e d'inganno armato; in ogni atto, in ogni intenzione de reggitori e degli eserciti o traspariva o si nascondeva un mancamento di fede : i peccati erano universali : ma incerto , la fortuna chi premierebbe.

I Popoli, cauti, obbedivano non operavano. Giascchino, facendo dire esser giunto il momento in cui gli taliani su unirelbero sotto la stessa inegna, dava agli Stati occupati forma ed ordini comuni di governo. Bellegarde al tempo atesso, avvertiva gli taliani esser proponimento de're confederati, restituire gli antichi Stati al re di Sardegna, alla casa d'Este, al gran duca di Toscana del al papa. Il vierbe sull'altra sponda del Mincio bandiva le vittorie dell'imperatore Nopoleone a Nangis, a Monterau, ed accertava i popoli che le sorti d'Italia attavano in mano alla Francia. E questa Italia in tanti modi insidiata, scontonia del presente, certa di servità per la sverità per la vierbe dell'imperatore in meno alla Francia. E questa Italia in tanti modi insidiata, scontonia del presente, certa di servità per la sverità per la vierbe dell'imperatore i porti e il merciti abhodare di unceri inglesi, rare a desiderate per otto anni, cambiare coi prodotti della terra, che quasi senza prezzo marciano, andare in Sicila e venirne senza pena o periodo, scattire il proprio

COLLETTA

1814 re e le proprie schiere potenti e posseditrici di varii regni, il popolo tra maraviglie, guadagni e grandezze, rallegravasi e sperava.

LXI. Da varie parti, quasi al giorno istesso, tre gravi sventure vennero da filligegere Gioscchino. I generali del suo campo dimandarono con risolutezza di essere intesi negli affari di quella guerra. Il papa, liberato da Buonaparte, incamminato verso Roma, era già sul confine di Parma. In Abruzzo i carbonari, mossti a ribellione, sommovendo parecchi paesi, avevano alzata

bandiera borbonica. De quali avvenimenti dirò più a lungo.

I generali di Giosochino erano dell'esercito la miglior parte per servigi, virti di guerra ed ingegon; giovani di età, partigiani delle idee nuove, ed amanti ab antico di patria e d'Italia, divoti a Giosochino per gratitudine ed ambicinoe, ma esperti ed abussont de principali suo difetti, premiar troppo, punir giammai; e si che nello esercito si ambivano le azioni di merito, guerra, faiche, cimenti, e poco temevansi le ribaldiere e le colpe. Ora quei generali, seguaci del re nelle prime controversi e con Buonaparte, alcuni partecipi e consiglieri delle conferenze di Poraza, la più parto instigatori alla lega con l'Austria, e tutti sollectii dell' onore dell' esercito e del capo, vodendo che politica faisa e canigaine menava il re ed il regno ai rreparabile rovina, parlandosi "un l'altro e rattristandosi, speraroso indurre Murst a proponimento migliore. Con ficilo sottoscritto di due, che per più lunghi servigi erano primi, chiesero che in quelle circostanze gravisime il re, convocando un consiglio per la guerra, senisiese il volo de suo generali.

Parve quel foglio, ed era, deliberazione dell' esercito, detrazione all' Impero del capo, novella specie di ribellione, colpa degna di pena. Se Gioacchino avesse avuto animo a punire, non prorompevano i maggiori dell'esercito a quella estrema baldanza; ma il re che perdonava fino agl' infimi dell'esercito, non punirebbe i primi, carissimi a lui e solamente colpevoli di troppo zelo. La disciplina (l'ho detto altrove e ad ogni nuovo esempio vo'ripeterlo) non è merito de' soggetti , è virtu del cano; e ben dice virtù , se costa sforzi magnanimi ad esercitarla, severità di costumi, giustizia continua, inflessibilità, e mentre il sentimento più naturale ad uomini che vivono in travagli e pericoli comuni sarebbe il vicendevole amore, sopprimerlo nel suo cuore, non aspettarlo da sottoposti, e desiderare in essi timore, ammirazione, rispetto, sentimenti che si imprimono per propria fatica ed amaritudine. Il re a sedare l'audacia de' suoi generali adoperò le minacce, poi le seduzioni, ma non furono da quelle arti spaventati nè presi. Potè l'affetto, la quel mezzo annunziato l'arrivo di Bentink, che superbo e da nemico, benchè fosse alleato, veniva a chiedere al re la cessione di Livorno ed altre non minori cose, Gioacchino disse: « Egli « giunge in mal tempo per me, che mai gli dirò? dove troverò forza da · sostenere il decoro di re e di capo dell'esercito or che questu esercito ed « i miei generali sono contro me ribellati? » Due di loro, presenti, sentirono tenerezza e vergogna, comunicarono quegli affetti agli altri, che nel giorno medesimo adunati andarono al re con atti di sommissione e promessa di piena obbedienza. Finì quel moto nel campo, ma ne rimasero la memoria e l'esempio: la disciplina peggiorò, i cicli mutarono la catastrofe dell'anne

LXII. Intanto il papa giungeva al Taro, e Gioacchino in Bologna nol sapeva che dal grido pubblico. Fu primo pensiero il non riceverlo, ma con quali armi contrasterebbe, con quali inciampi ritarderebbe l' uomo che procedeva sicuro, portato irreaistibilmente dalle opinioni e dal popolo? Il 1818 generale Nugent, senz' aspettare gli ordini del re, che pur era suo capo, lo aveva ricevuto sul confine, e con riverente pompa militare lo acortava sino alle rive dell' Enza, che i napoletani guernivano, Mancava il tempo a' dubbii e al consiglio. Il re scrisse al generale Carascosa, comandante dell'avanguardia, di andare incontro al pontefice, e con tutti i mezzi di persuasione o d'industria trattenerio sul cammino o in Reggio. Non appena il generale giunto al fiume, vi ginngeva dall'altra sponda Pio VII, con seco popolo innumerabile e devoto, ed una scorta magnifica di cavalieri tedeschi, che benedetti e ringraziati tornarono a Parma : mentre il popolo , accresciuto di altre genti, prosegniva col papa verso Reggio. E poichè le carrozze non si arrestarono, il Carascosa non entrò a parlamento e aegui la calca. Non andava scorta ordinata di milizia napoletana, ma soldati ed uffiziali confusi volontariamente nella folla ingrandivano la riverenza e le maraviglie dello spettacolo. Molti de' popolani spingevano la carrozza dov' era il papa, nè già per bisogno. ma in segno di bassa servitù; e tra quelli si scorgevano più zelanti e devoti alcuni uffiziali di Napoli con abito militare.

In Reggio, il general Carascosa, subito ammesso alla presenza di Pio, dopo atti di riverenza, ch'egli fece osseguiosamente, e l'altro accolse, con benignissimo aspetto (offerendo al primo incontro la mano a baciarla, per allontanare il sospetto di maggior culto), il generale dimando qual fosse il disegno di Sua Santità: ed egli: - proseguire il cammino verso Bologna -« Ma Sua Maestà il re di Napoli ignora l'arrivo della Santità Vostra, nulla è preparato al ricevimento. » - E nulla, risponde, lo desidero dalla Maestà Sua alla quale apero i divini favori. - « I cavalli delle poste sono impiegati al militar servizio, e aenza gli anticipati provvedimenti potrebbe Vostra Santità non trovarne che bastassero al suo viaggio. » - Gli chiederò alla carità di questi divoti cristiani che mi circondano. - « Ma già da lungo tempo i cavalli de' privati sono addetti all' esercito . » -- Proseguirò a piedi , Iddio me ne darà la forza . - E dopo breve silenzio il generale domandandogli a quali gradi della milizia, e quando accorderebbe l' onore della sua presenza, egli rispose, che vorrebbe veder tutti, ma, incalzato dal tempo, avrebbe visto i soli generali domani alle nove ore della mattina. Il Carascosa ribaciò la mano, e con egual riverenza si accommiatò, riferì al re, motto a motto, il discorso, e lo pregò di cedere all' impero delle opinioni. Al di seguente, all' ora stabilita, presentati al pontefice I generali dell' esercito, gli accolse con cortese semplicità , offrì la mano ad ognuno ; a' intrattenne in discorsi di milizia, lodando la bellezza delle vedute schiere; nè diede licenza, prima che di ognuno non ebbe udito il dimandare o il rispondere.

E subto si pardi. Il re in Bologna", dopo avere ondeggato fra pensieri varie i rejectato il buon consiglio di due suoi ministi di parteggiare coi popoli per il papa, seclesi il peggior avviso, il mezzano, onorare il postefico per corteggi, non dargli siuti. Giunto quegli a Bologna e ristorassi dalle fatche del viaggio, fece, egli primo, visita al re, intrattenendosi non breve tempo; dopo alcune ore la visita fa resa e più lunga. Toccarono la restituzione deggi Stati della Chiesa, e l' uno tutto volendo. Il altro consolidato del viaggio il restituto della pontello Roma e l'aparimonio di San Pietro, il re di Napoli tenere il resto. Altra discordanza em proseguimento del viaggio, il appa indicando la strada Emilia: e Giose-

sus chino, a fine di trattenere i moti e gli affetti de' popoli che rimanevano a lai soggetti, hramando che proseguisse per la Toscana. Ma Pio, più forte di Gioscchino, nella scelta del cammino vinse per risolutezza; così come nella divisione de' donini il, conoscendo sè più debole perché disarmate dei ancora solo, aveva tollerato ch' egli tenesse la maggior parte degli antichi soci Stati. L'indomani seguità per la strada Emilla, e le natamente giunas o Cesena, sua patria, dove lunga pezza, sino a che le guerre di Francia e d' Italia ebbero fine, restaty e dipoic come in trinone netrò in Roma il d'à gli di maggio di quell'anno 1814. Al di vegnente le milizie di Napoli ne partirono, nè i ministri di lui vollero consegnato dai ministri del rei gi overno della città e delle ricuperate province, preferendo le perdite e i disordini al fastidio ed al riconoscimento del passato dominio. Già la superbia spuntava.

LXIII. I carbonari della Calabria erano concitati dalla Sicilia; quelli di Abruzzo, da Lissa, isola dell' Adriatico, che, fatta emporio di commercio e di contrabando, era dagli inglesi fortemente guardata. I calabresi, sperimentati ai rigori del generale Manbes, macchinavano segretamente; ma gli altri inesperti ratto si mossero, così che al dì fissato la rivoluzione proruppe simpltanea e generale nella provincia di Teramo, confine del Regno, Era disegno dei carbonari adunarsi armati nella campagna, entrar nelle città, togliere di officio i magistrati, e mutargli in altri, gridare caduto l' impero di Murat e risorto quello di Ferdinando Borbone, re costituzionale; correre le vicine province, e avanzare nel regno con gli ajuti di altri settari e della fortuna. La più parte de' desiderii si avverò: tutta intera quella estrema provincia, fuorchè la città capitale, fu ribellata; e procedeva il cambiamento nel vicino distretto di Chieti, se i provvedimenti dell'intendente Monteiasi, ed il sollecito muovere di alcune squadre di gendarmi non avessero impedito ai rivoltosi di Teramo il passaggio del fiume di Pescara. Sedizione sì vasta non aveva costato nè delitti, nè fatiche; i magistrati di Gioacchino nella ribellata provincia erano usciti di posto chetamente : i novelli esercitavano senza vendette o superbia; le leggi erano mantenute; la mutazione d'impero e di ministri era avvenuta in un giorno : indizi tutti di universale consentimento, pericolo maggiore al governo. Così stavano le cose in Abruzzo quando il barone Tulli, fuggitore, venne nunzio a Gioacchino.

Essendo nell'esercito molti soldati abruzzesi, uniti a reggimento, la prima cara del re nascondere quei casa. Dipa consiginado i rimedii, chi dei mnistri inclinava al rigore, chi alle blandizie; il re, esserbato, stava coi primi, na i pericolo, a vederlo, era tanto grande che si adoperano al tempo stesso perdoni e pene, premii e minacce. Un decrete, agguagliando le adunanze di Carboneria a cospirazioni contro lo Stato, puniva di morte gli antichi carbonari che si adunassero, come i naovi che si ascrivessero alla setta. La reggente mandavi in Abruzze i, poli folie squadre e due signori abruzzesi, poli controli della compo il generale l'increali pello dei la guadre de dei signori betto gi. la bruzzesi, con la matte il rei inviava dal campo il generale l'increation l'espe, autorevide per grado. Decisiono per indole.

Ma quella sedizione, senza nerbo di forze interne o esteriori, impeto primo o sconsigliato di accesi ingenji, a de stessa indeboliva e cadeva. Gli antichi maggistrati di Murat ripigliavano le sedi senza contrasto cedute; gli intrusi le ricedevano più faciliente, le seguadre mandate di Xappi vi giunsero dopo la calma; il Delito, grave di anni, si arrestò ed al general Pepe fu surroza di i general Montigny, francese, violento, maligno. Avveganchè intetsa da

Gioacchino la improvvisa vicenda, non più temendo dei ribelli, volle ad 1814 esempio, aspramente punirili, rivocò le blandizie, afforzò il rigore, e molte morti, molte pene, lacrime ed affizioni furono il fine di quel fanciulleaco

rivolgimento.

LXIV. Dalle cose d'Italia erano quelle di Francia assai diverse : quà politica molta e poca guerra, là politica quasi nessuna e guerra grandissima; i congressi europei oramai sciolti, i destini del mondo in mano alla fortuna dell'armi. In un tempo che questa ai mostrò lusinghiera a Buonaparte, l'imperator d'Austria scrisse a Gioacchino di suo pugno per accertarlo delle rattifiche alla fermata alleanza; e l'imperator di Russia spedì suo legato il conte Balachef a trattar pace col re di Napoli, Mentre lord Bentinck, venuto a chieder la cessione di Livorno e Pisa, onde formarne base di guerra contro Genova, per i discorsi del conte Mier e di altri ministri del re alleati, abbandonò quelle pretensioni, e temperando l'alterigia si mostrò al re amico e riverente. Le quali cose portavano iu Gioacchino la certezza delle vittorie di Buonaparte, raccontate nei bullettini, esagerate dai francesi che gli erano intorno: ed accreditate dal conosciuto genio del capitano grandissimo e dalle proprie speranze. Fece prova per l'ultima volta di legarsi col vicerè; ma questi, più incitato alla nemicizia dalle fortune di Buonaparte, che erano a Murat stimoli di concordia , rigettò le offerte , scacciò l' ambasciatore , e perchè giovava alla vendetta ed alle difese spargere odio e diffidanza fra' suoi nemici . trovò manlera di palesare quelle pratiche ai commissari dei re alleati presso Gioacchino .

E intanto il generale Grenier con quattordicimila italo-francesi, valicato il De a Piacenza, sutteccò nei campi della Nura e di Parma la legione austriaca retta dal generale Nugent, e altre schiero per il ponte di Bregoferie assattavano diastalla. Lo nambo i luoghi i teleschi, vinite i escaciti, i lasciarono sul campo quattrocento tra morti e feriti, duemila e più prigionieri, due cannoni, noti arnea di guerra; e Grenieri, messa guernigione in Parma e Reggio, tornando alle sue linez per Borgoforte, abbandono Causalla. Nagent, remica Caraccosa in avanegnativa, quella del generale Ambrosio nel centro. Per il movimento di Grenier una compagnia nagoletana, avviluppata fra battaglioni rancesi, tu prispioniera; ma nel giorno istesso rilasciata coa michevoli di-

mostrazioni e con armi: dono astuto e fallace.

E queste apparenze; e il non aver soccorso opportunamente la legione teclesca, da forze maggiori assaltia, e i ritardi le pratiche e gli sconsigliati discorsi del re, diedero Lunto sespetto di inganni, che oramai gli allesti tenevano di lui come di nemico; i commissari spertamente ai quercalvano; Balaché sospese le conferenze di pueco, e Giosechino allora per accorrere al maggior pericolo (come usano gli unoni di animo incerte, chiamanda ecal-trezza o bisogno la continua incostanza) stabili di assutar Reggio e ricola della resulta del propertate schiere el alcuni battaglioni austriaci, che il generale Vugent, a raisoro di nono e da vendetta, volle in avasguaria, soccitaronasi col potte, chiamo con alberi abbattunti, era difeno di soldati e cannoni, e la sonda sinistra del fiume da India, cavalieri e ariglierie. Comicotta cil combattimento, il flumo valicato più in su del poete dai supoletani, gudati da correale Quellemo Peo e: b barricate somoste. allostanti i difeno di secoreale Quellemo Peo e: b barricate somoste: allostanti i difeno di escoreale Quellemo Peo e: b barricate somoste: allostanti i difeno di elitenzi e le filenze di filenze di comenza quellemo Peo e: b barricate somoste: allostanti i difeno di elitenzi e le

sul artiglirrie, il potte prese e prese il campo: i nennici, ordinati ma sallecui, ripararono in Reggo. Le due parti combatterono con forze, animo ed arte uganie; il generale Severoli, italiano, capo degli itali francesi, cade come estinoi, tronoctagli una gamba da palla di camono e; altri cinquirecento del suoi farono morti o feriti, sriccuto prigoni; e degli austro-napoletani qual-trocrotto tar feriti e morti. Il re giunse al campo quando gli la vitteria era trocrotto tar feriti e morti. Il re giunse al campo quando gli la vitteria era per noi; e però se ne debbe l'onore ai generali Carascosa e Nugent. Chisosa in Reggio il nemico, valicato il canale del Naviglio dai napoletani, glà nostra la strada di Parma e debolissime le mura di Reggio, si poteva con poca altra guerra engognare la città e tener prigioni quei presidi :m sii re concesso libera ritirata, concordandone i patti i generali Livron e Bambourg, il uno per la nostre parte e l'attro per la contraria, ambo francesi. E così quel merito di allenaza del mattino fu perduto al cader del giorno, e rima-sero interi o accressigati i sospetti e le querelo.

LXV. Ed intanto, cadute in peggio le cose di Francia, i commissari presso del re divennero più baldanzosi, Balachef più achiavo alla pace, ogni cosa più contraria alle affezioni ed agl' interessi di Gioacchino . Ed egli , abbandonando, come che tardi, le dubbiezze, volle congresso con Bellegarde, e concertarono le operazioni di guerra, contemporanee de'napoletani aul Taro, de' tedeschi sul Mincio, obbietto de' primi Piacenza, de' secondi Milano. Sì che a' 13 di aprile, effettuati i convenuti movimenti, il re con novemila soldati passò il Taro, difeso da sei in settemila italo-franchi; altra legione napoletana osservava il passaggio di Borgoforte, cd altre squadre dello stesso esercito ed austriache stavano in riserva; mentre che in Sacca si faceva finta di gettare un ponte sul Po per minacciar l'ale diritta del nemimico e così giovare a Bellegarde, che operava contro il centro e la sigistra. Fu combattuto aul Mincio senza effetto, non si scontrarono a Borgoforte; il ponte a Sacca venne contrastato e impedito da forze sei volte maggiori; restò la riserva inoperosa. Il Taro, combattendo, fu valicato; quattrocento de'nostri morti o feriti, altrettanti de'contrarii e cinquecento prigioni. Il generale Goberte, austriaco, guidando schiere tedesche, lentamente operò aul fianco destro del nemico, si che questi potè ritirarsi, ed il re, in . argomento di zelo, ne fcce pubblica lamentanza. Il generale Mancune, reggitore della contraria parte, ordinatamente ai raccolse al cadere del giorno in Sandonnino, e nella notte a Firenzuola. I napoletani pernottarono sul campo, ed alla prima luce del vegnente giorno traversarono Sandonalno, vuoto di guardie, procederono a Firenzuola, scontrarono il nemico, e lo spinsero con poca guerra oltre la Nura, e sol dalla notte, non dal fortificato convento di San Lazzaro furono trattenuti. Lo indomani, dopo caldo, ma breve combattimento quel posto e quel campo furono presi, il nemico riparò in Piacenza, noi al di fuori disegnavamo i modi di espugnare la città.

LXVI. E si era appena al meriggio del 15 di aprile del 1814, quando un fogio del generale Bellegarde, riportando la presa di Parigi, ananunziava assesso in Italia la guerra; ed aperte le conferenze di pace col vicer\u00e0. Al tempo assesso, per la vuo di Piacenza, ano più chiassi; giusume messaggero un uffiziele di Francia, e tatte riferi le infelici sorti dell' impero, le sventure dell'armi, di Francia, e tatte riferi le infelici sorti dell' impero, le sventure dell'armi, di Francia, e totte riferi si sorti dell'armi, di sorti dell'armi, dell'

consentimenti e di adulazioni che in Francia (vergoga ed ostacolo alla vera s'iligrandezza di un popolo) più che altrove, subtamente si manifesta a pro del potrere della fortuna. Stava Gioscchino a passeggiare sul prato di piecolo acsa di companga, quasi alle mura della città, ed io seco, ragionando delle fortificazioni di Piacenza e del modo di espugnarie; quando giunsero que due mess. L'egendo i (ogli impaliti, e, tecto per alcun tempo el agitato, passeggiava in disordine: ma poscia è pochi che gli atavano intorno, disse mentamente ed in lever e casa della Francia, comando che la guerra losse mentamente ed in lever e casa della Francia, comando che la guerra losse mentamente ed in lever e casa della Francia, comando che la guerra losse mentamente ed in lever e casa della Francia comando che la guerra losse sopposa, solibio intro i recursolo, consolo che solibio di controvitato impro, ed al passati travagli per innatarizzo, del a sua presenti pericoli da Buonaparte, non più in sua mente despota e superbo, ma congiunto, benefictore e infelice.

LXVII. Pochi di appresso il vicerò fece accordi con Bellegarde e con Giocachino: talabirono che dell'esercito italo-franco i francesi riornassero in patria; gli italiani serbassero il poese che allora occupavano, ed era quanto è racchiuso tra il piede dell' Illy il Po el il Mincio; i napoletani prendessero le stauze prefisse nei trattati della confederazione, le fortezze oltre il Mincio anoro guardate da l'inacesi, lossoro cedute à telecesti di Bellegarde. Mentre Genova, investita dagli naglo-siculi e fatta consapevole degli avvenimenti di Francia, errasi data; per capitolazione a lord Bentincie; e questi con la usta foga (leggerezza che pareva inganno) la ordinava a repubblica, e ristabiliva leggi e magistrati in modo del 1797. In tatta ltalia fini la guerra:

Se non che in que'giorni stessi altra peggiore, perchè civile, arse in Milano. Pure in quella città, più favorita in Italia da' francesi, il genio ingrato e nemico della Francia trovò numerosi e potenti partigiani. Cosicchè, scomparse appena le milizie, il popolo della città, cresciuto di genti del contado a disegno raccolte ed armate, proruppe tumultuosamente, abbassò, disfece tutte le insegne del passato dominio , dispregiò l'autorità de' magistrati, uccise spietatamente il ministro Prina, o, sconoscendo il vicerè, nominò una reggenza fra' cittadini; e questa, inesperta e presuntuosa, sperando libertà dai sovrani del Nord, mandò ambasciatori a chiedere libera costituzione, della quale segnò i termini. Il principe Beauharnais, offeso nello impero, minacciato nella persona, non tornò a Milano, andò in Baviera presso il re suo congiunto; governavano la città capo del regno italico reggenti ppovi, alzati da' moti tumultuosi del popolo; nulla restò dell'antico, che i re alleati, per naturale riverenza alle passate grandezze, o per prudente consiglio sino allora rispettavano: e perojò Bellegarde, trasgredendo i patti, spinse le schiere sino a Milano, ed il nome di quel regno e le ultime speranze di quegl'italiani disparvero. Disegni mal ponderati de' liberali francesi avevano nociuto alla Francia, disegni simili di egual gente nocquero all' Italia; e quelle imprudenze disdicevano dai desiderii d'indipendenza surti l'anno innanzi tra' popoli.

Ms poiché le alleanze europee contro Boonaparte chbero pieno trionfo, gli spazii lasciati dai nuovo invadeva l'antico, modesto agli atti, superbissimo ne proponimenti. Il papa Pio VII, possessore di Roma e delle province che dicevano Patrimonio della Chiesa, aveva rivocate tutte le leggi dell'impero francese, e ristabilite la antiche, fin la torture. Vittorio Emanuele, appena tornato al trono del Pienonte, avea prescritto esser leggi e costituzione dello Stato quelle del 1770: Ferdinando III, ricodotto dalle armi del re Giose-

1814 chino al trono della Toscana, avea richiamate le maravigliose per il passato secolo, non bastevoli al nuovo, leggi di Leopoldo; ed an suo luogotenente che il precedette, aborrendo ogni cosa francese, chiudeva le nuove scuole, aboliva le case di arti e di pietà. Tutto il già regno italico. Parma, Modena. Lucca, le tre Legazioni, e le terre chiamate Presidii della Toscana, erano occupate da' tedeschi, e governate senza leggi certe, ad occasione ed a modo di militar comando. Quei Presidii, utili in pace a' re di Napoli, non poca forza nelle guerre d'Italia , e possesso di tre secoli, perduti per la rivolnzione di Francia, furono obliati nei trattati tra Fouchè e Lecchi, e poi, alla consegna toscana, fra Roccaromana e Rospigliosi; cosicchè due dimenticanze disperderono il fratto di tre guerre di Alfonso I di Aragona e di Filippo IV, e della continua prudenza de're successori. Genova, vaneggiando di libertà, ohhediva alle vecchie sue leggi. Le Marche, presidiate e comandate da milizie napoletane, tolleravano governo misto, altiero e beno spesso assoluto. Perciò la civiltà nuova, che poco fa copriva la quasi intera Europa, serbava immagine di sè nel solo regno di Napoli.

LXVIII. Gioacchino, riparate come poteva le sue cose d'Italia, e lasciate pelle Marche due legioni sotto l'impero del general Carascosa, governatore di quelle province, tornò in Napoli. Furono grandi le feste, talune prescritte, altre suggerite dall'adulazione, tutte ingannevoli; perocchè la caduta di Buonaparte e l'impeto del vecchio sopra il nuovo, lasciando Gioacchino isolato e straniero alla politica del tempo, suscitava ne' popoli sospetto che le sorti del regno sarehbero in breve mutate. Ed indi a poco, in conferma di tali duhhiezze, si lessero gli editti del general Bellegarde nunzii del ritorno dell'antica Lombardia all'impero d' Austria: e i trattati di pace fermati a Parigi il 30 di maggio, ne' quali, non facendo motto del re di Napoli, si convocava congresso di ambasciatori a Vienna per i casi dubbii di dominio. Pompeggiava intanto ne' discorsi e negli editti de' più potenti re la legittimità, parola ne' primi tempi variamente intesa; ma poiche fu da principi definita la distruttrice delle male opere di cinque lustri, conservatrice delle buone, e sopra lo vaste rovine della rivoluzione, restauratrice benigna delle precedenti cose e persone, era parola e principio pericoloso e contrario a Gioacchino. Egli nominò suoi ambasciatori nel congresso il duca di Campochiaro ed il principe di Cariati: e ad occasione vi spediva generali ed altri personaggi di fama e d'ingegno.

Ma voise i suoi maggiori pensieri alle cose interne, reputando cho più de maggiori o dei discorsi vitere gli dovesse il voi dei soggetti e la forza dell' esercito, in tempi ne' quali menavasi vanto dell'amore dei popoli e della pace. Raccolse in quattro adunanze i migliori ingeni napoletani, e lor disse che, per gli ultimi avvenimenti acquistato da noi piena indipendenza o gratitudine ad altro Stato; così adombrando le tollerate cateno per nove anni. Chiamava in ajuto il consiglio de' più sapienti e più amanti di patria, che intendessero a riformare i colici, la fianza, l'amministrazione, l'esercito. Pergava di non correre cicamente con la fortuna verso il passato, mi considerare che le civili instituzioni della rivoluzione di Francia o dell'Impere erano frutto in gran parte della speienza de'secoli.

E prima che il consiglio per la finanza proponesse la riforma di alcuntributo, egli di parecchi più gravi alleviù Il peso. Per nuove ordinanze giovò al commercio esterno, così aggradendo a' suoi popoli ed agli inglesi, che soli

trafficavano ne' nostri porti; fece libero coll' abolizione del cabolizaggio (tal issiva il nome di ju sistema molestissimo di dogna marittima ) il commercio interno, fece libera la uscita delle granaglio; tolse alcuni dazi di ontrata, altri seem); non ovara bandre l'assolutti libertà commerciale, impedito dalla poca sua scienza nella pubblica economia e dal mal' esempio della Francia e dell' Inghittera.

LXIX. Era stata per nove anni invidia e lamento dei napoletani vedere nel regno i francesi primi agli onori e ni guadagni e per isoli inteno di piacera al suno popul, prescrisse conocderal le cariche dello Stato di nota di piacera al suno popul, prescrisse conocderal le cariche dello Stato di asoli napoletani, o a quegli straneiri diventul Tre l'egge cittadino se non ai termini dello stato di Bisiona; e doversi chiedere la cittadinara rano poletana; ed aperto di acittadinara fra un mese chiesto, o non conocessa, susci di ullizio, Quanti rerano stranieri nel Regno dimandarono la cittadinanza napoletana; ed aperto l'esseme nel consigliori di Stato, ponchi de' consiglieri mostravania severi, modifi facili; ma coll' andar de' giorni la severità prevaleva. E ciò visto, ri frances, per disseprazione fatti unadei, dicessono al re., a Da voi pregati, lusingati da voi (rammentando i tempi, i luoghi, le parole) samo rimusti con vi, nenici alla Francia; et ora voi stesso, felte ni tron, discocciate noi, senza patria, infelicissimi, poveri, e solamente colpevoli della vostra colpa » Bimproveri acerdo perchè veri.

L'animo del re fu commosso; chè ad ogn' istante al mal preso partito d'infingere e d'ingannare egli pagava larghissimo tributo di dolori e di danni. Venne in consiglio di Stato, preparato a difendere gli stranicri col renderne facilo la cittadinanza, e disse: « lo perlo a voi questa volta come re a'con-« siglieri, e come padre a figli, perciocobè nella questione che proporrò, \* trovandosi confusi interessi ed affetti , al competono i giudizi della mente e e del cuore. Da che le fortune di Francia mutarono, e giovò al regno « l' esser nemico di quell' Impero, io, benchè francese, congiunto di « sangue e debitore del trono all' imperator Napoleone , seguendo il vostro « interesse e i consigli vostri, mi legai in guerra co' nemici della mia patria e e della mia famiglia. Il mio cuore, non vuo nascondere il vero, è « stato assalito da' contrari affetti ; ha combattuto in segreto per molti meai e e combatte; i doveri di re hanno sempre vinto e vinceranno. E benchè la e questione che or ora proporrò sia dentro me stesso decisa, se voi sarete contrarii al mio voto, io non usero del sovrano potere, ma tollerando questo nuovo dolore, seconderò il vostro avviso.

noi, e cho a mal grado disposgonsi all'andare, io a picciol numero, a soli vesticies qui registrati (mostiv un foglio) ho promesso che voi con-coderete la dimandata cittadinanza. Sono gli atessi che, volendo particii mesi addiero, io, travaglato sul Po, trattenti con preghiere e lusinghe. Non troverebbero in Francia nè patrica, che da nemici abbandonareno, nè stimo pubblica, ne la atessa misera quieto dell'oscourità, guedo the roppo noti per fama ed opere. Or io vi domando per essi la cittadinanza; il conceclerat da premio a "serrigi che han ressa lan nestria patria, petò del conceclerat da premio a "serrigi che han ressa lan nestra patria, petò del propositi per la produccio dell'estimo de

e De' molti francesi che in guerra o negli officii di pace han servito tra

Il qual discorso avrebbe ottenuto pieno e sollecito effetto, se il continuo simulare del re non avease scemata fede a' suoi detti, e se la questione di COLLETTA 47 1815 cittadinanza non legavasi all'altra maggiore della costituzione, che aveva tra' consiglieri non pochi sostenitori, e contrarii i francesi amici del re, i nomi dei quali non dubitavasi che fossero nel novero de' ventisel. Due consiglieri più animosi sommessamente risposero, che, non essendo in facoltà del consiglio mutare lo statuto di Bajona, si tratterebbe della cittadinanza de ventisei per le vie di leggi; che intanto pregavano il re con figliale rispetto ed amore a riflettere ch' egli aveva non solamente promesso ma giurato a cinque milioni di soggetti il mantenimento dello statuto; che in quei tempi di politica difficilissima rivocare i giuramenti e le promesse era troppa fidanza nella rassegnazione dei popoli, e che dopo dolori tanto vivi al suo cuore quanto profittevoli al regno, non volesse perderne il frutto, e adombrarne il merito per flevoli cagioni. Uno dei ministri per la opposta parte, in sostegno de voleri del re , lungamente parlò , ed ebbe vivaci risposte ; l'accesa disputa si prolungava, ma il re la interruppe, dicendo: « Ormai le varie sentenze son manifeste; si dicano i voti, » Di ventotto consiglicri, ventitre furono per la sentenza del re, gli altri cinque per la opposta, e questi, mal veduti dal principe, erano dal pubblico laudati.

Vitiorioso II ro, projose di concedere citadinanza ad ogni straniero che avesse militado ne lonstro escrito; ed un suo ministro aggiungeva che pri merito d'armi ogni stato diviene patria a'guerricri. I due consiglicri, sofortunati nel prime arringo, opponevano che passato il tempo della gaberreria militare, e le armi stesse divenute civili, il più nonevole officio era servit la patria combattendo; ma il più veregonoso vendere altrui, o per oro o per folia gloria, la vita. Espareria quell'adunanza di cittadini e di onesti, no per sentimento, ma per servita, il voto del refu secondato di ventitute del ventita del consiste del proportio del proportio del proportio del ventita del vent

LXX. Le riforme proposte per lo esercito non furono seguite, chè bea altro in quel tempo era il pensiero e'l bisogno di Gioacchino che diminuire la sua potenza. Egli scortamente l'accrebbe, chiamando nuovi coscritti, componendo nuovi reggimenti di fanti e cavalieri, e meglio ordinando tutte le parti della milizia. Fra i reggimenti uno se ne volea comporre de' militari che, nati in Napoli, tuttora al servizio della Sicilia, erano invitati a tornare in patria, or che la pace europea (dicova il decreto) rende ad ognuno le ragioni e gli obblighi di cittadino. Ma nè quello invito, nè il minacciato esilio a' ripugnanti, potè vincere la giurata fede a Ferdinando; così lo sperato reggimento non fu mai composto. Abbonda il secolo di tristi esempi e buoni. Già da un anno eransi meglio ordinate le milizie civili, e prescritta per la città di Napoli una guardia, detta di sicurezza, che trovò molti ostacoli, vinti dal costante volere del re; erano dodicimila almeno, in sei battaglioni di fanti, ed uno squadrono di cavalieri, con vesti, armi e fogge militari; possidenti e mercatanti i più ricchi, e professori di scienze, e magistrati di ogni grado e di ogni età, abili o inabili alla guerra; perciocchè quella adunanza valeva, non per forza di armi, ma per rispetto pubblico e per esempio. Ed a vieniù conformarne la memoria ed il gradimento, fu instituita e conceduta a' più meritevoli una medaglia di oro smaltato bianco, girata di un ramo di quercia, traversata da due aste sostenitrici delle nazionali insegne e della corona regia; la qual medaglia, da una faccia con la effigie del re, 1818 dall'altra col motto: Onore e fedellà, retta da un nastro amaranto, portavasi appesa al petto per segno e fregio.

LXXI. Ed il re, ostentando altra forza più conforme alla civiltà del tempo, perebè di popolo, praticò l'usato mezzo degli indirizzi. Agli impiegati più alti e più dipendenti si chiesero in segreto e se ne pattuirono dai ministri del re i sensi e le parole; l'esempio si propagò ne minori, cosiccliè le milizie, i magistrati e le amministrazioni, le comunità, il clero, le accademie e tutte insomma le corporazioni dello Stato, con fogli che a disegno pubblicavano nelle gazzette, lodando di alcuna virtù il re o il suo governo, facevano voti di durabilità ed offerta delle proprie sostanze e della vita . Erano sensi veraci in parte, e in parte suggeriti da adulazione, da esempio, o sopratutto ne' più veggenti, dal confronto del governo Murattiano, misto di beni e mali, col Borbonico, del quale la cattività era sola, e sperimentata. Una mole si grande di desiderii privati pareva desiderio pubblico, e benchè gli indirizzi provocati fossero ormai usato divisamento, pure nel congresso di Vienna se ne tirò argomento a prò di Gioacchino, sia che ogni molto nella mente degli uomini ha possanza, sia che non supponevasi tutta intera la napoletana società mezognera e corrotta.

Tra numero sì grande d'indirizzi due primeggiavano; i'u no dell' esercito atanaisto nelle Marche, l'altro della nobilità; perchè due ceti così potenti, soggetti e vicini alla monarchia, chiudevano, i voti col dimondare al re, pelaesemente o sotto velo, ma libera costitinzione; altri ordici avvano adombrato il desiderio istesso. Ed al certo de mille e mille indirizzi, tra settimenti vari e lusispineri, uno prevalvea, e de ra il vero: conservara di disocchino la sitrope edi gioverno, ma frenati da leggi. E perciò li re ne'di-scorsi e negli atti prometteva di appagare quella brama pubblica, e con cio profondamente persuadeva all'universale il bisogno di più libero reggimento.

LXXII. Ed altro segno di potenza fu creduto il lusso della reggia , al quale inclinavano per propria alterzza il re e la regiana, per costume il secolo, e per naturale imbecilità tutta la plebe dell'umana specie; percià
continue in corte feste, caccie, tornei, ed al campo di Marte militari esercizi, che mostrossero agli osservatori l'esercito ognor crescente di numero
di bellezza. Magnifica cerinonia fra tutte, al rizorto dall'idemagna delle
schiere napoletane, fece l'esercito stanziato in città, che festeggiava que'ritornati, tra quali il generale d'Ambrosio, ferto nella battagia di Bustren,
il generale Macdonald, in Latzen, i generali de Gennaro e Florestano Pepo,
fertiti in Danzica.

L'Italia intanto, aperta dopo dicci anni a' viaggiatori, era piena d'inglesi ed i personaggi di altre nazioni, venuti curiosi, o mandai di esaminare lo atto de popoli e de governi, e sopratuto di Napoli, a cui garreggiavano due co. Opni forestiero di finma o grado era ammesso alla reggia, de divi, per le delizie del lnogo e la cortesta dei principi e le stodiate biandizie d'emistri della occi, comanque vi giungesse, indiferento o nemico pigliava affetto a Gioscchino ed alla sua causa. Ne' diporti delle cacce e delle ville ar presentio al cortigiani abito uniforme, con segui della casa Nurat, e però di domestica servittì e frattanto i liberi e superbi inglesi, i nobili alemanni, i più caldi sprezzatori de' re nuovi, io ho visti, e tutti, pono costretti, non incitati, ornarsi di quelle vesti e menarne vanto e superbia. La regia ad inghiltera, allora principessa di Galles, venone in Napoli e fu accotta uella

1814 reggis come si conveniva ai gradi lei, ed alle speranzè che Gioacchino aveva poste nella politica inglose. E colei, rendendo le ricevute grazie, mostravasi riverente a' sovrani del luogo.

LXXIII. Ad una di cotali feste, in Portici, negli sppartamenti della regina Murat, giunse da Vienna l'annunzio, che la regina di Sicilia Carolina d'Austria era morts nel castello di Hetzendorf la sera del 7 di settembre di quell'anno 4814, così all' improvviso, che le mancarono gli sjuti dell'arte e gli argomenti di religione; perocchè fu trovata morta, sola, mal seduta sopra seggiola, in posizione sforzata e terribile, con la hocca in atto di proferir parola, e la mano stesa verso il laccio di un campanello a cui non giangevs; e sì che a vederla dicevasi che non le fosse bastata la forza e la voce a chiamar soccorso. Fu creduto ch'ella morisse di dolore, perchè in quel tempo le sorti di Gioscchino erano nel congresso, più delle sue, fortunate ; e'l giorno innanzi i ministri di lei rammentando le ragioni della casa borbonica al trono di Napoli, ne avevano avuto in risposta l'acerbo ricordo delle esercitate crudeltà del 99; ed s lei, poche ore lananzi del morire, indiscreto cortigisno svea riferito (vero o falso, ma in Vienna divolgato) il motto dell'imperstore di Russia: « Non potersi, or che si curava dei popoli, rendere al trono di Napoli un re esrnefice (Ferdinando). » Visse quella regina anni più che sessantadue, de quoli gusrantasei sul trono. Di lei rammenta la istoria atti di grandezza e di crudeltà, avendo per natura animo eccelso e tirannico; onorata nelle reggie straniere, superha nella propria reggia, splendida, ingegnosa, fu ne primi anni di regno ammirata da' soggetti : ma dipoi , per le rivoluzioni di Francia , destati in lei sensi di vendetta e di timore, divenne ingiusta, spietata, persecutrice di virtù, incitatrice e sostegno alle più turpi szioni che giovassero al dispotismo. Ella suscitò nel marito i primi sospetti contro i sudditi : ella compose lo spionaggio, la polizia, i tribunali di Stato; per consiglio di lei, le ingiuste guerre, le finte paci, giuramenti e spergiuri; da lei, gran parte delle crudeltà del 99; da lei traevano principio ed alimento le discordie civili che per otto anni travagliarono il regno; in lei trovarono speranza e adempimento le ambizioni di Frà Diavolo, Canosa, Guarriglia ed altri tristi. Perciò di vita colpevole fu lo fine non piants; e poiche morì in mezzo al congresso de re , l'imperatore d'Austria , non volendo annebbiare lo splendore e la gioia della città, vietò il bruno, e la fortuna negò alla sua memoria per fino le apparenze del dolore. Ma nella reggis di Murat, la sua dignità non comportando che la sentita allegrezza per la morte della nemica trasparisse, i due sovrani si ritirarono, e la festa si sciolse.

Altri più prosperi snouuzii pervennero a Gioscchino. In certe nuove condizioni di alleanza fermate is Troyes prime che Buonappare cadesse, l'Austria, lo Russia, la Prussia e la Inghilterra pottovirnon di dere în Îtalia are Ferdinando di Sicilia il contracambo de le preduti domini di Kapeli. In altro atto di quei potenstai, conchiuso più tardi în Chaumont, erano confernati i patri della alleanza dell' Austria coi Gioscchino. E poi nel congresso di Vienna, contrastando quei re sulla Polonia, stando per una sentenza Russia e Prassia, per l'altra l'Austria, princade el Inghilterra; e le due parti lusisigando i potentati stranieri per aversepti smici, il re di Kapoli, chiesto di lega dalla Russia per ambasoltat, dall' Austria per lettere di Francesco I, temporeggiando con l'una, rispondeva all'altro concordandosi alls sua politica.

373

LXXIV. Ma presto le fortune mutarono. Cessate nel congresso le contese, 1814 accusato il re Gioacchino di mancamenti nella guerra d'Italia, sospettato di nuove trame ed ambizioni, perseguifato dal ministro di Francia Talleyrand, che ai doveri della sua imbasciata univa lo zelo di purgare con l'odio i prestati servigi a Napoleone ed ai napoleonici, e sentiva cupidigia di ricevere dal re Ferdinando un milione di franchi per pattovito premio del tropo di Napoli: Gioacchino, in tanti modi travagliato, non più confidava nella alleanza austriaca. Udiva i suoi ministri a Vienna male accetti; i ministri del re contrario ammessi alle conferenze del congresso; il principe di Metternich accennare le compensazioni per dare a lui, non più, come innanzi, al suo rivale; il re di Francia preparare armi in sostegno del leggittimo re delle Sicilie; i principi italiani esagerare il timore di un vicino come Murat, potente, ambizioso, usato alle guerre ed a'rivolgimenti. Ridotto perciò a confidare nelle proprie forze, volle accrescerle, e diè cagione a nuovi sospetti e querele E frattanto la Francia e l'Italia, semprepiù scontente dei novelli reggitori, per moti e minacce davano apprensione al congresso. L'imperatore di Austria chiese a Gioacchino di restituire al papa le Marche, e quegli, rispondendo, rammentò i patti segreti della lega, afforzò di maggiori presidii quelle provincie, ed attese ad accrescere le fortificazioni d' Ancona. L'imperatore nei suoi Stati di Milano e Venezia puniva i cospiratori o i contumaci, e il re accoglieva i fuggiaschi e i disertori, gli ordinava a reggimento. Il papa dolevasi dei segreti maneggi di un console napoletano, cuvaliere Zuccheri, che il re scusava : e quando, palesate le trame, il papa minacciò il consolo, venne di peggio minacciato dal re, che mosse altre schiere verso la frontiera romana e spedì nelle Marche un Maghella, suo ministro, a concitare, coi segreti modi della polizia e delle sette, i popoli contro il pontefice. E dall' isola d' Elba Bnonaparte, deposta l'ira, comunicava amichevolmente col cognato e con la sorelia: e la principessa Paolina Borghese veniva in Napoli e quindi tornava all' Elba, ed altri men chiari ma più arditi personaggi giungevano da Longone e Parigi alla reggia di Murat, trasfigurati ma sospetti agli ambasciatori dei re alleati: essi non credendo a' ministri di Napoli, che in varii modi male onestavano quelle pratiche. Perciò il congresso di Vienna, informato d'ogni cosa, sempreniù diffidava di Gioacchino, e Gioacchino del congresso.

LXXV. Così nella registi, ileto in viso, agitato nell'animo, infatteshilmente operoso, passò diencehun alcunt mosi, nel merco de quali a uti de Perdinando di Sicilia avea totia per moglie una sua soggetta, Lucia Migliaccio, vedova del principe di Partanea, mante di molti figli, di nobella stirpe, di volgare ingegno, e per antiche libdini famosa. Ella, moglie di altrui, piacque Ferdinando, di altra donna martio, e oggi, per fortuna vedovi entrambo, placar vollero i rimorsi della cosciouza con matrimonio tardivo. Lo sucrarono privatamente come in segreto nella cappella della reggia, cinquanta giorni pri che fu nota la morte di Carolina d'Austria, duranti ancora nelle chiese dell'isola dei nu gualcom della cettà per la dedura regiona di ufficii funerei.

Ed altre cose supevansi della Sicilla. Il ro Ferdinando aveva ripigilato il governo de'popoli, giurata la cestituzione dell' anno 12, aperto, disciolto, disciolto, riaperto il parlamento, ragionando da re benigno, risoluto ad osservare e sostenere quel novello politico reggimento. Delle quali cose rallegravasi la Sicilia; e la fama; narrando ed esagerando viepiù, accendeva l'nostri desirie la seargaza di soverno misitore. I catonorari tumultuavano, e Giospo-

sua chino, temendo che opinioni così numerose, a lui contrarie, distruggessero la immagine della unanimità ostentata con gl'indirizzi , ammodilo finne di ammodilire lo sdegno, propose acconodimenti alla setta, la inanimi, la fece asdace. Lo stato morale delle due Sicilie nuoceva in doppio modo a Murat, chè qui decadeva la sua potenza e "l'au orretto, la il credito e la potenza del nemico cresceva. Perciò regli, chè un meso avanti aveva bandato libero il commercio con quell'isola, ora vedendo le sperate insidie convertirsi in periodi, per novelli decreti lo impedi. Il re Ferdinando imitò l'esempio, i due Stati torracno come emeici.

## CAPO QUINTO

Fugge dall' Elha l'imperatore Napoleone, Gioscchino muove guerra in Italia; vinto da' tedeschi, abbandona il Regno. Ferdinando Borbone ascende al trono di Napoli.

LXXVI. Le feste in corte al cominciar dell'anno 4845 furono di tutte le precedenti più splendide, meno liete; perchè in Gioacchino i sembianti di sicurezza non velavano abbastanza le agitazioni dell'animo, nè l'apparente riverenza de' ministri stranieri copriva la loro aegreta avversione, e fra le allegrezze della reggia trasparivano le incertezze del futuro e le inquietudini. Gli apparecchi di guerra a comune maraviglia crescevano, i moti nella casa erano più grandi e più concitati , lo spedire de' corrieri continuo . l'arrivo . la partenza dei forestieri frequente quanto non mai. Ed ecco, dopo alcuni giorni di atraordinario commovimento, giunge nuova che l'imperatore Napoleone, imbarcato il dì 26 di febbrajo a Porto Ferrajo, con mille soldati veleggiava verso Francia. Il messo che a Gioaccbino recava l'avviso della partenza, perocchè il disegno gli era noto, giunse in Napoli nella sera del 4 di marzo, mentre ne' privati appartamenti della regina, con pochi cortigiani, miniatri ed ambaaciatori stranieri, stava il re a diporto. Andò con la moglie, chiamati ad altra stanza, ed indi a poco, tornando, riferi con allegrezza la ricevuta notizia e sciolse il circolo.

Al di aeguente mandò lettere per solleciti messi alle corti d' Austria e d'Inghilterra, dichiarando che felici o sventurate le future sorti dell'imperator Napoleone, egli, stabile nella sua politica, non mancherebbe alle formate alleanze: le quali dichiarazioni erano inganni, però che sensi contrarii chiudeva in cuore. Sconfidava dell' Austria e del congresso, e ne ricordava i mancamenti e le minacce; riposava nella fortuna di Buonaparte, e già sembravagli di vederlo sul trono, potente e primo in Europa; gli premeva il cuore la memoria delle recenti offese fatte alla Francia per la guerra d'Italia, e sperava di ammendarle per opere che giovassero all' ardita impresa del cognato. Ed in mezzo a questi pensieri apuntava l'ambiziosa voglia di impadronirsi dell' Italia; e prendere quel destro a farsi grandiasimo, per poi patteggiare dopo gli eventi con l'Austria o con la Francia, qualunque restasse vincitrice. Sorprendeva i tedeschi, non temeva per lo armistizio gl'inglesi, nè gli alleati, solamente rivolti alla guerra di Francia. Ciò che mancava a' suoi disegni lo sperava dalla fortuna, ed a tutte le obbiezioni del proprio senno rispondeva co' ricordi della sua vita.

Ma trattenevano il proponimento i ministri, i consiglieri, gli amici, la

moglie; il qual contrasto lo indusse a convocare un consiglio, non per se- 1815 guirne le sentenze, ma sperando di aedurre le altrui opinioni, persnader tutti alla guerra, spegnere le contrarietà, muovere all' impresa per unanime sentimento. Paiesò allora per la prima volta, e forse amplificò i suoi timori del congresso, le speranze e i maneggi nell'Italia; rappresentò l'esercito di ottanta mila soldati, e quattordici battaglioni di milizie provinciali, quattromila guardie doganiere, duemila forestiere, ed una milizia civile numerosissima: tutto il regno levato in armi. Diase, l'Italia intorno al Po preparata e sommossa in suo favore, citò i nomi de' partigiani e le forze; un di questi accertava avere assoldati dodici reggimenti, e tener pronti dodicimila archibugi; altro in distanza del primo nutrir quattro reggimenti armati; un terzo. di cui taceva il nome, personaggio alto e potente, trarre seco il maggior nerbo del già esercito italiano ed unirio ai napoletani per la comune causa della indipendenza: soccorsi che i partigiani di Gioacchino, millantando, avevano esagerati : ed erano creduti in parte da lui, nulla o minimamente dal consiglio.

Il re proseguendo diceva , che negli attuali moti di Europa nè si doveva seemar l'escricto nè con le entrate pubbliche di Napoli si poteva mantenerlo ; o dunque abbisognavano nuove taglie, o farlo vivere sopra altre terre datre genti. Poi, ragionando della politica europea, rappresentavi a periodi della civiltà, non solo temuti ma sperimentati, o raasegnava in argomento tutti gii Stati d'ilala; ii retrocedere del Pemonte, la inganniate oppressa repubblica genovese, il regno italico diacolto, i Lombardi abbiettati, tutta l'antica Romagon minacolta della barbario papelo, ed in Roma la tottura raizata. Si poteva consederarsi a nemici di Buonaparte, sospirando el diceva, quando acerctuavano voler la Francia frenta, non oppressa, e le sorti de popoli migliorate, e gli antichi re ammansiti, e non perduto il fratto de travagli di trenta anni, e de pensieri di due secoli; ma che oggi, vista soportimente la politica del congresso, il combattere per quelle parti suria misfatto di offresa cività.

Eppure tante ragioni e aperanze non lusingavano il consiglio, il quale, componendosi di napoletani e francesi, vedendo nella guerra pericoli per la Francia, pericoli megiori per Napoli, ed in Gioscchino passione più che sono del ambriane, non politica di re italiano, concluse: che si attendessero le ambriane, non politica di re italiano, concluse: che si attendessero le che il tempo e gli avvenimenti la stringerano il vere intenzioni sui trono di Napoli; si aspettasse la fion dell'impresa di Buonaparte, e la decisione del Giappero su le cesa di Francia. A questo, il consiglio si sicoles; ma nel re non scemò ii proponimento di guerra; gli apparecchi incalzavano, le move leggi riformatrici del reggio cadevano, la seperanza di costituzione mancava, tutti gli attesi benefizi pubblici erano spenti o allentati, ed un gran pericolo soppestava. Manifestato il pensiero del re, le opposizioni fignono maggiori, pubbliche, vane; ggli i destini di Murat si compivano: a' di 15 marzo 1815 palesbi la zuerra.

LXXVII. La idra, che oggi dicono piano di guerra, tenuta occulta da Gioacchino, si mostri combattendo. L'escretio destanta al il impresa, benche, per grido, di cinquantaduerniia soldati, era nel fatto di trentacinquemita, et cinquemita cavalli e sesanta canonol. Si esaggerava il vero per gli usati niganni, e per rassicurare i popoli d'Italia, che si aperavano partigiani. Ne maggiore potre s'essere, perche abbissopavamo molte schiere nel Begoo

1815 a difenderlo da' temuti assalti e maneggi del re di Sicilia; e perchè la milizia napoletana non era veramente così poderosa, como Gioacchino affermava, nè tutta buona alla guerra. Il quale esercito attivo era diviso in due parti, Guardia e Linea; quella componendosi di due legioni, una di fanti, altra di cavalieri (seimila soldati); questa di quattro legioni, una di cavalieri tre di fanti (ventinovemila combattenti); comandavano le legioni della Guardia i generali Pignatelli-Strongoli e Livron ; quelle della Linea i generali Carascosa, d' Ambrosio , Lecchi e Rossetti ; il generale Millet era capo dello stato-maggiore, dirigeva il Genio il generale Colletta, l'artigleria il generale Pedrinelli; teneva il comando supremo il re. L'artiglieria, i zappatori, la cavalleria, armi che richieggono studio d'arte e lungo uso di guerra, erano meno buone della infanteria. De' fanti, tre reggimenti venivano dagli uomini di carceri e di galee; dieci di venticinque generali, tredici di ventisette colonnelli erano francesi; e le recenti discordie tra stranieri e nazionali. avevano lasciato germi acambievoli d' odio e sospetto. La disciplina era debole e varia, le armi scarse, le amministrazioni poco fedeli, nullo il tesoro, aspettando lo fornissero i tributi de' paesi vinti,

A' 22 di marzo moasero quelle schiere, formate, come ho detto, in due exerciti, dei qualit l'uno (due legioni della Guarda) per la via di filoma, e l'altro (quattro legioni) per le Marche. Si chiese al pontefice amichevole passaggio, e lo nego; si ripeterono, o pur vanamente, le inchieste; procedeva intuato l'esercito per le vie di Fraseati, Albano, Tivoli e Foligno. Ed allora il papa, o che tenesse d'insidio o che volesse simularne il periodo, nomito una reggenza al governo, e precipitosumente, come di figa, passò a repreza, el atti personago di forma della come de

LXXVIII. Il re Gioacchino in quel mezzo, recatosi ad Ancona per meglio provvedere alla guerra , faceva ripetere da' suoi ministri al congresso : ch' egli, fedele a' trattati, confermava i patti dell' alleanza con l' Austria; ma che fra tanti moti e nemicizie credeva necessario alla sicurezza de suoi Stati avanzare con l'esercito verso il Po. Vano infingimento, perocchè agli antichi sospetti erano sopragiunti gli svelati maneggi co'ribelli della Lombardia, e l'ajutata fuga di Buonaparte, e la gioia per ciò dissimulata invano nella reggia, e gli arditi diacorsi, e l'esercito accresciuto e mosso. E quindi l'imperatore d' Austria , ordinate alla guerra e spedite in Italia nuove schiere, ne fece capo il generale Frimont, dal cui cenno dipendevano i generali Bianchi, Mohr , Neipperg e Wied : quarantottomila fanti , settemila soldati di cavalleria e del treno, con sessantaquattro cannoni. Di tutta quell'oste, il maggior nerbo accampava dietro al Po, e la minor parte sull'altra sponda, avanzando i reggimenti a scaloni aino a Cesena; piccola brigata guidava in Toscana il general Nugent; quattro ponti sul Po (a Piacenza, Borgoforte, Occhiobello e Lagoscuro) erano per i tedeschi muniti e guardati; ogni altra parte del fiume custolita ed invalicabile; guernivano di poche schiere la valle di Comacchio ed Il ponte di Goro. I campi dietro al Po appoggiavano

alla fotezza di Pizzighettone, Mantova e Legnago: e questa fronte o cortina 1815 aveva innanzi come bastioni le altre due fortezze di Alessandria e Ferrara. Quello esercito stava d'unque in fortissime possizioni, che componevano, per natura di opere, posseute linea di difesa; o, se le fortune della guerra mu-tassero, base di operazione contro l'esercito napoletano.

LXXIX. La guerra, ormai certa, fu denunciata il 30 marzo per editti e combattimenti. In decreto di Giocachino aggregava le province delle Marche el distretti di Urbino, Pesaro e Gubbio al suo regno, cosicchò n'era il confine, non più il Tronto, mai l'Foglia: e un celtito concitava i soblati alla guerra, dicendo nemici gli austriaci; motivo a combattere la infedeltà del governo d'Austria; obbietto la indipendenza italiana; stimolo all'esercito la gioria; 7 conore, le ricompense, i ricordi; e ajutto a lui tutte le armi d'Italia. Altro editto agli Italiani numerava le loro sventure, rammentava i beni della indipendenza, prometteva libera costituzione, diceva mossi a combattero contanunta napoletani, in lavora con contanunta napoletani, in lavora ramara, i pambicia senti al consigli; ecci-cottanunta napoletani, in lavora ramara, i pambicia sun di questo invito alla italiana indipendenza, appresso al nome francese di Mara, era sottocerito Millet, francese.

E mentre i fogli si spandevano per tutta Italia. la legione del general Garascosa y angaradia dell'esercito, assaliava Cesena, dove stavano dus-milacinquecento soldati d'Austria. Cesena, benchè cinta di muri, non può resistere alle artiglierie; e perciò investita per le porte di Rimini el del fiume, fu, dopo breve combattere, abbandonata dai difensori, che per la porta di Cevia ordinastemente ai ritarrano a Forti, e quindi ad Imola e a Bologna. Giunsero i napoletani, a' 2 di aprile, incontro a questa città, che novemila tance era ad Imola, la terza a Forti, y una dall'altra distante di molti anglia, e però se Binachi, per fore, atteccasa quella prima legione, al manglia, e però se Binachi, per fore, atteccasa quella prima legione, a comando, egli abbandono la città, dirigendo trenalis del suoi verso Cento, e quidandone al lari seimila per la via di Modera. I napoletata incatrano in Bologna nel giorno istesso, e vi si fermarono per attendere l'arrivo e l'avvicinamento delle altra esbiena.

LXXX. A di 4 procederono, la prima legione verso Modena, la seconda verso Cento, la terza giungeva in Bologna. La prima scontrò il nemico ad Anadia, e combattendo lo spinse dietro la Samoggia, quindi dietro al Pianaro, fume che metta in Po, e si valica sud iun ponte detto di Sant'Ambrogio, allora munito d'opere e di cannoni e soldati, distesi per lungo tratto della sponda. Giungevano al flume i nagoletari schierniti a battaglia. Il generale Carascosa, per sorprendere l'ala diritta del nemeo, o per accrescergli cure e periculi, aveva spodito per vion nasocsate un battagliona Spilimberto, dove le acque per larghissimo ghiaroso letto si guadano; prescrivendo al capo che, quando sentisse ardente la battaglia, marciase sollectio sopra il nemico: il generale divisava muovere per la stessa parte il maggior nerbo della sua schiera, e battere la linea nemica da fianco destro.

Ma il re giunse al campo, ed avido di vittoria, sospese quei movimenti obliqui, e avanzò di fronte aggli assalti i revolte attaccato il ponte, tornarono perdenti gli assalitori; il general Pepe con due battoglioni, guadato il fiume, incontrando forze maggiori, di assalitore avsalito a fatica resistè : il generale Carascosa, che ne osservava il perciolo, con altra schiera giunes

COLLETTA

isis all'opposto lito, ed anch'egli incalzato da nemico più forte, non trovò scampo che nel fiume sotto un arco del ponte; il general de Gennaro, correndo al soccorso di entrambo, sostenne appena gli assalti, non vinse; il battaglione mandato a Spilimberto, sentito il romore della battaglia, obbediente al ricevuto comando, marciò sopra al nemico, e fu scemato di molti, e molti morti o prigioni. Tutta la linea combatteva, la fortuna mostravasi contraria ai napoletani; espugnare il ponte era necessità.

Il re ne diede il carico al general Filangeri, e gli affidò fanti, cavalli, artiglierie, che il generale ordinava a colonne, mentre molti cannoni, battendo le sbarre del ponte, lo scomponevano. È visto aperto un varco, comandando che la preparata colonna di cavalleria passasse il ponte, egli il primo, seguito da ventiquattro soldati a cavallo, prorompe su la sponda nemica, da molto schiere difesa, ed inatteso giungendo, disordinandole, vincendole, procede. Ma la colonna che doveva secondarlo non muove; perciocchè il generale Fontaine che la gulda, o per timidezza o per invidia d'onore, come francese non obbedisce al ricevuto comando, I tedeschi, osservando il piccolo numero degli assalitori, tirano sopra quelli: pochi ne cadono, retrocedono alcuni, otto soli col generale, certi del vicino soccorso, valorosamente combattono. Affine, non mai ajutati, e colpiti da mille offese cadono tutti e nove, otto cstinti, e'l Filangeri, como estinto, gravemente ferito.

Accorse il re , valicando per il ponte con quanti aveva fanti e cavalli ; ed allora il pemico, già menomato per morti e scorato dall'impetuoso come che infelice assalto di piccol numero di cavalicri, sonando a raccolta, imprese a ritirarsi; i battaglioni napoletani , restati lungo tempo a difesa su la sponda del fiume, e'l generale Carascosa con altri pochi, ritornati con più vigore ad offendere, uccisero al nemico molti uomini, molti presero; impedirono al generale tedesco Stefani, già ferito, di unirsi co suoi battaglioni al grosso dell'esercito, e'i prendevano se avessero avuti cavalli meno stanchi o pù giorno a combattere . I tedeschi , fuggendo , traversarono Modena ; i napoletani vi entrarono e ristettero. In quella battaglia lenta, male ordinata, il nemico perdè mille soldati morti o feriti o prigioni; noi settecento; reggeva i tedeschi il general Bianchi, i napoletani il re. Del generale Filangeri il dubbio di morte ed il non più combattere in quella guerra furono all'esercito napoletano cordoglio e danno.

LXXXI, Nello stesso giorno e ne' due seguenti, la seconda legione napoletana prese Ferrara; mille tedeschi, che presidiavano la città, ripararono nella cittadella; la terza guernì Cento e San Giovanni; la prima occupò senza contrasto Reggio, Carpi e tutto il paese tra il Paparo e la Secchia. A' di sette appena chiaro il giorno la legione seconda investì il ponte di Occhiobello forte per munimenti e soldati; riuscì vano l'assalto, nè dal combattere di nn giorno derivò benefizio a' napoletani fuorche spingere il nemico nella testa di ponte. Al di vegnente fu visto che bisognavano per espugnarla le artigl'erie di maggior calibro, non bastando quelle di campo; ma l'indole impetuosa del re ed il bisogno di sollecite vittorie non soffrendo ritardi, e sperando che il nemico mal difendesse quel posto, sei volte la legione assaltò, ed altrettante respinta, perdè non pochi soldati, molti uffiziali furono feriti, il re sempre esposto a pericoli; e la fama andò per l'Italia divolgando od amplificando, col nessuno successo, I danni e i rischi di quei due giorni. La legione accampò dove aveva accampito, aspettando le più grosse artiglierie; il re tornò a Bologna per gravi cure di guerra e di governo.

LXXXII. Ivi alfin seppe i casi delle due legioni della Guardia mandate 1815 in Toscana sotto i generali Pignatelli-Strongoli e Livron, pari di grado, pari di sutorità, aenza che l'uno avesse impero sull'altro, tal che operarono per accordi, non per comando; bizzarra e nuova composizione di esercito. Giunsero quelle schiere (seimila tra fanti e cavalieri) nei di 7 ed 8 di aprile, in Firenze, svendo, per fallato cammino, perduto un giorno, ritardo grave nelle sollecitudini di quella guerra. Dovevano traversare la Toscana, e con la presenza e i discorai sommoverla a pro nostro, impegnare le aue milizie ad unirsi a noi per la causa d'Italia, combattere e vincere pochi tedeschi retti dal generale Nugent , e così accreaciute di grido e di soldati . recarsi in Pistois e Modena, All'entrare in Firenze dei primi squadroni napoletani, il gran duca Ferdinando III si riparò a Pisa; ed il generale Nugent a Pistoia con tre mila soldati, dei quali mille e più toscani, che, non di proprio grado ma per obbedienza, seguivano i tedeschi. Frattanto a Livorno eran apparecchiate per ultimo scampo le navi , non sperando il generale Nugent di resistere a schiere due volte più forti.

I napoletani , perduto in Firenze un altro giorno , e mossi il di 9 verso Pistoia, affrontarono a Campi piccola mano di tedeschi e la fugarono; numero maggiore ne stava a Prato, cho dopo breve resistenza ordinatamente si ritirò : i napoletani diedero due giorni al piccolo cammino di dieci miglia toscane. La mattina del dì 11 le legioni avanzavano sopra Pistoia. Pistoia è delle antiche città d'Italia cinta di mura, ma, per molti originari difetti e per lo abbandono che deriva da lunga pace, inabile a resistere; i tedeschi vi stavano a ricovero, non a difesa, presti ad abbandonar la città quando le vedette avvisasaero l'apressamento de' napoletani . Ma questi , dopo sei miglia di cammino , inopinatamente si arrestarono per aapettare le mosse del nemico e i rapporti delle genti mandate a acoperta. E mentre i tedeschi non muovono, avendo a facilità quel loro inaperato riposo, voci vaghe e bugiarde dicevano che si affaticassero a novelle fortificazioni ; e che , lasciato in città bastevole presidio buona riserva in Pescia, marciassero con due squadre numerose e gagliarde alle apalle dei nostri, per Poggio a Caiano e Fucecchio. Onde i due generali, creduli a quelle nuove, levato il campo da Prato, si raccolsero a Firenze. Narrerò a auo luogo i loro fatti nel resto della guerra. LXXXIII Tali cose in Bologna seppe Gioacchino, e vidde che al maggior

uopo gli mancava la Guardia, riservà dell'esercito. Pochi giorni avanti, quando stava sul Po assaltando Cochiobello avva ricevuto un foglio di lord Bentinok, scritto da Torino il 5 aprile, nel quale l'altiero inglese diceva: Che per i patti della condederazione curopo e per la guerra mosas dal re all'Austr'a, senza motivo, senza cartello, egli, tenendo rotto l'armistizio ir ra Napoli el l'algolitera, con tutte le sue forze di terra o di mare ajusterebbe «l'Austria. » Minaccie terribili a Gioscchino, pensando allo stato interno del Ropoco del gia apprecchi setti dei red i Scilia. La eperanze nei rivolgimenti altrono del gia apprecchi setti dei red i Scilia. La eperanze nei rivolgimenti mono armi e non en con con con perio cossi molti per la avvenire cimenti di polizia, nessuno di guerra. I dodici ei quattro reggimenti promessi, orano per vanto, no verji si appregiatro di volottari e resti quasti vuodo; i I tenuti in prigione

dai tedeschi per colpe o sospetti di Stato, fatti liberi da noi, tornarono queti sile caso, ammaestrati, nen irritati dal carcere; la fidanza che le milizio italiane si unissero alle nostre era affatto perduta, da che un reggimonto modenese afforzava i tedeschi di Bianchi, e due di Toscana i tedeschi di Nigent; nè quelle allesteze, nè la memicizia per i napoletani erano volonitarie, ma le sforzava condizione del tempi e calotata misura dei periodi e del successi; consigliatrici henevole di vivere modesto e riposato, ma contrarie alle imprese ed ai rivoltigmenti. Per ciò i tumulti titaliani, dea contrarie alle imprese ed ai rivoltigmenti. Per ciò i tumulti titaliani dea contrarie alle imprese di di rivoltigmenti. Per ciò i ciumulti titaliari dei distributo per lo passato avena servito a precipitare i consigli di Gioscolno per persente operavano socadola e danno comune. Si che meno infedici sarebbero le nostre genti se avessero il cuore libero come: il labbro, o servo il labbro ed il cuore.

Considerazioni sì gravi ed inattese indussero il re a radunare in consiglio i suoi min'stri ed i primi dei generali : essendo antico fallo nelle avversità di fortuna dimandare consiglio ai minori; ossia attenuare in questi le persuasioni e l'obbedienza quando si vorrebbero e maggiori e più cieca; ed eccitare in parecchi, per la inevitabile varietà delle sentenze, il desiderio quasi direi di alcun danno, per poi menar vanto del proprio ingegno a hiasimo de' contraddittori. Espose il re al consiglio i primi disegni, rammentò le prime venture, e dipoi la mancata spedizione della Toscana, la tregua rotta dall' Inghilterra, e le tradite promesse de' popoli e partigiani d'Italia; proseguì discorrendo il numero e le posizioni del proprio esercito, ciò che sapeva de tedeschi, gli apparecchi ostili del re di Sicilia, ed i moti interni del regno; dimandò libero consiglio: e i consiglieri, osservando l'esercito spicciolato tra Reggio, Carpi e Ravenna (cento miglia italiane), senza seconda linea, senza riserva, di modo che un impeto ed una fortuna potea decidere della guerra e vedendo le forze e le posizioni nemiche assai più potenti delle proprie, deliberarono di tenere i luogi attualmente occupati, solo per aver tempo da maodare indictro gli ospedali e i hagagli; e che , non deposta la prima speranza, si cercassero altri campi e terreno più adatto a combattere schiere maggiori .

Alio sologiere dell'adunanza il re ordinò: che le tre legioni, fortilicandosi ne campi, ristessero dall'assaltare il nemico, o, assalite, il trattenessero volteggiando, non combattendo; che fusse di Toscana richiamata la inoperosa Guardia per le vie più brevi di Arezzo e San Sepolero, si scegliessero nuovi campi dove i monti Appenniai accestando al Mare Adriatico, con le ultime pendici loccano il lido; e si raccogliessero in Ancona tutt' gli impedimenti dell'esercito.

LXXIV. I todeschi su la riva sinistra del Po crescevano di nuove schere spedite con gran cleritti dall' Alemagan, si che i ventiquattormila combattenti del cominciar della guerra, in tre settimane doppiarone; aumentoro i presidi e i provvedimenti di tutte le fortezze transpodane; Venezia si affatteava alle difises; e di tante sollecitudini erano motivo la troppo emuta dall' Austria; come gli troppo sperata da Gioscelho, italiana rivoluzione. Quindi marvigliava della nostra lentezza l'esercito tedesco; ma pol, sapute la ragioni, assolto Carpi, guernito da tremita negoletati che il generale Gioglicimo Pepe reggeva. Il primo impeio andato a vuoto, i tedeschi, accredimente produccio della contra della

schiere di Reggio, unite alle altre di Modena, insieme ritirandosi, accam-suparono dietro al Panaro. La legione terza, abbandonata Mirandola, torno alle antiche stanze; ei înemico, rincorato dal riacquisto di molte terre, attrodendo ad ordinarsi a guerra officasiva, passarono cinque giorni senza combattere.

Ma il 15 di aprile un reggimento napoletano e piccolo squadrone di cavalleria, accampati a Spilimberto con mala guardia, furono attaccati così all'impensata, che, mancando tempo al consiglio di resistere o trarsi addietro, fuggendo e lasciando pochi, prigioni, ripararono confusamente dictro alla prima legione a Sant'Ambrogio. Col cadere di Spilimberto, venendo in dominio del nemico le due sponde del Panaro, non più quel fiume era difesa per l'esercito napoletano; e frattanto, finiti i movimenti ordinati per il consiglio di Bologna, vuotati gli ospedali e i magazzini, e indietro apparecchiati viveri e campi, il re prescrisse che la prima legione accampasse dietro al Reno, la seconda marciasse per Budrio e Lugo sopra Ravenna, la terza per Cotignola sopra Forli. E d'altra parte i tedeschi, baldanzosi per i facili successi del mattino, assaltarono nel mezzo giorno la prima legione sul Reno. Di questa facendo parte i soldati fugati a Spilimberto, dimandarono tumultuosamente di combattere; e'l general Carascosa, viepiù concitando il generoso rossore, gli mosse contro il nemico, e lo vinsero. Ma quello indi a poco venne più forte, si che metà della legione schierò a battaglia tra 'l nemico ed il fiume, e metà come in riserva nell'altra sponda. Tre volte i fanti tedeschi assaltarono, tre volte respinti; una quarta più impetuosamente i cavalli ungheresi, e furono ancor essi trattenuti e fugati. Dopo tre ore di combattimento, i napoletani mantennero il campo, i tedeschi se ne scostarono di alcune miglia: cinquanta de' primi, durcento de' secondi vi furono morti. La notte, il re andò ad Imola : e tutto l'esercito , abbandonata Bologna . marciò in ritirata senza che il nemico disturbasse il cammino.

LXXXV. II re fermossi un giorno al Imola, intese che l'oste interna chesea destinata alla guerra officavia contro noi, e, se felice, alla conquista rela regione, componevansi di quarautaseimila soldati in due eserciti, l'un dei quali (trentanila unomiz) giudava il general lisanchi per la via di Firezzo, r'altro (sedicimila), sotto al comando del general Neiperg, seguiva il nostro commition per la strada Emila, e che reggiore supreno di quelle guerra rea non più Frimont, ma Banchi. Questi avvisi bastavano a polessor la monte del cenzio; il quale, credendo che Giococheno ritirasse l'esercito in controlle de micro; il quale, credendo che Giococheno ritirasse l'esercito in tardario con le schiere di Neiperg, precoderlo sul Tronio con qualle di Banchi, stringerlo nel mezzo, e da varrio priziogo e romperio combistendo.

Ma dall'opposta parte il re si rallegrò vedendo separati i due eserciti menici dalla catea degli Appennici: e sò peo men forte di Bianchi, assai più forte di Neipperg, e quei due raggiarati fra linec esteriori, stando nel mezzo l'esercito napoletano intence o libero di affinotate or l'uno or l'altro. Na per farsi maggior piotto di quegli erroi del nemico, bisognava combattere il due esterciti quando erano tra loro a maggior distanza; e venire a giornata prima con Bianchi che con Neipperg. Le quali condizioni si sveria resoluti del mezzo. Neipperg, alte quali condizioni si sveria verso Telestino. Neipperg, alte opposte bianure del Cesson, e oi onelle forti posizioni del mezzo, con Ancona, nostra, sul fianco. Si trascuravano monti, ggilardi alle difese, di Colfiorite C Camerno, perchè il disegno di

1815 quella guerra consisteva, noo già nel tratteoere il nemico, ma vincerlo, essendo l'indugio contrario a noi; e perchè se quei monti erano presi da noi, tornava intero l'esercito tedesco, e rimaneva lontana ed inabile a soccorrerci Ancona.

Era dunque in Macerata il fine della guerra; ma per giungervi faccas d'uopo ai napoletani venti giorni di cammino e di travagli. Il re tenne chiusi quei pensieri; fuorchè (comandato prima il segreto) al generale del Genò, del quale abbisognava per riconoscere i campi opportuni al combattere, ed il terreno da percorrere; condizioni necessarie a governaro il cammio dell'esercio, cosi da farba giungere a Macerata, quando Blanchi appera era in Tolentico, ed appera Nepperg al Cesano, cle li più tardi monse geometrico misure, e tala i tenne di mondo che i a rivitata del Po, oggi occura o achernita, si citerabbe ad esempio di strategia se fosse stato fortunata quanto saggia.

LXXVI. Marcio l'esercito da Imola a Faenza, indi a Forti, indi a Cesena, senza fatti di guerra, perebb Noipperg osservava quoi movimenti e gli seguiva in distanza. Della Guardia sapevasi che viaggiava verso Foligno, dapocchò i suò igogenerali, semperpo fue cedui alle falsa vecti ed lle apparenze di guerra, che il general Nugent scottamente simulava, abbandonarono Firenze, e il precipitoso partire la cagione che lettere del re e di un utiliziale della sua cssa che le recava cadessero in mano al nemco. Ritornavano quelle due legioni di Arezzo e Perugia, a gran gioraste, senza l'ocor di sciona forma della della sua cssa che le recava cadessero in mano al nemco. Ritornavano solo mano di serio di controla della visiona della sua controla della sua controla della sua controla della controla della

Così per due giorni. Al mattino del terzo, Neipperg smascherò dodici cannoni messi io batteria su la sponda del Ronco, e fece guadare il fiume da due battaglioni di fanti ed uno squadroce di cavalleria; che tosto, assaliti da schiere maggiori, lasciando sulla oostra sponda quaranta morti o feriti , trena prigioni, si ritirarono. Poi a notte bruna e io ora tarda, ed a poca distanza del campo napoletano, guadavano lentamente sette battagliooi tedeschi e due squadroni di cavalli; il primo battaglione che giunse al lido si ordinò in quadrato, gli altri sei lo seguivano: i cavalieri, arrivando, apiegavansi a battaglia. Una pattuglia del campo gli scopri : ed allora il comandante de napoletani , maggiore Malchevski, polacco a'nostri stipendii , animoso ed esperto alla guerra, fece disegno d'ingannare nelle tenebre il nemico venuto ad ingannarlo; condusse un de'suoi battaglioni chetamente aul fianco diritto de' tedeschi, e lo schierò a martello nel flume; coo un aecondu battaglione e trecento cavalli , e grida , spari e batter d'armi gli assaltò nella fronte , trovandoli in parte ordinati e parte In cammico. Eglino, benche sorpresi, combattevano; ma non vedendo per la oscurità oè la nostra linea nè la propria, ed avendo perduta la forma e la idea delle ordinanze, sentivano il combattimento così di fronte come alle spalle ed ai fianchi, e parevano colpi del nemico i colpi propri. Si ruppero infine, e disordinatamente rivalicarono il fiume : ma poiche combattendo e perdendo eransi arrestati , s'imbatterono sotto la linea del battaglione napoletano measo ad agguato nell' acqua; al quale, creduto amico, confidentemente avvicinandosi e dando voce di ricocoscimento scoperti tedeschi, ebbero in risposta più offese, più morti e più danni. (815 Cinquecento moritono, e appena cinquanta dalla nostra parte; erano quattromila i perdenti, mila e quattrocento i vincitori: del maraviglioso successo cazioni la notte. e l'ardita pruova del Malchevski.

Il re, avvisato di quello ardire, nuovo alla prudenza di Neipperg, immaginando che necessità lo spingesse a combattere, sperò battaglia per il dì vegnente. Egli non poteva cercare il nemico ne' suoi campi; perocchè, quello ritirandosi, lo avrebbe menato lontano dalla frontiera del Regno, e dato t-mpo ed agevolezza alle opere di Bianchi, degli inglesi e del re di Sicilia; ma desiderava di essere attaccato dal Neipperg, confidando, mercè il maggior numero di combattenti e la maggior arte, di vincerio. Per ciò nella notte atessa levò il campo dalla sponda del Ronco, sguarni Forlimpopoli, retrocedè, e aebbene ordinato a battaglia, parte delle sue schere mostrò, parte nascose. Dalle quali apparenze non adescato il tedesco, fece passare quietamente l'intero giorno della sperata guerra. Al dechinare del sole il re mandò a Neipperg un suo uffiziale, che, sotto specie di chieder pace o tregua. espiasse ne' campi la cagione delle ardite mosse della notte e del troppo senno del giorno. L'uffiziale, subito accolto e trattenuto negli alloggiamenti del generale tedesco, nulla scoprì e recò a Gioacchino risposte cortesi, ma contrarie agli accordi.

LXXXVII. L'esercito napoletano, già impoverita Cesena di vettovaglie, passò a Rimini. Gli ordini furon mutati; la legione prima andò in retroguardia, la terza al centro, però che il capo di questa, general Lecchi, ai mostrava scorato, e, come avviene, trasfondeva ne' soggetti il mal concepito terrore; era il Lecchi bresciano, chiaro nelle guerre d'Italia e di Spagna, ma col mutar di età e di fortuna mutò di animo. La retroguardia dovea sola trattenere tutto l'esercito del Neipperg , quando il resto delle schiere napoletane si affronterebbe con Bianchi ; e perciò abbisognavano squadre obbedienti a buon reggitore. Restammo a Rimini due giorni; nel qual tempo il general Napoletani, lasciato a Cesenatico con mille e ottocento soldati tra fanti e cavalieri , sorpreso da forze minori e cacciato dagli alloggiamenti , riordinò i fuggitivi a distanza del nemico; e ritornando agli assalti, ripigliò le perdute posizioni, con perdita di non pochi morti o feriti e trecento prigioni. Il generale, senz'abito, ma che aveva del auo grado le armi e 'l cappello, incontratosi nelle anguste vie del villaggio ad un capitano di cavalleria ungherese, l'un l'altro scoperti appena, s'intimarono di arrendersi; passarono dalle voci al combattere; e il generale a piede uccise il nemico a cavallo. Le sue schiere nella notte aloggiarono; e ritirandosi dietro il Rubicone, accamparono presso Rimini.

Tutto l'esercito di Napoll, marciando o arrestandosi, come esigevano le strettezze dei vivere o l'avvicinaris del general Bianchi, passò da Biamini a Pesaro, indi a Fano, a Sinigaglia, ed il 19 aprile ad Ancona: il re, il 30, andò a Macerata, dov'erano arrivate il giorno innanzi le due legioni della Guardia, le quali, da longe per le sue fogge scoprendolo, si posero a mostra, e con voci festire lo accelero, sperando, lui capo, riscuttare la vergogne de'non propri falli in Toscana. Lo atteso in sin da Innola giorno di Macerata essendo giunto, era vicina la battaglia; ma prima di rappresentaria, uono è ch' io descriva i campi, e rassegni le schiere combattenti, e dica delle due parti le ragionevoli speranze e i tumori.

LXXXVIII. L'esercito del generale Bianchi era così diviso: sedicimila

<sup>880</sup> accampavano in Camerino e Tolentino: quattromila correvano. Matrica, Fabrino e tutto il passe che dagli. Appennin scende a Monte-Minore; altri cinquemila in tre squadre, actto il comando del general Nugent, mostravansi a Rieti, a Ceperano ed a Terescina, Jungo la frontiera del Regno, per imprese, non di guerra, ma civili, sperando nella incostanza dei popoli e nella debolezza de governi nuovo.

Il generale Neipperg con tredici mila uomini guardava il corso del Metauro, occupava Pergola poderosamente, correva la pendice de' monti, spingeva i suoi posti sino al Cesano. I resti del Bianchi e del Neipperg, mossi dal Po, stuvano

per le comunicazioni o agli ospedali.

Quegli eserciti alemanni aveano basi divergenti: i due quartieri-generali a Tolentino ed a Fano distavano fri quattro giorni di fattoso cammino; i concerti si praticavano per Sassodierrato, sopra atrode alpestri: punto obb etito di Bianchi era Macerata, di Neipperg lesi: speranza comune chiudere end mezzo ("secricio anpoletano, ed averlo prigione o romperol. La disciplina in tutte quelle schiere ammirabile, l'obbedienza cieca, il sentimento ancora incerto ne ("ani, ma certo di vittoria nei minori.")

LXXXIX. L'esercito napoletano campeggiava liberamente tra 'l Cessno di Chienti; la prima legione trattenera Neipreye; altre quattro erano a Macerata; aveva Ancona pochi persidii; tutta l'oste era forte di ventiquatro mila sodiati. La disciplina debole, a cressario effetto del passati disordini e del comandar molle del re; l'animo abbattuto; non essendo bastato a sollevario l'arriaga serritate del 129. Nella quale il re dieva che la desiderata battaglia era vicina; che insino allora le mosse dell'esercito, benche numero sul Po, era menomatio camminando, così che il vincerò era certo e facile. Gran parte rivelava de proponimenti e delle speranze, ma senza frutto, perche non creduto.

Incontro alle partite di Nugent stavano il generale Montigny con tremila soldati negli Abruzzi; ed i generali Manhea e Pignatelli-Cerchiara con la quarta legione, di cinquentila uomini, nel resto della frontiera; le fortezze del Regno erano, sebben debolmente, presidiate; le milizie civili ordinate; le intenzioni del popolo non ben salde, ma, poichè incerte prudenti. Del re e dei primi dell'esercito non erano gli animi abbattuti, nè temerarie le speranze : il re disegnava con quattro legioni (sedicimila soldati) affrontare Bianchi e romperlo : dietro alle vinte schiere spingere due legioni ; unire le altre due a quelle del Carascosa, attaccare Neipperg e disfarlo; avviluppare le colonne vaganti nella pendice degli Appenini; e degli eventi prendere consigli per il resto della guerra: nel primo combattimento con Bianchi egli era di egual forza, in tutti gli altri maggiore. Quale oggi intorno a Macerata, tali un di furono le ordinanze dell' esercito austriaco e del piemontese, rotti in Millesimo; e de' due eserciti di Wurmser disfatti intorno a Mantova, e de' quattro, sì famosi nella storia, contrastati e vinti dal solo esercito del Gran Federico in Boemia. Ma diversi dai nostri erano i fati.

XC. Passò il 4- di meggio in riconoscimenti e provvidenze. Al 2, le legioni d'Ambrosio e Livron mossero da Macerata verso il nemico; la legione Pignatelli-Strongoli resto di riserva in città; la legione Lecchi vi arrivava de Riottrano: Caressoosa frontegiava Neiperga sul Cesano alcuni teleschi di Bianchi, allo sbarco delle nostre legioni, si riposarono da'dintorni di Macerata nei campi di Monte-Milone; tra T Potonza e Ci Chienti; e di la furnoo,

dopo non poca zuffa, discacciati. Ma, ordinati a scaloni, retrocedendo in- 1615 grossarono; si che i napoletani, avanzando, incontrarono maggior pericolo e fatica. Uno dei nostri reggimenti, il terzo-leggero, assali di fronte una posizione forte, fortemente guernita, e fu respinto; vi accorre il re, incoraggia i soldati, dietro di lui gli riconduce al nemico, e, perditore, si arretra : il generale d' Ambrosio è ferito : il posto ...non espugnato di fronte . è subito raggirato e preso. Procederono le schiere napoletane per nuovi felici d'armi sino a vista di Tolentino; ma poichè il giorno mancava, posero il campo dov' era stata la guerra. I tedeschi, che avevano combattuto validamente nelle prime ore, debolmente pel resto della giornata, perderono seicento uomini, metà morti e feriti, metà prigioni; ebbero i napoletani cento feriti o morti; le forze combattenti erano eguali; ottomila soldati da ogni parte. Parve augurio felice; audarono corrieri a Napoli per dar quelle nuove amplificandole, ed al generale Carascosa per dirgli di tenersi in punto di attaccare Neipperg. Il qual Neipperg, ignorando per le distanze i fatti di Macerata, nulla operava per ajutare l'esercito compagno.

Fu lunga l'alba del 3, coperta da nebbia densissima, che nascondeva i du eserciti. Nella notte nouve estiere tdeselne vennero a Tolentino; e per la opposta parte la legono Strongoli giunse al campo, quella di Lecchi resto in Macerata per la sepranza di volgerla coatro Nelperga, bastando tre legioni, nella mente del re, a vincer Bianchi. Ma, diradata la caligine, fu visto fortissimo il nemico (sedicimila uomini almeno) schierati sopra i colì che fan cortina alla città, poggiando il flanco destro al Chienti, il sinistro ad un monte aspro e difficile, cel avendo innanza il acentro due poggi, quasi sporgenti nelle nostre linee. Le quali, vobilquamente ordinate dirimpetto dedicimila sodali. El fratlanci il re, non perdutta speranza di vincere il nemico più forte, lasciò in Macerata la terza legione; ed egli il primo cominciò le offese.

Comandò che da' poggi più vicini fusse cacciato il nemico, e la Guardia speditamente lo discacciò. Le due ale della nostra linea mossero per meglio ordinarsi col centro, e Bianchi a quelle viste chiamò dall'ala diritta parecchi battaglioni a rinforzare il suo fianco sinistro, minacciato e men forte, il quale passaggio fu creduto da Gioacchino principio di ritirata, ma presto conobbe che era novella ordinanza minaccevole a nol. Le formazioni de tedeschi erano più a difesa che ad offendere, e le nostre in contrario; ma Gioacchino, indebolita la prosunzione del mattino, non osava di affrontar la pugna, e per due ore i due eserciti rimasero guardinghi e inoperosi. Alfine, mosse il tedesco ed assaltò quei poggi medesimi debolmente difesi poco innanzi: l'ala destra secondò vigorosamente gli assalti, la sinistra, perno di forze, restò ferma; poichè il nemico disegnava cambiar fronte, gettar noi nelle valli del Potenza, impadronirsi della grande strada, tagliarci da Macerata, da Ancona, dagli Abruzzi. Ma i nostri battaglioni della Guardia combattevano valorosamente, e sì che tre volte si rifecero le colonne degli assalitori, tre volte de'nostri. Guerreggiavano nella sottoposta pianura con . prodezza eguale e con fortuna poco varia e vicendevole, ed ivi tra' molti napoletani fu ferito il generale Campana, che in quel giorno e nel precedente avea bravamente combattuto. Le condizioni de' due eserciti erano mutate da che i tedeschi, deposto il pensiero e'l bisogno di difendersi, assalivano.

In mezzo al combattimento il re spedì ordine al generale Lecchi in Ma-COLLETTA 49 1815 cerata di far marciare metà della sua legione per la sponda diritta del Chienti onde afforzare il nostro fianco sinistro minacciare il destro al nemico ed occupar Tolentino; ma Lecchi ritardò il partire, e'l generale Maio, capo delle schiere che alfine mossero, timido ed inesperto, lento al cammino. con lo sperato soccorso non giungeva. Il generale di Aquino, che dopo la ferita del prode in guerra general d' Ambrosio guidava la seconda legione, diffidando della impresa, o contumace per indole, disobbediva al comando di avanzare i suoi reggimenti, sino a che minacciato ubbidì; e benchè andasse in terreno montuoso, difficile a' fanti, impossibile a' cavalli, formò le sue genti a quadrati e distaccò apicciolate su la fronte del campo tre compagnie leggere; le quali, avanzando fino al piano, non richiamate, nè sostenute. oppresse da cavalieri nemici, furono senza contrasto prigioni. Vidde il re quelle perdite, e corse con più impeto che senno alla vendetta; mentre ai precedenti disordini, che aveva pur visti, era stato paziente e trascurato. Ordinò che la legione di Aquino, assaltasse il fortissimo fianco sinistro del nemico; ed Aquino, marciando in quadrati per quei terreni alpestri ed impediti, giunse al piano con le sue genti disordinate e confuse. Lo conobbe il nemico, ed andò ad assaltarle; lo conobbero le assalite schiere. e trepidarono; il primo quadrato, dopo breve contraato, si scompose, e. senza comaodo di ritirarsi, sparpagliato e ribelle tornò alla collina; un secondo quadrato segui l'esempio, gli altri due, ch'erano a mezza costa, furono con ordine richiamati. Tutte quelle schiere, sostenute da poderosa batteria di cannoni, si ricomposero, il nemico ritornò intero al suo campo, noi perdemmo di morti e feriti pochi uomini, tra' quali ucciso il duca Caspoli, ordinanza del re . adulto appena, bello di persona, animoso in guerra, caro alle squadre. Ma nostro danno maggiore fu l'esempio a'due eserciti della temenza e contumacia di una legione, tal che il nemico, se inseguiva i fuggiaschi, avrebbe presa o dispersa l'ala diritta della nostra linea, disfatto il resto, e per arti ed armi finita in quel giorno la guerra. Ma il deatino negava ogni gloria a' tedeschi e serbava a' napoletani altri dolori e vergogne.

Gli Alemanni irresoluti, i nostri discorati, sanguinoso il combattere , ma inutile, duemila delle due parti giacenti nel campo morti o moribondi, cadente il giorno, stanchi i soldati, ceasarono senza accordo, ma per comune bisogno, le offese, e i due capitani ordivano per il di vegnente puova guerra Quando il re, scoperta au le alture di Petriola la mezza legione del general Maio, undandole in contro per disegnare il campo, vidde in lontananza due corrieri frettolosi, Gli aspettò, e seppe che gl'inviava, l'uno dagli Abruzzi il general Montigny , l'altro da Napoli il ministro della guerra , portatori di lettere da consegnare nelle sue mani . Montigny riferiva le aventure di Abruzzo, presa Antrodoco da dodicimila tedeschi, datasi l'Aquila, ceduta a patti la cittadella, sciolte le milizie civili, commossi i popoli per la parte de borboni , voltato de' magistrati lo zelo ed il giuramento , e lui con pochi respinto a Popoli . Riferiva il ministro la comparsa del nemico sul Liri , lo sbigottimento de' popoli, i tumulti di alcuni paesi della Calabria. Alle quali nuove (iioacchino smarrì il senno; e, credendo il regno vicino a perdersi, stabili di accorrere al maggior pericolo, e (con improvvido ma auo consiglio) ritirar l' esercito nelle proprie terre.

Dispose la ritirata: il general Millet scrisse al general Pignatelli di subito ridurre la sua legione a Monte-Olmo, ed indi a poco, riconosciuto l'errore del subito, lo avverti a voce, per oltro messo, di non movere innanzi della

notte. Ma volendo Pignatelli seguir l'ordine scritto e primo, il capo del suo 1815 stato maggiore, un colonnello della Guardia, altri uffiziali di grado e di esperienza, lo pregavano a non dicampare scopertamente, a fronte di nemico più forte e felice; pensasse che la sua legione era il perno del campo, riguardasse le altre star ferme, ed il re colà.presso, che, richiesto, direbbe quale de' due comandi fosse il vero. Ma quei consigli, quei prieghi, la ragion militare e la prudenza, nulla poterono; e di chiaro giorno a tamburi battenti, la fortissima posizione, mal difesa allo spuntare del sele, disputata al meriggio, cagione di morte a tanti prodi, fu al tramontare abbandonata da nni, occupata dal nemico senza guerra. Divennero allora i nostri pericoli gravi ed urgenti: la linea divisa nel centro, ogni ala presa di fianco, la ritirata delle altre legioni non preparata, la prigionia dell'esercito certa e vicina, se il nemico andasse celere agli assalti, o lento il re ai remedii. Ma questi, animato dalla grandezza del caso, spedi molti ordini, comparve in tutti i luoghi , capitano e soldato infaticabile , comandò, eseguì, ed in brevissimo tempo tutte le sue squadre, ordinate a scacchiera, combattendo, riconduceva. Egli, ultimo, sbarro di sue mani, con alberi tagliati, l'entrata di una stretta, mentre uno squadrone di cavalleria nemica facea sopra di lui ed i pochi suoi seguaci fuoco vivissimo. E fu così vicino il pericolo e così visto, che il general Bianchi punì il capo dello squadrone di non aver preso il re. Era già notte, riposarono i tedeschi ne' felici campi della vittoria, andarono i napoletani a Macerata.

XCI. Superato il p'ù imm'nente pericolo, disegnati i campi per la notte e le mosse del vegnente giorno, Gioacchino alloggiò a Macerata. E mentre stava pensieroso ed afflitta, un aintante di campo del generale Aquino, in quel punto arrivato, ansio di parlare al re, gli disse ch' egli veniva nunzio della morto o prigionia del suo general Medici, non che del disfacimento della intera legione seconda del combattimento poco innanzi accaduto. Era un nuovo scontro co' Tedeschi inatteso, e per le posizioni di quelle schiere, non credibile; sicchè il re maravigliato dimandava le particolarità del successo, allorchè giunsero i generali Aquino e Medici , che fingendo aver per la notte smarrita la diritta via, imbattutisi nel campo nemico, avevano perduti molti soldati morti o feriti, più prigioni, disperso il resto. Nè quel racconto era compiuto, che giunsero Pignatelli e Lecchi, e l'uno disse che la sua legione era sbandata, l'altro che il general Maio tornava disordinatamente, avendo abbandonato il prefissogli campo di Petriola, perocchè della intera terza legione era l'animo abbattuto e contrario. Pareva ribalderia concertata, ma era comune indisciplina, palesata nel pericolo, fatta sicura dalle avversità e da' disordini .

Il re adamò consiglio. Esaminate le particolarità di quei raccouti, spapare chiaro che i soddut, affatcate i mele ususi all'obbedienza, sparai per le campagne e i villaggi, andavano in cerca di vitto, di ricovero e di gudeno: e che i generali secontenti e stanchi di quella guerra, menivano il proprio dietto nel guderii. Era frattanto verissimo che, disertati i campi e contase le ordinazze, i destini di quella motticolare stavano in potestà della Tronto, e per lo abbandono di Petriota si volca nella notte specifire a Montiono in mela della terza legione: mai i capo di les, general Lecchi, difidava che ella obbedisse, e sei il re volgeva il pensiero alle legioni seconda e degurdia, i due generali rammentavano di esserva e stati abbandonati, e che

in a supplemental and the supp

1813 pochi soldati che a stento adunerebbero nella notte andrieno, disuguali e svogliati, alla guerra. Allora II re, fastidito di quelle triatizie, comandò che la brigata Carafa della terza legione subitamente marciasse, e quella (a mentita e scorno de'detrattori) tacita ed obbediente si partì.

Col giorno, che indi a poce spundo, palesati della notte i mendaci racconti e i timori, fu visto che la seconda legione non aveva smarrita la strada, non incontrato il nemico; che la Guardia era satas spicciolata. como losa, non fiagolitiva; che la terza legione si teneva unta; che la cavalleria era rimasta all'assegnato campo; che gli artiglieri e gli zappatori serbavano piena ordinanza; ce hei nifine il nemico, riposso ne d'campi di Tolentino, veniva formato a colonne, aopra Macertata. Invero del nostro esercito era preduto l'ordine, l'animo, le sepranze, e fix anti esempi di ribalderia impunita si vedevano rotti gli ultimi freni della obbedienza. Ma (dicasi la verità tutta intera) la corruzione secondeva di caria all'infimi.

XCII. Tali quali erano, quelle schiere si formarono in due colonne, che per la sponda siniatra del Chienti, sopra due atrade paralelle al fiume, marciar dovessero per Civita e Fermo; mentre la brigata Carafa anderebbe sull'altra sponda per Mont-Olmo e Santa Giusta. Al general Carascosa erasi scritto il giorno inpanzi, fra gl'infortuni di Tolentino, di lasciare un reggimento in presidio della fortezza di Ancona, e col resto della legione accelerare il cammino, così che giungesse nella sera del 4 a Porto di Civita. Qui l'esercito si unirebbe, e fisserebbonsi gli ordini di ritirata per la frontiera del Regno. Cominciò Il movimento da Macerata; era il re nella colonna del centro, che giunta al piano, trovò impedita la strada da ottocento fanti tedeschi, con tre cannoni e seicento cavalli disposti a battaglia, mentre che squadre più numerose assaltavano la città per le vie di Monte-Milone e Tolentino. Il re, per disgombrare il cammino, fece due volte caricare il nemico dalla cavalleria della Guardia, cho fu reapinta; i tedeschi di ogn'intorno avanzavano; la brigata Carafa, che, accampata a Mont-Olmo dominava alle spalle del nemico, tenevasi gueta, invisibile, non desta dal vicino [romore di guerra, e come incuriosa dei successi; il tempo stringeva, era per noi necessità aprire un varco, o ceder l'armi. Il re pose incontro a'tedeschi un battaglione del sesto reggimento (fra le indiscipline della terza legione disciplinato), ed alcuni cavalli della Guardia, con lui atesso a sostenere le offese del nemico; e dietro quella linea fece sboccare la intera colonna, e l'altra che da Macerata, incalzata di fronte, appena usciva. Furono morti alcuni de'nostri, e più feriti, tra'quali il colonnello Russo prode in guerra: l'esercito fu salvo.

Andavmo sicuri quando fu visto con maravigila uscir di Mont-Olmo, a guerra finita, i generale Garia di termia unomini; ed ullora il re, con fagli e per nunzi gli prescrisse di fermare in Santa Giast, dove turverbeb viveri e campi. Le altre due colonne guanero a Porto di Givita, e s' necontrarono alla legione Grarascosa, che ordinatamente veniva di Ancona. In Macertasi alloggio l'esercito di Banachi. Neipperg, non più trattenuto, gli si congiunse per lesi e Fioltrano. Quei due generali, tornut sopra una siessa base, mutato obbietto, geometrizavano nouve linee, e davano, brov mal grado, tempo a noi di ristorare i danni ed afforzarei, seno a vessimo avute in noi stessi le cagioni gonora cresectui della ruina. La Guardia, che dovva per comando accasipare a Porto di Civita, somoposta, proposegni verso Permo, e si disperse; i a seconda e terza legiono allegiaroco

confusamente e ribellanti; la brigata del general Carafa, per timidezza di uju, non arrestatasi a Santa Giusta, ando inattesa a Fermo; mancò di vierri e di campo; le mormorazioni, sino allora sommesse di alcuni capi, idveniero più forti e più estee. Si voleva, in tanta estremità di casi e di pericolo, settema rigidezza di impero e di pene; ma cesto falli vecchi e nuovi, e gli usi, l'animo, il cuore di Gioacchino sopprimevano i concetti arditi, o ne impedivano l'adermoimento.

A descritti mali si aggianse notte, per copiosa pioggia ed aspro gelo, si crula, che non pareva di primavera e d'Italia, mi dell'orrido verno della Svizzera; le discrizioni furono assis; i torrenti, fatti inguadabili, trattennero per alcune or el resercito; el impedimento fu pretesto a scompigii e fughe maggiori. La cavalleria, gli artiglieri, i zappatori peccarono aneor d'indiscripita; la stesso prima legione vacillo, si tenne per sola virti del capo all' obbedienza. Andavamo per bande a Peccara, dove confidavamo rincorare giu ainimi detro i ripari della fortezza; ma i danni furono maggiori per naturale incremento del male, e perceb la facilità a' soldati di tornare alle proprie case inanimava le diserzioni.

XCIII. Il re, giungendo in Abruzzo, chiari i fatti del general Montigny. Egli doveva difendere con mila e seicento soldati le fortissime strette di Antrodoco: il di 4.º maggio, all'avviso che il nenico avanzava, le abbandonò, riparandosi all' Aquila. La inattesa fuga del generale ingrandì la comune idea del pericolo e la prudenza, inseparabile dai magistrati civili: la qual prudenza, chiamata da lui tradimento al governo di Murat, accrebbe i suoi timori ; così che all'avvicinare del nemico abbandonò la città , e solamente piccola, non debole cittadella fu preparata all'assedio. Il tedesco, maravigliando, credeva che il favore del popolo gli spianasse il cammino; spedi al comandante del forte ambasciate di cedere, e quegli a nemici pon visti. e certamente privi di mezzi di assedio, perocchè le strade che percorrevano sono impossibili alle artiglierie, diede la cittadella provvista di uomini, d'armi e di viveri, a solo patto di vita e di alcune ridicole pompe, che sotto il nome di militari onori sono vergogne. Montigny, sul cammino di Popoli informato di quei casi, scrisse al re il foglio del 2 maggio, che al cadere del 3 giunse intempestivo a Tolentino. I tedeschi entrati negli Abruzzi erano intorno a mille.

Tante spute viltà, tante vergogos escossero l'animo inacerbito di Giocachino; e pose in giudzio Montigory, il maggiore Patrizio, comandante del
forte. Ma fa tardo il rigore, perciocchè i subtit cambiamenti politici impedirono gli effetti; resto il maggiore impunto, e l'altro, avendo bruttata del
suo nome la lista dei forestieri ch'erano ai nostri sispendii, si parti dal regno
on Pheit. Matchewski, Nichel, Dreuse, Palma, Lipaillee dal luri, prodi,
de' quali vorrei celebrare le gesta se il tolto stile lo comportasse, ed io,
caccisto dal lungo tema, non dovessi sovente trassadura elauni fatti non
importanti alla storia, sobben cari al mo cuore. Ma se a disegni basterà la
cerita del produccio del propiento del produccio del produccio

XCIV. Il generale Manhes con la qua artlegione (cinquemila soldati)

1815 difendeva la frontiera del Liri. Avuta notizia sul finire di aprile che il nemico, per la valle del Sacco, avanzava verso il Regno, condusse a'2 maggio le sue schiere a Ceperano, e poichè alcuni sbirri del papa, chiuse le porte, tirarono poche archibugiate contro i nostri, la città fu maltrattata, messe a sacco molte case, e tre più grandi e più belle bruciate: asprezze del Manhes. Quelle squadre, divise in due brigate, occuparono Veruli e Frosinone, ed a' 6 sapute le sventure di Tolentino, furono sollecitamente, ritratte a Ceperano, e dipoi senza respiro (bruciando il ponte) a Roccasecca, Arce, Isola e San Germano; il corso del Liri e parte del Garigliano, linea difensiva del Regno, perduta senza aver visto il nemico; Portella e Fondi abbandonati; Itri era ben guardata dal dodicesimo reggimento. Pochi soldati di Nugent campregiavano tutta la frontiera dall' Aquila a Fondi : le schiere di Bianchi e di Neipperg, ordinate ad esercito, avanzavano contro il Tronto ed il Liri. Gl'inglesi, operando da nemicl, predarono una nostra nave caricata di attrezzi per Gaeta. Poderosa armata con soldati da sbarco stava in Sicilia sul punto di levar le ancore. Nello interno, la Carboneria audacissima, i popoli ribellati, i partigiani del governo timorosi o cauti, nell'esterno cadute le speranze di pace, rifiutata ogni offerta ogni corriere impedito. Il principe di Cariati, ambasciatore del re nel congresso, arrivato allora di Vienna, gli riferì lo sdegno dei re alleati, ed il proponimento di nessuno accordo; lo stesso imperator de francesi biasimava la sconsigliata guerra, e per lettere la indicava principio e forse cagione alla rovina dell'Impero. Queste cose si schierarono alla mente del re stando egli in Pescara .

XCV. Allora, volgendosi alle civili istituzioni, mandò in Napoli per essere pubblicata una costituzione politica, delle fogge comuni. Re, due camere, consiglio di ministri, consiglio di Stato; le leggi, proposte dal re, esaminate dalle camere; le magistrature indipendenti; le amministrazioni dello Stato certe per leggi; le amministrazioni provinciali e comunali rette da magistrature delle province e delle comunità; la stampa libera; le persone le proprietà sicure; le tante altre libertà e guarentigie usate in quelle carte. Il gran difetto era nella elezione dei deputati comunali, chiamati notabili; un gran pregio nella leva de' soldati, non potendo farsene alcuna senza il voto del parlamento. La costituzione portava la finta data di Rimini 30 marzo, benchè mandata il 12 maggio, publicata il 18, tardo e ridevole sostegno di cadente trono. Quella legge, un anno innanzi avrebbe salvato il regno ed il re; porchè le camere impedivano la guerra d'Italia; ma nel tempo in cul fu data, qualunquo parlamento avrebbe operato a danno, essendo natura delle adunanze mettersi con la fortuna; ed i pochi (che la storia rammenta in disperati casi) eroici proponimenti si partono da popoli sollevati a tumulto, e non mai dal maturo consiglio de' sapienti .

XCVI. In quei giorni il commodoro ingleso Campbell, con due vascelli e due fregate correndo da nemico il golfo di Napoli, spodi ambasciotre alla reggente per durie che avrebbe tirati a migliaja i razzi salla città se non gli fossero date, a ricatto di guerra, le navi e tutti gli attrezzi di marina ch'erano negli arsenali regii. La reggente chiamò a consiglio i ministri odi calcuni di maggior grido consiglieri di Stato e magistrati; espose il caso. Il ministro di polizia denunziava che, già sparse nella città le minacce de commodoro e per timore e malizia amplificati i pericoli; a primi assalli sarrebbe certo e forse irreparabile un tumulto di popolo; l'intendente pregava pec. Uno dei consiglieri, generale allora venuto dall'esercito, dimostrò la

superiorità dei nostri mezzi di guerra; soggiunse che il Campbell o non 1415 avrebbe osato di avvicinarsi, o asrebbe stato offeso a dieci doppii dalle batterie della costa; e che la temeraria dimanda essendo fidata al nostro timore a noi importava rigettarla. Altri seguivano l'animosa sentenza; na la reggente disse.

« Che sebbene vano il pericolo, era vero il timore della città, che biognava non accrescere il numero dei nenici, e logliere a Napoli occasione di agitarsi; che Campbell ed il suo governo (se questi approvasse le offese) si avessero in facca al mondo, dopo la taccia di aver mancato alla si giurata tregua, l'altra di abusare dei terrori di un popolo per frodargii, avavi ed attrezza, che solo el ultimo ricovero contro la inguistizia potentica è la Istoria. « Così ella disse; ma nascose il desiderio di patteggiare col commodoro il ritorno lo Francia di lei e della sua Tamiglia sopre vascello

inglese. Diede carico dell'accordo al principe di Cariati, che, seguace nel consisiglio dell'avviso più forte, ando a mal grado a trattar pace cell'inselente niglese: ma buon per noi chi eggli andasse, perocchè al primo incontro rivolò il parere del consiglio, e l'avversario, in quei detti riconosceado il vero, fa

nei patti cauto e discreto. Fermarono:

Che fossero consegnati al commodoro i legni da guerra napoletani, e
tenuto nei magazzini regli in deposito ogni attrezzo di narima; che si degli
nai come degli altri si disponesse dai due governi napoletano ed inglese, finita
la guerra d'Italia:

Che la regina con la famiglia, persone e robe di sua scelta, avesse imbarco e s'curezza sopra un vascello di Campbell: Ch'ella potesse mandar messo o negoziatore in Inghilterra a trattare

pace:
Che la guerra tra l'armata inglese e Napoli cessasse alle ratifiche

dell'accordo. Le, quali, subito date, rassicurarono la città; potè la regina attendere alle estreme cure dello stato.

XCVII. Ella, consigliera non gradita di pace, lasciata reggente, fu sollecita per le cose di guerra; providde all'escroito cho combatteva nelle Marche. providde alle fortezze interne, afforzò l'impaurito Montigny de'numerosi e prodi corazzieri della Guardia, afforzò Manhes dei granatieri, spedì alla frontiera i gendarmi, le poche schiere di deposito, le stesse guardie della reggia. E fra le milizie urbane, conversando con assai maggior animo che di donna, ne accresceva lo zelo, e sedava del popolo i timori e i sospetti, facili e frequenti tra guerre di terra e mare, in città popolosa e molle . Stavano nella reggia la sorella Paolina, lo zio cardinal Fesch, e la madre Letizia, a'quali allo approssimar de' pericoli la regina apprestava imbarco per Francia; e a'quattro teneri figliuoli di lei per Gaeta; già vinto ed inseguito Gioacchino, rotto e disperso l'esercito, le fortune del regno infime e irreparabli , caduta ogni speranza , ogni lusinga svanita . E quando ( presenti me ed il principe di Cariati) l'afflitta famiglia venne a lei per congedo, ella, mesta sì mu serena, gli racconsolava di consigli e di speranze; simulate a conforto loro. Partirono. Ella, dopo silenzio brevissimo, tornò alle facconde di govorno; e , trattandosi di surrogare a Manhes altro generale di maggior senno e valore, che, respingendo i tedeschi oltre il Liri, lasciasse al re libera ritirata dagli Abruzzi, ella scolse il generale Macdonald, napoletano,

usa e ministro in quel tempo dello guerra. Ed ecco in quel mezzo presentaria a lei il duce di Santa Teodora, che, assistento alla partezza dei principi, riferendone le particolarità, di tenerezza piangeva; e la regina; e O trattete netol il pianto, gli disse, o nadare, vi prego, a slogare il dolore in altro e l'utogo; che il mio stato non abbisogna di pictosi spettacoli, » Sensi ed opere degni del grado e del sangue.

XCVIII. Il Maedonald, giunto al comando della quarta legione, mosse contro il nemico; e per piccoli fatti d'armi, lo cacciò oltre la Melfa; avvegnachè i tedeschi in quella guerra, cauti ad assalire, solleciti al ritirarsi, munifestavano di aspettare vittoria meno dalla propria virtù che da' falli del nostro esercito e dalle scontentezze de' popoli. Ed intanto il re proseguiva a ritirarsi per la via di Abruzzo, avendo messe contro il nemico in retroguardia le schiere meglio ordinate della prima legione, accresciute di pochi resti del decimo reggimento, e di un battaglione italiano di nuova leva. Il qual battaglione, quattrocento uomini, fu il solo ajuto che per la indipendenza d'Italia dessero gl'italiani all'escreito di Napoli; lo comandava il general Negri, nato sul basso Po, presentatosi al re in Ferrara da colonnello del già regno Italico, accolto e fatto generale; partigiano zelosissimo di libertà, millantatore di seguaci che non avca. La retroguardia, guidata dal generale Carascosa, si arrestò alle rive del Sangro per aspettare l'esito de' movimenti di Macdonald; ed in quel tempo assalita, volteggiò abilmente; e sì che uccise molti de' nemici, altri prese : gli spinso confusamente nella città di Castel di Sangro; e più faceva, se, per novello comando, non avesse dovuto sospender il combattimento e ritirarsi. Quelli furono gli ultimi favori della sorte alle bandiere di Napoli.

Il re sperava congiungere le schiere che seco menava dalle Marche alle altre del general Macdonald, riordinarle in Capua, trarre dalle provincie nuovi armati, e, lasciando presidiate Ancona, Pescara, Gaeta e Capua, radunare quindicimila soldati dietro la linea difensiva del Volturno, muoverli, combattere, temporeggiare, e, se ai cieli piacesse, ripigliare animo e fortuna. Perciò cautamente ritiravasi, evitando gli scontri, e tenendo le schicre sempre in linea, onde giungesser contemporanee per le vie del Garigliano, di San Germano e degli Abrazzi. E difatti, a' di 16, il reggimento de' granatieri della Guardia accampava in Scssa, la quarta legione in Mignane, la prima a Venafro, le altre squadre spicciolato entravano nella fortezza. Ma n quella notte è assalito il campo di Mignano, dove la quarta legione, mal guardandosi, aveva le ordinanze più di cammino che di battaglia. Di fianco investita da sopra i monti di San Pietro, infine il retroguardo si acompigliò, c disord'natamente ritiravasi. Il generale lo soccorse di un reggimento di ravalleria, che, offeso dall'alto dove i cavalli non giungevano, retrocedè a briglia sciolta; e le schiere accampate in Mignano, al calpestio crescente e vicino, sbalordite dalla notte, da' fuggiaschi e dalle passate avversità, travedendo nemici nei compagni, tirarono ciecamente sopra loro. E quegli alle offese rendevano offese, non per inganno nè per vendetta, nia perchè, raddoppiato il pericolo, volevano far libera la fuga. Confusione orrenda, irreparabile; la voce de'capi non intesa, non viste le bandiere, non obbedite il comando. Chi si crede sorpreso e chi tradito, a' intrigano le schiere, ogni ordine si scompone, abbandonano il campo e fuggono. Il reggimento ch'era in retroguardia, incalzato alle spatte dal nemico, sentendo innanzi romor di di guerra, camininava sospettoso e guardingo, e però, giunto dove già

stava il campo, vistolo deserto e con segni di recente guerra e di fuga, si 1115 scompose anche esso e fuggi. Della intera legione (seimila uomini) pochi restarono, e così alla notte del Rionco contrapose la notte di Mignano la fortuna, che ogni parzialità o conforto negava alle armi di Napoli.

Saputa nel mattino del 17 la rotta di Mignano, il generale Carascosa. che veniva di Abruzzo, accelerò il cammino, ma quella rapidità fu cagione di novelle diserzioni. Il re si recò a San Lencio, regia villa presso Caserta, ed ivi attese le rassegne de' soldati, e i rapporti sullo stato del Regno. Intese che cinquemila fanti e duemila cavalieri, gli uni e gli altri sbalorditi e svogliati, erano in Capna; molte artiglierie, per abbandono, perdute; ogni disciplina sciolta. D'altra parte i tedeschi, in numero e in fortuna, intorno a Capua: il principe reale don Leopoldo Borbone andar con essi, pubblicando sentenze di giustizia e di modestia; sei province (tre Abruzzi, Molise, Capitanata e Terra di Lavoro) già obbedire a' borboni, le altre, non contrarie a questi nè dubbiose, ma aspettatrici; gl' inglesi aver doppiate le forze navali nel golfo di Napoli, ed il re di Sicilia starsi a Messina sul punto di passare il Paro con poderose armate di mare e di terra. Nei popoli, ne' magistrati ne' cortigiani, ne' min'stri, in sè stesso le speranze cadute; l'impero dechinante; il ritorno dei borboni certo e vicino. E perciò, deponendo le cure di capitano e di re, pensò alla salvezza sua e della famiglia; sapeva il trattato con Campbell, e, di scontentissimo che n'era innanzi, ne divenne lieto; credeva che i borboni e i tedeschi lo volessero prigioniero, gli uni a vendetta, gli altri per impedire gli ultimi temuti sforzi nei Principati e nelle Calabrie, e per togliere a Buonaparte, imperatore in Francia, sperimentato e grande istromento di guerra; temeva inganni e tradimenti nella città e nella reggia. Ed a tanti bisogni e sospetti cautamente providde.

Delegato il comando dell'esercito al general Carascosa venne in Napoli privatamente e sul calere del giorno; ma dal popolo scoperto e situatto come re e come ancora lerice. Andò alla reggia negli appartamenti della regina, e giunto a le il "labbraccio, e con voce ferma disse « La Fortuna ci ha tradito, tutto è perduto. »— « Na non tutto (ella repleco) se conservermo fionere e la costanza. » Perpararono insemes esgretamente la partenza; furno ammessi a strettissimo circolo di corte i più fidi e i più cari ; e dopo preve discorso conogredat. Egli provvidec co ministri a molte cosso di regro, con controli della contr

XCIX. Fissaie le sue sorti, velle dar termine con la pace al travagli del na origno, o el elesso negazanto ri generali Caracsos e Colletta. Bisse al primo, trattassero per lo interesse nan piu di lui, ma dello Stato e dell'escrizio, e patteggiassero il mantemiento delle vendite, dei doni, di tatto-ciò che lasciavagli fama di buon re ed affettuosa memoria ne napoletani. Al Colletta, che richiedevagli qualit cose conocderebbe al nemico, rispose: tatto fuorchò l'enorre dell'escrecio e la quiete dei popoli; della fortuna contrara in vegio sopra di me tutto il peso. A 30 di maggio i negoziatari soprad-tti cui generali bianchie Noppera, e, per le parti dell'ingiliterra lord Burghersh, cui generali bianchie Noppera, e, per le parti dell'ingiliterra lord Burghersh, Lunza, e di la, il ristatuc che poi si conchiane, prese data e omne di Casalassa. Dope langhe, agitate e talora vicine a romperai conferenza, fermarono i seguenti putti i seguenti putti.

COLLETTA

Pace fra i due eserciti. La fortezza di Capua cedersi nel di 31, la città di Napoli co suoi castelli nel 23, quindi il resto del Regno, ma non comprese le tre fortezze di Gaeta, Pescara ed Ancona; i presidii napoletani che uscivano dai luoghi forti avere gli onori convenuti.

E dipoi il debito pubblico garentitio, mantenute le vendite de' beni dello Stato, conservata la nuova nobiltà con l'antica, confermati ne'gradi, onori e pensioni i militari che, giurata fedeltà a Ferdinando IV, passassero volon-

tari a' suoi stipendii.

Qui finiva il trattato; ma il tedesco vi aggiunse che il re Ferdinando concedeva perdono ad ogni opera politica de' passuti tempi, comoque fatta a pro de' nemici o contro i borboni; e che, obliate le trascorse vicende, ogni napoletano aspirar potesse agli offizi civili o militari del reggo. Le quali cose i negoziatori napoletani non riccreavano per non trasformare in conessione e favori i itoli della guistizia, e daro assopteto ch' ei credessero colpa ne' soggetti l'aver servito a governo nocessario, riconosciuto, e per diritto pubblico di quel tempi legitimo.

« L'imperator d' Austria (stava scritto) avvalorava il trattato con la sua e formale garanzia. » Il qual nuovo pegno di fede si bramava da' napoletani, essendo ancor viva e dolorosa la memoria de' mancati giuramenti del 99.

C. Nella sera dello stesso giorno, dopo che il re ebbe contezza del tratato, parti sconociatio verso Pezzoli ; e di la, sopra picola nave, passò al lachia, ove rimase un giorno, venerato da re; e il di 22, sopra legon più grande, con poco seguito di cortigiani e di servi, senza pompa, senza lasso, senza le stesse comodità della vita, si parti per Francia. Ed intanto, fatte note in Napoli le conocide di Casalanza, la etità mando ambasciatori al principe borbone, chi era in Franc, precursori dell'allegrezza ed obberinza pubblica i il qual sito, bere precursori dell'allegrezza ed obberinza pubblica i il qual sito, bere precursori dell'allegrezza ed obberinza pubblica i il qual sito, bere precursori dell'allegrezza ed obberinza pubblica il qual sito, bere precursori dell'allegrezza ed obberinza della prima legione napoletana per dar comode stance al tedesco, la piebe non vedendo sidulti che alle porte, si abba a tumulto, ruppe le prigioni, e prorompeva in peggiori disordini se da pochi generali ed uttiziali non fusse stata repressa. La stessa prima legione, sino a quel punto disciplinata e ubbidiente, fuori appena della fortezza, sorda agl'invitt ed alle minacce de capi, per multe vie si disperse.

In Napoli la plebaglia sotto il pretesto di allegrezza tumultuava, e sebbere la guardia di sicurezza trattenesse quel primi moli, chiaro appariva che in breve non basterebbe. Cosicchè la regina, pregando per lettere l'ammiragio inglesa a spedire in città qualdes schiera a sostegno degli ordini civili, n' ebbe trecento inglesi, per il quali abigottirono i tumultuanti, tornò la quiete. Ed ella in quel mezzo imbarcò sopra vascello inglese con alcuni della sua corte; o tre glà ministri, Agar, Zurio, Macdonald, e pochi altri personaggi, che, non condidando nelle promesse di Casalanza, fuggivano la temula vendotta dei borboni.

Non più re, non reggenato, non reggenas i a pleba accreseiuta de' luggiuivi di Capua, che sperando prede arrivavano a torme nella città; I prigioni di Napoli tumultibisi, e le porte delle carceri non ancora abbattate ma scosse; la guarda di sicurezza già stanca; gi'inglesi pochi, i disordini maggiori, e, ciò che accrescava pericolo, vicina la notte. Si ere sal punato che la plebaglia prevalesse, quando, esortati da messi e lettere della municipalità, giunsero di declinare del giorno alcuni suquadroni austriaci, che uniti i alle guardie

urbane, girando per la città, e gastigando quegli che avessero di ribelli 1815 armi o segni, soppressero i tumulti e le inique speranze. Fu così grande ma necessario il rigore, che cento, almeno, di quell' infimo volgo perirono; ed altri mille. feriti, andarono aeli osnedali o si nascosero.

In quella notte è nel sequente giorno farono in città luminarie, tripudii e grida di popolo; en el porto tutte le navi, lo stesso vascello che albergava la regina, ornato a festa. A' 23, com' era prescritto, fecero ingresso le soliriere tedesche, le quali, con souni e segni di vitoria, seguivano il principe reale don Leopoldo Borbone, che a cavallo, con ricca numerosa corte, lagor tenedera i popolari staltit. E potiche per corrieri, per tetergrafi, per divolgati, ed il mutato governo in ogni lango riconosciuto e festeggiato, tutte le apparenze somparereo del regio di Giosocchino, comi i, immagini, insegne: solamente la regina, prigioniera sal vascello, stava ancora nel porio, spettacolo e spettariore delle sue miserio.

- Dights III Cou

## LIBRO OTTAVO

Regno di Ferdinando I - Anno 1815 a 1820.

## CAPO PRIMO

Cenno sullo stato del Regno al ritorno del re Borbone ; provvedimenti di governo e Iristi casi.

1810 I. Canota Murat nel 8815; ma non seco leggi, usi, opinioni; speranse impresse nel popolo per dicci anni. Eclie ed delle nazioni non et misura solamente il tempo: talvolta non bastano i secoli a figurare, talsitra volta bastano i sporio. Vin ha per i popoli un periodo di crisi, e per noi fu tale ili decennio de' re francesi; tutte le istituzioni cambiarono, tutte le parti della società e dello Stato mutarono in meglio o in peggio. Il codice civile, che nel 1805 divagava in cento volumi; si trovò compreso nel codice Napoleone, monumento di civile sapienza. Il codice penale, che a siento si cercava nel dispacci o consuctualmi del foro, in racció dellitti e la soperchia severbi delle pene. All'antico processo, occuro, niquo, era succeduto il dibattimento. Si trovò un codice sapientissimo di commercio.

La finanza pubblica, che prima componevasi di tributi vaghi e varii, derivati da vecchi abusi feudali , come il Testatico , l' Adoa , il Rilevio ; o da pretesti, come la Nave bruciata, il Dono gratuito, o da buone cause, come il dazio del sale . del tabacco , delle decime ; la finanza pubblica , rozza ne' suoi principii, confusa ed ineguale negli effetti, fu lasciata ricca ed ordinata : misura dei tributi la rendita , gli arrendamenti ritornati al fonte della finanza, chiarito ed ordinato il debito pubblico, fondata la cassa di ammortizzazione, disegnata quella di sconto. Due tarli, avvidità e discredito del governo, generati dagli usi e dalle incertezze della conquista rodevano la finanza; pace e stabilità erano i rimedii, ma in potere del tempo. L'amministrazione delle comunità e delle province, licenziosa innanzi, si trovò ordinata: a' presidi, che avevano potcre misto, vario, innefficace, succederono gl'intendenti; ed alle pratiche incerte di amministrazione, leggi e regole, forse troppe. Dalle comunali ricchezze, accresciute delle spoglie della feudalità , derivarono benefizi privati e pubblici : prendevano cura delle comunità i decurionali ed i consigli di distretto, di provincia, di Stato; e poichè alle numerosc pubbliche congreghe è insito l'amore ed il vanto delle ragioni dei popoli, l'amministrazione fu nel Regno istromento di libertà.

I conventi erano disciolti; la feudalità sradicata: molte violenze colpirono gli antichi baroni, ma necessarie, che non si rinnovano gli Stati come si mantengono, bisognando misura e forme a mantenerli , necessità e vigore a rinnovarii.

La religione indebolita, le credenze derise o sbandite, nè quelle perdite

ricambiate da nuove virtù, o moderate da migliori costumi ed usi civilt, 1815 che anzi gli usi e i costumi caduti in peggio.

Le opinioni del popolo sul governo dello Stato, libere; l'obbedienza alle leggi poca, all'uomo troppa; la licenza e la servitù collegate.

II. Fin qui delle cose; ora delle persone. Si trovarono magistrati più abili,

degli antichi, più giusti, più onesti.

Il clero peggiorato e screditato; perocchè la rivoluzione di Napoli del 1806 tenendo de principile delle licenze della liberta franzese, ed il clero (impoverita la Ch'esa) cercando ricchezze fuor dell'altare, fu meno ipportia e meno tristo, ma più scandaloso; gli sfratati, cambati in preti, a'preti col consorzio nocevano.

I nobili antichi, poveri e cudenti; i nuovi, poco esporti alla nobiltà e di essa non gelosi perchè in altro modo possenti; e gli une gli altri, decoro della monarchia, non sostegor, giacchè, aboliti i privilegi, la nobiltà divenuta classe di possidenti, aveva gl'interessi, non più di ceto, ma di popolo. Dell'esercito maritimo nechi i soldati nerebh i ni distartanon, molti di

nuta classe di possitenti, aveva gi interessi, non pui di ceto, ma di popolo.
Dell'esencito maritimo pochi i soldati perchè i più disertarono, molti gli uffiziali, troppi i generali; de' quali avanzi lo spirito inquieto, prosuntuoso il discorso, cresciuto l'animo di guerra e'l desio di onore, attenuata la disciplina, peggiorato il costume.

Gli ambiziosi usati ad aver premio di ogni servizio ed a trovare impiego di ogni talento e fortuna.

La plebe avvezza a disonesti guadugni delle discordie civili , al sacco della feudalità, a comodi dell'eguaglianza ; perciò avida , irrequieta , indomabile se non dalla forza.

De're spento il prestigio da che Giuseppe e Giacchino sursero novoi sotto glu occhi del popolo, e furono delgi natichi pio chiaire potenti: is monarchia crangita, da che basi dell'antica erano i privilega e'l favore; della nuova, il merito e la equaglianza: il rispetto cieco dei padri nostri mattoi in sentimento di timore per la regia possonza o di amore per le opere regie; l'adicto trasformato in calcio. Morale cembiamento attivo, fecondissimo.

Il popolo, travagliato per venti anni da fortane contrare, ricordava le imjuste persocuzioni del 23, la trionnide del 99, il dispuistion de seguenti anni, la fallacie della moderna libertà, la rapina e la superbia degli esercit straineri, la invalidità del promio esercito. Numerava le promesse mancate, e giuramenti spergiurati, gl'inganni fattigli per turare profitto di dominio e di lucro. Sapera che re antichi e re nuovi, non curando le presuasioni del soggetti, avavano comandato, i primi col presigio, i secondi colla forza. Ma oramal dissipato il prestigio e spezzata la forza, erano la borbenici e i murattiani pochi; e la maggior parto del pensanti, settari o liberali, non discontenti della caduta di Gioscochino, sollecti e sospettusi del successore.

I popoli e i principi si osservavano a vicenda, ricambiandosi i timori e lo speranza. All'universulo desiderio della independeza nuovamente surto, siccome ho detto, negla ultimi anni, avevano i vincitori contraposto il domma politico della legittima la quale, se restringevasi al riorno degli antichi re, avrebbe ricordato i mali che quelli operarono, e dato sospetto che per vondetta e per genio distruggerebbero della cività nuova per fino le cue giovevoli a loro; ma i re fecero miglior promessa, e il popolo fu listo in udirgit, jravveduti e modesti, confernare a locui le buone leggi e promettere tutti finachigie nuove; e senti rassicurarsi al vedere governo moderato in mano de vecchi reggiori, ammaestrati dallo sventure; nuece che del nuovi,

1815 guasti dalla fortuna, eccessivi nel comando, abli a rompere ogni freno. Sperò quindi il popolo nella pace un nuovo patto, stabile e a tutti egualmente profittevole, del quale gli erano argomento gli editti stessi de' ne. E se-le promesso della legittimità si mostravano sincerià e non ingano, i popoli vi aderivano : ed oggi l'Europa riposerobbe da' suoi travagli.

Tale per cose e persone i re francesi lasciarono il regno.

Ill. Il congresso di Vienna per la guerra d'Italia mossa da Goscelino nell'anno quindicessimo lo dichiarò decaduto dal trono di Napoli, e ristabilita la vecchia dinastia de'borboni. Dipoi, cominciate le aventure dell'esercito di Murati, il re Ferdinando perparà sorra di etrare amer per assalura la Glabria, e prociomi e decreti per lusingare i napoletani; ma o tardi a muovere il re di Sicilia, o tempo celeri i prespiral dell'attro, quelle armi e quati fogli di Casiliano della conservazioni schimoli, della non aux gioria superbo, (rec. lartio e posuposi engresso, mentre del proclami ascemavi il progo la già pubblicata conversione di Casalanza. Na esercito al desercito riunito faceva il re più potente, de aguinte a 'trattati il pormasse, più quietava il popolo e più aperas.

De einque fiegli del re, scritti in Messino dal 20 al 21 maggio, erano i sensis ; pace, concordia, obilo delle passate viende, vi tralucova la modesta confessione dei propri torti ; partivasi di leggi fondamentali dello Stato, di libertà civile, di formali guarentigie; e così vi stava adombrata ia costituzione struza proferrisene il nome. Erano confernati gli impiegli imiliari, un suppressione di considerati di considerati di costitucione struza proferrisene il nome. Erano confernati gli impiegli imiliari, possibili di consonia. Non dinuncia citrui dolore societa si il re al irono antico.

e mille speranze di bene destavansi negli onesti .

Furono ministri il marchese Circello, veterano della monarchia assoluta, indotto scolare di moglie indotta : il cavalier Medici , estimato di fine incegno, già due volte tenuto in carcere, come partigiano di libertà nel regno, di monarchia nella repubblica, uomo perciò di fama pregiata, ma varia; il marchese Tommasi, nuovo in Napoli perchè ne uscì giovanetto, raccomandato dall'elogio ch'ei scrisse del Filangeri. De'tre ministri, Circello abborriva colle idee nuove il decennio francese; gli altri due, meno avversi, ma prosuntuosi assai più, non tenevano in pregio le nostre cose. E tutti, re, ministri , consiglieri , prima marciti nell' ozio e nella servitù di Sicilia , poi travagliati dalle pratiche di libertà della siciliana costituzione dell'anno 42, ed infine scaeciati di magistratura e spatriati, o confinati, non avevano seguita la rivoluzione di Napoli nelle leggi ed instituzioni; sapevano di lei solamente le congiure e le condanne, credevano peggiorato il regno. Riguardavano Napoleone ed i re nuovi come usurpatori , le opere del decennio come delitti, gli operatori come rei: un governo di dieci anni, riconosciuto in Europa, consolidato da codici, ordini di Stato e bene pubblico, era chiamato occupaziono militare . I fogli di Messina e di Casalanza , non dunque da persuasione, ma da politica o necessità erano dettati ; i nostri impieghi, le acquistate facoltà, il viver nostro, non erano già nostro diritto, ma doni di regale clemenza.

IV. Il telegrafo segob la partenza del re da Messina , ed allora la regina Murat sciolse dal porto di Napoli , prese i figli a Gaeta , e seguì l'odieso cammino di Trieste. Il vascello dov'era imbarcata s'incontrò all'altro che menava in Napoli il re Ferdinando; l'ammiraglio, apprestando i consuett omaggi, disse alla Murat (Sotto specie di bonto per dileggio) che non prendesse spavvnto del tro del connone, non essendo che a salva par festeggiare uli: Incontro del re di Napoli. E colei, che aveva animo ed uso regio, rispose, non essere ai Buonaparte nuovo nè lugrato quel romere. La nemica fortuna reruccivas in tutti i modi la cadata famiglia: Gioacchino vagava in mare sopra fragil navillo, a ventura più che a disegno; Carolina, tenuta per alcuni giorni nel proti, vidde le feste della sua sventura, tollerò la socutunata pichagia; che sopra piccole barche si avvicinava al suo legno per cantare conzoni d'inguiria, ed alfine, l'ibero lo sgardo e il orecchio da spettucoli e suoni tunto molesti, si incontrò prigioniera al fortunato rivale, e gli accrebbe la gois del trinol.

It di s.giugno arrivò il re in Baja, il 6 a Portici, dove invitati si aduarono i generali murattiani e borbonici. Lo agunido del re scorreva sopra tutti benigno ed eguale, ma le duo puri biccamente guatavansi e dispettose; l'una era vinta, no l'altra vincitrice; scambavansi occultamente le false ingiurie d'indebta è di servaggio; all'ambizione degli uni parevi intoppo la nuova politica del re, all'ambizione degli altri il suo vecchio favore. Erano equalit tu loro ! rodio e l' dispersa.

Il re, tre giorni dopo, fece pubblico ingresso in città, stando a cavallo

or piccol corregio; erano manueti destrieri, semplici gli arredi el vestimenti, contrapesti allo splendore del disso de rescochino. E percio puesto, reconstruccione del proposito del proposito del proposito puesto, ri contralo del proposito del proposito del proposito vavaria. Si fece festa per varii giorni e sinorea gli udollorati della cardo di Marat sospiravano, ma sommessamente, percib quel doloren cagione pubblica - era pletà, gratutudine, amicizia; mesti e taciti sentimenti del cuore.

Y. Ma 1 moti prodiçiosi della Francia dopo il ritorno di Buonaparte dall'Elba, e la vastità del suo ingegno e della fortuna adombravano le prosperità del governo di Napoli , quando giunse la nuova della battaglia di Naterioo, ancora ignorandosi quella di Ligny; perciecche la fama questa volta fu contro suo costumo più celere nei letti antuzii che no contrarii. Con feste la vittoria tu celebrata i 110 connadunte di Geste, che ancora combatteva sotto l'insegna di Murat a quello avvia cedè la fortezza; Pescara ed Ancona renno state e coltu mesi insuari , delle quali tre cessioni è debtio ch' io

La forteza di Pescara, co mandata dal general Napoletani, fu resa nel 28 maggio; quello di Aconoa, A ala general Montemajor, nel di seguente. Un araido del re Perdinando intimò a quel due comandanti di arrendersi, e subito lo porte si spalancarono. Fu araido un gia colonnello di Murat, unica macchia dell' onorata sua vita; imperciocothe nella mutazione degli Stati quel cambira necessario di bandiera è cordogio aggi eserciti; sono nota; ma nel passaggo se alcuno palesi volontà, o ambizioner, o letzia, dà prova di amino incostante e servile. L'onor militare ha canggito natura, e da gladiatorio qual era, è fatto civile, che non più si ammira l'arte, il valore, la fortuna istessa di guerra, quando si combatta per iniqua causa. La fomba di Moreau giace socura e non pianta : si onora la memoria de soldat iranessi che tra el disperazioni di Waterloo per volontari vicendevoli colpi, si uccisero; si abborrono i nomi de' fortunati disertori di quella battaglia. Ormali a milizia (e ne s'ano rese grazie alla civitib de 1 secolo), se mercato di snague

1815 e di servità, è tenuta a vergogna; ma se strumento di nazionale difesa e grandezza, è virtà e decoro.

Alle prime intimazioni dell' araldo cedereno i comandanti di Pescara e di Ancona, henchà venesero numerose squadre, armi soprechie, vetavaglie abbendanti. Pu ignoranza e timore; avvegnacibe, nati soggetti del re bornone, riputavano celpa disobbedire al suo cenno, ci metavano cipa disobbedire al suo cenno, ci metavano il noto sdegno e la superbia. Ancona restò presidiata delle armi tedesche, poi resa al popa-pescara tu smantellata, aperte pier forza di mma diciassette berece nei balandii, oltraggio ar e anico, sospetto di novelle guerre, e provvedimenti per futura comquista. Lo stèsso araldo ed i mail esempi non turbando la costanza del general Begani, che comandava in Gaeta, durb' l'assedio, ma lesto. Dopo la statagia di Vasterlo e la prigioni di Boungarie, la bandiera de'tre colori (testè sì altiera) saventolava, solitaria nel mondo, sopra inudi assisi di Torre Orlando: bizzarra di fortuna e celebrità per quelle rocca, sgomento e pericolo per Begani. Egli altora dib la fortezza, ma del lento ubblifire fu puntile dal re, permetto della fanona del poste di po

Chi disse ingiusta la pena, chi giusta; delle quali sentenze riferirò i concetti. Essere perduat l'Italia dai francesi e l'regno da Gioschino, la la Francia asseilta, l'Europa colle, ata co Borboni di Napoli, distrutta la importanza di Garda; impossibile o, ani soccrosì, la difessi intulti, anzi colpovole delle morti e dri danni; Ferdinando legitimo re, per le armi disceso
e delle morti concolto sul trono, rinvigorite la seu ragioni, la sespensione
di regno cessata; il generale Begani, nato suddito di lui, ora suddito
movamente, e se nemico, ribelle. Così gli uni.

Ma i contrarii dicovano: essere una l'egge degli assediati, non cedere che a necessià: l'orecchio sordo a minacce o lusioghe, il guardo breve quanto il tiro delle arrai, e nel recinto della fortezza chiaso il loro mondo, si fron essuane altre leggi o doveri, solamente assera la religione dei giramenti. Non giudicar egli della cessata importanza di combattere e della impossibilità dei soccorsi, essendo incapace di misura il giusto monento di una fortezza. Sen ella anno 1798 il governatore di Geeta non na priva porte, la invasione francese fermavasi al Gargilano, la repubblica, il brigantiggio, le atroccià del 99, il cardinali futfo, lo Speciale, e tanti nomi coce abborrito non lorderebbero in nostri storia; così che al poco spirito del veccho generale Tschudy si attenevano tante morti e vergogne. El Greta no il 1696 poteva reggera altri otto giori. Senton negli Abruszi: espone di contrario di contrario

Il re Ferdinando avera perduto il regno per le armi, armi che lo caquistanon a Carlo suo genitore; la sovranità non migra, non migrano le nazioni, perchè l'una e l'altre sono legate al suolo della patria comune ed ai cittadini. Ferdinando III di Sicilia era re straniero a napoletani, ia diberanti di Begani così legitama come quella di Philipstati, è Regani, benchè nomico, innocente. Se vi ha macchia in lai è il non avere atteso nel difendere la fortezza l'estremità di forzi o di fame.

Di tre comandanti, due spregiati benchè potenti, Begani esule venerato, dimostrano quale fosse il voto del mondo, e quanto folle la speranza de're di asseenare a volontà loro la verzogna o l'onore.

VI. Cominciava il riordinamento del regno dalla finanza pubblica. Il re

a ovax contratto molti obblighi nel congresso di Vienna: doveva all' Austria tisco venticia milioni di franchi, prezzo obli conquisti, al principe Eugenio cioque milioni, per indiscreto dono; e nove milioni ai ministri potenti del congresso per mance di allegrezza, a per compribo favore; e nutrire l'esercito i delesco, il siciliano e "I molto che avonzava del muntitiano; volevasi mercode aglii usuiti, pena i feleli, premio a partigiani, abbondaza a sè stessi. Na così ampa era la finanza deconnile, che bastava a tanti bisogni, ora viepiu che il credito ristorio per la pace uroppa prometteva fecile ricchezza al Gran Libro, e che all'ingegno avido dell'Agar la sottle parsimonia del Medici succeleva. Finono perciti confermati i sistemi finanzieri del deconnio, la legge delle patenti abbilita; la quale gravezza risguardando le industrie, i mestieri, le arti, una gram massa di ricchezza e rendite stuggit dalla finanza pubblica, e ne fu cogione la ignoranza delle dottrine economiche ed i vecch usi ed errori del ministro.

Si restituirono agli usciti, poi rimpatriali con Ferdinando, i loro beni, anoccable nd decennio venduti, e i erario richiamo i doni di Giuseppe e Gioscrhino; le quali forzate restituzioni produssero sontento a molti e tatoluta viupero al governo. Erano fra i donastri gi orfanti figli del Marchese Palmieri, giustiziato nel 1807 qual cospiratore contro Giuseppe a pro di Ferdinando; le spese del giudico furnon grandi, i figliatoli, mestramento credi, obcernos pranto mo Giuschino le deoli al pianti supplicatori del controlo del controlo

VII. Sopra rendite inscritte si vendevano i beni dello Stato, si francavano i censi, si alevavano i beni dello fondizioni pubbliche; e di intati modi ricercate quelle rendite, e salite in maggior pregio, la fianza, creando move cedole, accumulor inche somme. Ma il debto dello Stato cresceva; era di ducati ottocentomilia al cadere di Murat, fu indi a peco doppiato. E maggiore pericolo derivavo da quegli artifizi, perchè tutte le fondazioni di universale giovamento, Monti di pieta, ospedali, case di arti, di scienze, e de deucazione, perderono il patrimenio del loro beni, spacciati dal governo e mutati in rendite sul Gran Libro dello Stato. E perciò tutti i mezzi di civilta trovandosi legati alle sovi della fianza; un imprisos biosgon, una spietata conquista, il cuore empio di un re poteva, negando o sospendendo quegl'impegni, repiògres inosala missira i tutta la napolema società.

Tra le compre de su detti beni, una che ne fece un ministro, diede onta a lui, discredito al governo, e ragion vuole che in qui la marri, che a figurare il quinquennio (disegno con questo nome dalla sua durata il tempo del quale servio; come he chiamato decennio i due regii until della stirpe napoleonica) si richieggono molti fatti, ognuoo de quali sembrerebbe nodego di ricorianza. Non aspetti il lettore le consente cause delle vivoluzioni, triannide attiva, decaduali finanza, depretate propretati vito sperito con insesservati per cinque ami del politico torrente che incodo il Regno nell'anno 20 E grave lo scrivere; tedioso il legere di particolarità e di persone; ma sarà frutto della comune fattica la spiegazione di un fenomeno forse nuovo nel mondo. Pu visto emergere la rivoluzione dal seno di monarchia moderata, ricco finanza, quasi non macchiata giustizia civile; fui visto abmoderata, ricco finanza, quasi non macchiata giustizia civile; fui visto ab-

COLLETTA 51

<sup>1416</sup> battere un reggimento che pure avea partigiani ed amiel, ed altro formarsene che di molti offendeva le opinioni e l'interesse; e quella novià, non appraa mossa da pochi, seguita dai più, da tutti applaudita. Paradossi che diligente istoria spiegherà, descrivendo i vizi di ogni parte dello Stato, e dando nome al morbo che lo spense.

Si vendeva la ricca dote dell'accademia reale, assegnata da' due ultimi e per sostegno della scienze e degli solenziati, e n' era tenne l'affitie, come addiviene de beni pubblici. Il marchese Tommasi lo comperò contre readite inscritte; il guadagon for grande, la già prodigiosa di lui fortuna fu raddoppiata, l'accademia perdè per sempre la speranza di miglior patto. Il modi furnos turpi: la legge che poneva in vendita i beni dello Stato, fu tenuta occulta dal ministro cancelliere per dar tempo al marchese di fare acquisto delle rendite, prima che l'effetto necessario di quella legge ne accrescesse il valore; diopi pubblicata, il ministro della giustizia per autici per perinte rendite, prima correctati dalla compara e di finite il ministro della ministro della contrata della contrata della contrata di contrata della contrata di contrata della contrata di contrata della contrata di contrata della contrata della contrata di contrata della contrata di contrata della contrata di contrata della contrata di contrata d

Gli errori e le frodi narrate apportavano piccolo danno all'erario per due qualità del ministro Medici, parsinonia allo spondere, fede agli impegni; perciocchè i talenti di lui, nulli o scaria nelle dottrine della finanza, sono minenti per le scaltezze o i rigini di bacco, ai che egli, ultimo finanziero, è il primo banchiere del nostri tempi. Il debito esterno sminuiva di giorno in giorno, ed all'anno 1823 si estingueva; i pesi interni si pagavano esattamente. Si fodo la cassa di sconio, usata la lighiliterra, in Francia ed altover, scura notre le leggi fina certe la propertità, utila e el desarro colla finanza volgendo i privati depositi e gli altri capitali a suo profitto, con abuso di fedo, ma nei tempi di pase senza danni o pricolo.

Deriva da quel che bo detto che la nuova finanza serbò le istituzioni de decensio, ma he di natura meno avida, non infinal, per credito migliorata, per alcune particolarità più disonesta. Mancavano ad entrambe le maggiori sorgenti di riccherza, ciche le intraprese dell'industria privata collegato alla finanza pubblica; felice innesto, cho solamento alligna in puesi liberi, ma non si appiglia o presto muore sotto governi assoulari. Essendo grava all'erario il mantenimento dell'esercito tedesco, si imprese a comporre il propro esercito.

VIII. Un ministro di guerra sarebbe atato borbonico o muratitat; for creato un consiglio detto Supreno, como Aulto quello di Vienna, composto del principe reale don Leopoldo, presidente, del marchese Saint-Clair, vicopresidente, e di quattro genevali, due di oisseuna parte, consiglieri. Dell' esvento di Murat pochi soldati, come innanzi ho detto, restanono alle bundiere; e molti, pericolo alla tranquillià pubblica, disertanono cell' esvecito di Sicilia erano vario le abbieve, variamente amministrato dell' estimato del carriero del considera di significa della considera della considera di considera di considera della considera di considera di considera della considera di co

m.rò (facil guida degl' ingegni nuovi ) alla perfezione ideale; blandì per 1815 ambizione il partito trionfatore; si perdè in garn di vanità, che racconterò brevemente.

I due primi del consiglio, uno della famiglia, l'altro della casa del re, avevano passoni e coure di corte i ai quattro minori era dato il carico di governare l'esercito; ed essi per mostra d'impurzialità, se della partet barbonica ; eranos sempre avversi a' borbonici, e se della martistità, a, mu-rattisti, e per dare pruova di animo elevato e benigno, ora gli uni, ora rattisti, e per dare pruova di animo elevato e benigno, ora gli uni, ora rattisti, e per dare pruova di animo elevato e benigno, ora gli uni, ora rattisti, e per dare pruova di animo elevato e benigno, ora gli uni, ora rattisti e per dare pruova di nomo carioni, favora, oltraggi, scandalo, irratemento.

Tal era il consiglio; discorrismone le opere. Badunarono in Salerno i resti dell'escrito di Murat; tutte le malizie venute di Sicilia forno guarde reali. Dipoi composero alcuni reggimenti mescolando soldati ed uffizili delle parti, ma dando a quelli del decennio stipendio più scarso, a quelli di Scilia più largo; i generali rimpatriati col re furnono promossi di uno o due gradi; tu devretto che ui grado eguale nel 23 maggio 1815. Giorno della restaurazione borbonica; gli uffiziali dell'escretio scirigi no ai recrea stollo di fanolettari, qualtoque rosse il anzianti da deservigi non si preferiasero il morbotto di soli della productiona di considera della preferia della pref

Dell'ordine cavalleresco delle due Sicilie, mantenuto per trattati e promesse, funno cangliat ciori, stemma, epigrafe, e coò trasformuto, nemmeno piacque al goveruo; il Corpo di Marina dove nasconderio; degli altri utiliziali dell'esercito, i timidi lo deposero, gli aninosi erano malvisti; noi circoli di corte bisognava celare que' fregi allo sguardo del re, o soffririo austero; nel nuovo scudo delle monarchia quell'ordine non aveva segno. Lo due parti dell'esercito erano dunque separate più che non mai, e ne derivava debilezza allo Stato, onta al supreme consiglio, pericolo al governo.

Si rinnovarono le ordinanze militari, e tutto essendo nuovo, (u generaje la inesperienza el risatdio. La stessa tatica multo, nata da Gustavo, perfezionata da Federico, usata da tutta Europa guerrera, rispettata da llonosaparte, sparrimentata in tante guerre, cornonata di successi e di gloria, parve imperfetta; e la riformavano quattro generali, due di un esercito non mai guerrero. e due di un altro mai sempre vinto.

IX. Così la militia. Nell'amministrazione civile, confermati gli ordini municipali e provinciali, ma rivecto il consiglio di Stato, restatrono i consigli alle comunità, a distretti, alle province, mancò al regno; e poichè ad reso annodavania le fila della economia generale, restò la catea interrotta e lo Stato senza unità di amministrazione. Il nomo gli fu cagione di norte: lo consiglio di Stato berbonico, benchè azione, era in mente del re Ferdinando il più alto magistrato della monarchia; ed un consigliere, assai maggiore di un ministro; però che ministri avea spesso nominate per necessità, non mai consiglieri se non per afletto; distinzione potentissima mell'antimo regio, avvezzo a misurare l'autorità e l' mento dei soggetti dalle concessioni del suo favore. Se dunque il consiglio di Stato del decennio si hiamava altrimenti, era forse mantenuto.

Gioacchino lasciò imperfetta l'amministrazione : sebbene avesse il pensiero di migliorarla, gli mancò, il tempo; preparava nuova legge allorche per Buonaparte uscito dall'Elba, e lui stesso mosso alla guerra d'Italia, restò interrotto il lavoro, che indi a poco perì affatto per la celere caduta di questo ardito monarca. Era gloria serbata al successore; ma questi, dando suo nome alle leggi di Giuseppe e Gioacchino, le confermò ciecamente : e maggiore odio gli nacque, avvegnachè i popoli attendano dai vecchi governi quiete, parsimonia, abbondanza, come da' nuovi gloria, imprese, grandezza. Volgevano sempre in peggio le cose amministrative, non importando al re il ministero dell' interno, che per venti mesi restò abbietto e quasi dimenticato nelle mani del ministro di giustizia; indi fu commesso ad un tal Parise, siciliano, settuagenario, inesperto e nemico delle nuove cose, schernitoro delle bello arti e delle scienze; e, lui morto, al ministro di marina general Naselli, meno nuovo del Parise alle cose nuove, ma più ignorante; nelle quali scelte svelavasi la timida ambizione de' ministri Medici e Tommasi, i quali volevano accerchiare il re e sè stessi d' nomini inetti , acciocchè la propria mediocrità risplendesse.

X. A riformare i codeci dello Stato furnon eletti parecchi magistrati di buono fame a dottirina, durvanoi intanto i codici del decennio, aboli soloimente il diverzio e mutate in peggio le leggi di successione: altra daunanze riformaziono il codice militare. Il governo era solicicio di far diaparre degli atti pubblici i nomi e i tempi di Gisarppe Gioscchino, sperando, superbo e da fatto della tistoria e dallo memoria degli automiti.

Ho riferito nei precedenti libri che ai primi tempi del decennio furuco compaste molte commissioni milutari, tribunali atroci, nella novità di regai necessari e rigidezze, diminuite sotto Giancchino, abolite afluto verso il line del suo regno. Torariano pochi mesi dopo il ritrono dei berboni, essendo turbata la quiete pubblice da gran numero di malfattori. Ne quel rigore bastando, suas devreto, del quale mode i gli difetti i qui discorro per tracciare le vicende di civili de del borbare iro cui vaciliavano gli ordinamenti dello Stato. Ina Giunta composta dell'intendente, del comandante della proviacia Stato. Ina Giunta composta dell'intendente, del comandante della proviacia della composta dell'intendente, del comandante della proviacia della composta della risenda della comandante della proviacia della comandante della proviacia della comandante della comandan

La effenata potestà di quelle Giunte voleva nei membri suoi prudenza quasi sopramana, e modo, senno, benignità, guestiai; ma pueri giudizi loro furono si negligrotti e precipitati; che spesso vedevansi scambiati non e segnali de fuorbanditi, e inceritti nella esiziale lista uomini non rei, credui grassatori perchò indicati dal romore pubblico, o assenti, o dimenticati nelle prigioni, e sobiati nell' esercito; dei quali errori, molti scoperti e correttu, pri molti occultuti dalla morte. Non erano di tanta assprezza le pratiche del decennio: allora non si metteva a prezzo la vita dei fuorbanditi: e presi, andavano ali giudicio colle forme comuni: dibattimento e difesa.

Per altra l'egge aboliti i giudizi correzionali, l'azione con più fu pubblica; la querela dell'offeso moveva il procedimento, il perdono lo troncava; le sutiche rimessioni e transazioni, spente colla feudalità, rividero il giorno. Erano colpe correzionali le ingiurie, le battiture, le non mortali ferite, le leggiere violenze al pudore, che dopo quella legge restavano impunite se il nia potere o la ricchezza del colpevole compravano il silenzio o il perdono. Ingiustizia più scandalosa, giacchè ad oltraggio dei deboli e dei miseri, e più sentita, perchè nel secolo delle uguaglianze, nata per l'avarizia del fisco, apportando quei giudizi correcionali spesa non lieve al tesoro.

Tale grustizia era nelle leggi, notiamone alcuni effetti. Il principe Philipstadt aveva due figliode adulterine, e il duca di Spezzano parecchi figli della stessa colpa. Il codice vietava che fossero legittimati, ma il re li dichiarò legittimi in grazia dei due genitori, a lui cari, con grave danno degli eredi

naturali e con offesa delle leggi.

Per altro decreto fu richiamato ad esanie un giudizio feudale, deciso, prescritto; e la novella sentenza, di magistrato composto ad arbitrio, fu in danno della comunità, in benefizio del duca d'Ascoli, favorito del re.

Antica lite tra il duce di Diano e l' marchese di Villanova era stata nel decencio decias perscritta a pro del primo, divenuto possessore legitimo e sicuro di patrimonio ricchissimo. Ma il Diano era odisoa al re Bortone, il Villanova era caro, e perciò la lite essendo raliminata per lettere regali nel (815, timori nell'inno, aperanze nell'altro si suscitarono: altorchò la molegazionio del pobblico, il grido, lo scando), il sospetio rattenendo gl'impatrillo possessore delle guadagniate ricchezze, ma si concedessero al Villanova duoti discentionità dalla cassa dello Stato.

Gli arbitri duravano. Accusati di allo tradimento ed imprigionati l'intendente Santagelo, il colonnello Sponsa ed litri gentiuomni di Basilitata, dopo un meso di aspro carcere e di silenzio dimandarono il giudzio, nas non fu concesso, nè soiole quelle catene, ne la Polizia, come per leggi doveva, trasmise ai magistrati ordinari la cura del processo. Indi a parecchi altri mesi i de furon liberi e tornati in carica, e benche dimostrata calunniosa l'accusa e falso le carto presentate dagli accusatori, restarono questi delle nequizie impuniti, come amici alla monarchia:

Fra' militari serbati in impiego per il trattato di Casalanza era il general. Zenardi, maledico, avido, cattivo in pace, pregvocia in guerra. Il governo vodea punirio di non so quali falli del decennio, e la città ne fo spaventatu, tennendo il primo esempio di politica vendetta; gli altri generali providennente lo disfendevano, più potendo in loro il comune pericolo che la privata ambizione; così che il re, sospendendo il cominciato giudicio, scacciò Zenardi in esilo. Già traspariva il dolo pei murattisti, trattento dai comandi del congresso di Vienna; e vedevasi la modestia dei reggitori esser fiinta, varia, fuzace, non assentità dalla cossecienza.

Nelle Piagine, torbide e popoloso villaggio della provincia di Salerno, vievea la famigia Pugli, amante invero del cassato governo, mo noesta. Alcum tristi del poses, tornati da Sicilla, avidi di sangue e di prede, assattan un gorno festivo quella casa, che chimano del giacciani, in spogliano e la incrediano, e legando con funi tutti della famiglia di vario sesso et la rit. Il traggiono cella piazza. Panno sollecito apparrecchio di ardie legna, in tenema mode di sposte in gron, e vi chiudiono nel mezza non meno di cingia di contra del cassato di contra del mante in contra del mante di contra del mante di contra del mante di contra del famme s' apriva un varco, vi era respinto. Quando i lamenti cessono, indicio di morte, estinguono il fuoto, e fu visto fra le ceneri

sas miserando cumulo di cadaveri in attitudini varie e pietose; il prete Pugli aveva le braccia incrociate al petto; la donna, per materno zelo, distesi a terra due teneri figliuoli, gli copriva dol suo corpo, tal che morti si rinvennero, ma non bruciati. Orrendo spettacolo!

I rei, che stavano allegi e sicuri nel villaggio, furnono imprigionati e condannati a morte dalla cominissione militare di Salerno; e sabito il difensore viene in Napoli, parla al re, rammenta fatti untichi di que' condannati a directica di Dispantaggio, ma servigi al'obroboni dice la distruta famiglia devota a Murat, nemica del legittimo re, ottiene la impiovata grazia, e torna fretellosso in Salerno. Ma gustizia di Dio until otazolo loppose al cammino, al parlare col re, al segnare il foglio, che giunes innanzi del rescritto l'ora fatale, e dundici condannati per mano del carretice futuno spenti. Il re n'ebbe sdegno, puni alla cieca il presidente del tribunal militare, e i comandanti della provincia e della divisione, anocrobè susi devota.

In Reggio, cità della Calabria, fu condannato a morte un tal Ronca, analvagissmo, come il dimonstru un solo che narrero de mille suoi misdatti commensi per molti anni da shandito e brigante. Aveva moglio che lo seguiva nei cimenti del brigantagio; ella incinae e si sgravò di un bumbuno, e i cui vagiti apportando al padre tedio e perigio, egli crudele l'uccise battendo l'innocente capo ad un abrore. Alla qualve vista la madre piaca è di cirrore; ed egli, delle lagrime prendendo sdegno e sospetto, sca-rico la armi contro la miera donna e la dissese morta sopra il cudavere del bimbino; nè abbandono già quel luogo, atto alla difesa ed alle rapue si che l'indica per motti di mangia e dorme innanzi a'cori guasti e inse-potti del figlio e della moglie. Ucono così perverso ebbe dal re grazio di vita, in mercede di altri dolitti commessi per la parti del borbota.

Così di giorno in giorno scemavano le speranze concepite del nuovo governo, e si ammolliva l'odio per l'antico, allorchè sopravenne la morte di Murat; del qual caso descriverò ogni parte.

XI. Dopo la battaglia di Waterioo e la cadata dell'imporo francese, molle voci si divulgavano sulle sorti del re Gioscohino; chi di diceva in Tunisi, chi in America, o che nascosto si tenesse in Francia, o che travagliato fuggisse a ventura, quando s'intese che da re giunto in Corsica, ed indi a poco da nemico in Calabria. Qui to attendea la fortuno per dare al mondo noveill esempi di sua possanza, abbattendo le sublimità chi ela dalla polyrera evava erette, e confondendo gli estremi di felicità del miseria.

Ilo detto le aventure di lui nella guerra d'Italia, e la fuga dal Riegno, e come in Ischaia, restato un giorno, prese asilo sopra piecolo legno che navigava per Francia. Traversando il gello di Gaeta, vedendo su le torri sventolare la sua bandiera, penesando chei suoi figii stavano itra quelle mura, e oltre ciò l'impeto naturale ed il lungo uso di guerra lo spingevano ad ortrare nella fortezza, e di vi combattero, non a speme di riegno per disperato consiglio; ma parecchie navi chiudendo le entrate al porto, egli, addolorato, prosegui a navigare verso occidente.

Giunes a Friques il 28 maggio, ed approdo al lido istesso che il prigionicro dell' Elba due mesi avanti e con fato migliore aves locacio. Sulla terra di Francia mille pensieri e memorie lo agitavano; le primizie del suo valore, le fatiche, le fortune, il diadena, il nome; e dall' poposta parte gli ultimi fatti della guerra di Russia, il 'ira di Buonaparte, he pratiche coll' Austria e no la Inghilterar, j'allenza e la guerra contro la Francia, i' abbandono e

la ingratitudine. Le avversità avevano ammollito quell'animo, e prevalendo 1815 il timore alla speranza, non osò recarsi a Parigi, si fermò a Tolone.

Serisse lettere al ministro Fouchè, suo amico nelle prosperità, e diceva: vòl conoscette i molvi ed i casi della guera d'Italia; er lo in Francia o offro all'imperatore il braccio, e di ho fede che a' cieli piacetà di ristorare le aventure di er colle fortune di capitano. s' Fouchè presentò i l'oglio a Buonaparto, che richesa qual trattato di poce avesse eggi fermato col re Gioscchino restò in Tolone, venercato da quelle genni, o che losse pictà della sua sventura, o memoria dell'antica grandezza, o sospetto di novelle fortune.

Pur quel modesto riposo gli fu turbato dopo i fatti di Waterloo, Tolone, Mines, Marsiglia si viddero aggiatte da furie civili e rigigose; i partigiani dell' Impero trucidati, divise le spoglie, Gioscchino si nascose, e mando dell' Impero trucidati, divise le spoglie, Gioscchino si nascose, e mando elletre allo stesso l'ou-thè, che, poco fa ministro di Buonaparte, oro di Luigi, serbava illesa l'autorità e la potenza presso, re nemiel, fra le rovine de regni. Gioscchino lo pregava di un passaporto per la lighillerra, promettendo vivere da privato sottomeso alle leggi. E così scrises a Maceroni, suo uffiziale di ordinanza quando regnava, rimastogli fido, e per ingegno e fortuna noto a "e alletti". Me fonchè non rispondeva, e Maceroni, venuto fortuna noto a "e alletti". Me fonchè non rispondeva, e Maceroni, venuto

in sospetto della polizia di Francia, fu imprigionato.

Peggiori ogni di si faceano le sorti dell'infelice Murat : cercato da' manigoldi di Tolone, insidiato dal marchese La Rivière, che anni prima scampato ner suo favore dal supplizio, ora gli rendeva ingratamente morte per vita, scrisse lettere al re di Francia, non superbe ne abbiette, ma da re profugo ed infelice, e le mandò a Fouchè onde le appresentasse alle regie mani: il foglio al re non avea data per non palesare l'asilo e non mentirlo: quello al ministro diceva: dall'oscuro abisso del mio carcere, nè altro di miserevole, vietando il regale orgoglio. Nulla ottenne per que' prieghl, che l'astuto ministro non rispose, e il re pur tacque. Misero e disperato deliberò di recarsi a Parigi e fidare le sue sorti ai re collegati, memore del cinto diadema, e de' fasti di guerra, e de' confidenti colloqui con que' re, e delle tante volte distese mani in pegno di amicizia e di fede; egli sperava nobile accoglimento e salvezza. Non imprese il cammino di terra per evitare le strade ancora bagnate del sangue del maresciallo Bruno; fece noleggiare una nave che lo portasse ad Hàvre de Gràce , donde senza periglio poteva recarsi a Parigi.

Fu scelta per lo imbarco splaggia recondita e molta notte; ma Iosse ercreo caso annò la nave in altro luago, ed egil dopo un luago aspettare e cercarla, vedendo che spuntava la prima luce, ando vagando tra boschi e vignetti; trovà a caso altro salio, scampò altre inside, ed aifine sopra piccola navicella fuggi di Francia verso Gorsica, isola osptale, patria di molti che un di turnon sou segueri en lotta guerra e compani di gloria. Dopo due giorri di navigare sorse improvvisa tempesta, si che, raccolta in pecola e momponi di trova con proporti del prote in procole in piccola e momponi di trova con se perito il pecola necessa di considera di considera di procole e vegegiava varso Francia; e rasgiuntala, uno de tre segueri di Gioscchino dinando con preghi al pioto di accoglierii, e per larga mercede menarii in Gorsira. E quegli, o che avesse coure inumano, o che temesse di insidia

1830 di contagio rigetto con disolegno la richiesta. Ma volle fortuna che gl'infelici fossero raggiunti della Corriera che fa continuo passaggio tra Marsiglia e Bastia: Gioscchino, a viso atzato, palesò il suo nome ai nocchieri, e seggiunse: e lo francese parlo a' francesi, e vicino ai naufragio dirando ajuto a chi naviga fuor di periglio. » Pa accolto ed norota da re.

XII. Nel dì seguente sbarcò a Bastia. La Corsica in quel tempo era sconvolta da discordie civili, parteggiando i borbonici, i buonepartisti, gl' indipendenti; delle quali parti la prima era poca e debole; le altre due, piu forti, fidavano per novità di Stato in Gioacchino. Perciò le autorità dell'isola insospettivano; ed egli, per sicurtà e prudenza, passò a Vescovado, indi ad Ajaccio, sempre perseguito da reggitori dell'isola e sempre difeso dagl' isolani sollevati in armi. Le quali popolari accoglienze lo rendevano allo stato di re, mostrandogli falsa immagine di fortuna, sì che spesso diceva: « Se popoli nuovi per me combattono, che non faranno i napoletani I to ne accetto l'augurio. » Allora fece disegno, non rivelato che a'suoi più fidi, di approdare in Salerno, dove tremila del già suo esercito stavano oziosi e scontenti del governo borbonico, passar con essi ad Avellino, ingrossare, procedendo, di soldati e partigiani; precorrere di tre giorni sul cammino di Basilicata le schiere tedesche, le quali forse movevano da Napoli per combatterlo; riempire della sua fama tutto il regno; e non volgere alla capitale primache il grido dei successi non avesse disordinato il governo, e spinto il timido borbone alla fuga . Non prevedeva sventure , non curava pericoli . vietando naturale baldanza e lungo uso di fortuna e di guerra . Fra' quali pensieri raccolse una squadra di ducentocinquanta corsi, fidi a lui, pronti a' cimenti, e noleggiò sei barche.

Profisse il giorno al partire; ma poco innanzi di muovere, l'ettere del Maceroni da Calvi annunziavano che egli, portatore di buona nuova, era in cammino per Ajaccio. Gioscchino lo attese, e quegli, giunto il dimani, narrò brevemente i propri casi, e gli porse un foglio che in idioma francese diceva:

2 Sua Maestà l'Imperatore d'Austria concede asilo al re Gioacchino sotto a le condizioni seguenti .
2 I. Il re assumerà un nome privato : la regina avendo preso quello di

« Lipano , si propone lo stesso al re .

2. Pofră il re dimorare ın una delle città della Boemia , della Moravia , o
 dell' Austria superiore; o se vuole in una campagna delle stesse province.
 a. 3. Farà col suo onore guarentigia di non abbandonare gli Stati austriaci

scnza l'espresso consentimento dell'imperatore; e di vivere qual uomo pri vato sottomesso alle leggi della monarchia austriaca.

a Dato a Parigi, il 1. settembre 1815. »

Per comando di S. M. I. R. A. IL PRINCIPE DI METTERNICH.

« Or dunque, disse Gioscchino, una prigone è il mio asilo! prigione è come tomba, ed a re adudu do tron ono rimane che morir da soldato. Tardi giungeste, Maccroni: ho già fermo il mio destino: aspettali per tre mesi la decisione de re allanti; qued, is tesses che non ha guarri mi riccravamo di amicizia, mi han poi lasciato, sotto il ferro de miei nemici. Io vo con felici aperanze. Airconquistare il mio Stato, il a sevaturata guerra d'Italsa nulla tota alla miei.

rajoin ; si perdono i ragai e si acquistano per l'armi, i diritti silla corona sono silvi mimutabili, e in e eduti risalepono al tenos e vuole fortuna, istremento di Diona na mai prigioni, audiona fallisca l'impresa, troverà scusa dalla necessità; tima non mai servire, violotario a kavivo, sotto barbare leggi, misera ovanzo di via. Buonapiarie intuno il teno di Pragioni si reno per quelle vie che ora via. Buonapiarie rintuto il teno di Pragioni si romo di Pringioni si rebbe contrario alla rajone delle enti; tima rassociarati, si assi Nacoli la mis Sant Elena, »

XIII. Nella notte, che fu del 28 settembre, la piccola armata salpò di ajaccio, ed era sereno il cielo, patado il mare, propizo il vento, a nimona la schiera, allegro il re: cillaci apparenze. Il governo di Napoli molto sapeva di Giacachino, e diro come. Appara sondi che il giore in Corica, cerco persona che la spiasse, ed a quel vite offizio si offerse, o (raccomandato dalla sua mala fama fi enchesto, un tale Carabelli, cerco di patra, impiegato da Giacachino nel suo regno, d'ingegno vario ed ingrato. Si accostò in Ajuccio all'ineuto Murat, e simulando grattudine, lo distogleva dall'impresa; consiglio amichevole come che di nemto, avendo così contandato al Carabelli il governo di Napoli, che misurava i prictori di quella impresa. Quegli dunque, riferi di Napoli, che misurava i prictori di quella impresa. Quegli dunque, riferi di Reproto nulla faceva in diesa, ignorando il lugo del disegno moste, rue temendo divolgare i pensieri di Giacachino cel Regno, dov'erano molti ed sudaci i suoi partiziani, pochi e deboli i borbonici, e gii manocate le speranze che il ritoro dell'antico ra aveves suscitate nei creduli ed inesperanze.

Per sei di l'armata prosperamente navigo, poi la dispresse tempesta, che dura tre giorni; due legni, i'uno dei qualt tenos Gioscchion, erravano nel goffo di Santa Eufema, altri due a vista di Policastro, un quinto nei mari della Secilia, e di sesto a ventura. Il pressiero dello abacrese e Salerno impedirono i cieli, a nol benigni, perciocchè quelle armi, non assai potenti a successo, nel così deboli di restar sublo oppresse, plestivano a versar dabbiono, e poi disperato cel addece, stabili di appredare al Pizzo per muovere con ventoto seguezia dila conquista di un regno.

XIV. Eza l' 8 d'ottore, di festivo, e le milizie urbane stavano schierate de erection nella piazza, quando giungendo Gioscochino culla bandiera levata, egii ed i suoi gridarono: « Viva il re Murat. » Alla voce rimasero multi cercostanti, che prevederano industa fine alla tementà della impresa, Murat, viste lo fredde accoglienze, accelerò i passi verso Mostelcone, città grande, capo della provincia e chi egli sperava amica, non credendola lagrata. Mo nal Pizzo un capitano Trentacapilli ed un agosto del duca dell'Infantado, aleviti si borboni, questo per gonio e quegli pere, adichi el dattoral servigi, uniscono in fretta aderenti e partigiani, raggiungono Gioscchino e scaricano sopra di lui archibujate. Egli si arresta, e non coll'armi, co' sainti risponde. Crebbe per la impunta l'animo a' vili; tirano altri colp, rimane uciosi o l'appliano Moltedo, ferito il tenente Perrice, si dispongono gii attri a combattere, ma Gioscchino lo vieta, e col cenno e col braccio lo impediesco.

Ingrossando le nemiche torme, ingombrato d'esse il terreno, chiusa la strada, non offre scampo che il mare, ma balze alpostri si frappongono; cepture Gioacchino vi si precipita, ed arrivando al lido vede la sua barca veleggiare da lunge. Ad alta voce chiama Barbarà (era il nome del condot-

COLLETTA

1515 tiero); ma quegli l'ode e più fugge per far guadagno delle ricche sue spoglie. Ladro ed ingrato: Gioacchino, regnando, lo aveva tratto dalla infamia di corsaro, e benchè Maltese, ammesso nella aua marina e sollevato in breve spazio a capitano di fregata, cavaliere e barone. Gioacchino, disperato di quel soccorso, vuole tirare in mare piccolo naviglio che è sulla spiaggia, ma forza d'uomo non basta, e mentre si affatica, sopragiunge Trentacapilli coi suoi molti; lo accerchiano, lo trattengono, gli strappano i gioielli che portava al cappello e aul petto, lo feriscono in viso, e con atti ed ingiurie in mille modi l'offendono; fu quello il momento dell'infima sua fortuna, perchè gli oltraggi di villana plebaglia sono più duri cho morte. Cosi sfregiato lo menarono in carcere nel piccolo castello, insieme ai compagni, che avean presi e maltrattati.

Prima la fama e poi lettere annunziarono alle autorità della provincia que' fatti; ne furono creduti. Comandava nelle Calabrie il general Nunziante, che spedì al Pizzo il capitano Stratti con alguanti soldati. Stratti si recò al castello, ed imprese a scrivere i nomi de prigioni, egli medesimo non credendo che vi stesse Gioacchino; dopo due, dimandò al terzo chi fosse, e quegli: « Gioacchino Murat re di Napoli . » A' quali dotti il capitano , compreso di maraviglia e rispetto, abbasso gli occhi; lo pregò di passare a stanza migliore, gli fu cortese di cure, gli disse Maestà, ultimi favori o ludibri della fortuna. Arrivò Nunziante, lo salutò sommessamente, e providde ai bisogni di cibo e vesti. Quel generale nella prigionia di Gioacchino conciliò (difficile opera) la fede al re borboue e la riverenza all'alta sventura del

XV. Per telegrafo e corriere seppe il governo i casi del Pizzo: apavento del corso pericolo, allegrezza de successi, ancora sospetti e dubbiezze, odio antico, vendetta, proponimento atroce, furono i sensi del ministero e del re. Si voleva porre in carcere i murattisti più noti e più potenti, mancò l'animo a farlo ; si mossero soldati nelle province ; si mandò in Calabria con poteri supremi il principe di Canosa, sperimentato strumento di tirannide e di enormità; ai afforzò la reggia di guardie e di custodi. Le quali sollecitudini cessavano colla morte di Murat, e ne fu dato il comando per via di segni e di messi: un tribunal militare dovea giudicarlo come nemico pubblico. E mentre il comando di morte volava sulle ale de' telegrafi, Ginacchino al Pizzo passava il tempo serenamente, dormiva come i fortunati, curava le mondizie della persona, parlava al Nunziante qual re a generale straniero; e nel giorno innanzi al morire gli disse, esser facile accordarsi col re Ferdinando, questi cedendo a lui il reame di Napoli, ed egli all'altro le aue ragioni sulla Sicilia. Nei quali pensieri temerari ed innopportuni tra-

spariva di Gioacchino l'indole e l'ingegno. Ma il fatale comando nella notte del 12 arriva. Si eleggono sette giudici, tre dei quali ed il procurator della legge erano di que' molti che Murat nel suo regno avea tolti dal nulla, ed accumulati aovr'essi doni ed onori. Se rifiutavano il crudele uffizio erano forse puniti (come voleva rigor di legge) colla perdita dell' impiego e la prigionia per tre mesi : e compravano a basso prezzo onorata fama; ma preferendo la disonestà, tutti accettarono, rendendo grazie a chi li scelse, per la opportunità, ei dicevano, di dar pruova di fede al nuovo re . Ed erano crudeli all' antico , e speravano col nome di una virtù nascondere le turpitudini dell'opposto vizio. In una stanza del castello fu l'infame concilio adunato.

In altra stanza Gioacchino dormiva l'ultimo sonno della vita. Entrò 1815 Nunziante quando già chiaro era il giorno, ma pietà non sofferse che il destasse; ed allorche per sazielà di sonno apri le luci, quegli, composto

a dolore, gli disse che il governo aveva prescritto ch'ei fosse da un tribunale militare giudicato. « Ahi, rispose, io son perdutol Il comando del giudizio è comando di morte. » Di pianto velò gli ocehi, ma poi, vergognando, il respinse, e domandò se gli sarebbe permesso di scrivere alla moglie; al che l'aitro con un segno (poiche sentiva l'animo commosso e soffocata la voce) accennò il sì, ed egli con mano sicura scrisse in francese: e Mia cara Carolina, l'ultima mia ora è auonata: tra pochi e istanti io avrò cessato di vivere; e tu di aver marito. Non obliarmi giam-

« mai , io moro innocente, la mia vita non è macchiata di alcuna ingiustizia. « Addio mio Achille, addio mia Letizia, addio mio Luciano, addio mia Luisa,

 mostratevi al mondo degni di me. lo vi lascio senza regno e senza beni, tra numerosi nemici. Siate uniti e maggiori dell'infortunio; pensate a ciò

che siete, non a quel che foste, e Iddio benedirà la vostra modestia. Non · maledite la mia memoria. Sappiate che il mio maggior tormento in questi « estremi di vita è il morire lontano dai figli . Ricevete la paterna benedizio-

« ne , ricevete i miei abbracciamenti e le mie lacrime. Ognora presente alla « vostra memoria sia il vostro infelice padre. Gioacchino Pizzo 43 ottobre 1818. » Recise alcune ciocche de' suoi capelli, e le chiuse nel foglio, che

consegnò e racconiandò al generale.

Fu eletto difensore il capitano Starace, che si presentò all'infelice per annunziargli il doloroso ufficio presso quei giudici. Ed egli: «, No sono miei « giudici, diase, ma soggetti; i privati non giudicano i re, nè altro re può e giudicarli perchè non vi ha impero su gli eguali ; i re non hanno altri « giudici che Iddio ed i popoli. Se poi sono riguardato qual maresciallo di · Francia, un consiglio di marescialli può giudicarmi, e se qual generale, « di generali . Prima che io scenda alla bassezza degli eletti giudici molte pa-« gine dovranno atrapparsi dalla storia di Europa. Quel tribunale è incompe-« tente, io ne arrossisco. » Ma pure Starace lo pregava a comportare di essere difeso, ed egli allora con risoluto consiglio: « Voi non potrete salvare la mia · vita, fate che io salvi il decoro di re. Qui non trattasi di giudizio, ma di « condanna; e costoro che chiamano miei giudici, sono miei carnefici. Non s parlerete in mia difesa, jo ve lo vieto, a

gli chiedeva, come è costume, del nome; ed altro dir volca; ma il prigioniero troncò il molesto discorso con dirgli: « Io sono Gioacchino Murat, re delle « due Sicilie e vostro : partite , sgombrate di voi la mia prigione . » Rimasto solo, chinò a terra il capo, incrociate al petto le braccia, gli occhi affissati sopra i ritratti della famiglia; al sospirar frequente, alla profonda mestizia palesava che aaprissimo pensiero gli premeva il cuore. Trevandolo in quell'atto, il capitano Stratti, suo benevolo custode, non osava parlargli; ma Gioacchino gli disse: « Nel Pizzo è gioia la mia sventura (il suppose o « il sapeva )'. E che ho io fatto a' napoletani per avergli nemici? Ho speso a e loro pro tutto il frutto di lunghe fatiche e di guerra, e lascio povera la « mia famiglia. Questo è libero nei codici, è opera mia. Io diedi fama al-« l'esercito, grado alla nazione fra le più potenti d'Europa. Io per amor di e voi dimenticai ogni altro affetto; fui ingrato a' francesi, che imi avevano

Dolente partivasi il difensore, entrò il giudice compilatore del processo, e

« guidato sul trono, donde io scendo senza tema o rimorso. Alla tragedia

1816 del duca di Enghien, che il re Ferdinando oggi vendica con altra tragedia, « io non presi parte, e lo giuro a quel Dio che in breve mi terrà nel suo « cospetto. » Tacque per alcuni istanti, e dipoi: « Capitano Siratti; sento « bisogno di esser solo. Io vi rendo grazie dell'amore mostratoni nella « mia sventura, nel in altro modo posso provarvi la mia riconoscenza che

a confessandola. Siate felice. » Così Gioacchino; e lo Stratti ubbidiente il

lasciava, ma piangendo.

India poco, non anorra pelese la condianna, entrò il prete Masdea : e disse: « siro, è questa la seconda volta che i ole parlo. Quando V. M. venne al Pizzo, «ono cinque anni, io le dimandai un soccorso per compiere la fabbriche della nostra chiesa, « de ella il concesse più largo delle speranze. Non durque afortunata è la mis voce appo lei, ed ogge ho fede che ascollerà le mie preghiere, solamente rivolte ai riposo eterno dell' anima » Ecompò diosocchino gli still di cristiano on dissolica rassegnazione, e, da dimanda del Masdea serisse in idioma francese: « Dichiaro di morire da buon cristiano, G. N. »

XVI. Opere così peisose si pratevavano in una camera del castello; ma spiciatissime in altra, dove il tribunale militare profieria: c Ro Gioacchino Nural, tornato per la sorte delle armi privato quale nacque, venne a temeraria impresa con ventotta companji, confidando, non già nella guerra, ma nei tumulti; che spinse il popolo a ribellarsi, che offese la legittima so-runtilà, che tento lo sconvolgimento del regno della tiplai e, che perodo, nemico pubblico, era condannato a morire, in forza di legge del decennio, mantenuta in vigore: La qual legge (per maggiore scherno di fortuna), dettata da Gioacchino sette anni tinnanzi, benignamente da lui sospesa in molti casi di governo, fu, come ho detto, istromento della sua morte.

La sentenza venne udita dal prigioniero con freddezas e disdegno. Menalo in un piccolo ristino del castello, trovo schierato in due file uno squardono di soldali; e non volendo bendar gli occhi, vedato serenamente l'appareccho dell'armi, postassi in atto d'incontrare i colpi, disse ai soldati: « Salvate di il viso, mirate al cuore » Dopo le quali voci le armi si scaracanon, ed il gia re delle due Sicilite cadde estinto, trenendo stretti in mano i ritratti della amiglia, che insieme alle misere spogle furono appoliti in quel tempio che la sua morte, amaramente co piansero, ma la più parte de l'appoletani inganavara il doloro, fingendo non so

qual mendacio in tutti i fatti del Pizzo.

XVII. Questa fine ebbe Gioacchino nel quarantesimo ottavo anno di vita, settimo di regno. Era nato in Cahors di genitori poveri e modesti; nel primo anno della rivoluzione di Francia, giovanetto appena, fin soldato ed amante di hertà, ed in breve tempo utiliziale e colonnello. Valorsoe ed intalciabile in guerra, lo notò Buonaparte e lo pose al suo Gianco; fin generale, maresciallo, gran dues di Berg e re di Napoli. Mille trofei racciose (da secondo più che da capo) in Italia, Alemagana, Russia ed Egitto, era pietoso a' vinti, liberale ai prigioni, e lo chiamavano l'Achille della Francia, perchè prode ed invulnerabile al pari dell'antico; ebbe il diadema quassi in dote della sorella di Buonaparte; lo perd per ignoranza di governo. Due volte fatale alla Francia, nell'anno 44 per provvido consiglio, nel 15 per insano. Ambisioso, indomabile. Trattava colle arti della guerria i politica dello Stato. Grande nella evverstà, tellerandono il peso; non grande nelle fortune, perchè intemperato ed audace.

aspetto, mondizie troppe, e più ne' campi che nella reggia. Perciò vita varia 18-a per virtù e fortuna, morte misera, animosa, compianta.

XVIII. Addolorati ancora per i fatti del Pizzo erano i napoletani allor che avvenne caso più grande di pietà e di spavento : la peste entrò nel regno. Appena da pochi mesi era spento in Malta quel morbo, quando risurse in Dalmazia, e quasi al tempo stesso a Smirne ed in alcuni villaggi dell'isola di Corfu, e, girando l' Arcipelago, a Scutari e Salonicco; era di nuovo apparso per la bestiale iznavia de turchi ne sobborghi di Costantinopoli : a distanza infinita travagliava gli abitanti di Cadice. E nei giorni medesimi si apprese in Noia, piccola città della Puglia che l' Adriatico bagna, popolata di cinquemila duecento abitanti. Avidità d'illecito guadagno la introdusse con alcune merci, non so se da Dalmazia o da Smirne, perciocche l'autore del contrabando o debitamente morì, o si pascose per evitar la pena e l'infamia del gran misfatto.

Nel dì 23 novembre morì Liborio di Donna, e nel di seguente Pasqua Cappelli, sua moglie, settuagenari, poverissimi, ignoti per fino in patria, ed ora l'istoria reg stra i loro nomi (infausta celebrità) perchè prime vittime della pestilenza. Questa, sconosciuta ancora, si diffuse nelle genti più misere, perchè vili erano le materie appestate, o perchè la fortuna è più crudele agli afflitti. Le case de ricchi, durando illese, non credevano contagioso quel morbo; ma nn tal giovane Lamanna, dissoluto ed arrischiato, praticando alla spensierata fra donnesche lascivie, ne fu tocco, portò il male nella famiglia, ed indi a poco tutti i ceti della sventurata città ne furono presi o minacciati.

I sintomi erano spaventevoli: la faccia si scolorava, e subito ingialliva e scarnivasi, come di cadavere; si dilatavano le pupille, balbutiva il labbro, la lingua si copriva di cotenna bianca, o mostravasi arida, tremante, torta ad un lato, con striscia rossa nel mezzo, contornata di largo lembo giallastro; sete ardente, inestinguibile; brividi, delirii, demenza, e, fra tante cagioni di moto, immobile il corpo come morto. Spuntavano bubboni all'inguine ed alle ascelle; il ventre o il petto coprivano le antraci, che, se vivide e dolorose, erano indizio di salvezza, ma se pallide e scomparenti, di morte. Non forza di età o di sesso potea contro al male; era universale il pericolo e lo spavento: in tre, in cinque, in sette giorni gli appestati morivano; ma più fortunati coloro, e parecchi ve n'ebbe che la furia del male in poche ore spezneva.

A' 23 novembre, come ho rammeutato, la peste troncò la prima vita, e so'amente a' due gennaio la città fu cinta; per quaranta giorni con libero traffico entravano ed uscivano uomini e merci, si spandevano nelle province, ne pervennero in Napoll. Ma fortuna o provveder divino volle salvo il regno e la Itala, perciocche non uomo o cosa, delle tante cose ed uomini usciti da Noia, era infetto di peste. Ma se pigre da principio le autorità della provincia, fu il governo da poi diligentissimo, mandando commissari, soldati, provvedimenti, ed affidando la somma delle opere al general Mirabelli, umanamente severo, per zelo infaticabile, e di buona fama. La misera città fu chiusa da tre circoli di fossato, l'uno dei quali a sessanta passi, l'altro a novanta, ed il terzo (segno più che ostacolo) a dieci miglia; le ascolte guernivano que ripari, e numerosi fuochi gl'illuminavano nella notte. Era pena la morte a chi osasse di tentare il passaggio; e però un'infelice, fatto

1813 demente per morbo o per paura, fuggendo la infausta terra, e non fermando per avvisi o comandi, da molte archibugiate fu ucciso,

Nello interno della città le cure de' magistrati crano più grandi e più triste. Gli animali che per lana, piume o pelo facevano pericolo, in un giorno uccisi; le sappellettili degli appestati incenerite; erctti ospedali per infermi e per convalescenti, e di osservazioni e di contumacia ; ogni casa spiata, ogni commercio impedito, sbarrate le strade, i tempii chiusi. Eppure più dell'obbedienza e del pericolo potendo spesso avarizia ed amore, le suppellettili preziose o gl'infermi si tenevano occulti, e furone cagioni di esterminio ad intere famiglie.

XIX. Ultimo giorno della peste fu il 7 giugno 1816 : durò quella sventura sei mesi e mezzo; grave in novembre e dicembre, gravissima nei tre mesi seguenti, scemata in aprile, rinvigorita in maggio, fini nel giugno. Tre furono le ultime vito spente in quel giorno, nè trovo memoria se di nobili o plebei, poveri o ricchi, tutti avendo agguagliati la comune sciagura . Il numero dei morti fu di settecentoventotto, e di guariti, benche appestati, di settecentodieci ; oltre il quarto della popolazione di Noia fu dunque tocco dalla pestilenza. Si notò il carattere del morbo essere astenico, rimcdii gli eccitanti, la china prevalere in virtù ; il morbo potentissimo, se comunicato da materie, ma più mito, se da uomo.

Estinto il morbo, le espurgazioni, consumate le contumacie, ogni pericolo cessato, spararono in città cencinquanta colpi di cannone, che, sebbene intendessero a scuotere col tuono l'atmosfera e dissipare gli stomi della pestilenza, furono segno di festa per la città e per il regno: un banditore, percorrendo le vie di Noia, pubblicava libero il conversare fra'cittadini, e intanto le sbarre erano disfatte, i fossi colmati; ogni segno di lutto e di terrore disparve. Si riabbracciavano i congiunti, gli amici, e tutti a processione recaronsi alla chiesa per cantar inni di grazie. Universale fu la gioia; ma ne' seguenti giorni ciascuno trovandosi orbo di padre, o di consorte, o di figli , durevole mestizia serbò nel cuore .

XX. Una notte si apprese il fuoco al magnifico teatro di San Carlo, e fu caso. Le poche genti che là stayano per le prime prove di un dramma, fuggirono spaventate, e le grida e i globi di fumo divolgando il pericolo, si accorse da tutte le parti della città, ma già tardi. Crebbe l'incendio : esce il re e la famiglia dalla contigua reggia; la immensa mole del tetto-, superata dal fuoco, rende fiamme impetuosc e lucenti, tanto che le riverbera il monte Sant' Elmo e'l sottoposto mare: attonito e mesto il popolo rimirava. Il cielo da sereno diventò procelloso ma tale il vento spirava, che le fiamme lambivano i nudi ripari del Castelnuovo; e maggiore ventura fu la brevità del pericolo, perchè aridissima ed oliata era l'esca del fuoco. In meno di due ore quel nobile albergo delle arti fu incencrito, e si conobbe il fallo ( nè perciò corretto ) di aver disciolte , per finanziera avarizia , le compagnie de' pompieri , guardie del fuoco.

Al di vegnente entrammo nell'arso edifizio, e n'era, l'aspetto come delle antiche rovine di Roma o Pesto; se non che le presenti . per la fresca memoria dei superbi dipinti del Nicolini e delle armonie del Rossini, ci apparivano più gravi c più triste. Si trovarono calcinati marmi e graniti, fuso il vetro e i metalli. Vollo il re che in breve tempo fusse rifatto, e sorgondo al quarto mese più bello dell'antico, lasciò incerto qual de' due re dovesse

averne maggior lode, il padre o il figlio.

XXI. Nell' anno istesso magrezzo di riculto fia al'poveri cazon di fume , listicostando il grano decati venti al cantalo. Il governo impedi l'uscialo delle granaglio, sminul, poi tolse ogni dazio all'entrata, e infine la invilò con ricchi premiti, dei quali gloendo, come vulu ragione, i vendiori, non i consumatori del genere premisto, si accrebbe la fortuna de commercianti, ma no solitevo si arrecto a poveri. Il monopolio aggravo la penuria zi governo non seppe dianodario; e le gravi somme che profuse, andarono contro i suoi disegni o a voto. Durata dae ami la fame, spaniria al terzo per copiosi ricolti, molto vecchio grano era ancora in serbo; parecchi negazianti fullirono; l'avidità la punifica. Compagne della fame furono le febri; che, apprese alle prigioni e avventatesi al popolo, divennero mortali e contagione. La pluebe, semper menata da ignorana e superstizioni, credeva quella pesto, quel fucco, la penuria, la febbre segni di collera divina, e castigo a precetti del Pizzo si che ela poverno derivava odio, non giutto, ma vero.

In quel tempo il re scioles un voto. Udendo, quando egli era taggitivo in Sicilia, che in Napoli, per ingrandire il foro del regal palagio e far loco ad un Panteon, si demoliva lu chiesa di san Francesco da Paola, egli fece voto di ristarzia più decrosa se a Dio piacesso di ricondurlo sul prediuto trono. Esuadito nel 1813, decretò riedificarsi quel tempio, chiamando a gara diregaro di risporta di ricondurlo si contente di Rulai, per presento il disegno del napoletani Pazio e Peruta, gli autori ne attendevano il promesso premio e la spersta gloria, pando fa commessa il opera ad altro architetto, Bianchi di Luggao, ignoto ai concerrenti ed alla fama. Fu posta la prima pietra il 17 giugno dell' anno 1816 dal re modesimo, con pubblica e serae cerimonia; e quandi, proseguendo il lavoro, furnon adoperati imigiori ingogni napoletani nella scultura e pitura; el il Landi e il Camucotti, che hanno fama in Italia el otti Alpi, dipinaero due tele di evangelica istoria. Non è finito il tempio or che io serivo.

XXII. La Polizia restò per molti mesi discreta ed inosservata nelle mani del cavalier Medici, però che le massime benigne del congresso di Vienna duravano. Dipoi ne fu ministro il principe di Canosa, del quale dirò l'origine, i costumi e le arti. Nato in Napoli di nobile famiglia, visse oscuro aino al settimo lustro di età, quando per merito del casato, entrò nel consiglio della città. Era l'anno 1798, allorchè l'esercito francese guidato da Championnet stava nemico alle porte di Napoli; non vi era re nè reggente, perchè fuggiti; non esercito, perchè sciolto; il popolo tumultuava, i repubblicani si adunavano in secrete combriccole. Convocata in consiglio la municipalità per provvedere a' pericoli , Canosa disse : il re decaduto giustamente per lo abbandono che aveva fatto del regno; e doversi allo Stato novello reggimento, l'aristocratico. La qual sentenza, vana, impossibile (due aole specie di governo contendevano, monarchia e popolare), destò riso negli uditori; ed a lui poco appresso tornò in pianto, perchè, insospettitane la democrazia fondata dal vincitore, il Canosa fu posto in carcere. Ne uscì alla caduta di quel governo, e come il folle desiderio di aristocrazia, infesto alla repubblica, lo era del pari al monarca, fu il Canosa condannato a cinque anni di prigionia; di sei voti tre furono per la morte, i tre più miti prevalsero; e la sola volta che l'empia Giunta di Stato sentisse pietà , fu per uomo che indi a poco spegnere dovea mille vite. Era in quella pena quando, per la pace di Firenze fatto libero, tornò privato ed oscuro alla famiglia. Ma nel 1816 1805 la corte napoletana di nuovo fuggendo, egli offerse alla regina i suoi servigi, ed accolto, passò in Sicilia.

Politica infernale moveva în quel tempo la casa dei horboni, o ch' ella sperasse il rinnovamento dei prodigi del 199, o che la prosportit del regno perduto le fosse odiosa, pose ogni arte ad agitario colic discordic civil; inself Frà Biavolo, la tora, Cuarquija in varie provincie, tessè conjurer, rianimò gli smarriti campioni del 199, profuse doni e promesse, diede premo i delitti. E accò regola e durata averse quello inferno, si volvey per lo trame un orditore sagace, ai ribadii un capo, alle congiure un centro non lontano dal regno: a the utilizió andò Canosa su lo scoglio di Ponza.

Era in quell'isola un ergastolo, ch'egil dischuser: con quei galeotti e con altri pessini, condotti da Sicilia o attirati da Napoll, ordi nel regno, per cinque anni, trame, ribellioni, delitti, e fu cagione di mille morti, o da lui date, o dall'avversa parte per vendetta e condanne. Manoò quasi materia al brigantaggo; e, nell'anno 1810. Canosa, non sazio, tormò in Sicilia. Trovò la corte samareggiat da lord Beuticti, el nidi a poco vidde capulsi la regina. Il re confinato, ed il civile reagimento rivolto a tale che promessa del ministre di Poliziati qualora piacessa si la celli di rendere al legittimo re il trono di Napoli.

Funesta promessa, amaternata nell'anno 16. Er an el regoo la setta dei

mariesta proteste maniertate dei autori et autori et autori etgo a septi dei con control dei del proteste dei del proteste dei del proteste del prot

Di ioro si fece capo, o lo era, il principe di Canosa, che, divenuto instro, gli agliò coi mezzi e nel segreto della setta; accrebbene il aumero, distribui patenti ed armi, diede comandi e consigli, attendeva l'opportunci di promptero nella città e nelle provincie, a li gorno istessa, su le sette omniche. E per avvincere l'animo del re. Canosa, doppiamente adultero, sempre ubbriaco di vino e di force, esercitara con pompa tutte le pràstiche della cristianità; e religiose era tenato dal re e dal volgo. Maravigia vederio in cibiesa, genullesso agli alturi, mormorare preci e haciare sante relique; maravigia vederio in cuis trattere opere inque sotto la immaggia del Salvatore e dei santi; e le sale ripiene di delatori e sicari, e di confessori e frati che avveno fama di santià.

Ma tanta ipocrisia nol nascose, perciocche, prima del preparato scoppio, furti, omicidii, assassini si commeterano; le ctità dirabidi, le campage di grassatori erano ingombre; i carbonaçi offesi, rioffendevano; erano mi-nacriate le caturati, conculcate le leg.; la forza pubblica partecipante si delutti o inefficace a frenarii. Del quale abisso civile cercate le capioni e trovate in Canosa, furnon imprigionati gli emissari sulo nelle province, sorpresi i fogli, polesate le trame. Più che della sofferta peste il popolo n'ebs degno, perciocche tutte le avvessità egli prodona al destino, nessuma agli uomini. Restava intanto ministro: alcuni consiglieri di Stato e grandi della corte, gli ambascitori d'Austria e di Russia pregavano il re a disaccario;

e quegli a stento per altrui, non per proprio consiglio, lo rivocò dal ministatero, asciando incro di stipendii. Volle Canosa partire dal regno, tale <sup>112</sup> uomo essendo che non poi vivene nella sua patria che da timeno. I moti civili diarrano lampo tempo, più lenti, più naccosi, non mai questati; ed altra solosi, non mai questati; ed carbonari, triocfando, crebbero di memo di arrosanza.

Fu nominato, non glà ministro di Polizia, ma direttore del ministro l'Francesco Patrizio; caldo partigiano della monarchia legittima ed assoluta: il quale, se spinto dalle sue passioni, era eccessivo; se ricordava le male sorti del Canosa, era mite: la perplessità e la incostanza, difetti pessimi in un ministro, furnono i distintivi del suo governio del suo.

## CAPO SECONDO

## oterni avvenimenti e relazioni esteriori -

XXIII. Al finire dell'anno 4846 arrivava nel golfo di Napoli una flotta americana; discese un ambasciatore che, prima con uffizi, poi con minacce, domandò al governo quattro milioni di dollari , a ristoro dei danni recati agli Stati-Uniti per la confisca di molte navi già venute in Napoli sopra data fede di libero commercio. L'ambasciatore rammentava fatti del 1809, allorchò, regnando Gioacchino e concertati alcuni patti di commercio tra Napoli e gli Stati-Uniti, vennero l'anno appresso molte navi americane con prezioso carico: ma sia che mancassero, come fu detto, alle accordate condizioni, sia l'urgente bisogno di danaro per la disegnata guerra di Sicilia , o l'avidità di preda ricchissima, e l'usato disprezzo dei governi puovi alle private ragioni, quelle navi, subito sequestrate, si venderono a profitto dell'erario napoletano. Mossero gli americani querela, che sopita per alcuni anni, si ridestò, come io diceva, nel 1816. Le risposte all'ambasciatore furono contrarie, e solamente riebbe tre barche vôte, non ancora vendute. Egli di nuovo protestò, e per accomodamento dimandava di fondare un emporio di vicendevole commercio in qualche isola o porto delle due Sicilie; ma la nostra dipendenza dall' Inghilterra fu cagione del nocevole rifiuto. Indi la flotta si allontanò da' nostri mari.

XXIV. L'avversione fra le dus parti dell' esercito sempropia cresceva, stando per i con detti sicliani il favore dei re, per i così detti umattisti, la politica del governo; amati gli uni e non pregiati, accarezzati gil altri ed abberriti, quel doppio infiagimento mal si velava. La discorda ebbe un segno, da che il re diede nuova medaglia, che chiamò di Onore, a tutti i militari che n'édici anni el de dominio francese rimssero seco in Sicilia; era di bronzo, in una faccia effigie del re, nell'altra collo scritto: Custoniz discoramento, una stella i quattor raggi la conteneva, sostenuta da nastro rosso. Pa grande il numero delle distribuite metaglie, vedendosi al petto per fino di coloro gli tratti dalle galere, e di olir puntio che si pinnivano contante attaccamento era stato figlio di necessità, non mai posto a cimento di miglior sotte o di periciti coggi carattere dell'onos sociale mancava alla medaglia detta di Onore; servi a più discernere una parte dell' esercito e più separarla dall'altra.

COLLETTA

Fu questo l'ultimo atto del supremo Consiglio per la guerra. I suoi difetti, altrove discorsi, l'ambizione di troppo esercito, il nessun uso alle faccende pubbliche ingenerarono tanti disordini di amministrazione, che la finanza dello Stato n'ebbe danno, il re disdegno. Il supremo Consiglio fu sciolto, ed eletto capo delle armi il generale Nugent, nato irlandese, al servizio allora dell' Austria, citato con varia fama nelle guerre d' Italia. Spiacque la scelta ai pretendenti , che , velando coll'amor di patria il dispetto , dolevansi che a tanti meritevoli napoletani si anteponesse uno atraniero, e rammentavano l'Acton, il Mack ed altri nomi. Il Nugent, ricomponendo l'esercito disfece o mutò tutte le opere del supremo Consiglio per ordinanze nuove o diffettose; ma perchè poco durarono, e caddero, al cadere di lui, tacite ed ignote, vanno ad accrescere la immensa mole degli umani falli obbliati. Parlerò di un solo, cagione ad infausti eventi : quelle ordinanze secondavano l'avarizia del fisco e le opinioni del ministro Medici, il quale credeva, Napoli e Francia insieme si reggeasero; che una dinastia direrebbe quanto l'altra; che per noi la pace o la guerra, la quiete interna o gli sconvolgimenti avessero apinta e fato dalla Francia; Napoli, come schifo di gran vascello, non temeva procelle se quello durasse, nè sperava salvezza se fusse assorto; non abbisognava del proprio senno a governarsi. I pensieri de' mediocri ingegni portati in alto dalla fortuna sono sistematici e stravaganti .

Era quindi l'esercito peso inutile allo Stato, e bastavano quattro reggimenti, guardie del re, e molti birri, custodia del regno. Ma il pattovito contingento di venticinguemila soldati nelle guerre dell' Austria ci obbligava a tenere un esercito, ancorche la potentissima Santa Alleanza promettesse a' aovrani lunga pace, riposata monarchia e paziente servitù de' popoli . Cosicchè il ministro, scontento e tediato dello spendere senza bisogno, assottigliò le paghe, restrinse i comodi de' soldati; dalla avarizia progredì alle ingiustizie, suscitò cruccio e lamenti nell'escrcito. Istrumento di lui era il Nugent, che, sollecito di bene, ma atraniero ed avido, biasimando que' disastri, li cagionava.

Impediva la composizione dell'esercito un decreto dell'anno 45 col quale il re, notando la coscrizione come flagello del dominio francese, la rivocava. Ed oggi, dopo varii consigli, costretto dalle presenti condizioni, la rifece qual era innanzi, dandole nome di leva, e chiamando recluta il coscritto. Sperò coprire colle mutate voci la turpitudine della violata promessa, ma il popolo , doppiamente adegnato , ricordando i coscritti avere comodi , fama , fortuna, diceva esser le reclute misere ed abbiette, ed il legittimo re, condannando le asprezze degli usurpatori , esercitarle tutte ed in peggio .

Il modo di comporre gli eserciti per coscrizione, necessario alle repubbliche costituzionali, e alle dispotiche moderate, se la feudalità vi è stata abolita, oggi è adoperato fin dai governi più assoluti, come il solo capace di sostenere la immensa mole degli eserciti. Ma, tirando principio dall' eguaglianza fra' cittadini, appartiene alla novella civiltà; e quindi ne' paesi liberi e di leggi uguali fa migliore l'esercito, ma i suoi benefizi si disperdono sotto governi arbitrari, che voglion discipline varie, ed a piacimento dei rc favori o rigidezze. Ed arreca danno certo a'governi odiati, per le opinioni di patria e di famiglia che i coscritti portano nell'esercito. A venti anni già si udirono i consigli de' sapienti, i voti de' cittadini i lamenti del padre. Egli è dunque impossibile formare per coscrizione escrcito servo, passivo, cieco ad ogni ubbidienza. E senza la coscrizione è impossibile a di

nostri raccorre un tanto numaro di milizie assoldate ed avarle buone. 1817 Contrasto inesplicabila , che spinge i governi assoluti alla ruina ed i popoli alla civiltà .

Ho riferio altrovo che nel 1790 furono composte moite compagnie di miliatoti, pole dette nella repubblica guardie civiche, abolite alta caduta di quel governo, rinnovate nel regno di Giuseppe, accresciute da Gioacchino e chiamata legioni provinciali. Qualle stessa milizie civili, che per le condizioni della legga contenevano ottantamila inscritti, vennero formate, en 1847, in ventuano reggimenti, quante sono le province nelle dus Sicilie; obbligo e titolo nel essere anscritto era il possedimento di beni stabili; gli utiliziali, secili dala re fra i possidenti maggiori, le armi, le ordinazze, il vestimento, militari; il servizio, gratuito e civile. Nella città erano stati confermati cioque bataglioni (a quattro di finati, uno di cavalieri) di guardia di securezza, i medesimi già formati sotto il regno di Gioacchino, essendono soldati i possidenti e gi artieri, un'intiali i ricchi e di nobili. I quali battaglioni lenevano a dignità l'antico nome e il vestimento, a vanto l'origine, a gloria la mantenta quiete nei moli propolari e brobocii dell'anno 15.

Per la quali milizia civili e per esercito composto da coscrizione, tutte le armi venendo in mano ai cittadini, era potentissima la monarchia se aveva col popolo interessi comuni, e debole se contrarii. Le costituzioni politiche procedono colle armi: il governo, fiachbe le armi restano in mano ai conquistatori, è di conquista, quando la armi si dividono trai la cope i baroni, si fa monarchia feudale; allorchè tutte si adunano nel monarca, sorge monarchia assoluta; il governo di cittadini armati è civile.

XXV. Il re Ferdinando IV si chiamò I, e quel sole cambiar di numero generò gravi mutamenti di Stato. Il congresso di Vienna, rimendo in un regno le due Stelite, Ferdinando (IV in quello di Napoli, III nell'altro) fi nel regno unito. Pigliando essempio da ra normani, chiamò duca di Calabra il figlio ereda al trono, principe di Silerno il secondo nato, dues di Noto il primo figlio del duca di Calabra, principe di Capua il secondo, conte di Siracusa il terzo, ed il quarto conte di Lecce; andi titoli da regno del calabra il proposito del proposit

Altro editto del giorno istesso institui un Consiglio di cancelleria, di dodici consigliori ordinari cinqua straordinari, otto referendari ren dai referendari l'informare, degli ordinari ili consigliare; e solamenta fenella sidunanze generali gli straordinari d'avano voto. Il Consiglio, diviso in tre camere, provvedeva all'amministrazione delle comunità, ed alle fondazioni pubbliche o religione; ma non punto alle gravezze o alla finanza, nè alle somministrazioni di Stato e di provincia. Il voto era consultivo, "essme segreto sopre mandato di un ministra, ed a quello istesso rispondeva il Consiglio, e perciò non cessura o ritegno, ma baldanza ed njuto ai ministri: tratici di assoluta potenza, ingrato al popolo.

Altre due leggi, pure di quel giorno, riordinarono il Consiglio di Stato e il ministero: il primo non avea faccaltà ne tornate ordinara s' sceglieva il re i consiglieri che gli piaceva di udire; il voto consultivo; segrette le admanaze e i pareri; non era dunqua parte o corpo dello Stato, ma semplice forma di governo, e talora velame di consiglio alle voglie libere del re. Il

1317 ministero fu diviso in otto segreterie di Stato; la Polizia non ebbe per capo un ministro, ma più modesto magistrato, chiamato direttore: migliorò

il nome, restarono le cose.

Con le riferite ordinanze era mente del re spegnere di coperto le costituzioni della Sicilia. I siciliani riempivano la quarta parte della cancelleria del Consiglio di Stato, del ministero; si dicevano eguali le condizioni delle dne Sicilie; il governo risederebbe quando in Napoli, quando in Palermo; nessuna preminenza fra le due parti del regno. Il duca di Calabria fu eletto luogotenente del re in quell'isola; dove l'amministrazione, la finanza, la giustizia, tutte le parti di governo resterebbero indipendenti; confermati i tributi dell'anno 45, que' medesimi decretati dal parlamento, fu dichiarato che senza il voto di questo nessun'altra taglia sarebbe imposta nell'avvenire. Con queste carezze ed infingimento il governo sperava di addolcire nei siciliani l'offesa e il dolore delle perdute libertà; non più il parlamento fu convocato, non più la stampa fu libera, nè più i cittadini dalle leggi fatti sicuri. Cadde la costituzione siciliana dell'anno 12, come per altri artifizi era caduta l'antichissima di sette secoli; dirò brevemente i progressi a l'oppressione delle siciliane libertà.

XXVI. Nell'anno 4060 i baroni normanni, scacciando i saracenni della Sicilia, si univano, per provvedere alla guerra, in assemblea, la quale, tenendo nome dal soggetto, fu chiamata Braccio militare o baronale. E dipoi, per rispetto alla potenza del clero, si aggiunse all'assemblea militare altra di ecclesiastici, e Braccio ecclesiastico fu chiamata. In quel tempo avanzava la civiltà di Sicilia , e crescevano con essa i bisogni e i tributi; ma non era il governo come in oggi; mançava il censo delle proprietà e delle rendite, la finanza non era una scienza, il conquistatore tutto prendeva da' paesi vinti, ma colla forza; il governante non poteva imporre gravezze che per volontarie offerte de' soggetti , donde venne nella antichità il dono gratuito, abusato ne' posteriori secoli. Perciò ad occasione si convocava in Sicilia l'assemblea de' liberi possidenti, chiamata Braccio demaniale, ed agli altri due Bracci si aggiungova.

Tutte e tre le congreghe si formavano in una, che prendeva, secondo gli usi del tempo, nome di parlamento. Del Braccio militare erano i membri ereditari; delle ecclesiastico, i vescovi e gli abati di certe sedi; del demaniale, i deputati eletti dal Consiglio municipale di alcune città o terre. Il parlamento si radunava in ogni anno, ma dopo l'impero di Carlo V ogni quattro anni, in sessione generale, per distinguerla dalle straordinarie, convocate ad occasioot di non preveduti bisogni. Al chiudere della sessione generale venivano eletti quattro membri di ogni Braccio, che, insieme, componevano un'assembles esecutrice, tra le due sessioni, delle sentenze, sostenitrice delle ragioni del

Il quale tassava i tributi, non potendo imporne il governo se non per casi urgentissimi, come il riscatto del re prigioniero, la invasione di nemici esterni, le interne rivoluzioni, o altro sconvolgimento istantaneo e di gran mole; ed anche allora l'arbitrio del re fra stretti limiti si volgeva. Gli Aragonesi avevano aggiunto al parlamento altre facoltà, che i re successori rivocarono; lasciando intera la sola ed antica su i tributi. Così stettero le cose insino all'anno 4810. Io , riandando le costituzioni di tempi e popoli che chiamiamo barbari, dico sovente a me stesso che le più dure catene sono per noi, che ci vantiamo secolo di civiltà.

XXVII. Nel 1810 il re Ferdinando, sacceiato da Napoli, giù da quattro iura ni confinato in Scilia, minaccioto dal re Murat, contretto amantenere per difesa e speranza un esercito, velendo per segreti emissari tenor viva la sua parte nel regno perduto, e la digitat del lomo neper ambasciatori nelle corti straniver; searsi a tante spesei tributi dell'isola e i soccorsi dell'Inspilitera, egli adono parlamento, e, mostrando nell'opposta Calabria gli apparati del nemico, dimandò sussadii pari a' bisogni ed alla grandezza del periodo. Il parlamento ne diede ma un quanti ai seperatura, c'al goriano ministri, appelesani e sonosociuti, avevano in odio la Scilla; e perciò, appendon el parlamento del dell'accomi del parlamento e dello Stato, irrepetata per ento secoli da tentuno re, il re Ferdinando vondò i beni delle comunità ed impose tributo sopra contratti. Così l'artica sidellana costituzione di dairruttu.

Il parlamento protessò; e tre membri, a nome di tutti, firmarono un opigio spedito al re; che, più acceso di sdegno, no nivocò i decreti, non aduno altro parlamento: crebbero dalla opposta parte i lamenti e'i dispetto. Didi a peco quel tre soscritori del foglo, ed altri due tra 'printi del parlamento, furono la notte arrestati; e, senza difesa o giadizie chiusi nelle prigioni di Parignane e Antelleria, sole infami destinate al supplizio dei maltitori. Erano i principi Belmonte, Jaci, Castelmuvov, Villafranca e il duca d'Anglò. La sonnetezza fig grande, universale; e non calmò che alla costituzione dell'anno dodicesime; per la quale, essendo il re spogliato del regio potero, Il figlio di Vezario, e la regiona scule o prodiga; a icnque prigionieri, tornati librir, debero potenza uguase alla fama ed al favore del popolo; e i ministri, i consiglieri, confidenti del re, poco innazia presecutori, furnos perseguiti e sacciati.

Risursero più potenti nell'anno quindici ; e allora , per brama di vendetta sulla Sicilia, per cupidigia di assoluto comando ed animo da ministri, a gara concitavano il re, per sè proclive al più libero impero, di abbattere la costituzione siciliana dell'anno dodicesimo; e facendo intoppo la guaranzia datale dall' Inghilterra, usarono gli inganni. Dissero al governo inglese che la Sicilia, scontenta del suo stato politico, dimandava nnove leggi, arrecando per prova gl'indirizzi di alcune comunità, procurati, o scambiati di senso, o faisati. Sir William Accourt, ministro d'Inghilterra, confidente del re, amico del cavalier Medici, malevolo, scaltro, avvalorò quelle frodi; e la Gran Brettagna, ingannata ed ingannatrice, abbandonò la Sicilia. Le quali pratiche si tramarono per molti mesi copertamente; e lo statuto che trasmutava in I Ferdinando IV, fermato sin dal congresso di Vienna, fu promulgato non prima del dicembre dell'anno sedicesimo. Aifine il governo, avuto il consentimento del ministro inglese, forte dell'esercito tedesco e napoletano, cessò di infingersi; e, pubblicando le leggi che ho riportate, soprausò il potere, appagò le passioni senza ritegno. Dirò le particolarità di questi eccessi nel seguente libro, quando narrerò le rivoluzioni che poi ne derivarono l'anno ventesimo.

XXVIII. Il disgusto del popoli, serpeggiando in vario modo ne due regni, devenne indi a poco più grando per naova legge sul Tavoliere di Captianata, e per lo eccidio del Vardarelli. Qual fosse il Tavoliere, e come nel decennio migilorato di coltura, ho già riferito nel sesto libro. Si coprivano di spiche quelle terre poco inanazi selvegge, apportando più che sperate ricchezze, allorchè, nuova legge turbò la santità degli acquisti, disordinò le industric. pose vincioli alla libertà del possesse, nimpedi la franzazione delle servitì,

forse lo era ) di carbonaro.

ustr ravivib le già spente. Avdità finanziera no fu motivo; e poichè faceva onta il confessario, dictodo a prettato che si volvez giovare alla pastorizia fu destinata non poca parte di quello immense terre a pastura vaga e nomada; così distruggendo il più gran beneficio della leggo del 1800, quello d'introdurre nel regno l'uso e l'hisogno del pascoli srtificiali. Non compete all'istoria l'analisi di una legge economica, e basti al mio debito palesera che quella della quale ragiono ricondusse in Capitanata la sterilezza e la povertà. Ora dirio del Vardarelli,

XXIX. Gaetano Vardarelli, di servili natali, prima soldato, poi disertore celli esercito di Murat, ricovero, in Sicilia, e di la, per nuovi delluti fuggendo, ritornato nel regno, cercò salvezza, non nel portono o dal nascondersi, ma combattendo. Birspiante, felice in molti scontri, poi perseguito vivamente, volse di nuovo a quell'isola, sperando che i travagli e le fortune del brigantaggio gli impetrassero scusa degli antichi mistatti, nè s'inganonò: lo tornarono alla milizia, diventò sergente uelle Guardie, e così ricomparve in Napoli nel-l'anno quindiciestimo.

Ma, non pago di medicare fortuna e di posato vivere, cercando il malo imegeno opulezza e cimeati, diserio nell'istesso, e si diede a sorrere, pubblico ladro, le campagne. Prodigo a' poveri, avide o feroce co' ricchi, ebbe compagni dive suoi fratelli, tre congiunti, quaranta e più altri, malvegi al pari di lui. Capo e tiranno di quella schiera, puniva i falli con pene asprisme; la codardia; colla morte. Tutti motatti sopra cavalli assalire velocemente, velocemente ritarsi, cammina giorno e notte, a piparire quasti al sempre inseguite i apresso regiunti da non pochi soldati supoletani e teleschi. Acquisto Vardarelli tanto nome di valore o fortuno, che ormai la ptebe, scordando le nequizie, lo ammirava; e tanto più chi el davasi vanto (e

Il ministero, sellecio di congodare l'esercito tedesco, era trattenuto dalla fortuna de Vardarelli e dal pensiero che una torma di assassioi non sarebbo invincibile senza i secreti sijuti della setta; e che la setta viepia ardirebbe, avendo mano di armati apartamente ribelli, avventurosi e potenti. Spegarera qui tristi o seggetarti divenne interesse di governo, e poiché non si poteva abbatteri colla forza, si discrese a quetarii coi trattati, e da pari a pari sipuiar atto che io qui registro acciò managa documento della debolezza del potere legittimo, fonte d'onde derivarono poco appresso altre sventure di maggior momento.

Articolo 4.º « Sarà concesso perdono ed oblio ai misfatti del Vardarelli e « loro seguaci .

Art. 2º « La comitiva sarà mutata in squadriglia di armigieri. (Dicesi tra noi comitiva una banda di grassatori, e: squadriglia d'armigeri una piccola squadra di genti d'arme stipendiata dal governo a sostegno della pubblica tranquilittà).

Art. 3. « Lo stipendio del capo Gaetano Vardarelli sarà di ducati 90 al « mese, di ognuno dei tre sottocapi di ducati 45, di ogni armigero di ducati 30. Sarà pagato anticipatamente ogni mese. (Erano paghe da colonnelli e da capitani).

Art 4.º « La suddetta squadriglia giurerà fede al re in mano di regio «\_commissario; quindi obbedirà ai generali che comandano nelle province, e

« sarà destinata a perseguitare i pubblici malfattori in qualunque parte del 1818 « Regno.

« Napoli, 6 luglio 1817. »

I Vardarelli giurarono, e mantenendo i patti, spensero i grassatori che scorrevano la Capitanata; ma sospettosi del governo, chiamati a rassegna, si adunavano in aperta campagna; non venivano in città, benchè comandati, prendevano alloggiamenti sempre varii, e parte dello stuolo vegliava in armi, mentre l'altra stava in riposo. Ed erano giusti quei sospetti, avvegnachè continui inganni tramava loro il governo, che volea purgare la ignominia di quella pace col tradimento; e difatti, salvi per lungo tempo dalle insidie, vi caddero alfine . Andavano spesso in Ururi , piccolo villaggio delle Puglie, assicurati da'nomerosi amici e parenti; fra questi trovò il governo chi assumesse il carico di assassinarli. Un giorno la schiera giaceva spensierata sulla piazza, allorche partirono dai vicini edifizi molti colpi di archibugio, e vi restarono morti Gaetano, i suoi due fratelli, e sei dei maggiori compagni. Fuggirono i restanti, sbigottiti. Era tra gli uccisori un tristo di Porto-Cannone, nemico ai Vardarelli perchè n'ebbe giovine sorella presa di forza e stuprata. Questi, dopo l'eccidio, corse sopra i cadaveri, bagnò più volte le mani nel sangue di quei miseri, e sporcandone orrendamente il proprio viso coll'atto di lavarlo, si volse al molto popolo colà raccolto, e, ricordata la macchia dell'antica ingiuria, disse, indicandone il viso col dito: l' ho purgata.

Il governo promise vendetta dell'assassinio. Il generale Amato, che comandava nelle Puglie, mandò in cerca dei prolighi (che pur Yardarelli, conorandesi del nome, si chiamavano), e per lettere accerto che il misiatto di Ururi sarebe punito, che il tratato del foligio reggeva intatto, che altro capo eleggessero. Erano trentanove quei trisi; scompigliati, intimiditi, roduli altuni, altri condidenti, e di molti serpera l'ambiziosa spenaza di esser primo. Restarono cheti, ma più guardinghi. Una squadra di soldiati andò lo Ururi dedi moitidi altri furmo imprisposati ed altri fugicaschi: si

ordinò il giudizio, si fece pompa di severità.

Dopo le quali apparenze, il generale chiamò a rassegna i Vardarelli inello città di Foggia, e promiss di eleggere, a voi loro, il capo e i soltocapi della squadriglia: ed eglino, dopo varie sentenze, si recarona al destinato loco, procrèb doto contumeia all'inivio. Era gierno di festa: la piazza scelta per la rassegna stava ingombrata di curiosi, quaedo vi giuneero i Vardarelli la giandino: Viva il re, ed avendo spiegata solennissime, e a modo loro!, vesti ed arredi. Il generale dal balcone faceva col sorriso cenni di compiacenza e il colonnello Sivo, disposti in fila que irretunuo, li rassegnava; e lodando la bellezza ora dell'uono, ora del cavallo, facea dimande, scrivera note; all'allo il generale anch' egli con loro conversava; finifie il colonnello si recò a lui, e credevasi, per la scelta dei capi: restarono i Vardarelli in piedi ciacenno innanzi al suo cavallo. Per due ore furno tenuti a rassegna, nel qual tempo le squadre napoletane avevano di nascosto circondata; la piazza, ed attendevano il convenuto senale a prorompera de attendevano il convenuto senale a prorompera de attendevano il convenuto senale a prorompera de attendevano il convenuto senale a prorompera del attendevano il convenuto senale a prorompera.

XXX. Levossi il berretto il generale Amaio (era questo il segno), e adu un tratta avangarono le colone ocole armi in pugno, e gridando: arrendeteri, Si aprono le affoliate genti e s'incaizano: i Vardurelli fettolosamente montano sopra i cavalli; de alione i prime file dei soldati scariano le armi, novo del Vardarelli cadono estinti, due s'aprono un varco e dieguansi; gil altri venti, atterniti, abbandonano i cavalli, fugueno confussamente in un grande

usu e vecchio edifisio chi era alle spulle. La fama del loro corraggio e la disperazione, che lo accresseva, rittene i soldati dallo inseguirii: accercitano però l'edifizio, spiano, non veggono uomo bi segon di fuga, entrano a folla le guardie, ricercano vanamente ogni inco; stavono maravigilate di incerte, quando, dallo apiragilo di una cava, usci colpo che ando a voto; un soldato che vi si affecto, per altro colpo fa spento: erano i Vandralli in quella fossa. Vi gettano i soldati in gran copia e per lungo tempo materia accese; non esce da quel inferno lamento o asopro, ma più crassevano il fosco ed il fumo. Si udirono contemporanei due colpi, e poi sepesi che partimon dalle armi di due fratelli, che dopo gli esterna abbraccamenti, a vicenda si uccisero; si arrenderono altri diciassette, un ultimo si trovò morto ed arso.

Informato il governo, conandò che gli arresi fossero messi in giudizio per aver mancato alla convencione dei fi luglio; e però in un sol girom del maggio 4818 furnos dal tribunale militare giudicati, condinanti, posti a morte. Cil aitri deci, ancera fuggiaschi i, navismodo, in veril tempi furno distrutti; si spense affatto quella trista grato, non in buona guerra, dove tante volte in vinctive, ma per tradimenti dei inganali, costoche el popolo i omni loro e le geste soco ancera raccontate con lode o pietà. I gai imprigionati di Ururi toranzono liberi e permusti. Delle malvagti dei Vardardeli altra ed alta malvagti da ponattiree; ne venne al governo pubblico vitapero, che non si onesta il tradimento perchè coda sui tradifiera.

XXXI. Formata la sommissione dei Vardarelli, ma innanzi della descritta catastrude, l'escercito alemanon, riduto in quel tempo a dodicimia soldati, venuto nemico di Murat in maggio dell'anno 15, parli amico dei borboni ell'agosto dei I/I. Jassò di sè bonon fama per disciplina e modestia, nessono affetto. Affidato il regno a sè atosso, cesso la vergogna nel re, ne' soggetti, di governare, di essere sovrenati per forza stransiera.

XXXII. In questo anno 1818 si fermò il concordato colla corte di Roma: dal quale tolgo motivo di esporre gli altri trattati colle corti straniere nei cinque anni racchiusi in questo libro. Il re di Napoli, ai 9 di giugno 4845, aderì al congresso di Vicnna. Ai 12 dello stesso giugno, fermo alleanza coll' Austria: questa nelle guerre d'Italia difenderebbe il Regno con poderosi eserciti, il re nelle guerre d'Austria fornirebbe venticinquemila soldati, poi ridotti a dodicimila per la convenzione di Vienna del 4 febbraio 1819. Ai 26 settembre 1815, si uni alla Santa Alleanza. Ai di 3,47 e 29 aprile 1816, conchiuse pace con gli Stati di Algeri, Tunisi e Tripoli; trattatore per lo nostre parti lord Exmouth, ammiraglio britannico. Le condizioni di sicurezza e di commercio furono eguali, ma ottennte a prezzo, pagando il governo di Napoli annuo tributo di guarantamila piastre spagnuole, e, nel tempo del trattato, il riscatto doi già fatti schiavi. L'esser tributari dei pirati offese il nazionale orgoglio; ma il governo, più saggio, salvò per piccola mercede i commercianti dal pericolo di schiavità, il commercio da molti danni. La pirateria africana è vergogna curopea, un solo potentato non bastando a spegnerla; nè finirà, se un'alleanza veramente santa non impedisca colle armi l'esercizio infame, o ae i grandi re colle minacce, i piccoli coi douativi, non divezzino dalle rapine quella iniqua genia. Chè al cuore dei barbari pure scendono le dolcezze della pace e della giustizia; le quali gustate, fanno grave cd insopportabilo la fatica e i cimenti della vita malvagia.

Per lo quale trattato fu imposta nuova gravezza di duc milioni di ducati,

esorbitante, percibi tre volte più del biogno. Sbarcarono nel porto di Napoli tuti trecentocinquatureste schivi affrancati, ed a processione attraversarono la città con tristo spettacolo, giacchò, indossando veste lorda e servile, rappresentavano le miscrie della schività. Immenso popolo li seguiva, ora vedendosi frotte lieta, perchò di conigioni che si abbracciavano, ora udendo i genti di altre famiglie che, cercando del parente, lo sentivano morto o vendato nelle cateno. Stava sul volto si ricastiati, non allegrezza e non mestiza, ma curiosità e stupore: molti fra lora, antichissimi alla schavità, riducendosi alle famiglie che, cercando del parento antichissimi alla schavità, riducendosi alle famiglie, trovandole spenie o rifatte da generazioni ignote alla menoria ed al cuore, ed essi, già diversi da noi per usi, costumi, biacgni dell'acquistata barbara natura, ritornavano volontari, ma franchi, alle terra afracca.

XXXIII. Avex Napoli antichi trattati di commercio con la logbillerra. In Francia, e da uniche pratiche colla Spagazi queste non avexano data: quelli colla Gran Brettagna erano due di Madrid, del 4657 e 1715, e tre di Utrechi del 1712 e 13, e no la Francia, i uno di Madrid del 4669, altro del Pirnesi del 6178 e 10, colla Francia, uno di Madrid del 4669, altro del Pirnesi del 6888. Napoli concedeva innumerabili benefazi alle tre bandiere, senza premi o mercede, come servità a signoria. Per trattati novelli, del 29 astetembre 1816 colla Inghilterra, del 26 febbraio 1817 colla Francia, e del 15 agosto dello stesso anno colla Spagaa, furono abolli gli antichi, e si dice al commercio delle tre nazioni il ribasso del decimo de' dazi che si pagano dagli attri legni, stranieri o napoletani; perciò le mercanzie di qualanque luogo, venendo a noi colle favorito bandiere, gran parte del commercio di trasporto e quanto di utilità del fiorza o deriva, ci fir arpità del commercio di trasporto e quanto di utilità del fiorza o deriva, ci fir arpità del commercio di trasporto e quanto di utilità del fiorza o deriva, ci fir arpità del commercio di trasporto.

In settembre 1847 e genasio 1818 fu assegnato il pagamento di cinque mihoni di franchi al principe Eugenio Beauharnais, in ricompensa de' beni da lui perduti in Italia, ne' dominii che occupo l' Austria l'anno 1814; per noi servile omaggio ai voleri della Santa Alleanza, ed all'affetto indiscreto che portava al cià vicre l'impoeratra Alessandro.

Nell'anno istesso 1818 fu concordata con tutte le corti europee l'abolizione dell'Albinaggio, nato nell'antichità, quando lo straniero era tenuto barbaro, o nemico, perciò universale in Europa; ed oggi, per migliori costumi, universalmente rivocato.

Nel diembre 1819 si fece tratato col Portogalo, cagione di esendalo e degon pubblico. Le galere di pone achiudevane esvoltizate numero di condannati, amaro frutto de continui socovolgimenti del regno e della corruttela de temp, pesa alla finana, cara e pericolo alla Polizia. Pe convenuto dare al Portogallo, per trasportari a Rio-Janeiro, i condannati a vita, e dipo gli all'itti di pena a tempo, pe perfico coltro che ne averane tollieria gran parte. I commissari del Portogallo, rifiutiando i veocit, gli storpi gli infermi, ricerca di peta per avera futti liberi que prigioni, benche in altro emissiero; ma il sociale patto (che pure alcuno ve ne ha coi deliciquenti) riprovava quell'atto, cui un secreto sentimento di umantià lo rendeva abbomirevole: dicevasi che victata nel mondo la tratta infame degli schiavi, si vedevano in Napoli unonin nati liberi andera a schiavità, e, per sordido i raparnio, dati in dono mati liberi andera a schiavità, e, per sordido i raparnio, dati in dono

Altri trattati si fermarono colla Russia, la Sardegna, la Santa Sede, che io non rammemoro perchè di lieve passeggiero momento, e 'i desiderio mi spinge a narrare le cagioni e gli effetti del concordato.

XXXIV. Ho discorso del concordato del 4741 nel primo libro di queste COLLETTA 54

ISIN istorie, delle contese sulla chinea nel secondo. Gode poi Napoli tempi felici per lunga pace e per numero di scienziati amanti delle pubbliche libertà : giacchè, dopo il Giannone, altri, di lui poco men chiari, scrissero delle vane pretendenze del papa, ed il re Ferdinando, giovane allora e di più larga coscienza, applaudiva gli scristi. Per la rivoluzione di Francia, cruenta e trionfatrice, il re delle Sicilie ed il sommo pontefice, legati dallo spavento comune, sospesero le private brighe. L' alta Italia fu invasa da' francesi, indi Roma, indi Napoli: fuggirono i due sovrani, i due Stati si ordinarono a repubblica, la pontifical navicella tenevasi a stento fra le tempeste. Poi , fugate d'Italia , nel 1799 , le già vincitrici schiere francesi , que' due sovrani ritornarono alle antiche sedi , scosse ancora dalle passate vicissitudini , e minacciate dalle avvenire, che scopertamente il secolo preparava; onde a cure sì gravi di regno cedevano le minori di predominio . E frattanto , per i b sogni di guerra e di Stato, il governo di Napoli vendeva, senza che il papa lo acconsentisse, beni di Chiesa, scioglieva conventi, non provvedeva alle sedi vacanti dei vescovi per godere delle rendite, abbassava in molte guise la pontificale superbia, che silenziosa attendeva (come è suo stile nelle avversità) il tempo alla vendetta.

Tali crano la cose , quando uno de Buonaparte e poi Murat vennero al trono di Napoli. Le regole di questo regno firmo no le sesse dell'impero di Francia, il quale ancora serbava molte delle libertà e licenze dell'impero di Francia, il quale ancora serbava molte delle libertà e licenze dell'impero di sentita repubblica; si disfacevano i conventi, era il matrimonio atte civile, si legittimava il divorzio per civile giudizio, tutte si offendevano le antiche ragioni di Roma. Ed indi a poco, imprigionato il papa, si aggrapo il Patrimonio della Chiesa all'impero di Francia, le Legazoni e le Murche, al regno indico, scompenendo di Italia il fallale terregno, perpetuo nemico della unione e prospertà italiana. No percibe il postellore tornasse in Roma nel 1814, il pretendeva a più vasto e stabile dominio negli Stati del papa. Il popolo napolesano, poco tenacea dogmi di religione, contento delle forme, fatto ricco de beni della Chiesa, vista a nudo le ribalderio dei gli farta, cchairta alquanto la mente da l'uni di ragione, non aveva a fastidio nè a peccuto quella indipendeza.

XXXV. Ma net 4815 il re Perdinando, perduta la vigoria della giovinezza, tatto timido della morte, circuido il preti, non curante del bene dello State, facendosi colpa delle antiche dispute col papa, voleva calmare la coscienza co concordato. Atcuni dei ministri si opponevano, veramente a boria di belto sprito più che per salda persuasione, o perchè sentissavo quanto nonce ingiura governare lo Stato nella dipendenza papale. Frattantion la re, cel passaver dei giorni più vicino alla morte, impaziente ed assoluto, comundò di accordarsi con floma, a ceste a negoziatore il cavalier Medici, i oppositore al concordato più forte, ma segreto; ma sei in lui pervalesse il passalo giudizio o la presente ambiziono, lo diri l'oporardel concordato,

Convennero in Terracina col cardinal Consalvi, e fermarono il trattato, del quale sono queste le parti degne di memoria:

4.º Riordinamento delle diocesi; erano i vescovi centotrentadue, poi ridotti per vacanze, non provviste, a quarantatre; oggi saliti a centonovel.

2.º R'conoscimento delle vendite de' beni ecclesiastici, segulte ne' regai di Ferdinando, Giuseppe e Gioacchino. I beni, non ancora veduti, restituirsi-3.º Ristabilimento de' conventi nel maggior numero che si posso, avuto

Lough

riguardo alla quantità de' beni restituiti, ed alle assegnazioni possibili al'a 1818 finanza

4.º Diritto di nuovi acquisti alla Chiesa.

5.º Divieto al presente re ed a re successori di mai disporre de possessi ecclesiastici; oggi, viepiu, dichiarati e riconosciuti sacri, inviolabili.

6.º Annuo pagamento a Roma di ducati dodicimila sopra le rendite de vescovadi napoletani.

7.º Ristabilimento del foro ecclesiastico per le discipline de cherici, e delle cause (benche fra i laici) che chiamò ecclesiastiche il Tridentino concilio.

8.º Facoltà di censura ne' vescovi contro qualunque trasgredisso le leggi ecclesiastiche ed i sacri canoni .

 Libero a vescovi comunicare co popoli, libero corrispondere col papa, concesso ad ognuno ricorrere alla corte romana, i divieti del liceat scribere rivocati.

10.º Facoltà de' vescovi d'impedire la stampa o la pubblicazione de' libri g'udicati contrarii alle sacre dottrine.

41.º Dato al re proporre i vescovi, riserbato al pontefice il diritto di scrutinio e consecrazione.
42.º Prescritto il giuramento de' vescovi: ed era: « lo giuro e prometto.

sopra i santi evangrii obbedienza e fodeltà alla real meettà. Parimento in primetto che io non avvà alcuna comunicazione ne intervervo da dicuna e adunanza, nè conserverò dentro o fuori del regno alcuna sospetta unione che nonccia alla pubblica tranquillità. E se tanto nella mia diocesi che « altrove, sapra che alcuna cosa si tratti a danno dello Stato, manifesse-10. a S. M. ».

XXXVI. Fu questo il concordato del 16 febbraio 1818. Roma avvantaggio; dalla nostra parte il decoro del ne, il bene del popoli, lo sforzo di cento ingegia, i progressi filosofici di cento anni perirono in un giorno per la inerzia di un re, i ambiono di un suo ministro. Discorriamone gli effetti. Spiacque di sapienti per quel che ho detto, od al lividi catolici percibà crodettero tugcia sopienti per quel che no detto, od al lividi catolici percibà crodettero tugenti di fargoro VII. Furnon riaporti conventi; i gli religiosi, i guatta per molti anni la vita libera, repugnavano di tornare alle regole conventuali; ma le costringva fanatismo di pochi ed sutorità del governo.

Ed il popolo, ridendo di quelle fogge ormai viete, rammentava (a vederli camuffati ed austeri) le poco innanzi esercitate disonestà. Numerose missioni uscirono dai nuovi conventi, con effetto contrario alle speranze, perciocchè non assolutate o derise tornavano.

Un guardiano de frati notò di censura un capitano delle milizie civili, ranco e licenzioso nelle praticle di religione, onesto nelle civili ; e poicibo non mutò vita ed anche indarno gli fu interdetta la comunione de fedeli; quel frate, messo a bruno l'altare, in giorno festivo, a voce altissima prenunziò l'anatema. Sia che il capitano avesse amici nel popolo, sia che il tempo degli anatemi fosso passato, i popolani a tunulto minacciano i guardiano; e l'uccidevano sei i capitano istesso, pregando e minacciano i pudebe, nol difendova. Quegli fu podre Ambrogio di Altavilla, transoto in pena di quello scandalo, ad altro convento; il capitano, Salati , rimasto in mipegao clodato delle generosa difess; il paese Gion del Cliento; l'anno 4819.

Pinalmente ( nè altro dirò , perchè molte carte riempirei se tutti narrar

1818 volessi i mali effetti del concordato) il giuramento de' vescovi eccitando sospetti che le cose religiosamente confessate fossero rivelate al governo, i settari, i liberali, i pemici de' potenti, e i potenti trasandavano la confessione, a detrimento de principi e degli interessi de due sovrani che si concordarono. Intendevano all'adempimento delle stabilite cose il marchese Tommasi per le nostre parti, il vescovo Giustiniani per le parti di Roma ; l' uno e l' altro, per autorità e per animo, assai da meno del tribunale misto nominato da Carlo nel concordato del 1741. Il delegato della giurisdizione non fu rifatto: mancò d'allora innanzi chi vegliasse alle ragioni della corona e dello Stato.

XXXVII. Beuchè civile si mostrasse il popolo ne' fatti del concordato, fu incivilissimo alla fondazione de' campi santi, da provvida legge prescritti; cosicchè regge ancora il costume osceno, insalutare e più che barbaro (i barbari meglio che noi dando sepoltura ai cadaveri) d'interrare nelle fosse delle chiese, in mezzo alla città. E può tanto invecchiato errore : che non si tiene in prezio alzar tomba in sito ameno a corpi morti dello care persone, ma si vuole nella stessa comune lurida fossa confondere le spoglie di vergini figliuole o di pudiche consorti a quelle di ladroni , ribaldi e dissoluti. Vero è che i preti soffiano in quella ignoranza per non perdere Il guadagno de' mortorii, ne diminuire il raccolto del purgatorio, sempre più largo se in presenza della fossa che chiude ceneri adorate o venerande.

XXXVIII. Poichè ho riferito i trattati di cinque anni , dirò nel tempo stesso, con egual brevità, i matrimoni e le morti degne d'istoria.

A' 15 aprile 1816 furono celebrate le nozze tra'l duca di Berry, nipote at re di Francia, e la principessa Carolina Ferdinanda, figlia primogenita del duca di Calabria; la quale era nella tenera età che scorre appena tre lustri. gradevole di persona, di colto ingegno, di animo donnesco e superbo.

A' 46 luglio dell' anno istesso il principe di Salerno strinse matrimonio coll' arciduchessa Maria Clementina , figlia dell' imperator d' Austria .

Ed a' 3 agosto 1818 furono sposi l'infante don Francesco di Paola, fratello al re di Spagna, e la principessa Luisa Carlotta, secondogenita del duca di Calabria, giovinetta pur ella di leggiadre forme. La dote, presa e data in que tre matrimoni, fu la consueta delle due reali famiglie di Napoli e di Vienna.

Mori nel maggio 1815 il duca di Civitella, onesto, ma in vita oscuro: la morte diede esempio meritevole di ricordanza: amico a Gioacchino ed uno della sua corte, addolorato per la caduta della casa Murat, il giorno che l'esercito tedesco entrò in città, egli, senza timori, senza rimorsi, ma non tollerando l'aborrita vista, si gettò dall'alto e perì, benchè lasciasso bella e giovine moglie, teneri e molti figli . Il suicidio per precipizi è il più usato da' napoletani, o se taluno è preso del melanconico proponimento, i fami diari non celano ferri o veleno, ma chiudono le uscite a' dirupi.

Nell' anno istesso Giovanni Meli , medico e poeta egregio , morì a Palermo, sua patria, della età di anni settantasei: i suoi versi scritti in dialetto siciliano, sono celebrati anche più del merito in Sicilia, meno in Italia. La città fece scolpire il suo busto in marnio, e disegna di alzare a sua gloria

Più grave di età morì nel 1816 Giovanni Paisiello. La musica per lui. cangiato stile, da misurata e ristretta, divenne spontanea ed abbondante. Ebbe compagno in virtù ne' suoi primi anni il Cimarosa, negli ultimi il Rossini , dal quale fu vinto , perchè il gusto de' suoni è rapido e cangiante. Ottenne in vita onori e ricchezze, in morte pompose esequie, recitate lodi e 1815 monumento di marmo che le amorose di lui sorelle posero nella chiesa di Santa Maria Nova.

E pur nel 1816, della età di anni centoquindici, trapassì Domenico Giovanelli, del quale registro il nome, non per ventura di longevità, an perchè volle. morendo, il suo ricco patrimorio, frutto di modesta ed operosa vita, spartito tra i poveri di Lentella, sua patria. Egli vidde morir di vecchiezza un nipote, figlio del figlio: il cassto, che in lui si spegneva, fu aggiunto al casato proprio de' poveri beneficati, e la discendenza del nome divenne vasta ed noneralisma.

Ed in quell'anno medesimo finì la vita del principe di Assia Philipstadt, di regio sangue alemanno, capitan generale negli eserciti napoletani , per valore di guerra e virtù private degno rampollo di nobilissima stirpe.

Due anni appresso, nel 1818, morì il tenente generale Saint-Clair, francese, emigrato quando era giovinetto per fuggire i civili sconvolgimenti della sua patria. Servi negli eserciti napoletuni, grato alla corte e caro alla regina Carolina d'Austria, alla quale fu discreto amico nelle buone sorti, devoto nelle avverse; civile, noste, b pendeco, amato, compianto.

XXXIX. Il re andò a Boma per inchinare il papa, aver 'onore del concutar, è chemiciuni, inuliquez: portò seco la moglie, piccolo cortegio, nessuna pompa; na nello stretto numero di seguaci pur volle Cassociello, buffo napoletano, che sulle scene di Roma non pacque, perciocchò il ridere, non avendo, conn il pianto, inmutabile cagione nella natura degli eventi, prende misura da l'uogòti e tempi, sì che piangiano ancora dei mest casi di Germanico e di Agrippia, ma nessun labbro moverebbera o riso le facezò degli Osci. E però i motti di Cassociello fistidivano i romani uditori, e fra tanta pubblica noia il solo ridere dei regil accrebbe fama di goffezza.

Il re, stando in Boma, fece grazia del ritorno a dieci napoletani che net stil s spatrianon, altri per suggire Gioacchino, altri per fuggire borboni. Tre de' dieci sono degni di ricordanza, il conte Zurlo, il barone Peorio, Barole Winspeare, de' quali appresso parlero, 'escando raserbati dalla sorte a novelli giucchi di fama e di sventure. Ritorobi il re, e seco venne il fratello Carlo IV, sovarano per venti anni delle Spagne, coofinato a Roma dopo i rivolgimenti del suo regno, nè tornato alla potenza e alle fortune per la cadua del nemico e l'innalizamento del figlio. Era stato in Napoli poco in-nanzi a diporto; dicevasi che ora venisse a permanenza. I due re fratelli redice del consensa con consensa del conse

XL. Al terminare di quell'anno istesso il re mortalimente ammani, carla gli feca assistenza tuerne a celante. Palpitarone a quel periodo i napoletani più accordi, per sospetto che il figlio mutasse in peggio gli ordini
civili, giacchè feunto prociive al male, avverso alle biandizze di governo,
intimo amico al Canosa. E dirò cosa non credibile, ma vera; i ministri del governo,
intimo amico al Canosa. E dirò cosa non credibile, ma vera; i ministri divola
sacre e civiche, dove i migliori ingegni rappresentarnon i' universale contento
con rime e prose in grosso volume raccolle. Il re si dicrus grato a que' vosi
pubblici, i ministri divolgavano che in breve farebbe cosa piacevole si liberati; fra le mille possibili felicità, fermanono il presiero e le segrazge nella

1819 costituzione, quando si udi cho Ferdinando aveva fatto recidere la coda da' suoi capelli a aegno e documento de' mutati principii. Qui rammento, come ho riferito nel quinto libro, che la recisione della coda nel 1799 fu indizio di giacobinismo per la plebaglia, ed argomento e colpa nei giudizi della Giunta di Stato; cosicche quella moda o vaghezza, che allora generò eccidii e pene, oggi per il taglio delle chiome regie, suscitò, non contentezza e non riso, nta dolorosi ricordi.

XLI. Poco appresso infermò Carlo IV, e il re n'ebbe avviso frettoloso stando in Persano a diporto di caccia; ma, troppo dedito a que' piaceri o confidando della guarigione, non tornò alla città. Carlo, sollecito del fratello, ne dimandava a' circostanti, che, per confortare quelle ansietà di morte, accertavano vicino il ritorno del re; ma questi, per altre lettere, per altri messi avvisato e fastidito, comandò che non si aprisse un foglio allora giunto, e non gli si parlasse del fratello prima della tornata da una caccia pronta per lo indimani, e aperata dilettevole dall'abbondanza di cignali e cervi da uccidere. Si obbedisce al comando. Venuti dalla caccia ed aperto il trattenuto foglio, fu letto esser Carlo agli estremi di vita, e sforzare il debole fiato dell'agonia per richiedere del fratello. Disse Ferdinando. « A « quest' ora egli è dunque trapassato, lo giungerei tardo ed inutile ; aspetterò « altri avvisi . »

Subito vennero, e recarono che Carlo era morto, e poichè lo arrestarsi a Persano per diporto faceva pubblico scandalo, il re passò a Portici. La storia di Spagna dirà di Carlo IV l'indole e i casi; ma spetta a noi rammentare che nacque in Napoli l'anno 4748, che ne parti cnn Carlo suo padre nel 1759; cho nella infanzia fu gradito perchè lieto e carezzevole, nell'ultimo della vita buon fratello a Ferdinando, buono amico ai cortigiani che seco trasse di Spagna, e buon ospite re nella reggia atraniera; che morì serenamente da cristiano cattolico nel 49 gennaio 4819.

Si fecero le eseguie al aesto di dopo la morte, serbando le ridevoli cerimonie spagnuole, così che da sei giorni era spento il re, ma si fingeva che vivesse, mangiasse; chiudendo il cadavere nella tomba, tre volte era chiamato a nome, tre volte scosso e pregato a rispondere, onde paresse che per auo talento si partiva dal mondo, non soffrendo la regal superbia ch'egli cedesse al fato universale. Le spoglie, prima deposte nella chiesa di Santa Chiara, dove hanno tomba I re di Napoli, furono poi trasportate nella Spagna. Mentre i funerali ai celebravano, il re Ferdinando andò da Portici a Carditello per nuova caccia: e facendo invitare la sera innanzi, per averlo compagno, il ministro d'Inghilterra air William Accourt, n'ebbe risposta che pietose anguste cerimonie (tacendo il nome) impedivano di accettare il grazioso invito. E nel dimani, atando l' Accourt in chiesa ad ascoltare le lodi del defunto, il re con altro foglio, nella chiesa diretto, gli diceva che, diabrigato da' funerali di Carlo, il raggiungesse a Carditello. L' inglese. maravigliando, si recò all' invito, e poi disse che il re fu allegro più che non mai, ed avventuroso alla caccia.

Ma nei giorni che succederono sentì l'animo agitato dal timore della morte, però che, visto spento il fratello, rammentò che i borboni della sua stirpe i più longevi intorno a sessant'anni di vita morirono, ed egli era al sessantanovesimo. Ricorrendo alla religione, votò eremo di frati cappuccini, che, in breve tempo eretto nel mezzo del bosco di Capodimonte prossimamente alla regia, ricetterà il re in una delle sci celle a lui serbata, quando, stanco di regno, si ritiri dal mondo. Quel bosco istesso voleva mutare 18:9 Gioacchino in caccia da corsa e torneo, e poco innanzi Giuseppe in orti ameni e lascivi. Indizio dell'animo del re sono le opere di privato diletto;

spesso più dei fatti pubblici, composti ad apparenza o a necessità.

XLII. In aprile dell'anno istesso 4819 venne a Napoli a diporto ed a pompa l'imperatore di Austria Francesco I accompagnato dalla moglie e da una figlia, seguito dal principe di Metternich ed altri personaggi di fama . Riverito ed onorato, ebbe albergo nella reggia. Partì nel maggio seguente; ed allora il re Ferdinando nominò duca di Portella (Portella è una porta della frontiera, ingresso al regno) il principe di Metternich, con larghissimi doni. Aveva già creato il general Bianchi duca di Casalanza, in memoria e merito della convenzione di quel nome; e duca di Dino il ministro Talleyrand, che, al tempo istesso principe di Benevento per Buonaparte, portava nelle sue dignità il documento della mutata fede. Concedè ricche pensioni agli ambasciatori Ruffo, Castelcicala e Serracapriola, e larghi doni a'ministri Medici, Tommasi, Circello, Naselli: diede al generalo Nugent, per vil prezzo, le vaste terre di Castel-Volturno ; e poco appresso agli stessi Medici , Tommasi e Nugent ducati cent' ottantamila sopra i risparmi dell'amministrazione di guerra, o veramente sulla nudità e penuria dell'esercito. Alla margravia di Anspak (per prodigalità, nuova insino allora nella storia de're) fece dono di una vasta piazza dell' amenissima strada di Posilipo; e coloi, per più farla privata, la cinse di muri, l'adornò di giardini e vi alzò casa. Doni assai maggiori faceva alla moglie ne' giorni del nomo, ne' natalizi, al primo dell' anno, all' anniversario delle nozze, ad ogni felicità della reggia. Una villa sul Vomero, che venti anni prima un tal Lulò, favorito della regina Carolina d' Austria , avea fabbricata , e dicevasi per le segrete lascivie di lei , fu comprata ed ingradita dal ministro Saliceti, e poi dagli eredi venduta al re, che la donò alla moglie, chiamandola, dal titolo di lei, Florida. Vi aggiunse altre terre, altri edifizi; e con prodiga mano tutti que'luoghi abbelli : vi si alimentavano per lussuriante grandezza i Kangarou, animali dell' America per deformità singolari, camminando spesso sulle zampe anteriori , e la coda lunga e ravvolta ; e , per pattovito prezzo di diciotto così oscene bestie, furono dati dall' Inghilterra altrettanti papiri non ancora svolti dell' Ercolano, trattando quel cambio sir William Accourt.

# CAPO TERZO Errori di governo e loro effeiti.

#### Enters as governo e toto eneral.

XLIII. Un decreto del re per causa privata fa cagione di universala savento. La Compagia Redinger era creditrice dello Stato per provvigion somministrate all'esercito di Murat, ma difficoltà di conto fece il credito incerto sino all'anno 1818; quando alfine chiarito, fu negato il pugamento per decreto del re, a attesochà l'oggetto di tali spese fa di asstenere una cingiusta guerra contro di Noi, e d'impedire il retorno del legittimo sovrano, e di mantener l'occupazione militare. » Il caso di Redinger, fatto massima di fianaza, genero grandi perdite alle private ragioni, quindi lamenti e timori; chè so l'avere fontio provvigioni era colpa, e punita, per controlla della private ragioni, quindi lamenti e timori; chè so l'avere fontio provvigioni era colpa, e punita, per controlla della private ragioni, quindi

1849 dovea tremar peggio chi sostenne il cessato governo col consiglio e col braccio.

In ogni opera del re e de' ministri traluceva l' odio per il passato decennio: delle due strade chiamate del Campo e di Posilipo, di cui non vi ha più bella o più magnifica . l' una fu camminata dal re non prima del terzo anno del suo ritorno, l'altra non lo è stata giammai; la dissotterrata Pompei non fu vista da lui, e gli scavi quasi intermessi, come opere favorite de re francesi. Tutti i nomi decennali mutavano; solamente il ritenne la casa Carol na, benchè fondata da Carolina Murat, perchè fu detto (non vergognando scriverlo negli atti pubblici) che rammenterebbe la virtù di Carolina d' Austria . Di chiunque nominavasi ne' consigli , il re domandava : è de' nostri o de' loro? Le fogge, le usanze, i colori del decennio erano abborriti : le sue leggi duravano per benignità o prudenza del congresso di Vienna. Distintivo del governo fu l'odio coperto, indi l'infingimento; altro voleva il cuore de' governanti , altro il labbro diceva ; l'animo e la politica discordavano ; e le provvidenze, mosse da cagioni contrarie, imprimevano alla macchina sociale difformità di scopo e di azioni . Diciamo più concisamente ; era puovo il popolo perchè del decennio, vecchio il governo perchè antichissimo: la quale differenza di età politica porta seco divergenza manifesta o secreta di passioni e di opere. Questo è il morbo civile che più informa gli Stati borbonici di Europa.

XLIV. L'odio istesso dicde motivo ad instituire l'ordine cavalleresco di San Giorgio, coll' aggiunto nome di Riunione, per segnare il tempo nel quale i due segni separati si composero in uno. Il re non comportava l'ordine delle due Sicilie, che, sebbene mutato di epigraic e di colori, traeva principio da Giuseppe , lustro e fama da Gioacchino ; e le convenzioni di Casalanza e del congresso victavano che si abolisse. Ma concedendo a' militari decorati delle due Sicilie l'ordine, in ugual grado, di San Giorgio, il primo fu rivocato, e l'abborrito nome scomparve. L'ordine nuovo era militare, dandosi al valore ed a' servigi di guerra , per giudizio di un capitolo di generali ; gran maestro il re, gran contestabile il principe ereditario della corona, gran collane i fortunati capi dell' esercito, gran croci i generali più chiari in guerra; e così discendendo per otto gradi sino a' soldati. Il nastro è turchino orlato di giallo, i colori della stella rubino e bianco, i motti, in hoc signo vinces, circondando l'effigie del santo, ed alla opposta parte, virtuli. I napoletani, i siciliani, i murattisti, i borbonici ne furono fregiati: parve segno di pace fra le contrarie parti dello esercito.

XLV. Ed indi a poco viepiù scomparvero i nomi di Giuseppe e Gioacchino, publicando i novelli codici. Erano asi; ma pichè in nulla mutarono que del commercio e di procedimento, rimane a dire del civile, del penale, del procedimento criminale e del militare: subbietto gare, al quale spesso io ritorno, perchè dello stato di un popolo non sono documenti le ribellioni, le guerro, i dominii, ma le leggi docimente esquite e ridotte a coscienza:

Ho detto altrove qual fosse nel docennio il codice civile: richiedevano i nostri costumi e le opinioni dell' universale più stretto il matrimorio; ma fu ridotto indissolabile nel nonvo codice, se non per i casi del Concillo: le qual perpetuità apporta nelle famiglie disonesti costumi e disperazione. Altra riforma si sperava nello accrescimento della paterna potestà, che, distruta dalle prime licenze della libertà francese, poco risorta nello impero e tra noi, oggi, peccando di contario eccesso, fu troppa. Doveva migliorarei il sistema

ipotecario; restò qual era. Fu permesso nelle civili contrattazioni il volontario imprigionamento, tenendo a vile la personale libertà. Quel codice fu peggiorato, ma ciò che avanza del sapientissimo libro quasi bauta alla felicità sociale.

Il codice penale serbò alcuni errori dell'antico, cioè la inesatta scala de' delitti, la soperchia severità delle pene, il troppo uso del supplicio di morte; ed introdusse tre novelli errori. 4.º Creò delitti di lesa maestà divina. e li punì aspramente; quasi giungesse a Dio l'umana bestemmia, e l'offendesse : chi oltraggia Iddio è preso di demenza, e gli è pena condegna andare tra' forsennati . 2.º Distinse in quattro gradi la pena di morte , segnandoli per le vesti. Era indizio di barbarie l'antica crudeltà sul condannato prima di ridurlo a morte, ma, coll'accrescere il martirio, diveniva grado di pena: oggi è ridevole far diverso il dolere del morire, o il terrore dell'esempio per veste gialla o nera, a piedi nudi o calzati. Le quali diversità, insensibili al supplizziato, nuove alle opinioni, non sono istromenti di legge, 3.º Tolse o scemò a'giudici piccolo arbitrio che avevano, fra certi limiti, della pena; perciocchè il patire, prendendo misura dalle sensazioni , diversumente affligge; e quindi la facoltà di variare in poca parte la durata adequa le differenze di età, stato, sesso, capacità di sentire. Ma d'altra parte le affatto abolite confiscazioni tanto sopravanzano gli esposti errori, che rendono il codice delle pene di gran lunga migliore dell' antico.

Non diro altrettanto, e, ne ho dolore, del procedimento criminale: in pegigirato. L'amicia spernaza del giuri par questa volta restà deliusa; la facoltà d'imprigionare per mandato di accompagnamento, confernata; il giudicio di accompagnamento, confernata; il giudicio di accompagnamento, confernata; il operazio della parità, rivocato; i giudicii dell'accusa, che già non o erano del processo, lo furnono per il novello codice; crano dunque giudici prevenuti contro l'accusato, percolo alla giustizia ed intoppo alla ingenuità preventi contro l'accusato, percolo alla giustizia ed intoppo alla ingenuità della della condizione della della condizione della della condizione della della della condizione della della della condizione della della della condizione della de

Il colice militare, detto tatuto, comprendeva molti pregii, molti errori delle antiche instituzioni. Errono due i falli più gavvi i non separare lo stato di guerra da quello di pace, ed allargare la giurisdizione de tribunali militari. Picchi varino i doveri del solidato scondo è in pace o in guerra, le infrazioni a que doveri costituiscono differenti delitti; pè sotto rappidi moli di guerra potendo servaspi le forme ordinarie di procedimento, ne deriva la consusta impunità, o l'arbitraria punizione: diletto ed eccesso che di pri offendono la giustizia e la disciplina. Los mipilare po la giurisdizione militare separa la miliza dallo stato divile, è resto di feudalità, errore accora grato e comune agli essersiti dei giurenzi competono si tribunali militari pochi giudizi nello stato di pace, tutti in quello di guerra, essendo carattere di comorteuza nelle socii dell'ito. nello zuerra il definiemente.

Erano tra le pene la prolungaziono di aervizio è le battitare. Ma se il servire è dato in pena, lo stato militare è consderato penoso, e si spegne lo spiendore morale che fa lieti e forti gli escretti. Le battuture sono certamente della trista famiglia dei supplitat; ma, poichè apportano e dolore ed infama, scouvengono de servició che si compone per coercizioni: édensi in guerra a

COL' ETTA

chi fugge o si arretra, o si nasconde, chè tanto infame è la viltà, che non vi ha pena che le accresca vergogna.

Si legge fra delitti la insubordinazione, ma non l'abuso del comando. Eppure tuta de patto in società, debiti e dirtiti sono viccaderoli, all' obbedienza cieca degli uni è contraposto il comandar giusto degli altri. Il procedimento nei guiuti militari de conforma al civile; stabilire il giuri, far migliore il processo di contumacia e di calunnia, surrogare in molti casi al carcere la sicurità, perfezionare il dibattimento, usare pià giustamente il criterio morale, sono o il desiderii del sapienti nel procedimento penale, ma nono si poteva attendere il compinento del codice militare primachò del comune. Come che tale lo statuto del quale parlo, egli è forse il migliore dei codici militari eruroca.

XLVI. Il codice di amministrazione, ordinamente essenziale e bramato, restò come innazai dispersa in molte leggi, decreti ed ordinanze, a) che i giudizi amministrativi dipendevano, più che non mai, dalle vogile o interessi del governo; che se nel decenaio il supremo arbitrio si intalattera talvolta negli intoppi del Consiglio di Stato, oggi (quel Consiglio disciotto) non aveva freni o ritegno. Tanto incivili sono le pratiche delle quali ragiono, che per esse la asaggia o libera amministrazione del regno è tentuti in odio.

XLVII. La pubblicazione dei codici fu seguita da importanti cangiamenti. Infordiando i tribunali, molti giudici furnoo privati senza pelsarsune il motivo, e quel silenzio e la interneta vità della più parte di loro fece credere che fosse caussa la maintata nemizica de ministri e del repe rej i cuminti el cose del decennio. Il pubblico parteggiò per gli sventurati, che, imprendenti liberali probesioni, incontrarono fortuna e favore. I re non veggono i cangisti cestumi, e che la condanna dei governi assoluti è commendazione all'unistro premio dar possono che di material godomento, le richevaze; e ne deriva che i loro seguaci sono pochi, schivi di onore, empii nelle fortune, vili al pericoli.

De magistrati mantenuti fu pur trista la sorte. Legge di Giuseppe ii dichiarava stabili ; ma decreta di Giusechnie, del 1842; a somendendo per tre soni la stabilità, prolungava il cimento sino all'anno 15; allorchò, per le vicende politiche di quell'anno e per nuovo decreto del nuovo re, fu allungata la incertezza sino alla pubblicaziono dei codici borboniani; e quei codici promulgati, e scetti a modo il giudici, non cessava l'esperimento per altre nanoi. Si voleva tenerdi sempre a dipendenza, per lo che gli onesti se adepavano, tutt teneravo. Ne basta; era spatto ogni giudeci al vodo ostenavano, tutt teneravo. Ne basta; era spatto ogni giudeci al vodo ostenavano, tutt teneravo. Ne basta; era spatto ogni giudeci al vodo ostenavano, siguidei puntil con timproveri, minacce, congedi, inotane traslocazioni. Maneavano alla magistratura le due più pregate condizioni, stabilità, indipendenza; e di la uomini di loro natura cultori dello arti oneste, e amanti di quiete bramavano anore essi nucle novità di fistato.

XLVIII. Cosa di maggior mole fu il riordinamento della Polizio; la quale, secendo delle furiose mani del principe di Canosa, passò, come ho riferito, a Proncesco Patrizio: che, di vario capriccioso lingegno, quando rilassava le discipline, quando aspramente le stringava, e lo sfrendo destriero (insegna e simbolo de hostri popoli) o trascorreva superbo dell'inabile governo, o infuriava della sferza importuna. Perciò rinvigoriono le antiche sette di libertà, nuove se ne aggiunarevo, e qui appariva un libello invistore, là un

messaggio ardimentoso al monarca, altrove una costituzione messa in istampa, 1818 e da per tutto svelata contumacia verso il governo, ed offese e delitti contro i suoi partigiani.

De 'quali disordini più abbondava la provincia di Lecce, così che vi andò commassiro di re co 'poteri dell' after go di general Church, nato inglese, passato agli atipendii napoletani per opere non lodevoli, quindi obliato per miglior fama. Il rigore di lui fiu grande e giusto i cettosevasnitare di varie sette morrono per pena, e quindi spavento a' settari, ardimento agli onesti, unimo nel migristrati resero a quella provincia lu quiete pubblica. Ma senza pro per il regno, periocchò il germi di liberta rigogdiavano, animati dalla mento. Il vastità i, visi. la corrusione.

XLIX. Alcuni napoletani esuli nel 1799, iniziati in Isvizzera ed Alemagna, dove la setta portava altro nome, tornando in patria, la introdussero; ma restà debole ed inosservata. Nell'anno 1811 certi settari francesi ed alemanni qua venuti, chiesero alla Polizia di spanderla nel regno come incivilimento del popolo e sostenitrice dei governi nuovi. Era ministro un Magbella, genovese, surto dagli sconvolgimenti d'Italia e di Francia, al quale furono argomenti e raccomandazioni la simiglianza delle sette massonica e carbonaria, la facilità provata di assoggettar i massoni, il bisogno di farsi amica la plebe, ed infine la potenza degli Stati nuovi, continua istigatrice ad imprese arrischiate. Il male accorto non pensava che le fazioni giovevoli a'governi oprano alla svelata, sì come le contrarie hanno d'uopo di mistero e secreto; e che le opinioni di una setta, quando accordino agli interessi di un popolo, prestamente si spargono, tenacemente allignano; cosicchè la Carboneria, professando in principio i desiderii dei napoletani e le dottrine del secolo, apportava di sua natura temerità alle moltitudini, pericoli allo Stato .

Tutto ciò non vedendo l'inabile ministro, propose la entrata di quella setta a Giacchino, che, per istuto di re, più che per senno di reggiore, vi si opposeva; ma finalmente aderì, e quasi pregata, la Carboneria entrò di reggio Chiamanta dalla Polizia, doveva suscitar sospetti, ma si accreditò, perciocche guasti erano i costumi, ed in governo nuovo ed ombroso, se setta un mezzo di luero. Perculo molto crebba di numero e di podera, tra i pubblici utiliziali che si acrissero settari, e i settari che divennero utiliziali pubblici; non vi era pubblico utiliziali con con controle di militari de si scrissero settari, e i settari che divennero utiliziali pubblici; non vi era pubblico utiliziali con controle con controle con controle con controle con controle controle con controle controle con controle con controle controle con controle contro

Spiacque il troppo, e ne iassepettiva il governo quando giunee lettera del dotto Dandolo, consigliere di Stato del regno Italico, il quale diceva al re Giocochino: « Sire, la Carboneria si spande in Italia; voi liberatene, se potete, il vostro regno, però cho quella estata è namica di troni. » Ed indi a poco il re ne fece pruova, perròb nell' anno 11, come ho riferito nel estimo iltro, stando coll'esercito in riva del Po, tumultaurono il combo nell' anno con il Giocochino soleva, sonasgilata e, superba; protocrisse la setta, perseguito i estrari, gli chamno nencii del governo. E da que giorno i nemici veri ascrivendosi alla Caraboneria, i buoni e i circospetti la fuggivano, vi entravano i tristi e i temera;

Dichiarata la setta, per editti e supplizi, nemica di Gioaccbino, msndò emissari in Sicilia, bene accolti dal re, e meglio da lord Bentink, che in

suis quel tempo disegnava opere più vaste. E perciò nemica di un re, di altru re fatta sinica, vezzegiata di grandi, credendosi la speranza di alti tuliane venture, non pur setta estimavasi ma potenza. E crebbe di arregonaz nel cominciare dell'anno 15, perchè di amicità la richiese (quasi pettito) Gioschino, travagliato dalle avverstà di fortuna e di guerra. Ed ella, già vota di uomini di senno e di virti, perdendosi nella giosi di sognate grandezze, promise a tutti il suo braccio, non tenne fede sel alcuno, non diede a petti il sua amicitia, non dimonib leggi o franchige; ignorando essere a putti si sua amicitia, non dimonib leggi o franchige; ignorando essere prici in tanta stoltzza ella cresceva, cosà essendo le sette, che la proporti o l'avversità le ingrandisce, la mediocrità le distrugge; il grandi beni, i grandi mali, troppi stimoli, troppo freno sono loro alimento, e perfino la sferza del carnefice no di fagello, ma sprone.

La caduta di Giocochino nell'anno 15 piacque a'carbonati, che, ricando i collegul di Sicilia, speranno di are Prefinando sostiguire da vori. Ma quegli riprovò la Carboneria, ne impedi le pratiche, lassio i carbonat delusi e sococcettati; conò cho no osarno di dulanassi: ernan oli regno nille e mille settari, nessuna setta. Ilo rifortio altrove come il principe di Canesa, salto a misistra di polizia, collegandosi a' calettari, i essendo ingnani a'carbonari, concitando infiniti misfatti, alfine cadde; ci allora la Carboneria, peggiorando, divenne da pacifica sangiunaria, ad speculativa operatrice, e misurate le sue forze, trovate grandi, non più intenta a difenderis, ela difendeva, e deltti incladin cille lesu adunozo concertava. Oper maivage volevano malvagi operatori; e per ciò, e per usurparii alla fazione contraria, si accoglievano più ribaldi. La secleratezza fi tutolo agi iniziati; e casì, tralignata la setta, passo dalle pubbliche passioni alle private, e per odii, adegni, vendette, aparse molto sangue di pessimi e d'innocenti.

Îl governo speravo di reprimere l'audacio del carbonari, castigadoli severnamelo de commessi mistati; am (gla troppo vidalio la Carbonari, cava cuvano gli offesi, manezvano gli accusatori, medivano i testimonii, si arrondevano i giudici; ora i mezzi decinavano, ora la volondi di punere, divino continua la impunità. E, ciò visto, si serissero settari tutti i colpevoli el contro che volgevano in mente lacino delitto; le principio si trasformano veradite; i calderari, mutata veste, aspirarono all' onore della opposta setta: tutti cin ciquitati e nalla toscienza saltavano, farono carbonari :

L. Tale era la Carboneria nell'anno 18, nel qual tempo l'esercito, diviso per finteressi e per genio, malamente composto, peggió disciplinato, era materia convenevole a quella setta e subtio ella si apprese a' minori: però he de' generali nissuno o un solo era settario; degli uffiziali superiori, pochi; della miliziali ovide, uffiziali o soldati (gov ani e possidenti), tutti. Nel iclero fa libror dal contagio. La religione dechinava, ada che in filosofia avendo attenuate alcune credenze, e'l mal costume tutte bandito, restava di el l'esercizio di pratiche vane, non grata Dalo, intulli salla società; predictori della contagio della pratiche vane, non grata Dalo, intulli salla società; predictori della pratiche vane periodi della pratiche vane periodi della pratiche vane della

Perciò, al cominciare dell' anno 19, la Carboneria si componeva d'uomini arrischiati ed operosi, atti a sconvolgere lo Stato più che a comporre ordini

nuovi, ma sul finire dell'anno, molti altri ne introdusse assennati e potenti, 1819 che, fatti aecorti della vastità della aetta, ovvero audaci dalle fiacchezze del governo, speravano, essendo settari, far sicure le proprie facoltà o acquistare potenza nello stato nuovo: e così la Carboneria, tanto numerosa, oggi acquiatando peso di consigli e ricchezze, si fece maggiore nel governo. Io nci cinque auni chiedeva a me medesimo donde nascesse la infingardia di chi reggeva lo Stato; è forse ignavia? io diceva: è timidezza? è politica necessità? Ma poi conobbi essere quelle le regole del governare chiamate sapienti nell'antico, cioè far poco per le opinioni, disapprovare, tollerare, cedere, spin ere, e, raggirando, renderle usate e apregevoli: senno di ministri vecchi per età e per dottrine. Ma i tempi erano mutati : la Carboneria nel XVIII secolo rimaneva setta, perchè incontrava in ostacolo i resti della feudalità e del papismo; era più che setta nel XIX, ajutata dal genio e dalle passioni del tempo; si pensava sotto Carlo colla mente de' governanti, ai pensa sotto Ferdinando colla propria mente : allora il popolo camminava per impulsi altrui, oggi ai muove per impeto proprio.

Abbandonando I subbietto della Carboneria, nulla dirò de'auoi voti o riti o cerimonie, perchè lo spirito e la sustanza delle politiche unioni non risiede in quegli aspetti, ma nello interesso degli uomini che le compongono. Perciò, a bene intendere quella setta, basterà dire, i carbonari essere i minori della società, che, sostenuti dalle ragioni della eguagitunza civile, muovono spingendo verso i maggiori, il quale moto, nella dulonanze virtuose e costumate, tende alle democratiche instituzioni, ma nelle sosottamate de'gorni presenti, ad invadere imperpiti poteri, serbando i pretesti e l'inguaggio di democrazia. Ora che servivo (anno 1824), l'indole della setta è mutata: ma ei in meglio o in peggio, i doit à aso luogo. Bisquijoi al filo de'acconti.

LI. Questi ho Isaciati al finire del 1819, quando, per cinque son, ogni opera del governo avevo destalo nei osogetti scontentezza o disprego, quindi fu apenta la persuasione di quel politico reggimento: perdita a'governi estrema, ed indizio certo di vicina adutta. Tale è la persuasione di cui ragiono, che, dove stia nel popolo, pure le ingiustizie sono tollerate; e, dove manchi, ia stessa giustizie a sopetta. Risadiamo, a sostegno di materia si grave, la nostra pià recente istoria. Nel 1790, governandosi Napoli a monarchia moderatamente assoluta, duravano parecchi errori di Sutio, e mall usi sintichi, ed cessosi di finanza, e conculsazione di giustizia, e angaris adeiono del popolo. Per la rivogimo di Francia, la pratiche moderata di governo si volsero in dispotismo; cessò la persuasione in piccolo numero di esogetti, crebbo per ignorana nella molittudine, e persi lo grovoro), meno legittimo, più forte, vidde i prodigi della sua potenza ne' tempi e alla caduta delli repubble ca napoletana.

Segui la trannule del 99, seguirono i dicci soni dei re francesi, il popolo sincivili, et una tacta legge agraria divise fri popolani le proprietà de baroni e della Chiesa. Nel 1815, ritorato al trono Ferdinando IV, sosteano o mub leggermente gi ordini del decennio; per lo che vi orano, come innanzi, codici eguali, indi giusti, finanza grave ma comune, umministrazione civile rigida, ma sapiente, e poi per leggi, come cio offiser Laivolta, la Diziza senza arbitro, il potere giudiziario indipendente, i ministri del re e gli amministratori delle rendite nazionali soggetti a pubblico sindacato; e finalmente decurionati, consigli di provincio, raccelleria, tutte congreghe di

11-19 citadini e magistrati, altendenti al bene comune; le quall leggi e statuti 1860 componevano una quasi libera costituzione dello stato. I governantierano benigini, la finanza ricca s'imprendevano lavori di pietà ed utilità pubblica, presperava lo Stato; felice il preseote, felicissimo si mostrava l'avvenire, Napoli era rai regni di Europa meglie governati, e che più larga parte serabasse del patrimonio delle idee nuove: erasi versato a pro suo tanto sangue nel mondol.

Da che dunque nascevano le contumacie dei soggetti, i tumulti, le ribelioni? Che manexa alle aperane pubbliche? La persussione del popolo. L'avevano distrutta le atrocità del 99, gl' infingimenti del quinquennio, la storia del re, le pratiche del ministero, la incapetibi di governo; fiorva il corpo sociale, e (maraviglia a dirsi) il capo inaridiva. Credendo che le buone leggi decadessero e la monarchia modernta volgesse all'assoluta, i liberali temevano della persona, i possidenti de' nuovi acquisti, e stimolo alla rivoluzione non era il mal essere, mai il sospetto. Al consiniari del libro, lo promisi cho, descrutti i vizii delle varie parti dello Stato, avrei dato mone al morbo che lo spense; ed ora dico, acquiento la promessa, che nome al morbo che lo spense; ed ora dico, acquiento la promessa, che un mentito dispregio del governo, e che morbo apportanta d'un considerato dispregio del governo, e che morbo apportante d'un la cessata persussione del poudro.

Se a taluni sembrerà che io mi sia dilungato dal rigore istorico, dirò di sicolpa, che per me la storia non è solamente narratire del fatti, ma espostirice delle cause, giudice delle azioni. Serivo quindi del mio tempo come di remoto secolo, e conunque io tema biasione e ninor fete dal contemporanei, ho speranza di ottenere credito e lodi dagli avvenire; perciocchè i racconti del presente, chiamati nemicizia se offendono, adultazione se esaltano, e vendette, o porti, o fazioni, diventeramo istorici documenti quando il

tempo avrà spento le passioni della nostra età.

I.I. Erano quali lo gli ho descritti i settari, l'escrito, la milizia civie di popolo, quando la Polizia, prendendo novelle forme, si uni al misistero della giustizia. L'accoppiamento poteva produrre che la Polizia prendesse nel regrosse norme delle leggi, an invoec i magistrati adottarono i modi arbitrari della Polizia; così velendo l'indole umana, impaziente delle sue castene quanto cupida d'imporne. Pi eletto direttore un tal Giampierto, assoluto, eostatot. I più veggenti prenosticavano politici sconvolgimenti; mai l'governo, si torpore di mente o di animo, li credeva impossibili, e vivera e reggeva alla spensierata. Se alcuno mai per zelo di carica o di patria rivelava i periodi, i r'en pressa adegno a sospetto, credendo unicamente a chi lodasse quello stato e pressgiese felicità e sicurezza. I periodi si avvicinavano, solo manesa vi l'ocasione, come a preparatio incendo la scintilla.

LIII. Indi a due mesi avvenne la rivoluzione di Cadice, e s'inteso applaudita dai popoli d'Europa, riconosciuta dai monarchi: e porche giurarono
la costituzione delle Cortes Ferdinando VII come re, Ferdinando I come
Infante di Spagna, e poco sangue, poche lagrime, nessun danno pubblico
avven costato quel rivolgimento, piacque il modo civile gial olierta i amatori
di libertà; e sopratutto ai napoletani, avidi, come ho detto, di politico migioramento, non già per muovere le proprietà, ma per farte più stabili e
sicure. Onde io credo che, se la rivoluzione si mostrava col solito cortego;
di mali e di percioli, i nostri molli settari e liberali l'avrebbono rigettata.

L' csempio della Spagna era potente su i napoletani, per la simiglianza

tra i due popoli di natura e di costumi. Non mai tanto i carbonari si agi <sup>132</sup> tencon nelle adunaze, no mai tanto crebbro di numero e di mole; e vedendo che la riuscita dell'impresa stava nel consentimento dell'esercito, si volsero in tutti modi, indicabilemente, a rendere esteral gill ultisali e i sodisti; molti, come ho detto, ho rano; moltissimi ne aggiunsero in breve tempo, tantani o i grido della rivulzazione di Spagna e i Vanatuo erosimo di Rirgo e di Quiroga avevano quasi sciolta la cose/croza delle milizie dalla religiono dei iriumpamenti, e mutato in virità lo socretiza del milizie dalla religiono dei riumpamenti, e mutato in virità lo socretiza.

Fu sì grande nel regno il moto di libertà, che l'assopito ministero si riscosse : e , vista la congerie dei mali , pensando ai rimedii , ondeggiò lungo tempo tra il resistere o il cedere, e i rigori del dispotismo o le blandizie di libertà. Se proponeva di richiamare i tedeschi, si offendeva il credito del ministro Medici, che poco innanzi aveva indotto il re a rinviarli dal regno : se dicevasi di concedere la bramata legge, si offendeva l'Austria, e si mancava alla promessa confermata nel congresso di Vienna, di resistere all'impeto delle idea nuove. Fra le quali dubbietà, que' ministri incallivano al romore dei tumulti, tornavano all'antica scioperatezza; ma nuovi moti, nuovi gridi, e maggiori pericoli palesati al tempo stesso in Calabria, Capitanata e Salerno, vincendo gli ozii e i ritegni, stabilirono (mezzano e molle partito) dar legge che divertisse i pericoli con l'eve offesa della monarchia, e velando il mancamento alle promesse date nel congresso. Accrescere a sessanta membri la cancelleria, farne eleggere metà dai copsigli di provincia, metà dal re, ordinarli in due camere, dichiarare necessario per ogni atto legislativo il loro voto, fare nubbliche le discussioni, operare cangiamenti sì grandi senza pompa di legge, ma per quasi non avvertite ordinanze, erano le basi del novello statuto, al quale il ministero, benchè ritrosamente, accedeva.

LIV. Ma un grande avvenimento arresto ad un tratto le sollectudini nel governo, i tumulti nelle provincie: l'esercito si aduno à campo nelle pianure di Sessa, il re vi si recò a permanenza. Inonorreggiava da lungo tempo di sospetto che le nostre schiere, da esempo delle spagnuole, sucuetro ber il freno dell' obbedienza per diniandare libera costituzione; e perciò a vederie, per comando e quasi di dispreggio di prino una tito di bello ardre e di arrena coscienza; si che il settari, ammirando e temendo, sospesero le cominciate mosse.

Ma fu motivo al campo esterna politica, non civile. Riferio le cose pervenute al mis orecchio, dichiramodo (come vulo debito di verità) che non ne ho documenti altro che dalle affermazioni di altissimi personaggi. 1 quali decevano che nel congresso di Vienna, o in altra più recondita sudunanza di potenti, fu stabilato che alta morte di Pio VIII si dessero le Legazioni all'Austria, ci Marche allo Statio di Napoli, e che intanto si nascondesse al potetice il proponimento, per non addolorare (decevasa) la sau vecchiezza; ma invero pri più certo ascuesso, cogliendo la Santa Stede mentre era votta. Perciò all'occasione della grave malatta del papa nel 1819, fuatori mivio all'occasione con consistenti del morte di più della consistenti del morte di più controli controli del morte di più controli del novi demoniti seguisse dopo appera la morte di Pio, innazzi la scella del successore. Mai cicili vollero che il postefice guarisse, che fosse dello coculte pratiche avveritto. Ed allors monsigno Perca, governatore di Roma, prodigo, dissoluto, complice ambiziono dello spoglio, con posseporti usustradi (ugz), e ai disse per sordida caussi di futro; al poverno

Na di Napoli fu chiesta ragione dell'annonciato campo, e risposo, che per esercizio de's uno battaglioni di freco formati. Na quel campo negli Abrazza iono non fu mai radunato; e dipoi, per accreditare il pretesto, lo posero ne piani di Sessa nel tempo e modo che ho riferito. O ra che serivo Po VII è morto, Leono XII è papa; le Legazioni e le Marche appartengono ancora alla Sinata sode: o întrono dunque mendaci quei racconti, o le rivoluzioni dell'anno 29, de lo agitarsi del popoli contro i re hanno rannoduta più strettamente le marchie assoltante al ascerdazio. Se poi più giovava all'Italia l'indebolimenta del papata, o più le noceva riccture attre armi, leggi, ordinanze tedesche, sono ardue sentenze per noi, facili ai posteri.

Mel campo di Sessa, praticando insieme i settari dello esercito, si legarmo di amicizia come di voto; percilo se, innazai, i disegni contunarei degli uni frenava il sospetto della fedeltà degli altri, dopo quel tempo fu sicura la contamacia e si accrebbe. Il re stava latro nel campo; era frequente (nauve benigaità per i murattani) il spriso su le sue labbra, per lo che sorridevaso di corrispondenza i generali e i sobdati: reciproco infingimento o leggertezza. Ma il governo per quelle apparenze credò fido l'esercito, abbandono lo sfozzo possero di trasformare la cancellera in imagne di Camere rappressentative, e ritornò alla consueta spensieratezza. A mezzo il maggio 1820 levato il campo, i regigmenti si coudussero alle prime stanze.

All finire dello stesso mese i carlonari di Salerno, intendendo ad un generale accovalgimento, parlarono ai sottari viccia, gederiono i dinata lettere ed emissari: mai imotori, capi della setta, ultimi della società, perchò ecani di fortuna e di mone, fornon persuasi dai settari più ricchi pera più timidi, a sospender le comineciate mosse; e spedire altri fogli, altri nunzi rivocatori soli prini. Nel quale vestillamento il governo intantini, e dei ribbili chi fa messo in carcero, chi shandito per oditto: cessò il pericolo. Ma la immensa internativa si agitava, come fonce ostetranea dei vicciano, oportamente. Quale indi a poco fa la scintilla, donde usci, quanto incendio produsse, come si spense, sanono i capi del seguente libro.

### LIBRO NONO

Regno di Ferdinando I. Reggimento costituzionale. - Anno 1820 a 1831.

# CAPO PRIMO

#### Moti nel regno. La costituzione chiesta, data, giurata.

I. Agut albòri del 9 luglio 4820, due sotto-tenenti Morelli e Silvati, e 1920 centoventisette fra sergenti e soldati del reggimento reale borbone cavalleria disertarono dai quartieri di Nola, secondati dal prete Menichini e da venti settari carbonari, volgendo tutti ad Avellino per unirsi ad altri settari giorni innanzi sbanditi da Salerno e riparati colà, dove la setta era numerosa e potente. Da Nola ad Avellino si cammina dieci miglia fra città e sobborghi popolosi, essendo fertile il terreno, l'aere salubre, gli abitatori disposti alla fatica, d'animo industrioso ed avaro. In mezzo a tante genti quel drappello. fuggitivo, non frettoloso, andava gridando: « Viva Dio, Re, Costituzione: » e poichè il aenso della politica voce non era ben compreso dagli ascoltanti, e direi da' promulgatori, ma per universali speranze i tributari vi scorgevano la minorazione dei tributi, i liberali la libertà, i buoni il bene, gli ambiziosi il potere, ognuno il auo meglio, a quel grido diasennato dei disertori rispondevano gli evviva di affascinato popolo. Vogliono le rivoluzioni una parola; e aebben falsa , lusingatrice degli universali interessi ; perocchè le furie civili . mostrate nude, non troverebbero amatori o seguaci. Giunto il Morelli a Mercogliano, pose il campo, e scrisse lettere al tenente-colonnello De Concili. che stava in Avellino con autorità militare e potenza civile, essendogli patria quella città, ed egli ricco, nobile, audace, Le lettere dicevano ch'eglino, primi . pon soli . promulgavano il comune voto di governo più libero : ajutasse l'impresa, desse gloria eterna al suo nome. Prima delle lettere la fama aveva divolgato quelle mosse : e costernate le autorità . concitate le milizie . rallegrato il popolo; De Concili restava incerto tra il secondar Morelli o combatterlo; aveva il pensiero volto al governo.

II. II re, quando in Napoli giunie nuova del fatti di Nola, andava sopra ricca nave incontro al figio duca di Glabbria, che allora allora, venendo di Sicilia, entrava nel golfo. Erano ministri del re il cavaliere Medici, il marchese Circollo, il generale Nugent, de quali, nelle opinioni del mondo e nel rispetto, dei compagni, era Medici il primo. Si congregarono, e, comen avviene acto assoluto asgiorer, consultavano, non del grave affure di Stato, ma del come dirio a lui senza indurgit tumore o muoverdo a sdepença avveganche, le assasi volte increntali sulle cose di regno e sulla potenza della Carboneria, gli avvano data sicurezza dell'amore dei popoli per le vittu del governo o per lo faliatio che spandera; così adele cavalier Medici nei regii consigli avvex rappresentata la Carboneria come Colletta.

COLLETTA

160 vaghezzo o delirio di poche menti, ed accertando a re devoto (con astuta menzogoa) che i missionari pervenivano col santo mezzo nelle confessioni a disaparta. Ma da necessità viato il ritegno, stabilirono verso il tardi del giorno di riferire al re quei successi, attenuando il pericolo per arte di racconto, e con la promessa di tener in prototo i rimedii.

Intanto a quelle nuove il popolo della città bisbigliava, romoreggiavano i settari, le autorità trepidavano, i novatori, gli ambiziosi rallegravansi, tutti presentendo non so quale fatalità nella diserzione di pochi uomini. Il re si voleva trattener sul mare, ma, incorato dalle lettere dei ministri discese col figlio, e subitamente adunaronsi a consesso : timidi consiglieri di timidi principi, assuefatti a comandar popolo obbediente, non esperti alle rivoluzioni, costernati dalla mala coscienza, ondeggiavano, perdevano ciò che nei tumulti civili ha più forza, le ore. Altro consiglio di generali, convocato dal Nugent, deliberò che il generale Guglielmo Pene, governator militare della ribellante provincia, andasse in Avellino a combattere i sollevati. e contenere quei moti . Nugent , certo dello assenso del re, stretto dal tempo, chiamò Pepe, e con parole incitatrici gli impose partire fra quanti pochi momenti abbisognavano per informarne il re, o scrivere il foglio de' conceduti poteri. Il generale ne fu lieto, perchè, confidando di spegnero quei tumulti, ne aspettava in premio fama e favore ; scrisso lettere al comandante militare ; diede comandi : ordinò movimenti di soldati e di milizie civili : annunziò che presto giungerebbe nella provincia.

Ma il Negrat, riferite nel consejio del ro le anzi dette cose, n'ebbe risposta che il governo sospettava in fede del general Pepe; facendosi più chiara con quello esempio la politica del quinquennale governo. Per la convenzione di Casalanza e i patti di Vienna matenati negli impieghi, i murattini ottennero a poco a poco autorità, comando, potenza, e pur taluni e apparenza del favore. Mag lis abborriva il re, o diffidavano i ministri, vil governo pregiava i loro servigi, avea in sospetto ed in odio le persone. Così del Pepe, così d'altri generali. Nogent non godeva egla stesso la piena fidanza del governo, e is che ignorava i sospetto e dirigeva il ministero di guerra. E quel general Pepe, tenuto nemico e traditore, al grado più alto ricerva; a premo di servigi la Gran Croco di San Giogio, qi lera affidata la composizione delle militie civili. Altre mille mostruosità di governo poteri discorrere, aso e ora non mi accorresse di rappressatarie totte in un fascio.

Nugest dice a Pepe di non partire, e cuspire con varii non creduti pretesti il matato comando: questi sespetta il vero, teme di peggio, si infinge e tace. Nel consiglio del re prevalsero le arti antiche neghittose: governare il presente, e il meggio sperare dalla fortuna o dalla stanchezza dello opinioni, usare ripieghi, e dove giovasse mancamenti ed inganni. Non poteva inviare contro i sommossi lo stesso Nugent, nati tolliento dall'essenzito, perchè istromento di finanziera avarizia, e peggio visto dal popolo, e perchè istromento di finanziera avarizia, e peggio visto dal popolo, e rammentava le digirare venute per opera di strameri dominatori; non poteva rammentava le digirare venute per opera di strameri dominatori; non poteva militire, advance del generali di Scilia, privi di lima te non, spacenti alla militire, advance del percenti di Scilia, privi di lima te non, apparenti militire, advance del percenti di Scilia, sono di superio di scilia. Misera a speggiori condizione di gioverno, cui non bastarono lungo dominio, abbondanti richezza, cariche, o nori, secole avaro e corrotto per trarre a 84 parte del condizione di gioverno, cui non bastarono lungo dominio, abbondanti richezza, cariche, o nori, secole avaro e corrotto per trarre a 84 parte del sudditi, tanto soprastavano gli antichi errore e la presente incapacilà. Ma sucio quel Consiglio, contretto di loggiata scelta, socisse il generale Caracosas, murattino, chiaro nell'esercito, atto alle difficili provo, sperimentato istromento di monarchia, ma non on discaro al popolo per giovanili fatti di libertà, per manifestato anore di più libero reggimento, e perchè Repubblica, Nopleronismo e Liberallàs sembravano alla moltitudire opinosi compagne, vedendole dagli stessi tuonini seguite, e dalla istessa borbonica famiglia combattuto. Per fare ossequio al duta di Calabria essendo circolo nella reggia, tratestraza di quel giorno, i periodi, le speranza, i lumeri. Ma il re si mostrò rientezza di quel giorno, i periodi, le speranza, i lumeri. Ma il re si mostrò servoo, e quelli, per seguime l'esempio, che nella servità delle corti è comando, simularono serentià.

III. Le ore, che in Napoli scorrevano fra dubbiezze e acioperaggio; procedevano per Morelli utimente, imperiocachi la sommossa olg rido e la impunità si spudova. Nel giorno istesso invase il Principato Ulterore, cui è acpa Avellino, riunse perie del Geteirore, toccò la Capitanata; Lanti spazi corse quanti la fama. Ed allora De Canocii, visto il suo meglio nella rivolusione, quella elesse: inganoh, spavento, seaduse, secondo i casi, le autorità della provincia; adunò milizia assodiate, milizia evivili, e sotto spocio di guardia le accampi incontro a Morelli; ebbe con eses serverso shoccamento nella notte, e fernarano entrare in città nel mattino sequente, colla pompa delle allettarici purole e dei colori della setta.

Così, allo spuntar del giorno 2 luglio, Morelli lietamente merciava da Mercogliano ad Avellino; e Carascosa in Napoli, aspettando le promease istruzioni, agitava per l'animo pensieri varii; voleva servire il governo per giuramento ed interesse; voleva non combattere i liberali, cittadini della atessa patria, de' quali cresceva la possanza ed il nome, e tardi o presto era certo il trionfo; voleva non tradire la monarchia, non mostrarsi schivo di libertà; stava irresoluto ed afflitto. Ed il governo più sospettava della sua fede: temeva che la concedutagli autorità divenisse stimolo e mezzo d'irreparabile tradimento, indugiava; e finalmente, all'uso degl'infingardi. prese partito mezzano, diede mandato libero al generale ma non soldati. Quegli perciò dovette arrestarsi a Marigliano, indi a Nola, trovando impedita la strada di Avellino, perchè le schiere messe a campo, tutto il presidio della città, altre milizie civili, altri settari, altri liberali erano corsi d'ogni parte per unirsi al Morelli, il quale, poderosamente afforzato, avea accampato le sue genti sulle vette di Monteforte, incontro Napoli, mentre slargava nelle opposte province la impresa . I magistrati di Avellino . l'intendente . il vescovo festosamente lo accolsero, e nella chiesa giurarono Dio, Re, Costituzione. Nella cerimonia del giuramento il Morelli dichiarò non essere sediziose le sue mosse, rimanere integri lo Stato, la famiglia regnante, le leggi, gli ordini; ed avanzatosi verso l'intendente, gli esibì foglio del sindaco di Mercogliano, che certificava la schiera del sotto-tenente Morelli avere in quella terra serbato strettissima disciplina, e pagato le vettovaglie: era l'attestato prescritto dalle ordinanze nel cammino delle milizie per lo interno del regno. E dipoi, voltosi a De Concili, gli porse altro foglio (il ruolo delle sue genti), e disse : « lo sotto-tenente obbedirò voi tenente colonnello dello stesso esercito di S. M. Ferdinando, re costituzionale, a E ciò detto prese l'aspetto di subordinato, non più diè comandi, non alzò la voce, sottomesso al De Concili, che assunse il grado supremo.

IV. Nello stesso giorno 3 la Capitanata, la Basilicata, gran parte di principato Citeriore si alzarono a tumulto; perciocchè un foglio di De Concili , un messaggiero, un segno bastava a concitare numerosi popoli. Ma fra i moti e le armi erano sacre le leggi, mantemuti gli ordini, salve le vite, riapettate le proprietà, gli odii repressi, la rivoluzione convertita in festa pubblica: indizio d' irresistibile movimento. Il general Carascosa in Nola, più vicino a' pericoli , stava più incerto ; privo di soldati , esercitava l' autorità per lettere o esploratori, tentava i sollevati, protestava al governo, sentiva la difficoltà dei auoi casi, d'ora in ora più discoravasi. Gli si affacciò speranza di indurre i cani a natteggiare per danaro la fuga del regno, e poi quetare o vincere la sconcertata moltitudine dei seguaci. Manifestò il pensiero al governo, che lietamente lo accolse, benchè il trattare co' soggetti fosse dechinar d'impero; ma quel riuscir per arti oscure era mezzo antico, più d'ogni altro dicevole a ministri pusillanimi e scaltri. Il generale che propose l'accordo, bramando che alcun altro il manezgiasse, dimandò un magistrato, ne scrisse al duca d' Ascoli amico del re, ne pregò il ministro Medici; ma tutti negavano l'officio, però che, certi del doppio pericolo verso il popolo, verso il re, scansavano i maneggi e lo cure di Stato; essendo giusta sorte dei re aasoluti vederai affollati d'importuni partigiani nelle prosperità, deserti nelle

Nella notte del 3 al 4 luglio, il general Carascosa ebbe aeicento soldati, mentre schiere più numerose reggeva il general Nunzianto in Nocera, ed altre il general Campana in Salerno. Niuna delle tre colonne bastava ad cspugnar Monteforte; le tre unite, più che bastavano; ma era temuto l'unirle, sospettando la fede dei soldati, e che l'accordo dei generali si mutasse in congiura. Nella mattina del 4 all' impensata, il general Campana marciò da Salerno con fanti e cavalieri sopra Avellino : a mezzo il cammino scontrò il nemico : combatterono : ma il generale improvvisamente tornò alle stanze. La mattina del 5 muove da Nocera il general Nunziante, e, dopo breve cammino, disertano a folla i soldati; il generale dissimula il pericolo. e riconduce le menomate schiere a Nocera. Le mosse di Campana non erano ajutate da Nunziante ne da Carascosa; la mossa di Nunziante non ajutava Carascosa o Campana. Carascosa in quel tempo tentava i capi della sommossa, ma si perdevano le blandizie, anzi apparivano inganni per gli assalti impensati delle altre colonne . Lo stesso governo ( maraviglie a dirsi ) dirigeva quelle oporo dislegate e contrario . All'aspetto del quale disordine, cresciuta la contumacia, un reggimento di cavalleria, inobbediente al suo colonnello e sfrontato, nel mezzo del giorno, a stendardi aperti, disertò da Nocera; un battaglione della guardia reale, giunto al campo, palesò l'animo di non combattere; ed altro battaglione di fanti, stanziato in Caatellamare, tumultuava.

Così nei campi. Dalle pravince non veniva notizia che non fosso ingraliaun regimento allogigatio in Fogga erasi unica ai novatori; un'altra: Puglia «Molise levate in armi; la Terra di Lavoro si agiava. Ignoravai pri e distanze, lo stato degli Abruzzi e delle clababre; ma potich è gli un' più proclivi alla setta, le altre di continuo sfrenzet, sen e presagiva la sette. Contata, per milia posi le guarde; le pattegli e in maggior numero speciare in giunasco lettere al re del general Nunziante, che, dopo heve raccomè dell'animo avverso delle sus eschiere, diesva : Sire, la costitucione è desi« derio universale del vostro popolo, il nostro opporte sarà vano; in prego iva V. M. di concederia ». Il re non sospetava la fede dello scrivate, che, nato da parenti occuri, e su levato fra le brutture delle discordia civili, lo aveva seguitato costante nelle varie fortune, e, per questo mento e per grazia, era pervenuto agli alti gradi dell' escretto, agli conti ed allo ricchezzo. Quel logilo aggiunza e mestizia e algogiutienato; ma grare la assiturazioni dei operazione di estumette i sollevali per accordi o per guerra sostenovano le operazione del solutione del conditato e solori.

Nuove sventure precipitavano le dimore. Il generale Guglielmo Pepe . già insospettito, come ho detto innanzi, fu indotto a credere, per industria di alcuni settari e per foga del proprio ingegno, che il governo volesse stringerlo in carcere, ed egli non avesse scampo che in Monteforte; decise la fuga. Chiamò seguace o compagno il general Napoletani, e insiemo, a notte piena, nel quartiere del Ponte della Maddalena, assembrando uffiziali e soldati, col comando, colle lusinghe spinsero a diserzione altro reggimento di cavalleria e parecchie compagnie di fanti. Se ne spando la nuova nella città o nella reggia. Ed allora cinque settari andarono agli appartamenti del re, dicendo scopertamente ai custodi ed alle guardie essere ambasciatori di causa pubblica venuti a parlare al re o a qualche grande di corte. Altra volta quell'ora, quel discorso, o la sola audacia dell'ingresso sarebbero state colpe o punite; ma le cose erano mutate, sì che un servo frettolosamente portò l'ambasciata, per la quale venno sollecito il duca d'Ascoli, e l'uno dei cinque gli disse: « Siamo delegati per diro al re che la quiete della città a non può serbarsi (no si vorrebbe) se S. M. non concede la bramata costie tuzione. E settari e soldati e cittadini e popolo sono in armi, la setta è « adunata, tutti attendono, per provvedere ai nostri casi, le risposte del e re. » Andrò a prenderle, disse il duca; ed indi a poco tornato, volgendosi a quello istesso che sembrava il primo dell'ambasceria, disse : « S. M., e visto il desiderio dei sudditi, avendo già deciso di concedero una costitu-« zione, ora co' suoi ministri ne consulta i termini per pubblicarla. » E quegli: quando sarà pubblicata?.. Subito..... Ossia?.... In due ore. Un altro dei cinque allora si mosse, e, distesà la mano senza far motto al pendaglio dell' origolo del duca, ingripanamente glielo tirò di tasca., e , volto il quadrante così ch'egli e 'l duca vedessero le ore, disso: « È un' ora dopo « mezza notto, alle tre la costituzione sarà pubblicata. » Rese l'orologio, e partirono. Quell' audace era il duca Piccoletti, genero dell' Ascoli.

V. Stavano a consiglio continuamento presso del re il suo figliuolo duca di Calabrà, e tre ministri, per che il quarto, general Nugent, trattecevasi al campo di Carascossa per assistere alle conclusioni del mattino vegenete, sia di Jaccordo, sia di guerra. Quei ministri avviliti, quanto già nelle sicurezza superbi, pregavano il re che cedesse alla necessità dei tempi, acconsentisse la voluta tegge, spersase nei futuri eventi; e quanto più il re, confidando nei divini sjuti, o per maggior senno e maggior animo resistera. Ditettatano quei paurosi ripregavano, lo intimoriano. Il marches Gircello, in odio al pubblico e vecchissimo, ma per grossolane delizie di vita bramoso di più lungo vivere, piangendo gli disse: e lo am Vostra Massha, come e padre ama figlio; ascoltate e seguite il consiglio che viene da labbro fedele, concedete protamente una costituzione, superate i pericoli di questo

1×30 e istante, che Iddio ajuterà principe religiosissimo ed innocente a ricuperare

« da popolo reo i diritti della corona . » Il re si arreso e fu questo l'editto. « Alla nazione del regno delle due Sicilie . Essendosi manifestato il voto a generale della naziono del regno dello due Sicilie di volere un governo e costituzionale, di piena nostra volontà consentiamo, e promettiamo nel

e corso di otto giorni di pubblicarne le basi. Sino alla pubblicazione della a costituzione, le leggi veglianti saranno in vigore. « Soddisfatto in questo modo al voto pubblico, ordiniamo che le truppe

« ritornino ai loro corpi, ed ogni altro alle sue ordinarie occupazioni. « Napoli 6 luglio 4820. »

FERDINANDO.

VI. Per solleciti messi l'editto fu spedito ai campi di Nocera , Mugnano e Monteforte, ed al primo albòre del di 6, giunse a Carascosa e Nugent mentre, disperando la pace, ordinavano le schiere agli assalti. I campi dell' una parte si sciolsero, e le milizie tornarono alla città festosamente. gridando Dio, Re. Costituzione: il campo di Monteforte stette saldo: ebbe picno successo in quattro giorni la rivoluzione di un regno, la quale sotto saggio governo non nasceva, e sotto governo animoso, tosto nata, spegnevasi.

Per decreto di quel giorno, il re designò nuovi ministri : c con lettere al figlio e pubblicate, dolendosi di salute inferma, debole alle nuove cure di regno, depose în sue mani la regia autorità. L'editto, il decreto, le lettere concitarono moti maggiori nel popolo, che diceva non bastare otto giorni per una costituzione che si ordisce da' suoi principii, ovvero esser troppi per alcun'altra che si prendesse fra le usate in Europa, e perciò quella offerta esser arto per assonnarli, sciogliere il campo di Monteforte, opprimerli alla spicciolata; desse il re, e bastava un momento ed un motto, la costituzione delle Cortes , riconosciuta in Europa e giurata da lui stesso quale Infante di Spagna . Soggiungeva essere stato eletto ministero nuovo e migliore per presente necessità, non per mutato ingegno; citando in pruova i ricchi stipendii mal prodigati agli antichi ministri . Il vicariato del duca di Calabria, ricordando col nome gl'inganni usati in Sicilia, rinforzava il sospetto che il re covasse intenzioni maligne. Perciò i moti crebbero nel giorno 6; e tanto più che ne divenne capo il general Pepe, in mano al quale aveva De Concili deposto il comando supremo, così di grado come in mano a lui lo depose Morelli. Le quali spontanee sommissioni erano tenute modestie di civil popolo, ed ammirate dal mondo, benchè fossero necessarie condizioni di troppo facile mutamento, che, non costando nè fatiche, nè rischi, ne tempo, non avendo vittime, non eroi, era costretto di rispettare l'autorità dell'antico.

reggia, tanto che il Vicario adunò a consesso (così prestamente che la chiamata diceva: nello istante, comunque vestito) pochi generali, alcuni antichi consiglieri di Stato, i ministri nuovi; e lor disse: « Il re e noi, e tutti della stessa patria, salviamo, so bastano le forze umane, la madre « comune dal presente pericolo. Sino a che la costituzione chiedevasi da « pochi arditi mossi a tumulto, apparendo pensiere o pretesto di setta, il « re dubitava di concederla. Egli poteva colle armi espugnar Monteforte,

Col cadere del giorno aumentavano le grida nella città, gli spaventi nella

« vincero e punire i costituzionali (così per la prima volta si dinotavano « quei medesimi che insino allora nei consessi regii furono chiamati ribelli); « ma nol volle, perohè abborriva il sangue civile, e voleva dare alle opinioni 1860 « tempo e libertà di manifestarsi, onde conoscere le vere brame, il vero

« bisogno político del sno popolo. E però il ritardo, che si credeva ripu-

« gnanza, era studio di re saggio e benigno.

« E difatti, conoscendo appena il voto di tutti, ha promesso di soddisfarlo, « ha levato i campi e inviato i soldati a' quartieri come nei tempi di pace ;

« il cammino da Monteforte alla reggia è aperto; la casa intera e quindi la e dinastia dei borboni è in mano a popoli sommossi, e non fugge, e non

e teme. Ma so il desiderio trasmoda, e niega tempo alla difficile compilae zione di uno statuto, o turbà il consiglio a voi, destinati dal re a « quell' opera , farete cosa imperfetta e sconvenevole ; apparirà indi a poco

« il bisogno di riformarla , e poichè le riforme nei governi costituzionali « portan seco il sospetto ed il moto delle rivoluzioni , ritorneremo presto

« alle presenti dubbiezze e pericoli. « A voi perciò così amanti della patria quanto fedeli al trono, dimando

« un modo per attiepidire il pubblico fervore, ed aspettar quetamente, pon « più del prefisso tempo di otto giorni , la promessa legge . Incitando a a parlare ciascun di voi, rammento a tutti che nelle difficoltà di regno la sincerità del consigliero è bellissima fedele al sovrano, e che se inonnortuno riguardo ritiene il vostro labbro, farete onta a voi stessi, tradimento

a al rej, danno alla patria comune, offesa a Dio. »

Tacque, ciò detto; e tacendo per maraviglia o diffidenza i consiglieri adunati, però che varia era la fama del duca di Calabria, erudito nei penetrali di reggia infedele, amico del Canosa, sospettato nei tradimenti fatti alla Sicilia, ma in sino allora innocente, e (oiò che più il commendava) tiranneggiato dal padre; per questi pregii, per quel parlare onesto, per la gravità dei casi, dissipata la tema, uno di que' molti, dopo nuovo incitamento, così disse: « Nel rispondere a V. A. io non guardo la importanza « del subbietto, il pericoloso ufficio del consigliero, la mia stessa incapacità, a ma solamente il debito di dire e oprare, nei difficili casi, come vogliono « il proprio giudizio e la cosoienza. Parlerò aperto, e troppo, stimolato dal comando di V. A. e dalla mia natura .

« La costituzione è desiderio antico dei napoletani , surto nei 30 scorsi

anni di civill miserie; salito a speranza per la costituzione concessa dala re Ferdinando alla Sicilia, e l'altra dal re Luigi alla Francia, e l'altra a noi stessi (benchè tardi) dal re Gioacchino, e l'ultima data o presa in « Ispagna . Ed oggi , che di questa voce han fatto los voto e pretesto nume- rosissimi carbonari, ella non è solamente desiderio e speranza, ma bisogno « ed ansietà. L'opporsi al torrente degli universali voleri era già da tre e anni vana fatica, ma facile prova il dirigerlo; l'ultimo ministero è stato « cieco ai pericoli , sordo ai consigli , sperando che il turbine si disperdesse, « o scoppiasse più tardi : per vanto di serbare illesa la monarchia , eccola « colpita ne' suoi maggiori nervi, cioè nell' impero e nel prestigio. Si poteva e il 2 di luglio sottomettere Morelli e i suoi pochi, si poteva nei seguenti a giorni espugnare Monteforte , si poteva render vano questo altro cimento « della setta, e dilungare la rivoluzione; perocchè scansarla era impossibile a ove i modi del governare non mutassero. Si avevano rimedii di forza

· insino a ieri, oggi non più, la facile promessa d'una costituzione, il « richiamo delle milizie dai campi, la caduta del vecchio ministero, i romori a attorno alla reggia non depressi , han fatto il governo men forte della

\*\*\*\* rivoluzione ; e nei conflitti civili la condizione dei deboli è la obbedienza • o la rovina.

e E pericoloso questo momento alla monarchia quanto al monarca: ico-stituzionali negano il tempo a comporre un nuovo statuto, e ne dimandano e uno straniero, quello delle Cortes. Se il re oggi ricusa, vorrà dimani; e frattanto, la continua ritrosa, da tumulti crescenti supernata, più abbas-serà l'autorità del re delle leggi, più inauterai i suoi nemici e la piebe: in quelle politiche sproporzioni risiedono, A.B., i gran delitti. Perciò son di avviso che debbansi avanzare le dimande, sodidisfare in punto tutti i e desiderii presenti, dare al popolo sotto specie di concessioni quanto egli e guadagnerebbo per vià di forza. »

« Ma (disse il Vicario rompendo il discorso) la costituzione delle Cartea è convenevole al mapeletari 9 » « Vano il cerezio, rispose l'orater o ggi e trattasi del come chetare la rivoluzione, non del motivo di faria, essa è già fatta. Coloro che più altamente richierdono la costituzione di Spagna, o non intendono il senso politico di questo atto; è un domma per essi cogni altra costituzione di non più aduta, anocroche più libera, spiacerebbe.

« É dolorosa necessità per un governo piegarsi alla forza dei soggetti; e dolorosa per noi esoriare alla pazienza; ma poichè siamo si presso ai e precipizi, è officio dei consiglieri la prudenza; come forse sarebbe virtà e nel monarca correre le fortune per sostenere le sue ragioni. Perocchè l'ardire col proprio pericolo è valore, coll situi è arroganza. »

Mentre l' uno così psrlava, uscivano segni e voci di approvazione dal gesto e dal labbro dei circostanti; ma puro il Vicario chiese il voto aperto di ognuno, e tutti si unirono al proponente. Un solo suggeri d'introdurre nel decreto un motto di doppio senso, a fin di giovarsene quando, superate le attuali strettezze, rinvigorisse la monarchia : ms il principe, opponendosi, mostrò sdegno: disso che dagli inganni rifuggiva la religione del re e del Vicario. E senza sciogliere il consiglio andò dal padre tornò, riportò che il re confermava il parere dell'adunanza, e voleva che si riducesse a decreto. Furono ai brevi le dimore del principe, che non hastavano a riferire gl' intesi discorsi ; e però i consiglieri sospettavano che il re, non visto, fosse presente al consiglio. Il decreto, subito scritto e nella notte istessa pubblicato, diceva: « La costituzione del regno delle due Sicilie sarà la « stessa adottata per il regno delle Spagne nell' anno 1812, e sanzionata da « S. M. Cattolica nel marzo di questo anno: salve le modificazioni che la « rappresentanza nazionale costituzionale convocata crederà di proporci per « adsttarla alle circostanze particolari dei reali domini .

## FRANCESCO, Vicario.

Ma non bastò; perrocchè dicevano che, non il Vicario, ma il re dovesse sottoscrivere una legge che nutura lo Stato: nuovi tamulti cirondarono la reggis, lo stesso decreto ricomparre firmato da Perdianado; e così riempita tutte le voglie delle genti sommosse, la rivoluzione accheb; altri moti si alzarono. Erano gridi festivi; erano applausi centuplicati al re. Altra città dicevi Napoli al 7 neggis: e rosì, per conseguito bene, o per superati periodi, universale contento. Ne macchia l'adombrava, perciocche non erasi versata stilla di sangue, pe connesguo Gelse, ne l'ordine delle cose perturbato: i

n-gozii pubblici e privati eransi trattati come in tempi di pace; il foro, la su-borsa, il hanon, il corso, il tentre erano stati aperti alle Gaccende ed ai piaceri: i padri, i figliuoli dei giustiziati nel 99, quasi scordando le patite inguire, il versato sangue, il senito dolore, parteciparano alle lodi del re, superbi nel pensiero che la presente libertà fusse effecto dell'antico mortirio. Non era interò odila piebe, come innanzi ho detto, il significato politico della parola Costitazione; ma per accidental simiglianza di suono, il grossatoni nitriletto del pepolo si acostava poco dal vero: nella gioia pubblica che ho descritto, un di coloro chiamati lazzori richinese ad altro fortato del Costitazione; e quegli. Sci osò che mai significasse ila voco frestosa di Costitazione; e quegli. Sci osò che mai significasse ila voco del dominio francese, e ra intessa dal volgo.

VII. Furono ministri il conte Zurlo, il conte Ricciardi, il duca di Campochiaro, il general Carascosa, il cavaliere Macedonio; in parte gli stessi disegnati dal re fra le sollecitudini della rivoluzione, in parte mutati per volere del campo di Monteforte. Concordavano per cagioni diverse le scelte del re e dei novatori: il re, credendo la rivoluzione opera dei murattiani, e volendo evitar le scosse e i pericoli, sceglieva tra loro i ministri; e gli altri, sino allora ultimi della società, non trovando in sè stessi la fama e 'l merito dei primi impieghi, si volgevano ai nomi antichi, murattiani, non borbonici: perchè la monarchia di Murat era meno nemica di libertà che nol fosse stata in ogni tempo la monarchia dei borboni. E tanto potè quel giudizio, che il conte Zurlo, persecutore acerbissimo dei carbonari nel regno di Gioacchino, fu dai carbonari di Monteforte scelto ministro e commendato al re. Le nuove che di ora in ora giungevano dalle province, sempre più dimostravano l'unità di quell'opera : ogni città , ogni terra , colle stesse voci , cogli stessi modi civili, erasi levata a tumulto; tutto il regno stava in armi ed in moto; ma poichè unica la volontà , unico il cammino , era immensa l'azione , nullo il disordine. Della quale uniformità fu cagione l'universale antico desiderio dei cittadini; fu mezzo operoso la Carboneria, società vasta di possidenti, vaga di meglio e di quiete; fu ajuto la oziosa timidezza del governo. Le prime mosse erano dai carbonari e dal pubblico aspettate, ma non disposte; la rivoluzione, quasi ad un punto, invase il regno per celere progresso, non per unico scoppio. Tanta civiltà fu nuova nei politici rivolgimenti; ed ora che ne vedemmo il fine, debbe attristarci la condizione della presente società, destinata a soffrire mal gradito governo, o a disordinarsi per sanguinose rivoluzioni, o (giacchè i mutamenti civilmente fatti non durano) a peggiorare sotto il ritornato dispotismo.

Il general Pope accoglieva nei campi di Arellino e Salerno mil zio, esttari, ilberni delle vicine province; cgisi, non autore della rivoluzione, voleva ingrandirla per carpirne il frutto e la fama. E poi che radunò tanta gente, inmasginò un triono. Serisse lettere al Vicario del regno; non prepievoli, non chiodenti, annunziatrici che in uno dei prossimi giorni avrebbe fatto ingresso nella città colle sue schiere militari e civiche, numerosissime, per argonento di universale assensò al mutato governo, co maraviglia e terrore a coloro che prossesero di contrastario. Risvegilò quello annuncio le agitazioni della reggi, e solo la Vicario sogni ambaccione i da cimo per vogicato il truo cossituzionale entrasse in città; che duemila e non più settori o la truopo cossituzionale entrasse in città; che duemila e non più settori o

COLLETTA 57

150 Eberali seguissero le schière ordinate; che da quel giorno il general Pepo assumesse il comando di tutte le forze militari della monarchia; el ritenesso sino alla adunaeza del parlamento; che quattro battaglioni di militie civili restassero di presidio e di guardia nella reggia; che al di seguente le genti soperchie partissero di città, le militre per le assegnate suoze, i cittadimi per la loro patria. E non appena soddisfatto quel desderio, altro ne surse. I costituzionali ai primi concitamenti, benchè si bandissero soggetti al reaveram mutatto lo stendardo borboniano, per vetusta venerato, ne c'otori nuovi e mistici della Carboneria, e con quelle foggie volvano entrare trionifiemente in città. Ciò suputo, il governo inviò altir oratori, che per tratto fermarcon di aggiungere all'antica bandiera del re (bizzarro innesto) la lista dei tre conditi della setta.

In quel giorno, 7 luglio, andarono fogli circolari alle corti di Europa, nunzi del cambiamento politico di Sapoli; di caso di Campobiaro gli scrisse. Vi stava adombrata la forza che il re pativa dai popolari tumulti: la quale inscerità, quando fogli si piestearono, fu motivo di accustrare il ministro. Sa ottrechè le lettere dei marchese Circelto, scrittei il giorno innanzi, aveno rapportato alle corti medesime lo stato delle cose e i pericoli, vedevasi la patita forza scolpita rella rapidità dei successi, nel vicariato, nel mutato ministero, nell'indole, nella storia del re.

VIII. A' di 8 le genti costituzionali attendarono presso alla città nel campo di Marte. La disciplina ab antico e per cento errori non ben salvi nell'esercito, cadde appieno dopo la comunanza di soldati colpevoli e settari licenziosi; erano quindi gli ordini confusi, la voce dei capi non intesa, le penc impossibili; gli stessi Pepe, De Concili, Menichini, tra loro discordi, non obbediti, non obbedienti. Non vedevi in quella moltitudine alcun uomo che meritasse il primato, o che tollerasse di essere secondo; mancavano la modestia e la ben fondata ambizione, perciò i mezzi all'impero e all'obbedienza, Così nel campo. Nella città, sazio e lasso il tripudio, si alzarono i sospetti: diffidavasi dell'autica Polizia altra ne fu scelta : si temè dei comandanti dei forti, e furono cambiati; sospettavasi che il danaro pubblico fosse involato, ebbero i settari la custodia del banco; si disse che il re fuggiva, furono sguarnite le navi, guardato il porto. Era la stessa Carboneria, numerosa, operosissima, di e notte armata, che bisbigliava quelle voci, le volgeva in sospetti, provvedeva ai rimedii. La quiete pubblica serbavasi sotto apparenze terribili, perchè un popolo in armi nella pace mostra la sovversione degli ordini sociali. Por innalzare un potere nuovo, al quale il nuovo Stato ubbidisse a somiglianza delle cose di Spagna, fu instituita una chiamata Giunta di Governo, che, insieme al Vicario imperando e reggendo, governasse sino alla convocazione del parlamento. La componevano quindici membri . proposti nel campo , eletti dal principe , tutti per uso esperti a tenere il freno dei popoli , amanti di monarchia , onesti , onorati , nessuno di Monteforte, nessuno carbonaro. Dello quali moraviglie bo sp'egato altrove le cagioni.

1X. Il giorno 9, triodiante per il campo e festivo al pubblico, mesto ai obroboi, dubbiso a moli, era diversamente aspettato: cii io diceva termine, chi principio della rivoluzione; altri credeva sollevata l'autorità del re; altri appieno depressa; i timidi e i maligiii spargravono esser fiotta la modestia dei carbonari per giungere facilmente dove larga materia troverche oralia rapina e al lle strago. Fra posserie et affetti così varii, venuto

quel giorno, e sonata l'ora prefissa, procedono le schiere dal campo alla 1820 città. N'è avvertita la reggia, il re si trattiene nei più remoti penetrali . contigui al castello : il Vicario in abito da cerimonia sta colla famiglia nella stanza del trono, e dietro a lui la Giunta, i ministri i cortigiani, mancano solamente, benchè gentiluomini di corte, Medici, Circello, Tommasi. I suoni m litari avvisano l'arrivo della prima schiera, e subito per onorarla va la corte ai balconi, ed i reali, come in segno di gioia, fanno sventolar i lini che poco innanzi avevano rasciugato lagrime di tristezza.

Un drappello dello squadrone sacro ( così chiamarono, dopo il successo, la compagnia disertata da Nola) precedeva la colonna, seguivano le bande musicali, poscia il general Pene, che sconciamente imitava le fogge e il gesto del re Gioacchino; stavano s' suoi fianchi il generale Napoletani e De Concilii: succedevano le schiere ordinate, tra le quali alcuni battaglioni che il giorno innanzi, per vaghezza o comando, rifuggirono al campo; l'ultima schiera della prima mostra era il superbo reggimento dei dragoni. Profondo sontimento di alcun fallo pungeva la coscienza di queste genti, e la quasi universale riprovazione temperava gli applausi : si vedeva in quella pompa il giuramento mancato, calpestata la disciplina, trasfigurata la natura delle

milizie, e di tante colpe, non il custigo ma il trionfo.

Alle schiere soldate succedevano le milizie civili : cittadini quei militi , e di cittadina causa sosten:tori, sentivano allegrezza onesta e nei circostanti la spargevano, gridando Evviva alla costituzione ed al re; il pubblico rispondeva Evviva ai militi: e quei saluti di onore, confusi insieme, si mutavano in suono festante, alto, universale, che non finì, se non quando nuovo spettacolo si offerse, l'abate Menichini e i suoi settari. Egli, vestito da prete, armato da guerriero, profusamente guernito dei fregii della setta, precedeva a cavallo sette migliaja di carbonari, plebei e nobili, chierici e frati, diffamati ed onesti; senza ordinanze, senza segno d'impero e di obbedienza, mescolati, confusi. La qual truppa, non curante degli applausi altrui, da sò applaudivasi col grido: Viva i Carbonari: tal che a vederla era brigata . non militare o guerriera, nè veramente civile, bensì ebbra e festosa. Appena scoperta dai balconi della reggia, il Vicario comandò che ognuno attaccasse al petto il segno di Carboneria, ed egli e i principi della casa se ne ornanarono i primi; fu seguito l'esempio, e se qualcuno non era sollecito a provvedere | tre pastri (rosso pero , turchino), gli aveva pella reggia, vaghissimi, figurati a stella, dalla mano della duchessa di Calabria, Tanto poteva timore o arte di regno, o già inganno.

Pinita la rassegna ed avviate le schiere agli apprestati alloggiamenti andarono alla reggia Pepe, Napoletani, Do Concili, Morelli, Menichini, e subito corteggiati, passarono alla gran sala delle cerimonie, dove il Vicario gli attendeva. S' inchinarono sommessamente a lui , che cortesemente gli accolse , e Pene disse: « Quando giunsi al campo costituzionale la rivoluzione era fatta, « e però fu mio pensiero dirigerla per il beno dello Stato e del trono. Gli

- « uomini armati, che ho mostrato a V. A. R., ed altri a mille, trat-« tenuti nelle province o rinviati, non sono ribelli, ma sudditi, e percio « quelle armi non si rivolgono a rovina del trono, ma in sostegno. Fu ne-
- « cessità per me durissima prendere a putto il comando supremo dell'eser-« cito: perocché, meno anziano e tanto meno meritevole de miei colleghi, « ripugno all'autorità quanto essi forse alla dipendenza ; ora S. M. e V. A.
- « possono accorciare (e le ne prego) la nostra comune inquietudine, con-

NED « vocando prestamente la rappresentanza nazionale. lo giuro al venerando « cospetto di V. A. e di questi primi dello Stato, che discenderò dal presente « grado assai più lietamente di quel che oggi vi ascendo. »

Il Vicario rispose: « S. M. il re, la naz one, nol tutti dobbiamo gratie tudine all'esercito costituzionale, ed a voi, auoi degni capi. Il voto « pubblico è manifesto per la natura istessa del seguito cambiamento : il e governo oggi mutato non aveva il consenso dei soggetti; il trono non era « saldo; ora è saldissimo, cioè poggia sulle volontà e gli interessi del « popolo. Il re, che nelle sue stanze vi attende, manifesterà egli stesso i « suoi sentimenti , io qui i miei. Nato, per i decreti della divina mente , « erede del trono, era mio debito lo studio della monarchia e dei popoli, « sì che d'assai tempo sono persuaso essere riposta la stabilità di quella, « la felicità di questi (per quanto lice alle cose mondane) nel governo coa stituzionale. Persuasione politica si convertì, come a principe cristiano si « aspettava , in domma religioso , e pensai e penso che non potrei con calma « di coscienza reggere un popolo per mio solo ingegno, e per atti della mia « sola comechè purissima volontà. Se dunque riconosco in voi la salute del « regno , la durevole prosperità della mia stirge , la pace dell'animo , doni « si grandi agguaglierà la mia gratitudine, che non sarà spenta o scemata « per mutar di fortuna o di tempi.

« Voi, general Pepe, acchetale le inquietadini prodotte da generosi pene sieri, esercitate la suprema militare autorità senza ritegno; perocchè i e generali han mostrato compiacimento della vostra elevazione, da stupendi e fatti e singolar merito giustificata, così che le opere han superato il cumminar lento degli anni.

« In quanto alla costituzione di Spagna , oggi ancora nostra , lo giuro « (e alzò la voce più di quel che importava l'essere udito ) di serbarla ci illesa , ed all'uopo difenderla col sangue.... » Ed altro forse dir voleva, ma la commocione degli astanti vinse riapetto, e da cento Evviva il discorso

fu rotto. Poscia que' cinque, guidati dal Vicario, passarono alle stanze dove il re gli attendeva, mentre gli uffiziali di ogni grado ai assembravano nel vasto edifizio del ministero di guerra per aspetture il generale e fare omaggio ed atto di obbedienza al nuovo impero. Il re stava disteso sul letto per infermità n infingimento: Pepe, avvicinatosi, piegò a terra il ginocchio, baciò la mano che da seasant'anni reggea lo scettro, e, sollevatosi, reiterò con più modesta voce le cose poco innanzi dette al figlio . E quei rispose : « Gene-« rale, avete reso gran servizio a me ed alla nazione, e però doppiamente « ringrazio voi ed i vostri. Impiegate il supremo comando dell' esercito a « compiere l'opera colla cominciata santa pace, che tanto onorerà i napole- tani . Avrei data innanzi la costituzione , se me ne fosse stata palesata « l'utilità o l'universale desiderio; oggi ringrazio l'onnipotente Iddio per a avere serbato alla mia vecchiezza di poter fare un gran bene al mio regno. » E ciò detto, licenziò col cenno gli astanti, porgendo al generale la destra, ma con tal atto che lo invitava a baciarla. Il generale la ribació e partì, sollecito di cogliere nelle sale del ministero le dolci primizie della fortuna e del comando.

Ma per foga di desiderio e per lo smarrimento che accompagna le subitanee altezze, fu smorta la comparsa, impedito e rotto il discorso, languida e taciturna l'acroglienza; troppo rapido era stuto il passaggio dalla soggezione. all' impero, troppo immeritata quella grandezza, troppo sentita la ingiustizia 182) del caso. Le milizie assoldate, le civili e i settari tennero nella città disciplina severissima: parevano genti anziane in tempi riposati, sotto robusta monarchia. Gli animi più timidi si rassicurarono, la rivoluzione venne in grazia dei più austeri. Le luminarie degli edifizi prolungarono nella notte il conversare e la festa, che solamente dalla stanchezza dei moti e del piacere fu chiusa.

X. A sostegno delle pubbliche speranze dicevasi che il re, debole per vecchiezza, sbattuto e stanco di vicende, propenso ai comodi ed ai piaceri, soffrirebbe l'abbandono di qualche regia facoltà in mercè di quiete; e che il duca di Calabria , nuovo ai barbari diletti del dispotismo , non avrebbe in odio la temperata libertà, quale in monarchia costituzionale. E perciò di quei principi si estimavano sincere le protestazioni e le promesse. Ma pur fra le speranze si affacciava l'istoria severa del passato, e versava sospetto nella mente del popolo; per lo che fu chiesto al re che solennemente giurasse la conceduta costituzione. Subito aderì; ed al mezzogiorno del 13 luglio, nel tempio del palazzo, al cospetto della Giunta, del ministero, dei grandi della corte e di alcuni del popolo, dopo il sacrifizio della messa, sall sull'altare, stese la mano sicura sul Vangelo, e con ferma ed alta voce 'pronunciò: « lo Ferdinando Borbone, per la grazia di Dio e per la costituzione della e monarchia napoletana, re, col nome di Ferdinando I, del regno delle due

· Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i Santi Evangeli che difenderò e conserverò.... » (seguivano le basi della costituzione: poi diceva) « Se

e operassi contro il mio giuramento e contra qualunque articolo di esso, non e dovrò essere ubbidito; ed ogni operazione con cui vi contravvenissi, sarà a nulla e di nessun valore . Così facendo , Iddio mi ajuti e mi protegga ;

« altrimenti, me ne dimandi conto, »

Il profferito giuramento era scritto. Finito di lezgerlo, il re alzò il capo al cielo, fissò gli occhi alla croce e spontaneo disse: « Onnipotente Iddio. « che collo sguardo infinito leggi nell'anima e nell'avvenire, se io mentisco « o se dovrò mancare al giuramento, tu in questo istante dirigi sul mio capo i « fulmini della tua vendetta. » E ribaciò il Vangelo. Aggiungevano fede la canizie, il vecchio volto, il pensiero ch'ei fusse il più anziano dei re di stirpe antichissima fra le regnanti. Giurarono, un dopo l'altro, il duca di Calabria e il principe di Salerno, che prostrati al vecchio re e padre, e da lui sollevati e benedetti, si abbracciarono lietamente; imperciocchè le lagrime che si vedevano sugli occhi al primo, parevano di allegrezza. Nello stesso giorno e nei succedenti continuarono nella città e nel rezno le cerimonie del giuramento: giurarono i timidi, i renitenti, gli avversi: si rassicurarono le coscienze perfino di Pepe, De Concili, Menichini, Morelli; e solamente allora nel giudizio del popolo, come già nel fatto, l'antico governo fu mutato.

#### CAPO SECONDO

Discordio civili , e primi pericoli del novello reggimento

XI. Compiuta quell' opera, e dall' universale creduta magnifica, onorevole, gli operatori misuravano il merito della impresa, non più dalla pochezza dei 1830 travagli, ma dalla vastità dei successi; e però, vinta la modestia dei primi giorni, ambivano apertamente cariche ed onori. Ma già i ministri murattiani avevano messo ai più alti gradi della monarchia altri murattiani, e questi ancor altri : sì che le ambizioni di Monteforte salirono : si frammise dispetto e discordia fra due genti di vicina politica; e nelle opinioni del mondo acquistava peso il falso grido che la rivoluzione di Napoli fosse stata operata dai murattisti. Governavano i murattisti, che, per età già matura, fortuna già compiuta, conoscenza dei popoli ed invecchiate abitudini, piegavano all'antico della monarchia più che al nuovo della setta. Il solo general Pepe, benchè della stessa gente, aveva volontà e persuasioni da carbonaro; ma quel generale, buono al certo ed onesto, era di grosso ingegno, datosi alla rivoluzione, senza possederne le arti, per cupidigia di pubblico bene, non che di propria fama e potenza.

In alcune province (i due Principati, Basilicata, Capitanata) si composero governi propri, collegati da vicendevoli patti; e gli autori brigavano che le altre province imitassero l'esempio, acciò la costituzione del regno fosse la confederazione delle province. Ma quelle democratiche fantasie, non essendo nella volontà e nell'interesse del maggior numero, ai primi-provvedimenti del governo si dissiparono. Ne restò la impressione e il pretesto, così che i nemici della rivoluzione alzavano grido che l'indole di lei era sfrenata; che la Carboneria, nel primo cimento avventurosa, preparava i secondi, e vagheggiava la piena libertà, la legge agraria, religione sciolta o mutata. Desiderii e voci forse manifestati da poca plebe, ma impossibili dove la forza del rivolgimento stava nei proprietari, e in un popolo trascurato di religione, in un secolo di comodità e di piaceri.

Trecento soldati del reggimento Farnese, armati e minaccevoli, disertarono di pieno giorno dal quartiere di Piedigrotta. Altri soldati, per ricevuto comando, li perseguirono; e scontratisi al ponte della Maddalena, combattendo più ore, furono morti parecchi di ambe le parti, e'l resto dei disertori preso e imprigionato. La guerra in città, le recenti turbolenze, gli animi agitati cagionarono scompiglio: ma così continui erano i disordini, così debole l'autorità, che i colpevoli, dopo breve prigionia, tornarono liberi ed impuniti .

In quei giorni morì di febbre il general Napoletani, compagno del general Pepe nei fatti di Monteforte Nel 1799, prete, confessore, curato, cacciato in esilio, quindi soldato degli eserciti francesi, sali per valorosi servigi sino al grado di capo-squadrone; e regnando Gioacchino, a colonnello e generale. Nel corso delle suo milizie fu due volte marito e padre avventurato di numerosa famiglia: per essere conservato sotto il regno del divoto Ferdinando, andò a Roma, nel 1815, a comprare le remissione de' suoi falli, ed indi appresso restò legittimamente generale, padre, marito,

Ed in quei giorni medesimi l'eccessivo calore della estate (28.º del Rèaumur), o malizia, o caso fu cagione che incendiassero la foresta di Terracina, e i boschi di Monticelli, San Magno e Lenola; per uno spazio di quattordici miglia lungo, variamente largo. Più celere il foco nelle sommità, più lento nelle selvose pendici di Lenola e Falvaterra , durò sei giorni e sette notti ; nè si spense che per mancanza di alimento sopra il nudo monte di Sant' Andrea . Visitati i luoghi , osservando circondato da cumuli di cenere dove un arbore intatto e dove un tugurio, i popoli ammiratori ebbero sacri quei casuali resti dell'incendio, vi piantarono le croci, vi appesero i voti.

Era libera la stampa; e della libertà nei primi giorni si fe' uso scempiato 1822 e maligno. Ma presto la ignoranza sfogata, la mediocrità inaridita, la malvagità dispregiata, ciò cho liberamente si scrisse, fu saprente e civile.

La Carboneria si aggrandiva , perocchè tutti vi asniravano per timore o ambizione; e tutti la meretrice accoglieva per far guadagno di danaro e di numero. Ogni magistratura, ogni reggimento della milizia aveva la sua vendita: i capi chiedenti o richiesti, vi si ascrivevano; ed ivi, perchè nuovi, erano minori degli infimi. Fu carbonaro il tenente-generale duca di Sangro; e se fra tanti e tanti nomi questo solo jo registro nella istoria, il lettore ne apprenderà le cagioni nel seguito di questo libro e nel succedente. Vincitrice, numerosa e non più cauta dei suoi misteri , la setta bramò un trionfo : e compose coi mistici riti suoi sacra e pubblica cerimonia . In giorno di festa moltitudine di carbonari, profusamente spiegando le dovizie dei loro fregi, ad ordinanza di processione , stando nelle prime file preti e frati , in petto al quali miravasi la croce ed il pugnale, protervi al guardo, taciturni, a passi lentamente misurati, si recarono in chiesa; dove un sacerdote, settario intimidito, benedisse la insegna e i segnati. Non già tra lo file, ma presente alla cerimonia fu visto il general Pepe; e tante genti, tante armi, tanto mistero spaventarono la città.

Un duca di famiglia illustre, spacciatore delle proprie sostanze, poi della oltrui, menato per sentenza di giudice alla prigione, traversando la popolesa strada di Tuledo, cavò di tasca le insegne della setta, le sventolò in alto col braccio e dimandò soccorso ai cupiri. L'ottenot; perciocchè innumerevoli carbonari, scusianodo i numali. liberarnon quel disonetto. con aperte

scherno delle leggi e della giustizia.

E misfatti peggori commertevano tutto di uomini di mala fama e audicissimi, che on in un loco della città, ora in un altro, più spesso nel campo Marzio, adunavano il popolo armato, trattavano di governo per cocioni: e le sentenze più infeste alla quiete pubblica erano le meglio accette. Quegli stessi nelle notturne adunanze, per malvagtà o sospeto, lanciavano presente virità, non grado, non decon en avudo agli onesti cittadini. La Carboneria, egli è vero, non avera macchia di sangue, e non deluti usati nei civili socono digimenti; ma sopramodo spargere timori e all'Liva

XII. Benchè lusinga di quiete esterna e brama di restringere le spese dello Stato consigliassero a trasandare i fornimenti di guerra, provvidenza di Stato esigeva che si rifacesse l'esercito; tanto più che dello antico restava poco per abbondantissime diserzioni, prodotte dalla usitata contumacia dei soldati, e dalla natura delle coscrizioni nei paesi non liberi; di modo che alcuni battaglinni erano scemati di metà, altri sformati. Ma impedivano la ricomposizione dell'esercito così le ambiziose schiere di Monteforte, dal general Pepe, per proprio vanto, decantante meritevoli di doppo avanzamento, come il maggior numero e le razioni degli altri uffiziali , che non tolleravano la preminenza, a dir loro, de' disertori. E conviene rammentare in questo loco che l'esercito antico era viziato di parecchi pessimi uffiziali venuti col re di Sicilia, accetti per fedeltà; e di altri pessimi conservati per il trattato di Casalanza, e perchè l'aver mui servito a Murat uou era demerito per i borboni. Il general Pene bramò, ed un decreto prescrisse che fusse scrutinata la vita militore di ogni ufficiale da una Giunta di generali e colonnelli, numerosa, indi pubblica. I cattivi della milizia si agitarono, sparsero discor18-ti die, congiuranno, ; i pubbleò in quel tempo la lista dei promossi, tutti di Monifetrei; ed allora le sonotentezze si anirono; o, convertite in tumulto, fa minacciato e insidato a morte il general Pepe; così che, intimidito, code al numero; si soppressore gli sorutini, noa avevano effetto le promozioni, quando, nel giorno istesso i promossi e delasi, con pubbleo foglio, riunariarono i ricevuti avanzamenti, dicendo non merirane per le opere facili della rivoluzione, e averne ottenuti larginistimi dalla felicità dei successi.
Torze di quello Sato, allare che giune neva cheta chellion di Parrono, che dia prima si disse della intera Sicilia; del quale avvenimento descriverò le parti degne di esser sapote.

XIII. Ilo riferito nei precedenti libri che, nel 1815, cadendo la costituzione di Sicilia dell'anno 12, seco trascinò l'altra di otto secoli antichissima. Invero da quelle libertà poco profitto trassero i siciliani, che, incalliti alle servitu regie, feudali, ecclesiastiche, rispingevano le dolcezze del viver franco, tenendo l'operoso esercizio della costituzione a peso quasi più che a diritto; e perchè quelle leggi, non acquistate nè richieste, ma ricevute in dono. erano al popolo come le nuove virtù, che sempre gli appaiono vizi nuovi. Ma le istesse politiche instituzioni, pazientemente perdute, poco pregiate quando erano presenti, vennero in amore della moltitudine per nuove leggi del re. aspre. intempestive. Erano le leggi di Napoli. Ma, variando le due società per origini di ricchezza, per pratiche di amministrazione, per costumi, per usi, per civiltà, l'accoppiamento era deforme, così che in Sicilia la più parte delle sociali condizioni venne offesa dai nuovi codici. Il governo restò ingannato dall'esempio dei due regni francesi, quando in Napoli per le stesse leggi gli stessi interessi perturbaronsi, e presto la pianta rinvigori, perchè l'innesto naturato diè frutto di prosperità e di ricchezza : non avvertiva che mancavano alla Legittimità la forza e l'aura della Conquista, ed ai siciliani la pazienza che deriva da necessità e dal sentimento di esser vinti. Si azgiungeva che quelle lezgi erano il codice Napoleone, codice che poco innanzi, per comando dello stesso re, fu nelle piazze di Palermo, qual sacrilego libro, dalla mano del boia lacerato e bruciato. Perciò quel popolo, per ingiurie fresche o antiche, per leggi non opportune, non intese, credute malvagie ed infami, per ingiustizie, tributi, fastidi di novità, stavasi disordinato e scontento.

Et al era nel 1829 quandn a governario andù il general Naselli, siciliano, cutucto al les servitù della reggia, incrandio per sovarno favore, inabile, indutto. Gli si diede compagno il cavalier De Thomasis, di molta fama di ingegno, perchè alla nota incapacità del primo supplisse la virtù del secondo: usato stile dei governi assoluti per dare delle cariche pubbliche il lustro el il benefizio ai favoriti, il peso el pericolo ai mentrevoli. Quella coppara in Sicila da pochi giorni quando avvenence le rivolazioni di Napoli.

Qui stavano per servizio di corte o a diporto parecchi nobili palermitani, ai quali, più giovando la costituzione anglicano del 4812, che la popolare delle Cortes, ne palesarono il desiderio al Vicario ed al re; e questi, per timore arrenderolo i stute le sepenaze dei sodditi, diernoo risposte ambigue o disadatte; poi divolgate dai richiedenti (fosse scaltrezza od errore) commascherato asenso alla dimanda. Alconi di quei nobili, dopo ciò partiti, giunserna l'alermo quando la nuova della rivoluzione di Napoli concitava il popolo, numeroso ed ebbro più dell' usato perche ricorrevano le feste di

Santa Rosalia. Il general Church, capo militare dell' isola, volendo reprimere 1820 quei moti, fu dalla plebaglia oltraggiato, minacciato, inseguito, e'l general Coglitore ai suoi fianchi ferito; e salvi entrambo fuggendo. Il general Naselli già da due giorni trepidava in segreto, perocchè prima del pubblico aveva saputo gli avvenimenti di Napoli, e nascosti per fino al suo compagno De Thomasis, sperando incautamente nella fortuna, e persuadendosi di non so qual fato irresistibile, condizioni solite nelle difficili congiunture ad uomini pigri ed ignoranti.

XIV. Era vasto il movimento, ma senza scopo. I nobili venuti di Napoli, adunandosi con altri e concordando nella costituzione dell'anno 42, ne lanciarono fra i tumulti la voce, che restò schernita; perocchè i settari e liberali della Sicilia presentivano le dolcezze della costituzione spagnuola. Cadota la prima speranza, propagarono l'altra voce d'Indipendenza; e fu accolta, perchè grata a tutti gli uomini, più agl' isolani, gratissima agli abitanti della Sicilia, cui francarsi da noi era desiderio antico e giusto. Dio, Re, Costituzione di Spagna ed Indipendenza fu quindi il motto della rivoluzione di Palermo, così che ai tre nastri della setta aggiunsero il quarto di color giallo, patrio colore. Il Luogotenente Naselli, costretto ad operare, trasportato dagli avvenimenti , fece , disfece , ondeggiava fra pensieri opposti , sempre al peggio appigliavasi. Diede, richiesto, al popolo il solo forte della città, Castellamaro: ma indi a poco, mulato pensiero, e non bastando a riaverlo le dimande o l'autorità, comandò di espugnarlo. Tre volte le milizie lo assaltarono, tre volte furono respinte; perderono nomini e credito, crebbe della plebaglia l'audacia e lo sdegno. Naselli, sentita la sua debolezza, pominò at governo della città una Giunta di nobili, che in breve fu dispregiata, perchè le derivazioni di cadente autorità sono inferme come la origine, solamente valevoli ad accelerare i precipizi comuni.

Soperchiare ogni legittimo potere, sconoscere i magistrati, calpestare le leggi, opprimere, imprigionere le milizie, schiudere le carceri e le galere, abbassare le bandiere del re, rovesciar le sue statue, mutilarle, bruciar le effigie, saccheggiar la reggia, devastar le delizie; in tutte le guise offendere la sovranità, oltraggiare il sovrano, furono la ribellione di un giorno. E poco appresso molte case spogliate, altre incendiate, parecchi cittadini, per forore o sospetto, miseramente uccisi, e due principi, Cattolica e laci, a'quali, per maggior ludibrio, fu troncato il capo e portato in mostra per la città. Viste quelle fur'e, la fazione dei nobili si atterri; il general Naselli, quasi nudo e invilito, fuggi sopra piccola barca. Il popolo creò una Giunta Sovrana, facendone capo il cardinal Gravina, e membri parecchi nobili ed alcuni della più bassa plebe; il qual magistrato governava, fra comizi armati, meno da reggitore che da soggetto.

Fuggitivi sopra varie navi, arrivarono in Napoli nel giorno istesso Naselli De Thomasis, Church ed altri pareechi, che, per onestare la viltà della fuga. o per narrare casi di pietà e di spavento, azziungevano favole alla verità per sè grandi della rivoluzione di Palermo . Il popolo , tumultuariamente ragunato a crocchi, a moltitudini, correndo le strade maggiori della città, 1' un l'altro chiedevasi: Che fa il governo? che aspetta? I napoletani sono trucidati in Sicilia, i sicil ani comandano in Napoli. Al qual grido si univano i lamenti ed il pianto dei parenti di quei moltissimi che si dicevano accisi. Le sentenze variavano; i più caldi della plebe proponevano chiudere in carcere i siciliani per ostaggio; proponevano i più iniqui di trucidarli per rappresaglia. 58

COLLETTA

1820 Ma potè la giustizia; così che, vincendo il parere di eccitare il governo a partiti sollectit e soveri, si spedirono ambasciatori al Vicario, gli ammutinamenti si siolsero: dei siciliani ch' erano in Napoli ai primi gradi dell' esercito e della corte fu rispettata la persona, obbedita l'autorità.

Ondeggiava il governo fra pensieri diversi, perocchè vedeva pericoloso il rigner, pocevole la pietà, l'esercito non succo composto, e le discordie nostre non meno pericolose. Per allora si spedirono in Sicilia due editti dei, ele Vicario, che impegnavano i suoni alla pace, minacciavano i ribelli; o promettevano di perdonarii, qualora senza indugio tornasero all'obbeliezzo. I napoletani, dicendo due fogli essere debole rimedio e nessuan vendetta, saspettavano la lealtà del Vicario, tanto più che, nella devastazione dei pericolari, diffudiramenti suoi e le su ville furuoo rispettate; accusavano la Giunta e i ministri; volevano i generali Naselli e Church giudicati, diffudiravano; piavano. Il cielo preparava i futuri mali.

XV. Così contristata la parte costituzionalo, ritornò da Vienna il principe di Cariati, là spedito ambasciatore straordinario, e riferì l'inurbano accoglimento e gli atti ostili di quella corte. Le ansietà esterne e le interne fecero trasandare, benchè primario obbietto della rivoluzione, il discarico dei tributi, e volgere il pensiero alla ricomposizione dell'esercito. L'animo dei cittadini mostravasi voglioso e audace, la finanza pubblica era copiosa, i generali abbondavano, ed a parecchi fra loro non mancava uso ed arte di guerra: ogni detto ed ogni opera del Vicario e del re dimostrava il proponimento di sostenere il nuovo Stato; ed a tali apparenze di concordia e di forza, le menti leggiere superbivano, le sapienti non disperavano. Per formare cinquantamila combattenti ai rich edevano ventottomila nuovi soldati; e no chè le pratiche di coscrizione erano lente rispetto al bisogni s'invitarono a difendere la patria i già congedati dalla milizia, con editto che dichiarava volontaria l'ascrizione, breve il servizio, perchè di sei mesi, grande il merito. Si aspettava da quello invito alcuno soccorso ai bisogni, ma i congedati, avanzando le comuni speranze, coraero in folla ad ascriversi; lo mogli e i genitori (freni mai sempre) furono questa volta stimoli alla partenza; si negligevano le domestiche dolcezze, le private faccende, lo stesso amore dei figli, ed allorche partiva un drappello di congedati, gli ai faceva festa dalla città, gli ai pregavano voti nelle chiese. Prendevano il peso e la cura delle abbandonate famiglie le autorità del municipio e i cittadini presenti, tanto che in alcun luogo fu visto coltivato senza mercede il campo degli assenti. Assai più, assai prima dei provvedimenti giunsero i congedati; e però che il troppo numero faceva peso ed impaccio, molti ne furono rinviati, e la necessaria parzialità cagionò invidia negli altri. Oltraciò, essendo angusti gli alloggiamenti ai venuti, mancando le vesti e le armi, vedendosi mal corrisposto il fresco zelo di quelle genti, nacque scontento pubblico, e si levarono i primi sospetti e le prime accuse contro il ministro della guerra.

Fratanto l'excrello si accrebbe a cinquantadinemila soldati, con saggio misura tra fanti, cavaleri, genio, artiglieria; e benchè da prima fossero poche le munizioni, meno le armi, più scarso vestimento, a tutto fu prov-voduto con mirobile celerità. Si volsero al tempo sisoso le cure allo fortezzo. Civtelle era stata murata dai francesi nel 1885, e Pescara dai tedeschi un! 1815; però quei due già baluardi del Regno, inutili alle difises, restavano monumento di razional vergogna e di straniero barbario dominio; Gaeta

non avera riparato tatti i danni dell' assolio del 1886; Capua, rosa dal 1º00 tempo, a parti a parti rovinava. Delle quali fortezze in bere tempo si ristaurarono i bastioni e si accrebbero; si altarono altre fortificazioni nella
frontiera, così che ogni entrata nel regno fasse impedita e difesa; si riduasero a fortezze occusionali Chieti, Arano, Montecasino; si tracciarono due
gran rampi, a nigunano ed Aquia, quello compusto per opera del generalprese Attenti della proposita della considera per la imperazione della considera della considera della collaboria e nella
Sicilia.

Oltre alle milizie assoldate, si composero le civili, sjuto delle prime o riserva. Tutti giu uomin uti alle armi (atti sentivans) per fino i vecchi i furonosacritti, chimandoi più giovani, legionari, i meno giovani, militi, gii anziani, urbani; con elegge che i primi, richesti, si u uniserso all'esercito, i secondi difendessero la provincia, gli ultimi la città o la terra. Erano delle tre specie duceentomila.

Ma a così grandi forze invaniva la Carboneria. Essendo per essa in ogni reggimento due ordini di gradi, cioè della milizia e della setta, i militari discendevano dal primo all'ultimo, i aettari ascendevano dall'ultimo al primo; un colonnello, sopra tutti nel campo, era infimo nella vendita, ed un sotto-uffiziale, infimo nelle ordinanze, spesso era primo nella setta. Si acontravano, ai confondevano i doveri, la disciplina fu apenta. I lodatori della Carboneria (ignorantissimi di guerra) all'incontro dei descritti mali vantavano l'entusiasmo del soldati settari; non pensando che le impetuose passioni , raramente cagione di alcun prodigio , lo sono più spesso di rovina; che l'ardore delle milizie, se legato all'obbedienza, è invincibile, se libero si scompiglia. Nelle notturne adunanze scrutinavasi l'animo e le azioni dei generali, e, come è natura delle basse congreghe, si diceva chi traditori , chi contrari alla libertà; della qual censura pigliando sdegno i generali, si concitavano vicendevoli dubbiezze e discordie. Fu maggiore il pericolo poscia che il general Pepe, non avendo pregii e fama da reggere il credito e la possanza in esercito ben ordinato, datosi ai settari, gli ingrandì dell'aura del suo nome e dell'autorità di capo supremo dell'esercito.

Visti quei mali, la Giunta di governo e l ministri, adunatisi per trattare dei rimedii, chiamarono a consulta il capo della polizia Pasquale Borrelli . per natura scaltramente ingegnoso, e per lunga usanza esperto delle brighe di Stato. Egli opinò di non reprimere la Carboneria, ma spiarne le pratiche, dirigerne le voglie e l'opera; e soggiungendo che d'assai tempo egli usava quel modo, discorrendo i casi e i succeasi, pregando a non recidere o intricare le bene ordinate fila, prometteva piena e vicina tranquillità. Essendo fra' pregii suoi parlar facile e scorto, mascherò l'ambizione di reggere la parte più potente dello Stato, così che gli astanti si arresero al auo voto, e quello oscuro artifizio di polizia si slargò in aistema di governo. Uomini astuti e loquaci, abusando la ignoranza delle moltitudini, professando sfrenata libertà, fingendo sospetti contro il re, il Vicario, i capi del governo, divennero primi della Carboneria, motori e regolatori delle sue opere. La qual arte, alle prime apportatrice bencfica di quiete, col mutare dei tempi e il declinar delle cose costituzionali tradi lo Stato e fu principale cagione di pubblico disastro.

XVI. La rivoluzione in Sicilia erasi distesa dalla città di Palermo al Vallo dello stesso nome, ed indi al contiguo di Girgenti. La Vallo vuol dir provincia, 1930 e vien da valle, che essendo tre principali, dividono l'isola in tre gran parti, o però li natico erano tre le province, oggi divisi in satte, che pur chiamansi Valli. I due valli ribelli con inviti e minacce concitavano gli altri cinque, che rispondevano da nemici coll'armi; a veregualch ribestato l'antico I voro fra le saciliane città, facendosi altiera Siracuasa per le sue memore, Messina per le sue memore, Messina per le sue memore, Messina per le sue memore, Ostenio de l'ordinario del ribola, si combattevano i concittadioi, le famiglio, i congiund, in guerra, non che civile, domestica. Quel soli due valle erano controri al governo di Napoli; gi altri cinque comandante delle armi il generale Piterestano Pepa, che ando a Mesalin, vi dimoro pochi icomi, cel instructore rotrori la Napoli.

Cosi- passando i giorni , la rivoluzione di Palermo rinforzavasi . Quella Giunta, coa alterezza di governo, mandò in Napoli ambasciatori per patteggiare da Stato a Stato, mentre nello interno faceva nuove leggi sovversivo delle antiche, chiamava eserciti, nominava magistrati, usava la sovranità negli attributi maggiori. Ma la bruttavano le turpitudini dell'anarchia: violenze uella città, correrie nelle campagne, spoglio dei paesi contrari, ed in ogni loco necisioni e rapine; non fu salvo il banco, dove stava in deposito il denaro pubblico e privato; non furono salve le biblioteche, le case di scienza e di pietà : cose umane e divine la stessa furia distruggeva. Gli ambasciatori domandavano pace, mirando ad ottener per patti le speranze della ribellione, ossia il governo di Sicilia separato da quel di Napoli: ivi la stessa costituzione di Spagna, lo stesso re, i due Stati confederati. Prima di rispondere agli ambase atori si consultò. Materia gravissima era la contesa tra due Stati , sostenuta da due eserciti combattenti in guerra civile, e due nazioni sollevate, manimite, una da' diritti naturali ed antichi, l'altra dalle presenti giustizie ; per interessi di gran momento, in politica nuova, sotto re sdegnato, e reggitori dalle due parti superbi : cogli affetti eccessivi e varii delle domestiche brighe. Non fia però maraviglia se in quell'adunanza erano incerte le opinioni. rotti i discorsi , dubbiose le sentenze . Uno dei pochi convocati così parlò .

• La costituzione di Spagna in due Stati non si apprende ad unico re, perchà nei casi più gravi di governo, come la guerra i, pa nec, le allenze, el il matrimonio del re, lo smembramento dello Stato, abbisognando alla regia violnali Tasenso del parlamento, se dei due pariamenti il uno assentiate del regia di sono di sia prima di sia desisone del regia di arbei por la disconente Stato, abbisogno, e però che il presente lo dimostra, che la concordia dei due parlamenti sarebbe l'effe e continua fia geodi, per genio natice o nuovo, nemiche.

« E nemeno è possibile la confederazione di due (e non piu) Stati liberi, « mancando il modo di costringersi allo pattovite condizioni; così che la « confederazione di due soli Stati è sustanzialmente alleanza , la quale, per « varietà d'interessi, di tempi, di passioni, si stringe o scioglie.

« Perciò gli ambasicatori dimandano cose impossibii, ed ic penso che, conocelendele, serbebero le due Sicilie o presto in guzra, o divise effatto el di governo. Che non giovi la guerra, le presenti ansietà lo dimostrano; e che nuoccio lo star divise, lo mostra pi chiaramente la natura. Ella così ha situato le due Sicilie che. nelle iavasioni nemiche, il regno di Xappii sia natimura o quall'issola, e l'isola cittadella del regno. Biandate, per non dire le vecchie cose, la storia dei nostri tempi: la napoleonica potenza, che tanti eserciti disferce, che tanti regno conquisto, la trattenuta

- « sul lido del Faro, non dai presidii dell' isola, nè dalle armate nemiche, 1823 « ma da poco mare. Sono le fantasie dei tempi, o, a dirla più schiettameute,
- « le ingiustizie nostre, che fan desiderare ai siciliani separarsi da Napoli.

  « Abbia la Sicilia tutti i frutti della libertà, serbi a sè la sua finanza,
- diriga le amministrazioni, compisca i giuduzi, abbia comuni con noi leggi ed esercito, abbia eguale degnata e decoco di governo, tuli che altiera signoria o livida dipendenza non più rompa i legami naturali dei duo oppoli. Provveda ai suoi bisogni più veri, che asono l'abblizione piena della feudatità, lo scioglimenso degli opulentissimi monasteri, la misura
- opojni. Provved a suoi oisogni più veri, cne sono i aconizione piena della feudatità, la sciccimento degli opulentissimi monsteri, la misura e di eguaglianza dei tributi, il ritorno delle proprietà, col nome di soggiogazioni, distratte.

  Io quindi avviso dover rigettarsi, come impossibili o nocevoli, le pro-

« posizioni dei siciliani ambasciatori, e trattare accordi alle condizioni vere, « giuste, persuadenti di sopra esposte. Per lo che cesserà la ribellion di

 giuste, persuadenti di sopra esposte. Per lo che cesserà la ribellion di e Palermo, o la colpa di duraria resterà tutta dei sicilani, non divisa, quale oggi appare, col popolo e governo di Napoli. »

Ma pulla ostante, i ministri del re, con pompa di vecchie astuzie, dieron risposte vaghe, disadatte : non concederono, non rigettarono. Napoli, come avviene nella vera o creduta libertà, voleva essere tiranna sugli altri; sì che, sdegnandosi della offerta pace, la chiamava temerità e secondu ribellione, maggior della prima. Superbia nostra impediva gli accordi, superbia propria concertava nuove discordie nell'isola; ed a questa insensata passione son debite tante morti e tanti danni. Le città più avverse erano Palermo e Messina, che per qualità di natura e di stato hanno condizioni si varie che mancherebbe, se lo sdegno non le acciecasse, ogni motivo al contendere: Palermo è campo , Messina è forza dell' isola; l'una dell' altra libera e bisognosa. Ma sbandito il ministerio della ragione, le opere dei due popoli e dei due governi erano turpi e disordinate . Il re . offeso nel nome . nei beni , nella potestà , nel decoro , voleva sulle ribellate province aspro e sollecito gastigo; secondavano quello sdegno i ministri, la Giunta, il popolo; fu apparecchiata una spedizione di novemila fanti, cinquecento cavalli, un vascello, due fregate, parecchi legni minori da guerra a da corso; tremila altri fanti erano in Messina , Siracusa e Trapani , Si consultava nei consigli del re la scelta del duce supremo di quelle squadre . quando voce di popolo (in grazia del nome) preconizzò il generale Florestano Pepe, che il governo nominò e pregò; però che quegli a malgrado

L'armata sciolee le ancore al finir di agosto, e pochi giorni appresso arrivò in Sicila: duemila finit guidata dal colonnello Costa, aggiravansi per lo interno dell'isola, onde ritorane all'obbedienza i paesi ribelli, rassicurare i fecilei, contener gli incerti. Il generale, per la più diritta via, marciava sopra Pulermo con diecimila seldati, avendo unito alle sue schiere cilvum lattigliosi di milizica calabresi, e parcochi drappelli volotari della Sicilia. In tutti gli scontri vinsero i napoleteni, che sebben di numero recontavana ir no ni le gesto di Scilia, che il popolo, casiendole avenere, tunnultuava. Si sechetò quando si volse a nuove cure di Stato, alla cirzione del pariamento.

occettava l' onore .

XVII. I collegi elettorali furono affoliati come in paesi di antica libertà ; lo zelo del pubblico , infaticabile ; il giudizio , severo ; i primi officii della sto elezione erano sperati, non contesi; e se alcun mai pregava o consigliava per sè o per altri, subito palesato e accusato, si mutava in demerito quella preghiera o consiglio. Così oneste furono le prime congreghe, non così tutte le seconde e le succedenti : e però in alcune province , prepotendo la Carboneria , furono scelti a deputati i più caldi settari ; ma taoto piccolo era il numero a confronto dei buoni, che la prima rappresentanza nazionale si direbbe opera di popolo già fatto alle costituzioni. Di 72 deputati erano dieci ministri della Chiesa, otto professori di scienze, undici magistrati, nove dottori, dua impiegati del governo, tre negozianti, cinque militari, ventiquattro possidenti : e fra tutti due soli nobili . I collegi elettorali mostraronsi avversi all' antica nobiltà, cui spesso disonestamenta impedivano il diritto comune di dare il voto. Furono ingiusti ed ingrati , perciocchè la legge non escludeva i nobili; e non vi ha in Napoli altra nobiltà che di nome, e questi nomi , Colonna , Caracciolo , Pignatelli , Serra , altre cento chiarissime famiglie, diedero alla scure il primo sangue per amore di libertà. Qui di poco anticipando i tempi, mi convien dire che, di ventiquattro deputati siciliani , la terza parta era di nobili , la quarta di preti , gli altri dieci fra tutti i ceti della società, onde veggasi come ancora duravano nelle opinioni di quel popolo le preminenze feudali ed ecclesiastiche .

Terminate le elezioni, venuti gli eletti alla città giunse il 1.º ottobre, giorno fissato per l'apertura del parlamento. Era surta voce che il re deputerebbe il Vicario; a veramente abbisognarono arti e preghiere dei ministri, e del figlio per dissuaderlo dal proponimento, e scrivere, lettere che dissipassero la popolare inquietudine. Altra voce diceva che i liberali volessero dar segni al ra di servila obbedienza, tirando a braccio la carrozza regia: ma un'ordinanza di polizia vietandolo, rassicurò gli animi dalla turbolenze che spesso produce la troppa giola dei popoli. Ed infine credendosi angusta per la cerimonia, come che destinata alle adunanze dal parlamento, la sala di San Sebastiano, fu apparecchiata la più vasta chiesa dello Spirito Santo. Il ra doveva recarvisi alle undici ore della mattina, i deputati ed i primi dell' esercito e della corte alle dieci ; e frattanto non ancora spuntava la prima luce dal giorno, ed il popolo ingomberava la magnifica strada a la tre piazze di Toledo: imperciocchè alla immensa popolazione della città erasi aggiunto gran numero di provinciali, venuti per interesse o curiosità fin dalle parti estreme del Regno.

All'ora stabilità il re, preceduto dai principi e principesso della casa, sandogii a fanco il Vicario del regno, usei com magnifica pompa dalla reggia, percorrendo a passo grave di cerimonia la strada di Toledo, fra 'l popolo che a mille voci lo applaudiva, e spargeva flori sul suo cammino, e liberava uccelli al suo sgaardo, per doppio simbolo di allagrezza e di libertà. Fra questa giola giunes in chiesa, ovi era tanto numero di spettatori quanti nel vasto editizio a stento capivano. E frattanto così profondo era il silezizio che parava vacua la sala: sia che la maraviglia impediase le voci, sia che ciascuno intendessa a acuoprira nel viso del ra i secretti del cuore. Ma pochè si mostri licto e sereno, da mille e mile ripetuti le viva rotto ed emendato il silezizio. Egli, fiata riverenza di l'altara salato il pubblicito.

Egli, fata riverenza di altara salato il pubblicito si contro di contro di silezizio. Egli, fata riverenza di altara salato il pubblicito si sul silezizio. Si sul si di contro di con

ed il re, levatosi, prese la carta, pose sul sacro libro la mano, e ve la tenno isco finchè a voce alta ed intesa pronuzziò il giuramento. E poi, rendendo saluti agli Evviva del popolo, nuovamente sedè.

Il presidente profferi lungo discorso; e'l re di tempo in tempo affermava col cenno. Finita la orazione, il Vioario si levò; e preso rispettosamente un foglio dalla mano del padre, lo lesse; conteneva i sensi del re, i suoi precetti al parlamento, le riforme ch'egli credeva necessarie allo statuto, il confine dei poteri del parlamento e'il proponimento di sostenere le ragioni della monarchia costituzionale: ogni detto era sentenza di giustizia e di fede. Poscia il general Pene rasseznò il comando dello esercito, è dal re n'ebbe lode. Ed il duca di Calabria, qual figlio, drizzò discorso al padre che ragionava, non già di politica o di regno, ma della gratitudine sua e della sua stirpe : adombrando che solo per la costituzione poteva essere salda la dinastia. Dopo ciò, il re dichiarò aperto il parlamento nazionale dell'anno 20, e parti, Si ripeterono al suo muovore i voti del pubblico; tanto che egli non era più nella chiesa; ed il grido di plauso e di giola si prolungava. Ma il cielo, che nel mattino era sereno, all'uscir del corteggio annebbiò, si fe' più scuro. e quando il re giurava, si addensarono le nubi, e cadde stemperata pioggia. Fu caso: ma superstizioso volgo diceva che Iddio, antivedendo l'avvenire, cruccioso dei preparati spergiuri, oscurasse improvvisamente i luminosi spettacoli della natura.

XVIII. Convocato il parlamento, fu cassa la Giunta di Governo, della quale si lamentava il popolo, accusatore instancabile dei governanti; incolpandoli delle sue sofferenze, benchè le cagioni fossero più potenti della sapienza e dell'arte di governo. Nol parlamento fissarono gli sguardi il re , il Vicario, i ministri, i moderati, gli eccessivi, per indagar lo spirito di quella congrega, e farne guida chi di regno, chi di salvezza, chi di ambizione, e chi d'inganni. Presto spiacque ai seguaci delle parti estreme, chiamandola demagogica gli assoluti, servile gli sfrenati, dissoluta i ministri, ministeriale i dissoluti. Le quali ingiurie si volgevano in lode; però che, dove le passioni opposte trasmodano, gli uomini giusti che stanno in mezzo dagli uni e gli altri son maledetti. Ed oltraciò , in quella libertà nuova mancando l'abito del dir franco, spesso scorreva in licenzioso; e mancando la pazienza delle scoperte confutazioni, ne indispettivano i grandi e i superbi. Ed è pur vero che i deputati , tirando esempio dal costume inglese , confondendo due costituzioni di genio diverso, una invecchiata, l'altra pascente, credevano donima di libertà l'opposizione ai ministri, e li trattavano peinichevolmente, il pubblico, nuovo anch' esso alle scorrevoli dicerie di tribuna, spesso credeva sentenza del parlamento il voto audace e scorretto di un deputato. Queste erano le condizioni vere o apparenti della adunanza.

Sua prima cura fa il mutar nome alle province, in Irpini, Marsi, Sanniti, el attri dell' difficibilit; sessendo natura di popoli aesra id di presente riordar le glorio del passato, e con vergognoso vanto mostrare le miserio della dedoctaza. Altre cose nuove ogni di si proponerano, sempre grate alla molti-tudine, perchà il nuovo piace al nuovi; onde il far poco nolle rivoluzioni. Gorp più difficile e più sapiente. La intera muschina sociale volera mutarsi l'orpi più difficile e più sapiente. La intera muschina sociale volera mutarsi con più di supportante della della provinciale, que della di seque e così caddero l'aminnistrazione comunale, la provinciale, quella di seque boschi; erano cadenti le amministrazione del demanio, delle dogane,

usto de' ponti e strade : altri sistemi si meditavano, giudiziario e finanziero. Opere di molti lustri e di pesato consiglio innovator momento distruggeva.

E niù crebbe il desiderio di novità quando le discussioni del parlamento si temperarono alle opinioni momentance degli ascottatori; e dirò come. Nelle prime adunanze dalle tribune del popolo si applaudirono alcune orazioni e sentenze : la quale mercede popolare fu grata agli oratori , gratissima al presidente, perchè più spesso gli era diretta; ma di uso fatta diritto, si estese così, che sovente uscivano voci contrarie di plauso e dissentimento da quelle istesse tribune che si chiamavano giudizio pubblico, come che fossero popolate da pochi, guasti e insipienti. Animata da quest' aura, una scintilia divenne incendio. Trattavasi del modo di proporre al re le riforme della costituzione, altorchè ad un deputato, che pur abbondava di senno, sfuggi dal labbro la dimanda. Questa assemblea è costituita o costituente nè altro disse. Gli scaltri fra deputati e le popolari tribune accolsero la voce, la ripeterono, non più si parlò di riforme, ma il costituita o costituente era il subbietto tumultuoso delle parlamentarie discussioni. E poiche, divise le scienze, senza nulla decidere passavano i giorni, il re, la casa, i ministri, gli onesti sentirono spavento, ricordando la Costituente di Francia, la Convenzione , l' atroce giudizio e i primi fatti della cruenta rivoluzione francese .

Altra sollecitudine sopravenne. La Carboneria, insino allora divisa in tante società, quante almeno le province, si strinse in una, sotto proprio reggimento, col nome di assemblea generale, che componevasi da' leguli delle società provinciali . L' assemblea generale avrà un vasto edifizio nella città, sue leggi, sua finanza, suoi magistrati, ed un regolatore supremo col nome di presidente. Ella era si potente che, spesso richiesta, soccorreva il governo, come fu al rich amo dei congedati, allo arresto dei disertori, alla esazione dei tributi fiscali, alla leva delle milizie, ed altri bisogni dello Stato. Erano soccorsi e pericoli.

Ed aggravò le condizioni del regno la vita privata del general Pepe, che, sceso dal comando supremo dell'esercito, senz' abito militare, senza pompa o segno di autorità , davasi argomento della cadnta rivoluzione. Però tumultnando i partigiani suoi e ribaldi, il governo a mal grado, lo nominò capo supremo delle milizie civili, ufficio immenso e nuovo, pericoloso alla monarchia ed alla libertà. Quelle milizie già molte, si accrebbero smisura-

In quel mezzo il capo della polizia Borrelli, che ad un tempo era vicepresidente del parlamento, e, come innanzi ho detto, dirigeva per suoi ministri la Carboneria, disponitore di tante forze, vedendo in mano al re nel presente gl' impieghi e le ricchezze, o, nel possibile rovesciare di fortuna. le persecuzioni e le condanne, attese ad ingraziarsi ai principi coll'arte più valida sopra i timidi , atterrire e rassicurare. Finse che un Paladini , avvocato, e per natura impetuoso, congiurasse con altri ad imprigionare il re, il Vicario, tutti della casa, menarli in Melfi, città forte della Basilicata, e tenerli guardati sino a che la rivoluzione di Napoli fosse riconosciuta da' potentati stranieri. Fece chiudere in carcere il Paladini e i disegnati compagni, affermò che per documenti era chiaro il delitto, ottenne guiderdone di grazie dalla regia famiglia, e quando il giudizio ebbe liberato quegl' innocenti, egli fece credere ingiusta la sentenza, forzata, per timore che i giudici avevano dei congiurati. Paladini, che lo accusò di calunnia, viste indi a poco peggiorar le sorti dello Stato, con foglio pubblico dichiarò se veramente innocente, Borelli veramente calunniatore; ma, non volendo aggiungere alle pubbliche uninquietudini e loscordie, ritirava per amor di patrio i acusa, e, rientetva, l'inquiria e la colpa. Altre volte il Borrelli diceva al Vicario stare in periodo la vita di iuj e del re, raddoppisar le guardie, accesseva i provedimenti, concertava le simigliazze della verità, eda notte avanzata, con viso allegro, andiva in corte a rassicurare del periodo superato i timidi principi. Quegli artifici medesimi ordiva per gli amici del re, sì che il Nedici, il Tommasi, y' Asoni, il Sugno, ingamatie creduli, si torexano debitori di vita al Borrelli.

XIX. Erano così meste le cose pubbliche, quando venne in parte a consolare un fogio del generale l'enestano Pepe, con lieto annutrais: che, più volte scontratosi coi ribelli siciliani, gli aveva vinti e fugati, prese le ratiglierie e le bandiere, spianta e chiusu la rivoluzione in Palermo; che, attendato con l'esercito nelle soprastanti colline, poteva torre le soque alla città, ma, in carità, ne concedeva sei or ali girne; che, dopo tre combattimenti, occupava la Flora ed una delle porte, fa Carolina, si che l'entratio ribelli, aspettando d'ora in ora la loro volontaria sommissione. La nignami dedi genera le liaudias procede l'alia di forza e perchè le acioni and dedi genera le liaudias procede l'alia città forza e perchè le acioni dedi genera le liaudias procede l'alia città della revoluzione. Al consone della Sicilia giungevano cuttodi, ed agli 11 ottobre pervenne il trattato di poce, od il racconto degli utilimi fatti di quella rivoluzione ci quali cose riferiro partitamento degli intimi tatti di quella rivoluzione ci quali cose riferiro partitamento.

Poi che i ribelli furono confinati nella città, cadate le speranze, suscituto il timore nei capi, srincibiti gli infinii, bramarsu tutti la pace, ma in secreto, giacchè nell' impero della piche le sentenze dissolute apportano lode, in coneste supplizo. Dell' universale desiderio si avvide il principe di Paternò, che, dopo la popolar disgrazia del cardinal Gravina e la partenza del principe di Villairanca, presedeva la Gionta di governo. Paternò, ricco, nobile, ottuagenario, gottoso, vegeto anocra di animo e di mente, conosciore astato della sua pietò e, conoccandola nella piazza maggiore, le disse: e Paterni e tani, il nemico è alle porte, noi mendichiano il requa dalla sua pietà, i

- viveri sono al termine, il ferro, la sete, la fame ci minacciano morte,
   mentre il pregar delle mogli, il pianger dei figliuoli e 'l consiglio dei padri
- ci discorano; nè fia maraviglia se tra poco, snerbati di forza e d'animo,
  crederemo ventura darci agli abborriti napoletani colle nostre case, donne
- crederemo ventura darci agli abbornti napoletani colle nostre case, donne
   e ricchezze. Se un resto di virtù è ancora in noi, tentiamo le sorti estreme:
  - ascoltatemi
     Il nemico ci propone la poce; e però ch'edi la vuole, a noi giova di
     rigettarla. Ho preso spazio di un giorno a rispondere per consultar con voi
  - rigettaria: 110 preso spazio di un gorno a rispondere per consultar con voi
    delle nostre sorti, ed ora dirò primo e libero il mio voto. Io propongo di
    ordinare a schiera tutti i giovani della città; escir dimani alla campagna,
     chiuder indietro le porte, per non aver altro scampo che nella vittoria;
- cingere il nemico ed assaltarlo alle spalle ed ai flanchi , mentre i vecchi
   e le donne combatteranno dai muri; nè lasciar la battaglia che morti o
   vincitori. Saremo. lo prevedo , meno nunierosi del nemico; mancheranno
- a noi l'uso e l'arte di guerra; ma ogni difetto suppliscono il coraggio, la disperazione . la necessità. Io dovrei . per vecchiezza . combattere dalle
- disperazione, la necessità. lo dovrei, per vecchiezza, combattere dalle mura, ma sarò nel campo, ed inabile a trattar le armi, pugnerò colla mandi del città di campo, ed inabile a trattar le armi, pugnerò colla

voce, vi darò ajuto di esempio e di ardire Colletta

59

« Compagni, amici, prima di rispondere riflettete maturamente, percicode li subti consigli sconvengono dove sono a cimento vita, onore, libertà
e di avvenire i dimani allo spuntar del gorno, in questa pizza, o, i raduneremo ed armati; se iddin, se i santi protettori e custodi della città vi
avranno inspirata la guerra, noi, sotto la guida celeste, usciremo dalle
porte e combatteremo; sarà stata mia l'idea vostra la decisione, comune
la gloria o la rovina. »

Cà detto, non attese risposta, el applaudito porti. l'adunanza si sobtes Bestavano ancora molte or del giorno e tatte della notte alla fredda rifessone ed alla solitudine, che sono negli uomini esortatrici di quete; e, ridottosi eguno alla famiglia, gali intese e mesta del discorso, non cessò la doglia se perma i giovani non giurassero sopra i più teorri e sacri nomi di votar l'indomane per la poce.

All' ora prefissa del vegnente giorno, la pizza fu ripiena di popolo, e, quinto il princope Paterni na biblo e treno da guerra, innanzi chi e pralsese, si alzò grido universale di poce. Lo astuto prancipe lo aveva previsto : e però, col cenno intinato il silenzio, parbi in questi sensi: e Paleminiari, piochè e vi duole la guerra, trattivremo di pace, obi o sosterrò le opinoni di ieri, che oggi danoevoli nai sembrano, sol prerbei vol le rigettaste. Il nemco anchi egli ridomanda pace, ignorando, per ventura nostra, lo stato della città e l'abblittimento del nostro spirito, ma non tarderà a saperlo, se tarderemo a trattare. Primo dei nostri bisogni è la prestezza; oggi si doves combattre, se volevate la guerra: oggi si fermi la puce, prio che pace volete. Scogliete negoziatori che abbano fama ed ingegno, e, più che ingegno e fama, la fiducia vostra: »

Si grido dal popole: il principe Paterno negoziatore, ed egli « Non potere esserto, perché foratore di guerra mai si trasforma in legato di puec « Pià stimolo fui il ritegno; ed il popolo, ripetendo a romore lo stesso voto, no permise che il principe partiasse, « so no quando col gesto alfermò di accettare. Ed allora disse: « Gaschh lo volete, sarò trattatore di pace, ma cunte a me tro compagni da sostener la faschezza della mia rale à della « mis monte. Concedete ai vostri quattro legati piena fiducia, pem potri; non rinnovate sogra noi la stessa inguira che faceste al principe di Villa-tracca, pur egli ambasciatore di puec, da voi spedito, per voi fatto face della considera della considera di concedente di principa di villa-tracca, pur egli ambasciatore di puec, da voi spedito, per voi fatto fagosi el forie il vere. » Funno aggiunti al Paterno il colonno la Regimenta. Il avocato ..., e prima di maovere dalla città mandaiono nunco al general Pree del loro vicino arrivo.

XX.Fu al generale nawa gratissima; perocchè le munizioni da guerra scemavano, er ali vivere o ar profuso per socheggi, ora muncatte per disordini; le casse vuote; i soldati sontenti per insita ribalderia, e perchè tonuti sotto le mura, pazient delle offese, inabili al offendere; il campo mal collocato, le alture sguernite; la cuttà non investita. I montanari, vusta la intereza de langeletani, parteggiando per Palereno, sendevano a combattere; altre torne si radquavano alle spalle dell' esercito; le navi per forza di vento si tanevano in largo mare, lontane dal campo. Soprastava il pricolo più ai vincitori che ai vinti. Giunti al campo i legati, avuta nonervole accoglienza, richiesero che si trattasse sulla nave inglese (il flagor) chi er nel porto; è fia accordato. Era negozistore per la nostra parte lo atesso general Pepe, che condusse con si il general Campona e degi unigui signopriro fiel esercito;

trovarono sul flater i consoli austriaco el inglese, testimonii al trattato. Il lusscereto, l'ingegno, l'arte, gli usi di diplomazia o itranandarono; non era esame o negozo, ma discorso; chi parera che al trattasse delle sorti future di due regni. I negoziatori siolinali chinderano, il mapoletano concedera, e soi talvolta, diabbioso de anno preteri, dimandava scopertamente se la inchisetta urvavara impodemento nelle istrazioni del gorerno, o Secondoni vanto di non urvavara impodemento nelle istrazioni del gorerno, o Secondoni vanto di non importanza erano le norme di quella guerra, e per Urevità non Secondo tello alla pierizio.

Si fermò (a' di 5 ottober) paer; libertò delle milizie napoletane imprigionate nella rivoluzione; cressione a noi dei forti della città, le armi dei ribelli deposte, l'autorità del re obbedita, le statue rialzate. E per l'altra parte, la convocazione in assembles generale de depostati delle comunità (uno per ognuna dell'isola), per decidere a nuagioranza di voti della unità o separazione dallo state di Xapoli; in ogni caso, ossittuzione della Siolità la costituzione di Supara, e re, il re di Xapoli; il governo della città, sino a che le sorti politiche dell'isola fossero incerto, commesso a duna Giunta di palermitani; le opinioni libere, sicure; i falli e delitti della rivoluzione, rimessi.

Appena scritto il trattato, entrarono lo città due battaglioni di milizio appoletana, preceduit dal principe di l'aternò, he ter mezzo alla plebe faceva segni di vittoria per sè, di ludibrio per l'avversa parte, indicando con gesto plebeo la secompiateza dei napoletani. Erano artificii e verità. Il popolo, fra speranza e maraviglia fa cheto e muto; i castelli, trovati aperti e senza quardia, ebbero presidio napoletano; I prigioni faroni liberi, molte armi esibite, tutte deposte, l'esercito accampo fuori delle mura. Quell'anarchia, dopo vita lunghessima di ottanta queni, fa spena.

XXI. La resa di Palermo, allegra per Napoli quando il telegrato is segno, in poco appresso cagioni di tumulto e di tristrazza. Avvegunello, pubblicato il tratato, si vidde che alla rib-lle città erano concedute, come patti di pace, le condizioni medesime ricussate (come prepirire) agli ambasciator prima che cominciasse la guerra; quasi l'esercia napoletano fosse perdente, non vincitore. Si aggiune un foglo della città di Messina, diretto al parlamento ed al Vicario, segnato da molti più noti cittadini, che diceva: « Il benefizio di unive in uno Stato le due Sicilei non è intesso che da pochi

- sapienti, ma la comune de siciliani, ricordevole delle ingiurie patite
   da napoletani, e vaga del nome d'indipendenza, credendo libertà l'esser
- « sola , pronunzierà nell'assemblea generale la lusinghevole separazione .

  « Quindi Palerino sarà capo di questo regno , la città ribelle avrà trionfato ;
- Quindi Palerino sarà capo di questo regno, la città ribelle avrà trionfato;
   noi, perchè città fedeli, nemiche a lei, saremo oppresse. Se voi tollerate.
- anzi se voi stessi fate infelice la fedeltà, chi mai più vi sarà fedele? E
- a se la ribellione da voi vincotori è premiata, qual città non sarà ribelle? \*\*. Sensi aspri, veri, minacciosi. I napoletani à torne correvano le strade della città bissimando quella pace, maledicendo chi la fermò, trasmodiando in papetti e voci di vendetta. Il Vicaro a quel romore vitugereva anch' egil il trattato, cel il ministro Bara, sustere elle fortuzzano della processa della mentanti della processa di ministro Bara, sustere elle fortuzzano della processa di monte, le severa trasgredite. Allora nella salsi del parlamento, piena di popolo, il deputato colonnello Pepe (diverso ai generali Pepe per patria, famiglia, animo, ingegno) parlo in contrario di quel trattato, prepò che famiglia, animo, ingegno) parlo in contrario di quel trattato, prepò che



1xo fosse casso; propose che l'autore (o fosse il general Pepe, o fosse il ministro) si assoggettasse a giudizio; e che altro generale con nuovo schircr andasse in Sicilia per ridurre le ribellate genti all'obbedienza. Quel parere, seguito dal parlamento, fu decretato dal Vicano; l'arringa diedo all'oratore fama e favor popolare, e poco appresso sventuer.

Il general Pepe, rivocato, chbe in premio dal re la Gran Croco di San Ferdinando, e dal Vicario lodi e grazie; nè saprei dire sc quel favore fosse verace o finto, per timore del nome, o per aggradire ai palermitani, o perchè il contrasto al presente stato di Napoli giovasse alla politica, piacesse allo sdegno dei due principi. Il generale, scrivendo al re e pubblicando colle stampe lo scritto, rinunziò i ricevuti onori, perocchè, diceva, riprovata l'opera sua (la convenzione del 5 ottobre), non meritava premio l'operatore. Sensi onorevoli ed ammirati. A lui fu surrogato il general Colletta, chc, arrivando in Palermo, levò il campo, sciolse la Giunta di Governo, disusò i nastri gialli, cancellò tutti i segni del passato sconvolgimento. Indi a poco nei paesi già ribellati fece dar giuramento alla costituzione di Napoli , cd eleggere i deputati al parlamento comune. Il Colletta, preceduto da meritata fama di severità, l'accrebbe in Sicilia; raffrenò l'esercito e la plebe; amante a modo vero e possibile di libero reggimento, scacciava le false libertà, diceva essere gl'impotenti novatori del suo tempo peggiori dei molto operanti e distruttori della repubblica francese; però che quelli, animosi e primi, meritarono col morire, si scusavano dalla inesperienza; mentre questi, sordi alla ragione se felici. timidi e pieghevoli ad ogni fortuna, non hanno della libertà che i vizi soli, la irrequietezza, la indisciplina, il sospetto. Egli fu amato da pochi siciliani, obbedito da tutti, che bastava per la condizione dei tempi allo interesse dei due regni. Così, quietata l'isola, cadde lo sdegno dei napoletani; Naselli e Church furono liberi , l'autore dell'aborrita convenzione non ricercato: incostanza e debolezze dei popolari governi. Gli eletti deputati de' due Valli, sapendo l'escreito austriaco sul punto di muovere contro Napoli, e le sorti costituzionali dechinanti, ricusarono per varii pretesti l'enorcyole officio, e però l'opposizione allo Stato di Napoli, detta in prima della intera Sicilia, poi di due province, quindi di una città, si ridusse a nove persono, per proprio vanto pertinaci e superbe, nel fatto paurose o scaltre. XXII. Le cose esterne peggioravano: avvegnachè le principali corti, la

Francia nol riconosceva; tuceva là Inghilterra; o benchà la Spagna, la Svizzera, i Pacei Bassi, la Svesa facessori formale riconoscinencio, era paca la sicurtà in confronto del pericolo. Supevasi che i re contrari si adunavano a congresso in Troppou per consollare delle cose di Napoli; dicrevasi nauvo escreto tedesco oscos dall'Alpi; si vedevano nel nostro golfo giungrer, trattenersi, crescret tuttofi anvi da guerra fannecasi e inglesi. Il principe Ruffo el principe Castelicials, ambosciotri, quegli a Vienna, questi a princip incustorno di giurare per la monarchia costituzionale. Il principe Serracapiola, ministro in Bussia, serisse ai re in tettera privata: « Y. M. accomada che lo giuri per il nuovo Statod ilxopii, e qua corre fama che forza di ribellione, non libera volontà, le abbia imposto quel mutamento. Che farò io, così avverso a disobbedire si suoi comandi come a nuocre na suoi interessi? Rimetterò a V. M. in questo foglio seretto il mie giuraa'suoi interessi? Rimetterò a V. M. in questo foglio seretto il mie giuramento, a fio che lo mostri o lo distruga, secondo a lei giore e piace.

Russia, l'Austria, la Prussia, riprovavano il nuovo Stato di Napoli; le

E'l re con messaggio palesò al parlamento il procedere dei tre ministri, 1920 lodò Serracopriola, tolse agli altri carica, onori e stipendi. Non andò a Vienna nuovo ambasciatore, perchè quella corte aveva ma-

nifestato di non accettarne; il duca di Canzano succedette al principe Scilla in Ispagna, il principe Cariati a Casteleicala in Francia, dove fu aggradito come privato, non ricevuto come ministro; il principe Cimitile, spedito in Russia per ambasciata straordinaria, impedito a Vienna, volse verso Inghilterra, dove andava ministro. E tutti e tre, prima del partire avendo preso commiato dal re, ne avevano avute lodi, ordini, consigli; il duca di Canzano. già maturo di età, stanco e schivo di vicende, padre di molta famiglia. non ambizioso, non ricco, aveva chiesto al re che altri andasse in sua vece, ma dopo lungo pregare quei rispose: « Canzano, sono tali le cose che o s voi o un carbonaro. Non mi obbligate ad ingrate scelte, accettate; io vi « darò lettere di mio pu no per la corte di Spagna, ed ambasciata che · dimostri quanta fiducia io pongo in voi. Dite al re mio nipote che io sto e bene, e che la divolgata infermità è ritrovata per allontanarmi dalle presenti cure del regno. » L'ambasciatore si arrese, e contento e grato con numerosa famiglia, partì. Cimitile, ritroso anch' esso, non mai ravviluppato nei tanti e tanti sconvolgimenti del regno, amante di riposato vivere, disse al re schiettamente, che suddito fedele, obbedirebbe al suo signore; ma che di anni pieno, non si esporrebbe voglioso alle dubbietà di contrastata politica, e padre e sostegno di non poca famiglia non vorrebbe esser cagione di domestico pianto, e sentir dai figli ricordata la intempestiva ambizione. Ma il re, interrompendo il discorso, aveva incoronato il ministro con detti onesti, e con ingenue, a sentirle, protestazioni di fede, tal che Comittle rassicurato e pago tornò dalla reggia.

XXIII. L'avversione dei potentati stranieri allo Stato di Napoli era in segreto moderata dalla loro istessa politica, giacchè, fra tante fantusie dei popoli, faceva pericolo la prima guerra. La casa che avea motivo più forte ed esercito più pronto a combattere , era l' Austriaca , il cui dominio , già grande in Italia, non piaceva agli altri re che si allargasse. Il Russo per ciò, e per dare qualche sfogo alle bollenti voglie dell'esercito avviava numerose schiere, con sospetto di tutta Alemagna, dovendo passare per le sue terre. La Prussia, benchè terza, preparava un esercito. Armamenti così poderosi in elosivano la Francia e la Inghilterra . D'altra parte , i liberali del mondo, facendo plauso alla rivoluzione di Napoli, e giustificandone le massime, minacciavano la sicurezza dei troni ; molti d'Italia , parecchi francesi, alcuni prussiani, un russo si offrivano campioni della napoletana libertà; due inglesi di fama offrivano con sè stessi quattro reggimenti volontari : case riccho di Londra e Parigi non dubitavano di fare imprestiti alla nostra finanza; generali stranieri, vietati di combatter per noi, consigliavano sulla difesa della frontiera, o per teorica trattavano della resistenza dei popoli agli eserciti ordinati ; si alfaticavano gl' ingegni di ogni parte a scoprire e comunicare secretamente a noi macchine o artifizi di guerra. Questa che ad immagine chiamerò Crociata Politica , dava inquietudine ai monarchi , e più ancora per la natura della napoletana rivoluzione; che, non prodotta da povertà o disperazione, non compagna di delitti, non cagione di danni, lasciando illese le proprietà , la civiltà , le religioni , era solamente un bene scevro di mali, una libertà nuova, bella, facile, innocentel. La macchia militare dei centoventisette fuggitivi di Nola era stata dalla fortuna e dal 1º grido pubblico volta in gloria, così che altri esecciti se ne invaghivano, altri governi vaciliavano, le costituzioni di Europei in Dreve tempo muticrebiero. E però se grave periodo era il tollerare quello avvenimento, si volves, senza guerra, asalvare l'impero o i prestigio delle monarchie, rendere la costituzione di Napoli più conforme alle uste in Europa, evitar lo scandalo e la initazione. La Francia, alla quale più permeva la costi nuazione della pace, si mostri inchinevole ad interperai per gli accordi, qualuesi al governo napoletano colle riforme delle statuto sedasse le regionevoli agistazioni dei petentati stranieri. Eli era opportuno e volenta, rottenuti, non se se dalla supposta immensibi del periodi e, dalla ingiustizia di opprimere popolo quieto ed innocente, in quel blare dell'aniem molto valevo qui irrapomento per la pace o per la puerra.

Se ne aveva anche facile il modo, avvegnachè di riforme consultava il parlamento. Ma in quel tempo modesimo la setta imperversava, ed il generale Guzlielmo Pepe, fidando ai gridi di rassegna ed ai vanti dei settari, era preso di tanta boria, che desiderava la guerra, credea la pace sventura e vergogna. Lo spirito del parlamento era palese: di tre fazioni che lo componevano, una di troppo liberi, forte di numero, fortissima per ajuto dello popolari tribune, ma ignava, ineloquente; altra d'incuriosi dello Stato, provvidi dello avvenire, taciturna, inchinevole al bene, timidissima, nulla per proprio ingegno, potente negli scrutinii, perchè al computo dei voti più numerosa; la terza dei moderati, dove stavano la eccellenza del dire, l'altezza della mente, e dei pochi che la componevano erano primi per eloquenza Poerio , Borrelli , Galdi , e per dotto scrivere Dragonetti , Nicolai . Nelle contese vinceva il terrore, perciocchè la Carboneria dominava in secreto, tanto che alcun deputato non ardiva contrastare le passioni , benchè sfrenate, di lei . E però i discorsi della tribuna nelle materie astratte erano alti . liberi e maravigliosi , nelle subbiette , bassi e serviti al popolo .

Da tali cose derivo che la mediaziono della Francia fi rigettata; che lo riforme allo statuto, invece di stringerlo alla monarchia, lo allontansuano, che altri errori più gravi, dei quale opportunamente purlero, resero impossibili gli accordi, certa la guerra. Le più importatuli riforme da propore al ro (abbandonata coi silenzo la pur tumultuosa quistione di costituente o costituta) furnon tre i a numero dei edeputati accrescitoto di due quinti, il numero dei consiglieri di Stato di due quinti socamato; regola per il parlamento edobligo al re di socgilere i consiglieri per provincia. Ma l'una camera, la sanzione in certi casi forzata delle proposte leggi, la deputazione permanente, altri articoli inocuri o spiacenti al monarca, si confermarono.

La finanza impoveriva, essendo grandi is spese per esercito ed armamenti addoppiat, moneri le rendite, pochè toltil alcani tributi, altri minorati, e la Sicilia impuntuale per rivoluzioni e stretturze; poche le speranze, cadendo il credito per le minacce della guera esterna; gravei ilbisogno, perchè ma-turavano i pagamenti all' Austria ed al principe Eugenio: vergognosi patti accordati en congresso di Vienno. E coi dechiarare della finanza decadevano le opere pubbliche, le instituzioni di pietà; insridivano tutte le vene del pubblico bene, moltiplicavano le popolari socionelezze, crescevano i timori del re, i manoggi della Polizia, i preparamenti di guerra e moti d'interno concitazioni. Il re decise di allotaziarsi dal repos, e o e sorsios secretamente

per ajuto e consiglio ai re congregati a Troppau, dei quali giunsero le risposte 18 26 al finire di novembre.

XXIV. Le lettere dei tre sovrani non altro dicevano che, per terminarle quistioni politiche sullo Stato di Napoli, invitavano il ra congresso in
Laybach. Ma non potendo il re, per le costituzioni del regno, allontanarsi
serna permissione del parlamento, e dubitando che, chiesta, fosse negata,
e non chiesta, sembrasse fuga il partire, si ridussero a secreto consiglio il
re, il Vicano ed il tre ambasciatori dei sovarai congregati. L'uno dei tre
pensava che bastasse palesare le lettere del congresso, e il proponimento di
esguirle, percoche homi si alti del opinione si vasta di forza e di vulonti
ammutirebbero il parlamento ed il popolo: ignorava che nel pericolo lontano
i meno predi sono più temerari. Perciò il Vicario, meglio esperto più tinuido,
dando miti consigli, fu deciso che si notificasse al parlamento il fuglio di
Troppu, con messaggrò del re, non umile, non altiero.

Àl facile proponimento succederono il dubbio e la lentezza. Il re non opores fede nº suo finistri, non avea purigiani nel parlamento e nel popolo, sospettava le sue guardie, il funtasma della Carbonria gli stava sempre sugli occhi: quanto più temeva, più desbierava il partire; e quel desiderio, palessto, gli appertava nuovi timori. Però irresoluti e frequenti crano i consisti nella regiazi, tanto che il pubblico ne insospetti; ma infine, previando l'avviso del Vicaro, fu scritto benevelo messaggio del re, che diceva essere sua volonità rendersi all'intoi dei re conçragio; farsi per il sua pepolo mediatore di pare; invocar l'assenso del quei monarchi alle nostre libertà; con essenziamento del persone contazione, al la tende della stampa, la independenza del potere giudiziario, la tendi della stampa, la independenza del potere giudiziario, la responsabilità dei ministri. Soggiungera che in oggi caso i fatti della rivoluzione di taglio surrè-bero trutti innocenti; e chiudeva il foglio col dimandare che lo accompanassero a conzesso quattro deputati del parlamento, consigleri e testimonii.

Nel mattino del 6 dicembre, il Vicario lesse ai suoi ministri le lettere di Troppau ed il messaggio del re, per consultare i modi da notificare quegli atti al parlamento e pubblicarli nel popolo. Un de' ministri propose leggiero mutamento al messaggio, e'l principe replicò non potersi variare lo scritto, perchè opera non propria nè del re, ma degli ambasciatori stranieri. Fu risoluto di persuadere e allettare il maggior numero dei denutati, e col mezzo dei propri carbonari ammansire la Carboneria. Quindi due min stri , Ricciardi e De Thomasis, meno increscevoli al parlamento, vi andarono in privato, manifestarono quei fogli a diciotto deputati, quanti per ventura ne adunarono, e scoprendoli non avversi, li pregarono che al dimani confermassero pubblicamente quel voto. Spesero il resto del giorno, ciascun dei m:nistri, a vincere la opinione d'altri deputati : e nella sera computavano quaranta voti affermativi, il resto incerto. Al tempo medes mo providdero alla difesa della reggia, alla quiete della città, e credendo certa la riuscita, fermaron di ottenerla per arti o per forza. Dei ministri , altri usato ai liberi comandi , altri scontento delle licenze di troppa e nuova libertà, altri adontato dal trovarsi nelle parlamentarie discussioni disuguale all'eloquenza di esser citati oratori, tutti bramayano mutar lo statuto si che piegasse alla monarchia più che al popolo. Ma per la opposta parte, divolgato il messaggio e serutinato nelle notturne adunanze de settari, vista in pericolo la costituzione spagnuola, opera loro e sostegno, giurarono di prorompere nei più rischiosi sconvolgi12-3 menti prima di tulicare che nulla si mutasse a quella legge. Nella atessa notte spediroso alle province messi, fogli, ordinanze; prolingargono le sodute; il assemblea generale decretà di non separarsi sino a che durava il percolo; tutte e altre Vendite imitarono il 'esemplo. El carbonari segreti egrati di Polizia, non bastando a moderare la fuga universale, amplificavano il avversione del re al reggimento constituzionale, il genio liberale del Vicario, la sua fede, la bontà, l'amiciza per la setta, così che il diresti settario, ca persuadevano che giuvasse la purtona del re, e la pienezza dell'impero nel figlio. Fe questo il primo servigio di quel falsi setturi al monarca associa per per per per per per per della del mante del materia del carbonari, del popolo, el Terpidar degli onesti, e lo separa dei materia, era gradissimo il occaliamento della città. errore o colpa del materia del materia, e rea gradissimo di conclimento della città. errore o colpa del pretezza e timidià dei consolia.

XXV. Nel seguente mattino stavano i deputati al parlamento, i settari alle irbune, il popolo affallato nella sala e nei vestiboli , quando i ministri giunzero, lessero i fogii del congresso ed il messaggo del re, il deposero nelle mani del presidente, e, pregando sollectio esame, partiroporo. In loro presenza il popolo fu facturo, ma, partiti appena, si alzo streptioso grido: la costiluzione di Spogna o la morte. Per quel romore prolungato a riprese, e per dare gasonio e quiete alle menti, si differi l'esame al diamate.

Così nelle sale: ma in tumulto maggiore si agtava la città; perocchè, visti gii apporario osti della reggia, le guardie decupitate, le artiglierie del castello volte al popolo, una molitudine correva al porlamento per invocar accesa di altro estato, accesa di altro despono; e prò, scontrandosi le infuriate torme, inflammavano. Il messaggio del re, milson ai cauti della città, fu horrato; il piopio in armi, la guerra civile imminente, ma trattenuta dalla vicina docusone del parlamento. Annotto, e il memodosi che si alligenesero altri messaggio del tra, giurano con fine cole le mara, mentre la pete a stormi correva le strate, griando: confinendo le mara, mentre la pete a stormi correva le strate, griando: confinendo le mara, mentre la pete a stormi correva le strate, griando: confinendo le mara, mentre la presenta del confinencia del sono della configenti, spendi fullo province nuovi messi, altre lettre, per conciare i rivoluzionari del fuglio, e mando hambascatori ai deputati del paramento, significando d'esservato di lei serbare intatta la costituzione di Spagna e concedere al re di prottire.

Cal gorno apparve secna più spaventevole. Si vidde popolata la città di provinciali armati, venuti nella notte di paesi vicini, ed altri con mirabile celerità dal più lostano delle province di Arvilino e Salerno. Durava eguale il moto, minore il grido, era no pubblico più affanosa la lespetazione e il timore, alcuni deputati, come fosse l'estremo di vita, fecero gli atti di religione, altri il testamento, ma nessuno si arretto dal pericolo. I deputati passavano per mezzo il popolo dal vestibolo alla sala; a ciascun deputato gli ambasciatori della Carbonaria ripetevano la intimazione del giorno nianazi, mostravano il pagnale, minacciavano di morte i trasgressori. Cominciò l'esame del messaggio.

Aveva due gravi obbietti : il cambiamento della costituzione, la partenza del re. Primo a parlare fu il deputato Borrelli, che, usuto alle varianze del foro, parlator d'arte, pose in argomenti e ragioni le dissennate voglie dei

settari. Disse, il parlamento costituito per la costituzione di Spagna; ogni 1847 deputato esser tale per essa, aver giurato a lei fede, obbedienza : non noter dunque cambiarla aenza offendere il mandato dei popoli , l'autorità delle leggi, la religione dei giuramenti. In quanto alla partenza del re, dimostro l'utilità di aver nel congresso dei monarchi un monarca sostenitore dei diritti suoi e del popolo; chè un re, qual egli, religiosiasimo, nipote per sangue e per virtù ad Enrico IV ed a San Luigi, non potrebbe supporsi mancatore alle promesse, apergiuro a' sacramenti, così sciagurato da calpestare la dignità della aua corona, così snaturato da esporre l'abbandonata famiglia ai pericoli della guerra e dell'odio pubblico. Citò un editto del 1.º maggio 1815, col quale il re Borbone, mentre le sorti del re Murat vacillavano, prometteva ai papoletani libera costituzione; editto veramente ignoto al popolo, ma l'oratore ne portò le parole, lo disse pubblicato in Messina, rivocato e soppresso perchè la celere caduta di Giosechino non abbisognò di nuove spinte. Altri oratori, dopo il Borrelli, parlarono nei sensi medesimi : e fu deciso rifiutare ogni nuova costituzione, ma permettere al re di partire; purchè di nuovo giurasse quella di Spagna, e promettesse di sostenerla nel congresso.

Si osservò con maravigia il parlamento scegliere fra i possibili partiti il pegiore. Poteva accettare interio il messaggio, e per la spontanea promessa di nuova costituzione accrescere le ragioni del popolo, la difficoltà dei mancament; o peteva rigettarlo in intierro; e tener presente il re, quain ostaggio e prigione. Ma se poi riconoseeva l'offerto statuto come riforma della costitucione sagnonia, e vietava al red i partire, avverbe avuto nouve siurezze, nuove speranze, maggior ritegno alla guerra, speditezza alla puec; e questione si proposto batti benefici a perdevano col devretare nessuri altra representativa del tempi delle costi, il più sapiente cossigni. Come per il opposto batti benefici a perdevano col devretare nessuri altra del publica delle deputati volessero il peggio; ma, agaventati dalle minoce dei carchanti, edi inesperti alle rivoluzioni, temevano i pericoli più vicni, non vedevano i futuri, giudicavano durabile quel che me dura, il presente.

Non ancor pubblicata la decisione del parlamento, il timido re, da' popolari tumulai taternio, redenda nemici souo le guardie, i servi, gli atessi presditi delle navi francesi ed inglesi ancorate nel porto, mirando solamente a fugger, acrisse nouvo messaggio, amenti le sentenze del primo, si giurò sostenitere della costituzione di Spagna, e superando le universali speranze, dichiarò che nel congresso, e i en no bestasse a serbar le ragioni del suo popolo e dalla sua corona, ritorarrecibe in Napoli assai per tempo da difenderi-coll' esercito. Raccomandava al Virario, si ministir, i a parlamento, al popolo di apprestarsi alla guerra, pè cedere alle lusinghe o speranze di pece, innazi che assentissero alla nostra costitzo en sovrani di Europa. Bipetè la dimanda che lo accompagnassero quattro deputati, suoi consiglieri nel congresso, e testimoni a noi della sua fede.

Pubblicato questo nuovo messaggio, divolgata la parlamentaria decisione caddero i sosgetti e i tumnii. I findriza che al re manifestava il voto del parlamento, rendeva grazie del proposito di assicurare al popolo le son libertà, rammentava continuo la sanittà del giuramento, si scusava dal chiesto accompagnamento dei deputati, non a disperezo del regió invito, ma perchè la sua sapienza non abbisognava di consiglieri, ne la sua fede di testimonii. Questo seritito fu presentato al re con gran ectimonia da ventil-

COLIETTA 60

del reno.

XXVI. Affrettava il partire. Scrisse lettere al figlio, non pubbliche nò
da re, ma private, da padre: « Benchè più volte io ti abbia polesatol imici
sensi, ora il serivo accio restino più sodi enla tua memora. Del dotore
« che pruovo in allontanarmi dal reno mi consola il pensiero di provvedere
in La'phach alla quieto de miei popoli ed alle ragioni del trono. Iganoro
i provvedimenti dei sovvani congregati; so i miei, che rivelo a te, preche
tu gli abbia a comnadir regii e precetti paterni. Difinderò nel congresso i
fatti del passato luglio; vorrò fermamente per il mio regno la costituzione
spagnuale; domanderò la pare. Così richiolono la coscienza o l'onore.

La mia età, caro figlio, cerca ripaso; ed il nio spirito, stanco di vicende, e rifugge dall' idea di guerra esterna e di civili discordie. Si abbiano quiette i nostri sudditi; e noi, dopo trent' anni di tempeste comuni, afferriamo un porto. Sebbene io confidi nella giustizio del sovrani congregati e nella nostra antica amicizia, pur giova il dirti che in qualunque condizione a

nostra antes antes april a mie volontà saranno quelle che ho manifestate
 in questo foglio, salde, immutabili agli sforzi dell'altrui potere o lusinga
 scolpisci, o figlio, questi detti nel cuore, e siano la norma della reggenza,

e la guida delle tue azioni. Io ti benedico o ti abbraccio.

Il reggente, in argomento della fede paterna, lesse il foglio a parecchi ministri e confidenti; e perciò, di bocca in bocca divolgati quei sensi, e vienin le menti rasserenate, si facevano voti a Dio per la partenza del re ed il conseguimento de suoi desideri. Così, benedetto, imbarcò sopra vascello inclese nel mattino del 14 dicembre, con seco la moglie, il ministro della casa, il cavalier di compagnia e pochi servi; il duca del Gallo. nominato ministro al congresso, lo attenderebbe in Firenze. Il vascello (il Vendicatore) era lo stesso che, dopo la battaglia di Waterloo, accolse prigioniero in Rochefort l'imperator Buonaparte. Quel legno ed una fregata inglese nella oscurità della notte, scontrandosi a caso o per fallo, si offesero, così che la fregata venne a Napoli a ristorare i suoi danni, e'l vascello andò a Baia. La città fu mesta dei pericoli e dei timori del re: la regal famiglia andò subito a visitarlo, nè furono lente le ambascerie del parlamento, della comunità, dell'esercito. Il re . rimasto a bordo . accolse tutti cortesemente; disse agli ambasciatori del parlamento che l'accidente della notte ed il breve ritardo di alcun giorno sperava che fossero le sole avversità che soffrirebbe la nave dello Stato. Fu visto con maraviglia che, stando sicuro e libero sopra vascello inglese, portasse a fregio nell'abito il nastro tricolorato di sesse carboneria, disusato nell'universale, solamente rimasto ai caldissimi settari. 1821

Ando for gli altri a condolersi il duca d'Ascoli, vecchio amuco del re, compagon a lui nei ruvidi piaceri della caccia e nelle dissolutezza degli amori, nelle regie fortune fortunato, alle aventure fedelusirmo, che, dopo i rallegramenti del passato percolo della notte, così gli disso: e spesso è un bene e acconto al male; senza questo accident non avvei potuto porture a V. M. quando non è indiscreto il richiedere. Ella parte, noi restamo il discreto il richiedere. Ella parte, noi restamo el torrio e fare tra questi turbamenti civili? In carità ed in mercede di antica incorrotta servità un palesta is sua violoni, presenva le me azono. A Quegli rispose:

• Duce d'Ascoli, farei scuss ad egni altro della dinanda, ma non a te, che da fanciulteza mi conosci. Dopo il diuranto la, permesse, le patite tempeste, la grave età, il bisogno di vivere riposato, come puoi credere che o voglia guerria o mini popoli, e movo i travagli, nuove vicende ? lo vudo al congresso intercessore di pace; preghero, la otterrò, tornerò grato ai mei saddui. Voi, che qui restate, nusterrete la quiete interna, e se avverso destino lo vuole, vi apparechereta alla guerra. » A quali betevoli per tui e funesso pianto, percineche il re los appetto prinpesso a hibrità, e tornando da Laybach, stando ancora in Roma, decreto l'esilo del suo amico.

Il vascello, ristaurato e accondato da' venti e da voti, dopo due giorni salpò. Ma l'ira del popolo fervente ancora per lo tentato rivolgimento de l'dicembre, incolpava i ministri, ninoccava le Guardie, perchè gli uni propotori, le altre sostenitrici del messaggio. Il general Filiagrer, capo di quelle, fece pubblica dimanda di esser dimesso dall' esercito, guacchè serzas folio e con dolore vedea i suoi servigi sgradito sospetti. Na il reggente non aderi, il popolo commendò la modestu del generale, che, già grato per la sua fama di guerra e per la conorata meniorat del padre, cabeba in grazia della motitudine. Si disse della Guardia che era suo delptio custodire il re et tumulti, e fu ammirata. Ammotiando tutti gli selggii supra i mostri, furono appranecta eccurati el parti genoto, e minacciati di pere gravissime; erano già di messi, ed il re innanzi di partire aveva nominato in lo rivece il duca del Ciallo, il duca Carignano, il magistrato Troyse, il General Parisi e Tamerchese Aduletta, stutti di grave e de venera.

XXVII. Si tratuvano în Liyboch le sorti di Napoli: erano în Napoli rallentati, per te credute promese del re, gili appracchi di guerra; il parlamento al finir di gennaio fu sciolto; la Carboneria, diretta e scommossa da secreti agrati del governo, non operava; l'indole del ministero era pucilica e muta; vacuo di cure appariva il regno. Ma non così il Rula: questa sciani oggiurda, che ha libero il pessiero e la lingua, servo il curore, pigo il braccio, in ogni politico evento scandalo, non forra, allor che intese le prime funda e mosse di Napoli, si aggio, el al crescero della rivoluzione, ed alla mate mosse di Napoli, si aggio, el al crescero della rivoluzione, ed alla di Roma ed altri minori alcuo opera compavano se a locorreggi, gili culti di Roma ed altri minori alcuo opera compavano se a locorreggi, gili culti di Roma ed altri minori alcuo opera compavano se a locorreggi, gili culti di Roma ed altri minori alcuo opera compavano se a locorreggi, gili culti di Roma ed altri minori alcuo opera compavano de la concento di seè, non mirava gla altri Stati, e che il miglioramento nelle sue costituzioni dipendendo dal voto unanime del popolo e dall'assentimento spontaneo del

---

181 r., dialegnava le pratiche usate dalle rivolazioni. Citava în prova î dati di Pontecorvo e Benevento, due cità del pontelle en el sron del Repro, che, ribellatesi e presa la costituzione di Spapia, chesero di incorporarsi al reame di Spapii. Finistate, prefesso di confederari, offerendo denari, armi e combatenti; rifiutate di nauvo, pregarono di essere protette. Il governo di Spapii i rittava i protecti della Carlo di Spapia i rittava le rose degli Stati romani, che solamente col sovrano pontefice. Instite, o forse dannosa modestia, sconosciuta del principio di Utalia e da comprenenti.

In quel tempo un delitto privato ebbe pretesto ad effetti pubblici. Era in Napoli un Giampietro, in gioventu avvocato, caldo ed onesto partigiano di monarchia , amante de' borboni , esiliato perciò dal re Giuseppe , richiamato da Gioacchino, intemerato sotto i re francesi. Al 4815 le sue affezioni trionfarono; ma non però il governo gli diede impiego, e della ingrata diment canza egli si dolse. Due anni appresso fu nom nato prefetto e poi , come ho narrato, direttore di polizia : le quali cariche, per sè malefiche, in tempi difficili e corrotti, gli procacciarono numerosi nemici. Vero è che molti settari erano stati per suo comando imprigionati o sbanditi , senza giudizio, senza difesa: pratiche inique, infeste all'innocenza, infeste per fino alla colpa, grate o necessarie a'governi assoluti. Per la rivoluzione di luglio tornarono potenti quegli aflitti da lui; tornò egli privato ed oscuro, vivendo tra pochi amici e numerosa famiglia. Una notte, uomini armati, che si dissero della giustizia, andarono in sua casa; ed il capo impose a Giampietro di seguirlo : ma benchè autorevole fosse il comando, la voce balbutiva ed il solleciture udivasi ansante come di misfatto; non riposato come di servizio e di zelo; mentre i compagni, evitando studiosamente la luce, nascondevano il viso alla famiglia ed ai famigliari. La moglie ed una giovane figlia furono prime ai sospetti; poi tutti della casa, e come voleva età, sesso e misera condizione, proruppero in pianto, ed abbracciavano le ginocchia degli assassini ; i quali ai lamenti più imperversavano , perchè faceva pericolo il romore. L'infelice padre, rapito sotto gli occhi di tenera moglie e di nove figliuoli, quasi all'uscio della sua casa è trafitto di 42 punte, collo stesso pugnale: l'infami si prestavano il ferro per incrudelir sulle spoglie.

Fatto noto il delitto, la città si spaventò, tanto più che falsamente si diceva essersi trovato scritto sopra cartello chiodato in fronte al cadavere . nuemro primo. Si citavano ventisei disegnate vittime, e perocchè ciascuno a suo talento ne indicava i nomi, le fiere liste spaventavano innumerevoli cittadini. Crebbe il terrore al sentire preparato il misfatto delle notturne adunanze di carboneria, ed all'osservare il silenzio e la pazienza dei magistrati, non già per assentimento, ma per paura. Il cavaller Medici, nominato in molti fogli, fuggì sopra nave a Civita Vecchia, indi a Roma; e l'alto nome, il pericolo, la fuga, i discorsi screditarono la rivoluzione di Napoli, non avvertendo gli uditori quanto egli fosse falso istorico di quei fatti, e cieco giudice. Il conte Zurlo, mal visto e minacciato, cercò asilo sopra fregata francese ancorata nel porto, e l'ottenne benevolo e riverente. Altri minori, non offesi ne ricercati, ma timidi o nelle pubbliche rovine ambiziosi e speranti , fuggirono , come il duca di Sangro tenente-generale , che , avendo giurato a quel governo, e tirandone onori e stipendii, fu disertore. E non pago di un sol delitto, trasse compagno un suo giovinetto figlio, tenente nell'esercito; il quale, insino allora innocente, fece contrasto alle voglie paterne; ma infine dall' obbedienza fu vinto.

#### CAPO TERZO

Guerra intimata, poi mossa. L'esercito si discioglie. Ingresso in Napoli degli sustrieci.

XXVIII. Giunsero le nuove, lungamente attese, del re, che riferiva il 1831 felice viazgio e la perfetta sanità; vantava i suoi cani, che agli esperimenti di caccia superavano i bracchi dello imperator di Bussia; nulla diceva dezli affari di Stato, Ma quelle lettere, benchè sceme di pubblico interesse e di rezul decoro , furono partecipate al parlamento a fin di sedare i popolari sospetti dal troppo silenzio eccitati. Lettere del duca del Gallo rapportavano ch'egli, prima in Mantova, ora in Gorizia, stava impedito di portarsi al congresso; nientre notizie officiali o private accertavano che l' esercito tedesco moveva dalla linea del Po. Ridestato il timore di guerra, romoreggiando i partigiani della rivoluzione, il reggente adunò consiglio per la difesa : e surse nuova inaudita discordia fra i generali convocati, che, uniformi nelle opinioni, disputavano l'anterior tà del pensiero. Fu nom pato capo del primo esercito il general Carascosa, il quale, cruccioso delle patite accuse, o prudente dell' avvenire, con simulata modestia rifiutava; fu capo del secondo esercito il generale Guglielmo Pepe, che, baldanzoso e confidente della vittoria, richiedeva il comando; quegli a stento, questi voglioso accettò, Stavano col Carascosa i tenenti generali Ambrosio, Filangeri, Arcovito, Roccaromana, Pignatelli Strongoli; con Pepe niun tenente-generale, perocchè agli eguali dava tedio quel mal tolto impero. I due capi, l'uno verso l'altro liberi , penderebbero dal comando supremo del principe reggente, del quale era capo di stato-maggiore il generale Florestano Pepe. Il primo esercito difenderebbe la frontiera del Garigliano, Il secondo gli Abruzzi. Ma questi eserciti stavano nei nomi, perciocchè nessuna schiera era in movimento, nè si provvedeva ai mezzi della guerra, vesti, vettovaglie, ospedali, aumento d'armi, aumento d'uomini. Si viveva alla spensierata.

L'ozio vergognoso fu scosso da naove lettere del re, scritte il 28 gennio da Laybach, pervenute ai reggente il 9 bébrajo per mano del duca del
Gallo, che il re aveva chiamato da Gorza per istruirlo delle decisioni dei
Gallo, che il re aveva chiamato da Gorza per istruirlo delle decisioni dei
re congregati, e fario portatore in Napoli dei sussi fogli, e consigliero ai
fi,iolo, al parlamento, al popolo di rassegnazione e di quiete. Gli aveva importo di assistere ai congresso di quei ministri come testimonio e nuncio
della concordia dei potentati, e del proponimento di mantenere le stabilite
cese. Egli percio videi il ministro d'austria Metternich presedere ai ministri
di Russia, Prussia, Francia, inghilterra, e de' principi Ruffo, lo stesso che dal re poco innanzi era stato casso d'impego,
udi che le tre monarchie della Sonta Allenano apperrebbero colle armi,
mentre assentiva la Francia, non contrastava i' înghilterra, e i governi
ribitati applavanon. Tali cose riferi a voce; le proprie praio del re ereano:

Figlio carissimo, voi ben conoscete i sentimenti che mi animano per
 la felicità de miei popoli, e i motivi pe quali solamente ho intrapreso, ad
 onta della mia età e della stagione, un così lungo e penoso viaggio. Ilo
 riconosciuto che il nostro paese era minacciato da nuovi disastri, ed ho

 1821 e creduto perciò che nessuna considerazione dovesse impedirmi di fare il e tentativo che mi veniva dettato da' più sacri doveri.

• Fin da' miei primi abboccamenti con i sovrani, ed in seguito delle e comunicazioni che mi forono fatte delle delberazioni che lianono avuto e luogo dalla parte dei gobinetti runniti a Troppua, non mi è restato più dubbio alcuno sulla maniera colla quale le potenza giodicano gli avvenimenti a accaluti in Napoli dal 2. Izglio a questo gorno.

• Le ho trovate irrevocabilmente determinate a non ammettere lo stato di cose che è resultato da Ltil avvenimenti, nè ciò che potrebbe risultame; e riguardario come incompatibile colla tranquilli ad el no regno, e e colla sicur-reza degli Stati vic ni, e da combatterio piuttosto colla forza dell'armi, qualora la forza della persuasione non ne producesse la cessione.

« immediata .

Questa è la dichiarazione che tanto i sovrani quanto i plenipotenziari
 rispettivi mi hanno fatto, ed alla quale nulla li può indurre a rinunciare.
 E al di sopra del mio potere, e, credo, di ogni possibilità umana di
 ottenere un altro risultato. Non vi è dunque incertezza alcuna sull'alter-

nativa nella quale siamo messi, nè sull'unico mezzo che ci resta per
 preservare il mio regno dal flagello della guerra.

Nel caso che tale condizionin, sulla quale i sovrani insistono, sia accettata, le misure che ne saranno la conseguenza non verranno regolate se
non colla mia intervenzione. Devn però avvertirvi che i monarchi esigono
alcune zarantie, giudicate momentaneamente necessarie per assicurare la

tranquillità degli Stati vicini.
 In quanto al sistema che deve succedere all'attuale stato di cose, i

« sovrani mi han fatto conoscere il puoto di vista in generale, sotto cui « essi riguardano tal quistione. « Essi considerano come un oggetto della più alta importanza, per la

« sicurezza e tranquilità degli Stati vicini ai mio reano, per conseguenza. dell' Europa intera, i emisure che adottreb per dare al mio governo la stabilità della quale ha bisogno; senza volor restringere la mia liberità nella scella diqueste misure. Essi desidenno sinceramente che, circondato degli unomni più probi e più savi fra i miei suddit; io consulti i veri e permanenti interessi dei mie popoli, senza perdere di vista quel che esige e il mantenimento della piace generale, e che risulti dalle mie sollocitudini de di miei sollocitudini e da miei siorizi un sistema di poverno atto a garentire per sempre i il

riposo e la prosperità del mio regno, e tale da render sicuri nel tempo
 stesso gli altri Stati d'Italia, togliendo tutti quei motivi d'inquietudine che

e gli ultimi avvenimenti del nostro paese avevann loro cagionato.

E mo deaderio, figlio carssimo, che voi date alla presente lettera, tutta la pubblicità che deva svere, affinche nassuno possi inganarsi sulla e periodosa situazione nella quale ci troviamo. Se questa lettera produce l'efectu che mi promettono di aspettare tanto la coscienza delle nie paterne interzioni, quanto la fiducia nei vostri lumi e nel retto giudizo e Iralisi del miei posoli, loccherà a voi a mantenere frestanto l'ordene pubblico,

finche io possa farvi conoscere la mia volontà in una maniera più esplicata
per il riordinamento dell'amministrazione.
 Di tutto cuore intanto vi abbraccio, e, benedicendovi, mi confermo.

 Vostro afferionatissimo padre FERDINANDO »

6000

XXIX. Gli ambasciatori russo, austriaco, prussiano, che attendevano il 1821 ritorno in Napoli del duca del Gallo per notificare al reggente le dichiarazioni del congresso, uniti in quel giorno medesimo, recanilosi alla reggia, presentarono le lettere de loro sovrani. Benchè tre gli ambasciatori, uno parlò, e delle tre lettere uno era il dettato ad argomento di stretta concordia. Diceva che la rivoluzione di Napoli, nelle prime secrete trame, come nei mezzi e nel fine, offendeva i sistemi politici d'Europa, minacciava la sicurtà dei governi d'Italia, perturbava la pace universale, nuoceva col fatto e coll'esempio, era incomportable da reggitori dei popoli. Ma per oprare maturatamente, avendo consultato l'esperienza ed il senno del monarca di Napoli, era stato necessità stabilire che un esercito austriaco, in prima linea, ed altro russo, in riserva, marciassero sopra quel regno, amichevolmente, se ritornava all'antica obbedienza, e da nemici, se l'ostinato proponimento persisteva: e che, per pace o per guerra, vi rimarrebbe temporalmente un esercito tedesco in sicurtà del re, delle leggi, della giustizia. Il reggente rispose che avrebbe consultato il parlamento. Indi a poco, nel giorno stesso, il ministro di Francia dichiarò al reggente che il suo governo aderiva alle decisioni del congresso di Laybach; ed il ministro inglese, che la Inghilterra sarebbe neutrale nelle presenti contese.

XXX. Era vicino e grave il pericolo; il reggente convocò il parlamento straordinario, ed al quarto giorno, perocchè sollecitamente ai adunarono i deputati, ne fece apertura. Adombrò le decisioni del congresso: disse che il duca del Gallo ne avrebbe riferite le particolarità; si promise fedele al voto del parlamento, alle sorti della nazione; agli antichi giuramenti; e, pregando senno, maturità, fermezza, part) applaudito dai deputati e dal popolo. Fu osservato che, al rammentare i pericoli e i giuramenti, uscì rotta la voce, come improvviso turbamento di affetti la impedisse. Poscia il duca del Gallo narrò i trattamenti e le violenze patite nel viaggio; le sue opere, come che inutili , per giungere in Laybach : come infine vi fu chiamato dal re ; il comando ricevutone di assistere all'adunanza dei ministri, il divieto di nulla opporre, ma udire, partire a volo, e qui persuadere la rassegnazione e la pace. Quel rapporto fu rapido, sincero, landato. Quindi lesse la lettera del re al figlio, le lettere dei tre sovrani, le note degli ambasciatori d'Inghilterra e di Francia: palesò le conferenze tenute nella reggia la sera del 9, rifer) le ostili disposizioni delle corti d'Italia; non diè consigli, non diè preghiere; disse che il ministero eseguirebbe i voleri del reggente, perchè il reggente seconderebbe le decisioni del parlamento; disegnò i benefizi e le aperanze, in guerra, in pace, che nascono dalla concordia dei poteri, e part). Il popolo, al suo partire, alzò grido di guerra; ed Il parlamento deliberò che il dimani tratterebbe di quel grave subbietto.

Nelle rimanenti ore del giorno, i cittadini a erocchi, i settari alle loro adunanze, considiavano di perioccioli e dei rimolii. E benchi sempre nelle faccente di Stato fossero varie le opinioni, perebi vario il senno e varii faccente di Stato fossero varie le opinioni, perebi vario il senno e varii giudizio. Altri direva contretto II re, quel suo foglio forzato, de che un principe cristiano che ba vanto di reglioso, non calpesterebbe da che un principe cristiano che ba vanto di reglioso, di Altri, più severi, affermavano, la religione del re consistere nelle supervitaiose dimentazzioni; bostando alla sua coscienza la eccezione mentale mentre giurava, l'assoluzione di un preti minima del mentre giurava, l'assoluzione di un preti qui natti di pertiniento; e rammentavano sassi promesse

181 mancate, trattati rott, giuramenti spergiurati. Era per gli uni giusta la guerra, per gli altri necessaria. E così stavano le opinioni comuni, quando al vegnente giorno il parlamento si adunò fra genti spettatrici molte, ma tactet imperciocchi la gravezza de'casi e lo smarrimento comprimevano la usata popolare loquacità.

Primo a parlare fu il deputato Borrelli ; a lui ed ai molti che succederono soprastava, per forza di ragioni e di eloquenza, il discorso del Poerio. Dimostrò libere nel passato luglio le concessioni del re a'sudditi; e quella regia libertà più certa quando, chetata la popolare alle; rezza (allegrezza, non ribellione), mancava per fin l'aspetto di politico sconvolgimento; e certissima quando il re sul vascello inglese ripeteva le sue promesse, certissima quando arrivato in Livorno, certissima quando, al giungere in Laybach, non protestava di patita forza. Per lo che dimostrò la ingiustizia delle decisioni di Laybach, la illegittimità delle straniere intervenzioni; per esse i pericoli della civiltà europea; e conchiuse, come gli altri nratori, per la guerra. Il parlamento, dichiarando il proprio re prigione di altri re, la sua libertà in paese stranjero violentata, e forzato lo scritto, dichiarò la guerra. Queste dichiarazioni non vere, non credute, si fingevano per evitare la taccia e il pericolo di ribelli . Un drappello di deputati presentò , con indirizzo, quel voto al reggente, che aderì, e quindi la guerra, per voto e per legge, fu promuleata. An mosa sentenza, che invaghì la maggior parte dei cittadini, per fino i più schivi e i più timidi. Il general Pepe ne fu licto come di vero trionfo; ne furono lieti coloro ch' erano in maggior rischio, i settari; e, per tanto giubbllo, quasi mutata in virtu la temerità del picciol popolo che allegro affronta gli eserciti dell' Europa, sembravano magnifiche le stesse avvers tà, le stesse rovine. Gli ambasciatori stranjeri, gli osservatori della rivoluzione, gli uomini più sapienti crederono a quella ebbrezza. Il principe di Salerno, figlio del re, dimandò di servire nella guerra, e dimandarono lo stesso cimento il duca d'Ascoli, vecchio amico del re, il giovine Partanna, figliuolo della moglie del re, un Niscemi, figlio del principe che stava col re in Laybach : e noi della casa e della corte i nomi più cari al monarca , più devoti della monarchia. Gli offerti servigi di ognuno furono accolti e graditi.

Ma importa discorrere qual fosse lo stato del regno in quel giorno di sicura guerra. Le speranze della rivoluzione mancute o cadenti, i rivoluzionari delusi, la fiducia pubblica spenta, il popolo ricreduto, la Carboneria tralignata, tradita da' suoi, menata dagli astuti servi del potere; il re contrario. e fattosi gu da alle squadre nemiche; il reggente, figlio, suddito, confidente del padre, capo dell'esercito napoletano; di questo esercito i generali svogliati, gli uffiziali disobbedienti, la soldatesca ribalda; povera la finanza. el'imprestiti esterni mancati, gl'interni lenti, difficili; grande il terrore delle armi nemiche, grandissimo delle vendette del re; sospetti scambievoli nell'esercito e nella nazione. E fra tanti pericoli la risoluzione irrevocabile. La decisione del parlamento per la guerra, e la gioia pubblica erano stati effetti. non del senno, non del valore, non delle speranze, non per fino della disperazione heuxì di quella vaghezza di somma lode che più alletta i caldi popoli delle Sicilie. Na serenate le menti, i timorosi disperavano di salvezza, i pigri correvano colla fortuna. I contumaci gridavano indiscrete voci di libertà, e gli astuti secondarono il reggente per averlo capo nelle venture, o riparo nei precipizi. In tanta varietà di privati disegni, l'interesse pubblico si trasandava : erano le azioni quanti gli uomini; il ministero, il parlamento, l'esercito, la Carboneria, i sostegal di quello Stato, dispersi e deboli. Pure alcuni, o sapienti serio o esperti, anoro speraven nel tempo, negli apparatti di resistenza, e nelle negozizioni col nemico e col re. L'animo dei re contrari era palese: odisvano meno gli effetti della rivoltazione di Napoli, che le sue causte apparenti, la potenza di una setta, la ribellione dell'esercito, l'esempio della Spagna. Mutare I nomi, stringere la licenze, rivol'aporire la monazchio, concordere per concessioni alcuna delle libertà strappate colla forza, parevano condizioni monsibili di zuce.

XXXI. O per verameote resistere, o per porre in mostra mezzi grandissimi di resistenza , bisognava fermare i disegni di quella guerra : perciò il reggente, convocati a coosiglio i generali più chiari dell'esercito, disse loro: · La guerra che all'ultima nostra adunanza era dubbia, oggi è certa. Ale lora la varietà delle opinioni dava motivo e stimolo a rintracciare il vero: e ma oggidì saria rovina, imperocchè per solo accordo di volontà e di opere e è lecito a poco esercito ed a piccola nazione sperar di resistere ad eserciti « dieci volte, maggiori, e a nazioni sterminate. Ciò che nel nostro caso a la patria esige da noi, voi lo sapete; e ciò che esige l'onore, io nol dirò « ad uomini onoratissimi . Per la mia parte dichiaro a voi , che insieme a « mio fratello, principe di Saleroo, vi saremo compagni nei cimenti della v guerra, e consorti nei destini deil' avvenire, a Si tacquo; epplaudirono gli astanti; e tanto più che le antiche discordie fra generali erano chetate o celavansi . Sapevasi per lettere autorevoli la forza degli eserciti nemici essere in Italia di settantamila austriaci, de' quali cinquantamila pronti e marciare sulla frontiera di Napoli: altri rinforzi preparer l'Austria, muovere lentamente l'esercito russo, starsi il prussiano, cui la guerra d'Italia, per fatto

di libertà, sarebbe pericoloso esperimento.

Essendo il nostro esercito di guarantamila soldati , del quali dodicimila presidio della Sicilia , assoldare le milizie civili era bisogno per accrescere i combattenti, e prudenza per dare ella guerra indole nazionale. Fu deciso che tornassero de Sicilia quattromila uomini, movessero dalle provincie settanta battaglioni di milizia civile, e così accampassero intorno alla frontiera trentaduemila vecchi soldati , quarantaduemila di nuova leva , mentre che altre milizie si ordinassero per riserva. La scarsezza degli arnesi di guerra scomentava , avvegnachè fra le passate aperanzo di pace , trascurate le provvidenze, tanto i bisogni soperchiavano la ordinaria misura dei rimedii, che pareva non bastasse l'umano ingegno. Si estimò non reggere a tenta mole la età grave del geoeral Parisi, e gli fu surrogato nel ministero di guerra il general Colletta, già richiamato dalla Sicilia; ma invero il Parisl non avea della vecchiezza fuorchè gli enni ed il senno, easendo giovane la mente, ed affaticandosi al servizio pubblico come ambizione il pungesse, non qual uomo che glà tutte avea gustate e achifate le vacue delizie della grandezza. Nel tempo stesso fu nominato ministro dell'interpo il cavaliere De Thomasis, gia ministro di marina, in luogo del marchese Auletta, chiedente per vecchissima età di riposare.

Ciò fatto, si trattò del sistema di guerra (col nome di oggi piano della campogna); rasigonando due gravi quistioni. Combatteremo il nemico alla frontiera, o porteremo fuori la guerra? Qual sarà nel regno il punto obbiettuvo del nenico? I o, trasandando le particolari opinioni, che in poco descordavano, dirò, quanto suprò brevemente, le decisioni del Consiglio e i motivi. Rammentati gli avvantaggi del gerregiziori in terra stramiera, prevaiso che

COLIETTA 61

sea milizie noave, la piu parte civili, aventi disciplina non audia e poci sute di guerra, giovase combattete a piccoli stoto), nel proprio passe, ajutati dal loco, guerreggiando e agguerrendosi. Ed oltracio, per la natura della napoletana rivoluzione, dovendosi evitare per fin l'immagine dell'assalire, conveniva la pazienza di aspettare le offene, ed uscire a guerra, non per conquista o ambisione, nemenone per impate di giusto deggon, ma solamente per difendere diritti, patria, casa e vita. Fa quindi stabilito che il genera dell'assalire, abratica per administrati e productiva di guerra assentità del reggiante, dichiaro non riguardaria mentio, con decreto sublamente assentito del reggiante, dichiaro non riguardaria mentio.

La seconda questione fu più dibattuta, più incerta. Il tratto debole del confine è il terreto fra Ceperane e Sora, laugo il Lin; ma lo protagon giù confine è il terreto fra Ceperane e Sora, laugo il Lin; ma lo protagon giù continuati, tre province ne segoli degli, algoniati, tra i fiumi Trento e Sori, pro Opei monti in vanzano se panna de terreto de pape, di conto migia la frontiera del Liri, ai che dalle loro pendici si scende nelle valli del Tevere e Teverone, si minaccia Bonas. E però un'i sercetica che marciasse contar il Liri per la strada di Valmontone e Ceperano, esporrebbe il Bono al nemico, facilimente resterebbe diviso dallas sua base. Fu quiodi cronduci (benche dubbiamente, come chi indaga gli altruì pensieri) che l'oste tedesca, nazi che il Liri, assalterebbe già Aruzzi. Stesse in prima linea il notto secondo enercito, in seconda ed in riserva il primo; i quali, comunicando per la grande strada degli abruzzi e per la valle chiamata di Roveta, contraporrebero al nomico il tutto delle forze, qualunque fosse il punto combattuto della frontiera.

Farebbero il maggior nerho del nostro esercito i battaglioni più soloiti e più destri, che han nome di leggieri, così coavenendo al terreco alpestre degli Abruzzi, ed a schiere usove tumultuariamente composte. Reggerebbe il general Pepe deicenina solodati di vecchia milizia, ventimila di nuova, il general Carascosa diciottomila degli uni, ventidenenia degli altri; quattromila, prescolti per esercizio d'armi el disciplina, restrebbero presidio della citta, gazeria della reggia, ultima riserva. Il general Pepe, capo delle milizie civili, affernava che di trentasse mila milità trazzezzi, ventiquattromala erano vestiti alla militare, armati e vegliosi di guerra; ma il Consiglio non volrado usare sopra modo dello zolo di quelle provinco, ne prese a direnderio quanto della silve del militari, de qui estima della calabria, patre del generale, i di andi gl' ippini, di qui formati cell'anno calabria, patre del generale, i di andi gl' ippini, di uni formati cell'anno calabria, patre del generale, i di anno talbo.

Lo strade, i sentieri, le valli che monano dallo Stato romano agli abbruzzi erano state chinso per ferti opere di querra a latre opere munivano il Liri; si fecero inespugnabili le strutte d'Itri; ed una fortezza in Montecassino ed un gran campio in Mignano; altro in Gassano; due forti in Pontecorro e Mondragone, e doppia testa di ponte al Garigliano. Cesì alla frontiera; e intanto altre linee si preparavano indetro. Era seconda il corso del Volturno e dell'Ostano, allo origini dei quali finani siede la citta di Ariano, allora mutata in fortezza. In questa linee are ra Napoli, che, e sebbene insbila e diinderce sè sessa, difenderebb potentemente il regno: perocchi proponevasi abbattere le sue tro basse catella, ostacoli, non già, ma ricoveri al menio e cittadelle controi il popolo; accresore i baliurari di Sant'Elmo da contenere quattromilia roldati; trasportare in Capri e Messenia le armi; le macchine, gil persenia i cera il strumento di

guerra; rutrare coll esercito il reggnote, la sua casa, il parlamento, il consi-insugilio, gi archivi pubblici, i documenti delli monarchia; torre alla città il prestigio pericoleso di sede di governo. E perciò doloresa, na non mertale asrarbe stata il espetia dell'applici je di infelice osquisto al nomico, cui non basterribebero diciotomilia uomini per contenere un immeno popolo, resistoro alla ofiche di Sun III della contra di c

Sarebbe terza linea il terreno tra Cava ed Ariano per Sanseverino ed Avellino, e già un campo era segnato nei dintorti di Montefusco, dove la natara più dell'arte contrasterebbe al nemico; perciocchè là i monti non seguono la legge ordinaria di catene primitive e contraforti, ma contissemente si aggruppano come se tremuoto gli abbis sonvolit, ossicobè si montarone di

ogni passo inaspettati rivolgimenti e torrenti ed angustie.

Perduta questa linea , si muterebbe il genere di ritirata , e l'esercito, divise e sparso, marcerebbe pre vie diverse nelle Calabrie, deivriso Sperzano e Belveolere fortemente munite. Altra resistenza si preparava sopra i giogdi d'iriodo alto e stretto monte degli Appenia , le cui pendici filansono nei mari lonio e Tirreoo. Ed infine un gran campo sulla riva del Faro accoglio-rebbe l'esercito per passare in Sicilia, donde poi, ristorato ed accresciuto, tornerebbe alle sorti varie della guerra. Comprendevano quest'ultumo campo le fortificazioni un di certete da francossi nella Calabria, degli rigesi nella Sicilia, contraposte e per dicci anni nemiche, serbando ancora i segni delle scambievoli ofifese.

Forse i dotti della guerra moderna biasimeranno il gran numero degl' innalzati forti, le tante guernigioni, le spicciolate difese, e però mi è d'uopo rivelar qual era ne' disegni del Consiglio l'intendimento di quella guerra. Un solo de' generali , Guglielmo Pepe , vedeva nelle nostre milizie , vecchie o recenti, zelo e valore invincibile; ma gli altri, più esperti dell' indole napoletana e meno ebbri di temeraria grandezza, sapendo nuovo l'esercito, debole la disciplina, temevano che i soldati si smarrissero all' invaitato aspetto e romore delle armi : e poichè il nemico a gran giornato procedeva verso il regno, e le nostre schiere dovevano al tempo stesso combatterio ed agguerrirsi, erano vantaggi per noi guadagnar tempo, esporre i contrari allo impedimento ed alle perdite di cento assedii , obbligarli a combattimenti piccoli e continui , avvezzar l'occhio e 'l pensiero de' nostri militi ai cimenti del campo. Ed oltració la nostra guerra era nazionale, o nulla; chè non potevamo sperar trionfi di Austerlitz o Marengo, ma il vincer lento de' popoli, Bisognavano perciò luoghi forti, che a'cittadini armati dessero opportunità di sorprese, appoggio negli scontri, ricoveri nelle sventure; e tali che si ajutassero a vicenda e si collegassero ad alcuni prestabiliti centri di operazioni. Erano centri Civitella, Chieti ed Aquila negli Abruzzi, Montecassino o Capua m Terra di Lavoro, Sant' Elmo in Napoli, Ariano in Puglia, Tiriolo in Calabria; ne' quali accampavano stuoli numorosi, che, secondo i casi, assalterebbero il nemico, correrebbero le campagne, si porrebbero sopra i monti a mostra e minacce.

Altre difeste popolari si proponevano: ogni paese sulla linea di operazione del nemico sarvebbe chiuso e custodito dalle guardie urbane; innanzi di cederio si trasporterebbe in luoghi sicuri ogni mezzo di guerra e di vitto; il non artio sarebbe copta, e il fario no sarebbe profita, perchè lo Sisto ne compensava il valore. Si comporrebbero le guerripite. Si porrebbero in corso le forze di mare per guardare i lisi dell' Adristico e del Tirreno luogno le strade

181 Emilia e di Terracina; ma non si permeterebbero gli armatori, barbaro genere di guerra, bonchà dicevasi che i toleschi ne preparsasser ne l'ora porti dell'Adriatico. A tante specie di armi e di difese, dal governo decretate o dal Consiglio disposte, il general Carascossa aggluose parecchie ordinanno sul modo di condutro in piccola guerra e di combattere per guerrigile. Le quali perticolarità, che semberranno indegne della istorica alteza, i qui lo narrate perchè giovevoli a discoptre le vere cagical dei vicini pre-la listoria va polissando.

Fermate le idee della guerra, comandato il partire alle legioni, e per celeri messi e telegrafi il movimento di settanta battaglioni di milizie civili, il reggente diede ai capi dei due eserciti istrazioni, per la parte militare, conformi a quelle idee; e per la politica, le seguenti.

« Il nostro sisteme di guerra è difensivo, così convenendo alla natara del territorio ed alla giustizia della nostra causa. Ma poichè la neutralità passiva del papa, e i suoi Stati già occapati dal nemico danno a noi di ritto eguale di oltrepassare i confial del regno per torre le posizioni migliori alle difeso, voi nei movimenti strategici avvete libertà senza limiti.

a Il govorno del pape sarà da voi rispetato; i popoli de paesi che oc-cuperte, saranno trattati on peine giustizia, non pernetterete il minimo a attentato alle proprietà degli abitanti, farete pogere al giusto le vittovaglie, veglierete accioccibè il comando militare, il quale naturalmente si stabilisco enella occapazioni di un peese, provvegga solamente alle proprie militare. Se alcun fatto del sovrano pontefico obbligasso nello avvenire a mutar sistema, noi col nazionale parlamento il dichiareremmo, e voi delle decisioni sarsete occorritamento el avvisato.

« Serberete continua corrispondenza col capo dell'altro esercito, col capo
 dello stato-maggiore-generale, col ministro della guerra.

« Le vostre facoltà sono fra il limiti delle presenti istruzioni. E poi che in guerra molto dipende da circostanze, di loggio i cempi, ono sarà vietato al capo di un esercito di allontanarsi dalle cose prescritte, ma sotto due leggi: giutificarse le sue opere, a vvissare pronataneo le sotta-onaggiore segorente, il ministro della guerra, ogni generale, ogni comandante interessaba all'impreveduto movimento.

#### FRANCESCO.

XXXII. Frattanto marciavano alla frontiera due eserciti con poderoso artiglierie. Ogni schera listemente partiva, ma pli si ammirava la guardia reale per bello aspetto, ricco vestimento e grida di libertà e di fede. Al pertire di ogni drappello, il reggonte, nella rassegna, confortando, comandando, iocitava i soldati, minacciava, prometteva; la sposa di lui annodava all'antica bandiera la lista del tre colori, el accertava che quel ricami erano lavoro delle sue mani e delle principes sue figlie. Al tempo stesso alcuni abraglioni delle milizia civili si erano massi dalle province, e pareva che abraglioni delle milizia civili si erano massi dalle province, e pareva che o presenti delle province, e pareva che con controlo delle sue mani e delle principes sue figlie. Al tempo stesso alcuni di respectato della controlo della controlo della province, e pareva che con controlo della co

che pareva zelo di patria, era la gran parte timore dei carbonari, i quali in 1881 ogni comunità, per salvar sè stessi dai travagli della guerra, minacciando e forzando i più placidi cittadini, gli spingevano alla frontiera. Qualunque fossero le cagioni, quel movimento gnerriero era grande, superbo, ammirato per fin dai contrari, spaventoso al nemico. Intanto con mirabile celerità fu provveduto agli arnesi di gnerra, armi, viveri, vestimenti; le opere della frontiera munite in un dì, le forze di mare messe in corso.

Si afforzavano le speranze, sol che non mancassero pochi altri mesi alle discipline dell' esercito ed ai maneggi di pace; e pareva che il nemico, sia che dubbioso, sia che lento per comporre insidie, concederebbe il bramato tempo, quando due casi fecero il suo pensiero più manifesto. Un drappello tedesco si portava da Norcia ad Arquata, paesi romani più vicini al regno, tra mezzo ai quali la frontiera non ha aegni certi per fiumi o per cunei di monti, ma si rivolge in tanti giri, che or a' incontrano, or si lasciano le terre di Napoli e di Roma. E però quei soldati, venuti a caso nel territorio nepoletano, avutone avviso dalla guida, celeremente ritraendosi, presero altra via, lunga, montuosa, disagevole, ma romana. E dopo altri giorni alcuni soldati di Napoli, legnando, s' introdusaero nello Stato di Roma, presso a Rieti, ed abbattendosi nelle gnardie nemiche, il capo di queate lor disse : « Tornate salvi ai vostri campi; ma se noi rispettiamo il confine napoletano « e dei paesi, benchè romani, da voi guardati, voi rispettate le terre « occupate da noi. » Quei due fatti si divolgarono per i campi e per il

regno . .

L'esercito tedesco quarantatremila combattenti, radunato incontro agli Abruzzi guardava in prima linea, come a scoperta, Montalto e Norcia; in seconda Fermo, Camerino, Tolentino, Macerata; in terza linea o riserva tutto il paese da Foligno ad Ancona. Aveva una legione a Rieti , altra in Terni e Spoleto, un battaglione ad Albano, uno a Frascati, un reggimento a Civita Castellana, altro a Roma, uno squadrone a vedetta sulla strada da Valmentone a Forentino, pochi cavalieri tra Velletri e Cisterna. E però quelle ordinanze erano di battaglia contro gli Abruzzi, o a Scaloni contro il Liri: i disegni del nemico rimanevano incerti. Il re di Napoli stava in Firenze, si attendeva a Foligno: coperto dalle armi tedesche, si aggirava intorno al regno, sperando meno nella guerra che nei tumulti. E frattanto la inazione di quelle schiere agevolava la pace, e sol restava consultarne col parlamento, avvegnache il reggente non ardiva esercitare in secreto il potere regio, temendo in quei miseri tempi il sospetto e lo sdegno del popolo; ma già prevalendo il voto del ministro della guerra , doversi ogni di accrescere gli apparati di forza e i maneggi di pace, si disponevano i modi, le condizioni, gli ambasciatori.

XXXIII. Quando si lesse in una gazzetta napoletana che il general Pepe, il dì 44 febbraio, aveva promesso al principo reggente che a' 7 marzo in Rieti sconfiggerebbe i tedeschi. Ed era per lo appunto quel giorno il 7 marzo ed era vera la temeraria promessa, e quello articolo, scritto in Abruzzo, era stato mandato in Napoli dal generale per pubblicarsi. Difatti, o ch' egli ne avesse fitto in mente il penaiero, o che vi foase spinto (come poi dichiarò) da lettere di alcuni più caldi settari e deputati, che dicevano in pericolo la libertà perchè s' inchinava alla pace, fermò l' animo ad assaltare i tedeschi la mattina del 7; ne poterono distorre quello arriachiato proponimento i consigli e le preghiere di alcuni offiziali a lui soggetti, e'l decreto del parla1821 mento che vietava esser noi primi a combattere, e gli ordini conformi del reggente, e le condizioni del suo esercito; avvegnachè alcuni reggimenti di vecchia milizia e molti battaglioni delle civili stavano ancor lontani dalla frontiera, e ne'suoi campi era cominciata e tuttodi cresceva la diserzione. La volontà fu inflessibile, non considerando quanto sia grave la primiera offesa, e che spesso, andando a vuoto, di mille morti e di mutati imperii è cagione. Nello annottare del giorno 6 inviò al ministro della guerra un editto del re, dato da Laybach, diretto a' sudditi, minaccevole, insidioso, che intimava lo scioglimento degli eserciti, la obbedienza dei popoli; unì altro foglio, ordine del giorno del generale Frimont, che rammentava a' suoi soldati, nella vicina guerra : le leggi della disciplina : il dovere : l'onore : le pene : i premii . Il general Pepe diceva quei due fogli penetrati nei suoi campi, e concludeva voler dare nel dimani degna risposta combattendo . Non palesava il come . con quali schiere, con quanta speranza; non cercava gli ajuti del primo esercito, non avvisava il capo, non prevedeva infortunio, sì elle non preparava i ricoveri , non concertava i ritorni : nascose le vicine ostilità ai condottieri di due proprie legioni stanziate in Ascoli e Tagliacozzo. Assaltare un campo nemico, far molti o pochi prigioni, spedirli a suo trionfo nella città. occupar del suo nome la fama, benchè di un giorno, erano le sognate felicità della sua mente.

Quello lettere del generale giunsero in Napoli al mezzo del dì 8, e confermarono i timori suscitati dalla gazzetta del giorno innanzi; tanto più che a quell'ora erano ignote a noi ma già decise le sorti della battaglia, e fatta irrovocabile la guerra, impossibile la pace. Di ciò informati nel giorno istesso il parlamento ed il pubblico, si produssero poche insensate speranze, mille ben fondati timori, e comune incertezza, che durò sino alla mezzanotte del 9; quando giunse in Napoli, spedito dal generale, senza sue lettere, il maggiore Cianciulli, testimonio di quegli eventi che riferi: il general Pepe, nel di 6, aver fatto marciare verso Antrodoco due legioni per la diritta del Velino altra per la sinistra; ma che, non essendo paralelli i due cammini, le colonne restarono separate da molto spazio e dal fiume. Che la mattina del 7, colla schiera più poderosa, non aspettando l'ajuto ed il giungere dell'altra, e, discendendo i monti di Antrodoco, assalto Rieti, ovo i tedeschi, ordinati a difesa, poi che viddero dubbietà e lentezza negli assalitori, uscirono dalla città in tre colonne, con una investendo la fronte, con altra il fianco della nostra linea, e tenendo addietro la terza in pronto agl' infortuni o alle venture della battaglia. Vacillarono le nostre giovani bande, si ritirarono le prime non procederono le seconde, si confusero le ordinanze. Ed allora avanzò, prima lentamente, poscia incalzando i passi, cd alfine in corsa, un superbo reggimento di cavalleria ungherese, sì che, nell'aspetto del crescente pericolo, le milizie civili, nuove alla guerra, trepidarono, fuggirono, strascinarono coll'impeto e coll'esempio qualche compagnia di più vecchi soldati, si ruppero gli ordini, si udirono le voci di tradimento e salvisi chi può: scomparve il campo. Il generale Giovanni Russo, affaticandosi senza profitto a rattenere i fuggitivi, avanzo col piccolo suo drappello, scontrò il nemico, e, per breve combattere, lo spinse a ritirarsi. Proseguirono nella succedente notte i disordini dell'esercito: Antrodoco fu abbandonata, il general Pepe seguiva i fuggitivi, il messaggero allorchè parlava, credeva perduti gli Abruzzi - Fu questo il suo racconto; ma poco appresso, per mille bocche, disse la fama che il generale condottiero inesperto, dagl'inattesi eventi sbalordito, pavento anch'egli e fuggl; non si fermò all'Aquila, non a issi Popoli, non a Solmona: nol ritenne bisogno di riposo e di cibo, sempre

cacciato dalla pungente memoria del 6 luglio.

Dirò di lui quel che rimane. Primo del fuggitivi, giunse in Napoli, dimandè ed ottenne (tanto ancors potevano sudacia in lui, timidirà del reggente) la ricomposizione e'l comando del secondo esercito; ma, pregiorando le cose pubbliche, si nascose; ed infine, preso il passaporto per America s'imbaroè, parti. La colonna che doveva attaccar litti per la sinistra del Vello», visto il disastro della diritta, si riperà sopra i monti; tel que legioni di Ascoli e Tagliacozzo, ignorando la cominciata guerra, stavano ferme e campi; ma dopo il torzo di, avvistate dal grido pubblico, rittavonosi repidando, fuggitron. Col partira del generale manco il comando, ogni cose si disordinò, tutti credevano il nomico alle spalle, tutti spervano trovare inanzai sjuto d'armie di consiglio. E così, ogni schiera fuggendo, restarono gli Abruzzi vuoto di difensori.

Miserando spettacolo I gettate le armie le insegne; le macchine di guerra, lattin incimpo al luggier, ovvesicate, spezziat; gil argial, i è trinciere,
opere di molte menti e di molte braccia, aperte, abbandonate; goni ordine
scompato: escretio poco inansia spaventoso al nemico oggi volto in dubirio.
I Ledeschi, temendo 'aggusti nella inattesa fugà, si tennero più vigilandi
re campi; ma, rassicurati dalla solitudine della frontiera, il grorno 10 avanzarono sopra Antrodoco, e, benchè trovassero la città spopolata, i fortini e
cannoni abbandonati e giucenti, pur lentamento procederono, e non si
afficciaron sopra i monti dell' Aquila prima del 14. Stava la fortezza spalancate deserzi a communità spedel ambasciatori e doni al Vincifore, la città

fu occupata. Così negli Abruzzi.

XXXIV. Il reggente, appena informato dei disastri di Ricti, chiamò, per

la mattina del 10, consiglio a Torricella, quartier-generale del primo esercito, acciò le decisioni di quell'adunanza fossero al punto stesso eseguite : v'intervennero il principe reale don Leopoldo, il general Carascosa, comandante del primo esercito, il capo dello stato-maggiore, il general duca d'Ascoli ed il general-Fardella; non il ministro della guerra, inviato per comunicare al parlamento gl'importanti casi di Abruzzo; ma richiesto del suo voto, aveva scritto: « Lascerei a guardare le strette d' Itri tre battaglioni di vecchi sole dati, sel di nuova milizia. Guarderei il campo di Mignano con otto battae glioni di soldati , dieci di militi. Ciò che resta del primo esercito , cioè venti e battaglioni di milizia aoldata, dieci almeno di milizia civile, spedirei negli e Abruzzi per le strade di Solmona e Boveto. Questo movimento raccogliee rebbe molte schiere disperse del secondo esercito, conterrebbe le dubbiose, · rincorerebbe le intimidite. Con esercito così grande, il general Carascosa e ripiglierebbe i posti abbandonati dal general Pepe, nè, credo, ancora occu-· pati dal nemico, perchè non diaposto ad assalirci, e maravigliato, incerto del « nostro atato. Così che noi potremmo giungere all' Aquila prima dei tedeschi,

 nostro atato. Così che noi potremmo giungere all' Aquila prima dei tedescrii, rattenerli fuori della frontiera, guadagnar tempo, rianimare il popolo,
 nostro solo mezzo di guerra. Prendo impegno di provvedere a tempo viveri,
 vestimenti, danari, trasporti, ogni altra cosa, perchè nulla manchi ad

e eseguire l'indicato movimento. In guerra sono preziose le ore, oggi lo « sono gl'istanti. » Quel foglio, letto in Capua al reggente ed ai generali del Gonsiglio, in-

0 - y Consh

ust manzi che andassero a Torrocella, dove stava il Carascona, fu approvato da tutti e lodato. Servi di tennò per l'adunanza, um fa diverso il voto del Carascona, il quale, temendo che la fuga di un escrcito fosse di esempio all'altro, riturnando al già suo pensiero, che obbietto degli assalti del nemico fosse il Liri, e che però, sguarnita quella frontiera, la città capo del regno rimanesse in pericolo, credendo certa ed irreparabile la perdita degli abbruzzi, propose ritirare l'esercito dietro al Volturno, seconda linea prestabilità ne d'essegui guerra. In reggente, giì altri membri del Consiglio, poco innanzi consenzienti al ministro, poco appresso, con tarupe ficilità, consentirono al generale, e la ritirata del primo esercito, decretata in quel di, fu ne' seguenti compita. Perciò le opere d'Itri si abbandonarono, Gaeta si chiuse in assedio, il ponte sul Carigliano fu scomposto, le fortificazioni abbattute; i campi di Mignano e Cassano per incendio distrutti, colle macchine di gnerra, i carretti de doppi altro impedimento al precipitoso ritorno.

Al tempo stesso, dal parlamento, sentite le sventure di Abruzzo, e svanite le speranze di libertà, si decretò un' indirizzo al re, umile, sottomesso, le cui prime righe dimostravano l'innocenza di quel consesso nei fatti della rivoluziono. Era mutato il linguaggio, solito stile di sì fatte congreghe, audaci nella sicurezza, timide ne' pericoli, sempre giovevoli a consigliare riposato governo, sempre dannose a reggere lo Stato fra le tempeste: popolo fra le venture, plebe ne' disastri. Quel foglio ed una lettera del reggente al re, esortatrice di bene per il regno, furono portate dal generale Fardella, nominato messo ed oratore a pro di Napoli, Pendeva il reggente fra i pericoli dell'avvenire e del presente; però che lo spaventavano le vendette del padre e de' re alleati, quanto le disperazioni de' settari. Ma i settari, più di ogni altro paventavano, e chi di loro prendeva rifugio, chi lo preparava, fuorchè i capi; che, già da lungo tempo servi della Polizia e del reggente, ora, doppiando servigi e cure, obbedivano ed indovinavano le voglie del re e del figlio, strascinavano più che mai e tradivano gl'ingannati compagni. E nel campo i generali diffidavano de' soldati, i soldati de' generali : gli uni e gli altri vedovano impossibile il vincere , impossibile la pace : credevano colpa ogni virtù, discolpe i mancamenti. In tanta abbiettezza dei principali operanti, il senno di governo si perdè: non si reggeva, non s'imperava; le sorti della nazione stavano in mano al nemico.

Da lungo tempo le fughe de' soldati scemavano i campi, ma, dopo i parrati disordini, crebbe il delitto; i danni e gl'irpini, primi nella rivoluzione del 6 luglio, furono primi a sbandarsi; seguirono quei che chiamavano congedati, poscia i soldati. Alcune compagnie della Guardia munivano le trincere di Montecassino; il comandante del presidio , vedendo vicini gli assalti , apprestava le difese, quando i soggetti, ribellando, lo minacciarono, lo spinsero a fuggire, dierono il forte ai nemici. Di già la Guardia istessa diceva che non combattcrebbe i tedeschi, perchè collegati del re; e dal general Selvaggi, capo di lei , manifestata quella colpa , sfrontatamente , come fosse vanto , a' generali maggiori; la tenevano segreta, o che sperassero di correggere il vergognoso prononimento o che temessero la forza del mal esempio e l'ardire che ne prenderebbe il nemico, o che (pure il mondo lo sospettò) non volessero affrontare i soprastanti pericoli della denunzia e le punizioni che seguirebbero. E per lo stesso colpevole avvedimento i desertori restavano assoluti da' generali ne' campi, da' magistrati nella città; facendosi nefando traffico di colpa e d'impunità per futura salvezza. Ne derivò che le milizie, non truttenute dal dovere, non dal timore, trasmodarono ne' maggiori delitti, <sup>1821</sup> minacciavano i capi come impedimenti alla fuga, guerreggiavano contro i compagni ancora fidi alle bandiere, uccisero parecchi uffiziali, molti più no ferirono, scoricarono le armi sui generali e sul generale supremo Carascosa.

Ma sebbene grande il disfacimento dell' esercito, non era intero; perchè, standosi ancora sulla destra sponda del Volturno, era il fiume per molti ostacolo al fuggire. Numeroso torme giunsero in Capua, e colà (il fiume tragittato, ma le porte chiuse) i contumaci sollevaronsi con voci, moti, tumulti ; spregiata l'autorità dei capi, vicina la ribellione. I generali, pensando che giovasse separare i buoni da' tristi, comandarono che i bramosi di partire uscissero ma disarmati, e si aprirono le porte. Il restare portava seco nuovi travagli e pericoli; il partire, impunità e riposo; la mala Indole umana scelse il partire. Mossero in prima pochi, gli sfortunati e arroganti; poi molti, alfin tutti ; giacchè l'esempio e la frequenza del disonore scemavano la vergogna e il ritegno. Ma se nel campo ergevasi un altare (ad uso della felice Roma), ed il capo dell'esercito, colla insegna levata, chiamava i fedeli ad unirsi, correvano certamente i generali, i colonnelli, gli ufficiali; si dava ai soldati, e propagavasi, l'esempio dell'onore. Mancò la virtù de' casi estremi; anch'essa inabile a sostenere il cadente governo o a ritardarne le rovine; anch' essa cagione di futuro severo castigo, di prigionia, di esilio, di morte; ma sola nei miseri tempi consolatrice privata de' mali pubblici , riposo della coscienza, tesoro di fama nel mondo. Restarono soli attorno alle bandiere pochi uffiziali, attoniti a quei fatti, perciocchè la istantanea dispersione di un esercito, sembra, non opera umana, catastrofe della natura, tanto è immensa ed irrevocabile. Sparirono coll'esercito le preparate difese, lo linee, la ritirata del governo e ogni altra idea grande e libera. prostrare al nemico la nazione, raccomandarla al re, salvare se stessi, erano le cure pubbliche o private. Il nemico avanzava. Il re (la cui storia erasi spiegata minaccevole nella mente di tutti) cupo taceva, e la fama lo diceva sciolto dagli obblighi del giuramento per benedizioni papali ; tanto più che poi seppesi avere appesa in voto, a riscatto dello spergiuro, nella chiesa della madonna Annunciata di Firenze, lampada ricchissima di argento e d'oro col motto: Mariae Genitrici Dei Ferd. I. Utr. Sic. rex. Don. d. d. ann. 1821 ob pristinum imperii decus, ope ejus prestantissime, recuperatum. Pur dicevasi, ed era vero, e non sembri indegno di questa istoria il raccontarlo, che intanto pubblico lutto seco traeva da Laybach alcuni orsi grossissimi, donati dall'imperator di Moscovia, e graditi per migliorare ( ei lo affermava ) la specie d'orsi che ne boschi di Abruzzo vive poco feconda e tapina. Annunziava il ritorno del principe di Canosa; altri tristissimi e diffamati per le atrocità del 99 uscivano fieri e superbi , comparve nuova coccarda coll' impresa de' borboni, e col motto inscritto. Viva l'assoluto potere di Ferdinando I.

XXXV. Così grande, così giusto era il pubblico dolore; quando il 47 marzo giunsero in Napoli le uouve della rivolazione del Piemonte. Solla a saperie furno la Polizia ed il reggente, cauti le nascosero sino al di 21, allorchi le fortezze stavano in mano ai tedeschi, el era fermata la occupazione della città, sciolto il parlamento, il caercito disperso. Quel gran successo, che poco innanzi era salute del regno, si voles in mativo di cordoglo, considerando di quanta mole furno gli assalti di Rieti. Che se unavo apprensioni del nemico per il Piemonte per Italia si aggiungevano alle presenti per-

COLLETTA

1811 plessità per la guerra, creduta immensa, di Napoli, quanto docile sarebbe stato l'orecchio alle offerte di pene, e quanto ratenuoli disègno del re i Vero è che allora, risnimata ed accesa la parte dissennata del popolo sarebbe tornata all'antica bidianza, o forse prevalevano la costanza del ministero e la gravità del caso. Ma piacque a ciedi disporre gli avvenimenti così che le speranze di un regno e di più regni, per inetti consigli, per fallo di poche ore, per accidenti di fortuna precipitassero.

ore, per accuenti de constituir precipiente activate, benché giunto al re Ferdinando et al general Frimont dapo la nuova delle ventare di Beti, eccitò tanta solleciudine, che doppiarono le minacce e le insidie per accelerare la impresa di Napoli. Il re comando all'ammiragio Corrale, che diregivea nell' Adriatico un vascello ed altri legni da guerra, di obbedire al capitano di reggia austriaca Polucci e quegli senza arrossire dell'avvilio grado, si assoggetto al nemico ed al minore. L'avanguardo tedesco chiese al governo appletano la cessione della fortezza di Capita, delle altre fortezza del reggio, per merio di obbedienza e, di sommessone. Fu stabilito che a' 23 marzo l'esercito tedesco occupasse la città.

XXXVI. Due battagl:oni della Guardia, presidio della ceduta fortezza di Capua, tornarono il di 21 in Napoli; e correndo a mezzo il giorno in via di Toledo, trionfali del tradimento, gridavano voci di fede al re, di ludibrio alla setta; per lo che avevano lacerata dalla baodiera, e calpestata la lista de'tre colori ricevuta in dono dalle regie principesse; altri due hattaglioni stavano in pronto per giungere il 23 in vanguardia e in trionfo col nemico. Quei primi ebbero alloggiamento nel Castello-Nuovo; e non appena entrati al sicuro, per leggiero contrasto tra un soldato ed un pescivendolo, chiudon le porte, si schierano dictro i parapetti, e tirano alla cieca colpi di archibugio sul popolo, de' quali restano mort: un uomo, un fanciullo; e feriti altri cinque di vario sesso ed età. Stava per mala ventura nel castello, a cagione di servizio, un sergente della guardia urbana, che da quei ribelli soldati assalito, di cento punte restò trafitto. Nè dopo queste stragi cessava il fuoco; per lo che nella città erano grandi le agitazioni, ed imminente il pericolo di popolari tumulti, che impedì la istessa in quei fatti offesa guardia urbana, sempre e sola degna di lode, perchè instancabile alle fatiche, e senza marchia d'infedeltà. La guardia reale dei commessi misfatti restò impunita nel governo costituzionale, perchè mancò il tempo al giudizio, ebbe lodi e guiderdone dal governo assoluto di Ferdinando, usato a premiare i delitti che gli giovano o che il dilettano.

Tristo il presente, era l'avvenire tristissimo. I motori della rivoluzione del Guglo, i timidi, gli accordi, preso passopto per America o Sisgona, portirono: altri si nascosero; il reagente dià a tutti giuto di consigli e dioni. Rivelerà il tempo, e non tardi, s'egli fosse il più buono dei principi o il più astuto. Il ministero fa licenziato, attri ministri avven scelto il re on decreto di Firenze. Il parlamento stava dubbioso, ora si adunava a concebi, ora disperdevasi, e le sate, poco innatuti si popolose, diserte. Il adundo pieco il namero di deputati, ventilesi solamente, e nel giurno 19 propose e feca accettare da quella immagine di parlamento! Tato, che ad onare di lui e per memoria degli avvenire, parola sa prola trascrivo.

« Dopo la pubblicazione del patto sociale del 7 luglio 1820, in virtù del

- 4 quale S. M. si compiacque di aderire alla costituzione attuale, il re, per 1821
- organo del suo augusto figlio, convocò i collegi elettorali. Nominati da essi,
   noi ricevemmo i nostri mandati giusta la forma prescritta dallo stesso mo-
- « narca. Noi abbiamo esercitate le nostre funzioni conformemente ai nostri « poteri, ai gturamenti del re ed ai nostri. Ma la presenza nel regno di
- poteri, ai giuramenti dei re ed ai nostri. Ma la presenza nei regno di un'esercito straniero ci mette nella necessità di sospenderle, e ciò mag-
- · giormente perchè, dietro l'avviso di S. A. R, gli ultimi disastri accaduti
- « nell'esercito rendoco impossibile la traslocazione del parlamento, che d'al-
- tronde non notrebbe essere costituzionalmente in attività senza il concorso
- del Potere Esecutivo Annunziando questa dolorosa circostanza, noi
   protestiamo contro la violazione del diritto delle genti, intendiamo di serbar
- « saldi i diritti della nazione e del re, invochiamo la salvezza di S. A. B. e del
- « suo augusto genitore, e rimettiamo la causa del trono e dell'indipendenza
- « nazionale nelle mani di quel Dio che regge i destini dei monarchi e dei
- XXXVII. Dopo ciò i documenti del parlamento furono portati in più sicuro loco, i deputati si divisero, ia sala fa chusas. I lon grande atto di forsa de re, nella moderna politica delle genti, fa ne' descritti modi consumato contro popolo debile e male accorto. Altri popoli soggiaceranno, il grani superbo della monarcha se ne allegri. Ma verrà tempo (essendo natura delle forze riserates soperchaue di nivadere) che gli stessi potenti re opprimerano i re minori, e la indegna giosa de monarchi volgerà in meritata tratezza: insino a tanto che le forze artificiali del regui distruggendo els stesses, resteralibera ed opperosa la vera forza governativa d'ella società, la civittà dei popoli sentenza, che sebbene più volte io abbia mandestata en mie ilmi, pur ripeto ad ggii nuova opportunità; però che gran mercode distriro della microlattica di impotenza di impotenza di impotenza di riscolata di rivoltatorio i chi si impotenza di virità effenze al mustamenti durevoli è la civittà, così che popoli e re diriggiano verso quelle le azioni e la sorranze.
- Giuoto il di 23 di quel mese di marzo 4821, l'esercito tedesco entrò in città, s'impadronì dei forti, accampò nelle piazze, si guardava come fra nemici. Non fu nel pubblico allegrezza, acmmen d'uso e di pibe; ne appariva mestizia, o che gli addolorati temessero di mostrarla, o che tutti gli affetti cuonorise lo stuore.

## LIBRO DECIMO

Regno di Ferdinando I - Anno 1821 a 1825.

### CAPO PRIMO

Stato morale del regno dopo la caduta del reggimento costituzionale.

 CADUTO il governo costituzionale, cessato l'universale shalordimento. 1821 si palesarono della portentosa rovina le cagioni. Fu prima la facilità del rivolgimento, per lo che, non levandosi in fama uomini nuovi, ai affidò il governo dello Stato a personaggi di antica autorità. Erano i murattisti valevoli al reggimento de' popoli , ma con usanze e persuasioni contrarie o lontane da Stato tanto libero quanto il costituzionale delle Cortes. Chè se novatori fossero stati eglino atessi, quel rivolgimento, trovando aostegno nella esperienza e nel senno di nomini numerosi e gagliardi, gridava altro statuto che lo spagnuolo; lasciava più potente la monarchia, più affrenato il popolo; componeva uno Stato meglio adatto alla presente politica europea : onde nella pace meno difficili gli accomodamenti, e nella guerra più onorevoli, sebbene forse più gravi, le avversità. Vero è che i potentati di Europa mal volentieri avrieno visto il risorgimento e la fortuna di una fazione combattuta per quattro lustri; ma forzati a scegliere tra cose ingrate, avrebbero anteposto il genio monarchico e quasi assoluto dei napoleonici al troppo libero, pericoloso, novissimo doi carbonari. Si aggiunse la scelta tumultuaria e cieca dello statuto di Spagna, difettivo per vizii intrinseci, impossibile in doppio regno e con la Sicilia avversa, sotto re presente e nemico, tra popoli scorretti ed instabili, immaturi a tanta libertà.

Altra cagione fu la ingrandita Carboneria . Quella setta dopo i successi dove a scioglicira, o, cambiando voli e riti, stringrasi e celaris . Ma sa illargò e palesi; diede agli-atatti servi del potere agio di conoscerla, poi dominaria e radicta. Le società segrete, che sono speranze e specie di libertà fincibè si oppogeno al governo, si mutano in istromenti di servittà qualora intendono a sostenerlo.

Furono altra cagione gl' inganni del re, del Vicario, dell' intera casa; perciocchè niuna verità giammai comparve più vera delle finzioni di quei princip: scaltrezza cominciata per timore, durata per arte.

Ed altra cazione fu lo stato d'Europa, la Santa-Allenna; e con essa la necessaria adesione della Francia, la interessata pazienza della Inghilterra. Se talo non era il mondo, la rivoluzione di Najoli, cambiando in meglio; mantenevasi; però che ella stessa correggendo i propri errori, il troppo di alcun potere, il poco di alcun altro si temperavano; che di par pri scrice e durare clla aveva in sè due mezzi potentissimi: il tedio universale dell'anteo, l'universal desdeferio di mutaro.

Questi che ho discorso furono gl'impulsi alle rovine di quello Stato, secondati da pochi altri di minor possa, che senza i primi non movevano,

o tosto mossi, quietavano. E sono l'ingegno focoso e contumace del general 1821 Pepe, le doppiezze del deputato Borrelli, i mal ragionati concetti del general Carascosa, le mille licenze del popolo, gli ondeggiamenti e debolezze di due ministeri, le varie timidità del parlamento. Senza queste spinte, che ho chiamato seconde, pure lo Stato cadeva, ma per precipizi più lenti ed onorevoli; lasciando alcuna speranza, e non, come avvenne, vergogna ed abbattimento alla Italia. La quale sentenza di non dubbia rovina i caldi settatori de' rivolgimenti contrastano con fatti di autiche genti, e co' moderni prodigii della Grecia; senza avvegtire che le virtù della barbarie sono impossibili alla civiltà, e che nelle nostre guerre gli eserciti ed i popoli non hanno le condizioni di Sagunto, di Alessia, di Scio, di Messolungi, ossia le ultime necessità, feroci, orrende, ma feconde di quel magaior valore che nasce nelle disperazioni.

Il giudizio del volgo sulle cagioni del caduto governo era più stretto e maligno. Non altro che tradimenti: traditori i generali, i ministri, il parlamento: nulla incusavano il re, poco il Vicario. Secondavano quelle voci, per nascondere la turpitudine dei propri falli, le numerose congreghe di settari perfidi o vili, e di soldati infami della fuga, e di liberali e novatori codardi, e di timidi deputati, e d'impiegati bassi e aervili. Tal che non rimase intatto alcun nome, già chiaro per virtù e servigi; e la ingiuria durerà nei discorsi della plebe e dei tristi, come nella credenza di chi presta fede a quelle genti, aino a che, fatto libero il dire, la parratrice delle umane cose avrà rivelato dei veri fatti le cause vere.

11. E poi che furono acoperte o sospettate le cagioni, ai misurò la vastità delle rovine. Nei nove mesi di quel reggimento i disegni del ministero, l'ingegno del parlamento, il senno del consiglio di Stato, tutti i pregii del governo restavano inosservati, perchè coperti dal romore e dalle sollecitudini delle interne discordanze e della guerra. Ma dipoi, nel silenzio della tirannide, si andavano lamentando le buone leggi quasi ad un punto fatte e distrutte. e la sperata nazionale felicità appena tentata ed oppressa.

Così che volendo rappresentare nei miei racconti la scena continua del popolo, non ho parlato di quelle leggi allorchè inavvertite passavano, e disegnai di trattarne in questo loco, cioè quando furono inteae e compiante.

A rifare ed a migliorare le instituzioni gareggiarono il ministero ed il parlamento. Ilo riferito nel precedente libro i mali prodotti dal genio della novità; qui dirò i beni, godendo a laudare le geste e gli uomini meritevoli. Il duca di Campochiaro fu ministro degli affari esteri. Destreggiò colle corti nemiche; ma non val destrezza dove apperchia la contraria forza : nulla ottenne, lasciò il ministero. Gli successe il duca del Gallo, che nei consigli e nelle opere fu sagace, fido e anche egli sventurato: nelle grandi quistioni di regno, accompagnando il re a Laybach, riferendo in parlamento, consultando nel congresso dei ministri, fu per i partiti più liberi ed animosi. Pure lo morse la maldicenza, mostro cieco e rabbioso, nato di plebe, peste d' Italia .

Fu ministro di giustizia il conte Ricciardi, già chiaro sotto i regni di Giuseppe e Gioacchino, I codioi non abbisognavan di riforma, e si sperava tempo più riposato per discutere ogni legge; perciò providde a' bisogni presenti della giustizia : vidde che le era intoppo la setta dei carbonari , e due volte ne propose lo scioglimento, ma invano; però che si opponevano al buon disegno la timidezza dei principi , la timidezza o le affezioni dei



usu deputati al parlamento, il numero e la potenza dei settari. Indi propose la ricomposizione de' magistrati, però cho ve n'era degli inabili alle istituzioni moderne, o incalliti alle passate, o troppo gravi di età, o scelti senza merito, per favore , quando la casa de' borboni tornò a questo regno . Dimostrato il bisogno della riforma, ne provò la giustizia; perciocchè i magistrati erano amovibili, a piacimento del re; difetto dei precedenti anni, come altrove ho detto, volto ad utilità nel presente. Quindi intese a riformare quella parte della costituzione che dava al consiglio di Stato la facoltà di nominare i magistrati: egli domandava che l'avesse il ministro, lasciando al Consiglio l'approvazione o il rifiuto de proposti. E benchè parlasse a suo pro, il chiaro dire, il buon volere, la verità, la probità dell' oratore vinsero il sospetto e la invidia. Poscia per nominare i magistrati novelli o promuovere i nominati segnò modi giusti, liberi, e tanto certi quanto è concesso agli umani giudizi. E lode anche maggiore a quel ministro diede la proposizione dei giuri : voto antico e deluso dei padri postri e di noi . Rammentò i dubbii generali, e i particolari al regno delle due Sicilic : abbattè gli uni e gli altri. Proponeva i giurì per i soli misfatti , riscrbando a più espediti giudizi le colpe minori; e provvedendo che da questa eccezione non venisse danno o pericolo agli accusati . Tolse le idee dalle leggi francesi e inglesi sopra i giuri ; più si giovò delle americane. Avvantaggiò sopra tutte, sempre a pro degli accusati: parzialità, forse offensiva della giustizia, ma buona ad esempio di carità cittadina, e profittevole al costumi più che gli atti inflessibili del rigore. Dopo il conte Recciardi fu ministro il magistrato Troyse, che, sebben grave di età e per lunga pezza impiegato sotto monarchia dispotica , ricalcò le tracce libero del precessore, e le avanzo. Così mostrando che ne' suoi primi anni avea seguito dolcnte gli errori di assoluto governo.

Il ministero dell'interno si affaticha conciliare le passate stituzioni amministrative colle presenti dei nuovo statato. Ma grande intoppo ficerano le opinioni del pubblico e del ministro, prrò che il pubblico credera il ministro fermo nelle pratiche dell'assoluto, e quegli vedeva i potenti della rivoluzione inchinati alle troppe libertà manicipali. Era doppio e vero il diretto. Aggiungray diffidanza el discordi il l'inggron del conte zurfo, usuto à ripriri della curia, alle dissimulazioni ministeriali, a' comandi del dispotamo: perciò il suo ministero il campo di libi el di sature. Gli sucocede il marches Auletta, che tra Il poto sapere e il voler poco, chiedeva di uscirne. E, lui uscio, che il cavaller De Thomassi, il quale sapera e voleva; ma per brevità di tempo, fra le soliccitudini della guerra e i vacillamenti dello Stato, nessuna cosa fice di memorbile.

L'eraro era pieno nel 1820; ma per le rivoluzioni di quell'anno, I toli ducuni iributi i, le rendite scenare, cressituti i bisopi, distrutulo i credito, le casse del fisco si vuotavano. Si chiese prestanza e si otteneva da case di Londra e Parija, sei il ministro di fisnanze, parendogli i potti assai duri, non aveste sciolto i maneggi. Quegli era il cavalier Macedonio, amante ab antico di pattro di giuverno, dotto in economio, ma giudicandone per sentenze che, apesso fallisci anche nel riposo delle opinioni, fallano assai più riempi di sconvolgimento e di guerra. Il Macedonio, como caltrore ho riferito, diede luogo al duca di Cariganno, ignorante di quelle scienze, avverso ai libero Stato, solo curante del proprio comodo. Cresendo i insegni ei poricoli, divenuta impossibile la prestanza esterna, si fece ricorso ad un prestitio interno sotto condigino gravi alla finanza, niù gravi al reditori:

n'quali si davano cedole non circolanti, perchè rappresentative di credito, 1821 non di moneta, e perciò lontane speranze in tempi disperati. Il prestito divenne tassa forzata, motivo a vessazioni, materia e strumento di Polizia.

Altro mole sopravvenne dall' avere il banco dello Stato fermato i pagamenti, perciocho helle cresciule struttezze della finanza colla memora dei passiti spogli, sotto ministro non abile, non sieuro, il pubblico ritirando a folla i depositi, scuopri un volo di ducuta 1900 mila antichissimo e sino aliora non avvertuto. I fondi pubblici decaldero anch'essi, nè per infelettà o improvvida legge, ma per gli estremi della finanza, ili discredito del ministro, il vacillamento di quel nuovo Stato.

Molti provvedimenti per la milizia e per la guerra ho sparsamente riferiti nel nono libro, perciocchè non isfuzzivano come gli altri allo szuardo del popolo. Ora dirò delle cose militari quanto si riferisce alle leggi. Trenta mila soldati ne' tempi di pace; cinquantaduemila per la guerra componevano l'esercito stipendiato: seguivano lo milizie civili, centoquarantamila tra urbani, militi e legionari, de' quali i primi difenderebbero le proprie mura, i secondi la provincia, gli ultimi il regno. Le proporzioni tra fanti, cavalieri, zapnatori, artiglieri erano como in esercito bene ordinato e convenienti alle particolari condizioni delle due Sicilie. La Guardia (parola intesa nei moderni eserciti) era conservata, ma per tal modo che fosse premio a' servigi, sprone alle opere, non mai strumento al dispotismo, non mai pericolo alla libertà: ella, che che se ne pensi da taluni, è conveniente alla natura delle milizie ed al genio di questa età, delle distinzioni cupida, purchè nascano dalta eguaglianza. Le milizie soldate si facevano per coscrizioni, le civili erano regolate dal senno e dalla sorte; per quelle valevano ancora le antiche leggi, per queste il ministro della guerra propose una sapiente ordinanza; ma non piacque al general Pepe, che altra men buona ne impose alla Giunta di governo. Il purlamento avrebbe corretto quegli errori, se le urgenze della guerra soffriyano il ritardo che viene dalle riforme. Armi, vestimenti, munizioni, stanze, ospedali furono allestiti. Scarseggiavano gli archibugi, ed averne a compera nella presente lega de governi europei fu impossibile; perclò si animarono e accrebbero le fabbriche interne. le quali fornirono ai primi bisogni, avrebbero dato in breve armi abbondanti. Tutte le fortezze ristorate, accresciute; nuovi forti alzati nella frontiera e nello interno, tropni in guerra ordinata di eserciti, appena bastevoli combattendo per popoli.

Nuove leg;i regolarono i licei militari, gli avanzamenti, i premii per guerre o ferite, le ricompense a' veterani, agl' invalidi: cressavano le parzalità de ministri e de principi; ogni merito, ogni servigio troverebbe mercento.

Le descritte cose si operarono da tre mistri. Al Carascosa si debbe il maggior merlo, perciocchò quasti tutte farono de l'empi sosì. Fa del Parisi una legge per le vedove de mistari e per gi orinni, ed altra per alloggiar una legge per le vedove de mistari e per gi orinni, ed altra per alloggiar o mistre statuati di opiessaggio. Il Colletta nessona nuova l'egge propose, opies del control de l'estato de l'estato

Ministro di marina fu il cavalier De Thomasis, sperto di politica e dello dottrine legali e illosofiche, imperito nell'armi. Ma per lui potè l'ingegno ciò che spesso per altri le pratiche lunghe non possono. Rappresentò al parlamento i benefizi che ricava lo Stato da navili guerriero e commerciale: disse come erano in atto; propose r.f.urme, miglicaramenti, risparmiti; lu lorisse come erano in atto; propose r.f.urme, miglicaramenti, risparmiti; lu lorisse come erano in atto; propose r.f.urme, miglicaramenti, risparmiti; lu lorisse come erano in atto; propose r.f.urme, miglicaramenti, risparmiti; lu lorisse come erano del ministro del

151 dato dal pubblico per la sua bona fama, e dagli uomini di armata per i suoi giudizi nell'arte. Quel ministro fu poscia unito al ministero di guerra, ed allorchè l'esercito apprestavasi alle difese, molte navi armate correvano i mari con maraviglia universale per la prestezza delle opere in tanta scarsezza di mezzi.

Il parlamento, nelle buone leggi testà riferite, meritò lode comune comistri: ma fa solo agli altri onoi che andrà responendo. I magistrati tuttora duravano nelle due Sicilie; in Napoli non aboliti da' re francesi, imitatori vogilasi oforzati dell'imperator Napoleone, de dal re Borbone che teneva quelle vecchie leggi sosteratirci di assolata monarchia; e di in Sicilia caduti per in contituzione dell'amo 12, e subtamente rivivgginii con decreto di quel particoli dell'in della di particoli di particol

Altre leggi, proposte dal droputato Natale, abolirono la froulatibà di sicilia; non essendo bastati sino al 1821 gli esempi dei più civili regni, e la sapienza de' tempi e i costumi dei signori, e la stessa costituzione politica dell'anno 42, o parecchi deretti degli anni 16 e 17. Quella foudalità, cessata molte volto hel nome, non mai nei possessi, era finalmente per le novo leggi distrutta, la etessee che sotto i re Giuseppe e Gioacchimo operariono ira noi la piena caduta del barbaro edifizio. Manco tempo alla seconda tarnò qual era la feudatià nella sicilia, lo credo nel medi bastati per noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per dell'esola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più noi reano scarsi per quell'isola, dove la feudalità è più potente, i foudatari più non con la feudata del la contra del contra del contra dell'anno del reano benefiche nel concetto. Na quali che si fisosero nel successi quelle leggi, reano benefiche nel concetto.

Terza legge del parlamento regolava l'amministrazione delle comunità e delle province. L'asprezza delle ordininze francesi , divenute postre nel decennio e conservate nel succeduto regno de' borboni, generò ne' popoli opinioni che fosse libertà il disfacimento di quel sistema. Perciò la nuova legge, parteggiando colle credenze dell'universa le, schivando l'autorità del coverno, affidava quello amministrazioni agli uffiziali del municipio. Error grave in secolo di non puri costumi, ed in paese dove non trovi città o terra che non abbia il suo maggior potente, non per merito di virtù (che saria benefica preminenza), ma per uso di forza. Il re disapprovò quella legge. Se non mutavano i tempi, il governo inchin ando verso le libertà, il parlamento verso le regole, si ricomponeva legge come le altre profittevole e sapiente. Per la finanza pubblica, benchè subbietto di continuo esame, si fecero poche e transitorie ordinanze, nessuna legge. Contrastavano al proponimento di miglior sistema le condizioni dei tempi, la guerra vicina, il ritegno a muovere quell' una parte di pubblica amministrazione alla quale tutte essendo lagate, pu) un fallo, una inavvertenza, la stessa inopportunità di ottima legge produrre danni gravissimi. Era fatica per il vegnente anno, quando il porlamento sperava maggior sicurezza e minori ansietà di governo. Appariva frattanto che preparasse minorazion di tributi, economie nell'esercito, separazione delle casse di provincia dal tesoro pubblico, e che volesse render la libertà testè perduta alle amministrazioni di pubblici stabilimenti, e far palesi, per divolgati conti e sindacati, le entrate, le uscite del denaro comune.

Sperati beni che non si ottennero; ed anzi bisognò ritirare dalla cassa di, 1821 sconto un milione di ducati, e vendere ducati cinquantamila di annuo frutto sulle inscrizioni possedute in maggior somma dalla finanza. Poco profitto il prestito forzato, nulle le vendite de' beni dello Stato. Doveva la Sicilia all'erario comune quasi metà dell'annuo tributo. Si pagarono alla casa Torlonia di Roma ducati seicentomila prestati nel 1816 per le ingrate spese del congresso di Vienna. Si mantennero gl' impegni coi potentati Barbareschi Così che a computare le sopradette somme, vedesi che nulla o poco disperse lo Stato per i casi di quel tempo: e frattanto ristaurò le fortezze da tempo immemorabile abbandonate, providde armi nuove, fece alcun vantaggio ai popoli per la diminuita imposta del sale e per lavori di guerra e guadagni nuovi. La finanza del 1821, succeduta al descritto tempo costituzionale, disse iniquamente che la povertà dello Stato, il debito salito a cinque milioni e mezzo di frutto da solo ottocentomila ch'egli era sotto i re francesi, le taglie di un buon terzo cresciute, gli stenti, la miseria delle famiglie. provenivano da' disordini e dalle fraudi dell' ultima rivoluzione ; addebitandola delle spese de' congressi di Laybach e di Verona, delle regie profusioni nei viaggi, dei doni fatti a ribocco per ricuperare la maestà del regno, del mantenimento per quattro anni de' presidii tedeschi, e dello spendere continuo per le spie, per la Polizia, le prigioni di Stato, gli ergastoli . Menzogne infami, che palesate al mondo, ritornano a vergogna de' mentitori.

Rimarrebbe a dire del parlamento, se dir si potesse in breve ciò che operò per apprestare la guerra e concitar lo zelo de' cittadini , premiare ogni virtù, fecondare le speranze, celebrare, non che i fatti onorevoli, le intenzioni di alcun merito futuro. Ne' quali trovati fu sagacissimo, ed in ben dire, in bene operare infaticabile il deputato Poerio: suoi pregii sventurati, perchè, sterili allora, gli fruttarono più tardi prigionia, esilio, molti danni, quasi povertà, fama più bella.

Per ciò che ho detto del ministero e del parlamento, ossia delle due parti operose dello Stato, la memoria degli uomini riterrà che tra molti vizi molte virtù pubbliche si mostrarono, e fra certi transitorii mali un grande e stabile bene si alzava. Erano quindi, dopo la caduta di quel reggimento. dolorosi spettacoli all' universale la perduta libertà, la soprastante tirannide; sentivano per fino i tristi crucciarsi de' tradimenti , degl' inganni , delle male opere; la stessa indifferenza, l'aver poco fatto era cagione a pentimento. Sensi tutti di virtù tardiva , cangiati meritamente in supplicio delle coscienze.

### CAPO SECONDO

# Riordinamento dell' assoluta monarchia.

III. Così la città ed Il regno, certi di vicina come che incognita sventura. stavano inquieti e costernati: non alcun uomo nei nove mesi, per genio o timore, o vaghezza, o ambizione, non aveva operato e detto qualche cosa conforme al tempo; non alcun uomo, fra tanti sdegni civili, potea sperare che gli mancasse delatore o nemico: il re offeso, sdegnato e per natura sordo a pietà, inchinevole a vendetta; esercito che lo secondava, poderoso e straniero; pravi costumi; età corrotta. Era universale il pericolo e lo spavento.

COLLETTA

1821 Alle prime fughe de' più conti settari, altre succederono; e de' rimasti chi 'andava ramingo nel regno, chi nascondevasi, chi troppo si palesava per mostrar coscienza sicura; tutti tremavano.

Nel qual tempo il re in Firenze consultava col principe di Canosa le regole di governo. Canosa, come ho riferito in altro libro, cacciato in esillo l'anno 1816, si ricoverò nella Toscana; vidde in Livorno il re al suo passargio per Laybach, ma senza indizio di regal favore : lo rividde al ritorno e'l re lo scelse ministro del suo regno e del suo rigore. Nel congresso di Laybach, avuto rispetto ai giuramenti del re, si erano fermate, per decoro del nome, sentenze oneste di governo: riprovare la rivoluzione dell'anno 20; dichiarar forzata la libertà del monarcs, e però invalidi gli atti di quel tempo; pun re i capi di Monteforte, ma pochi e non colla morte; spingere a fuggire i colpevoli, ajutarli alla fuga per evitare lo scandalo dei giudizi; r-fare lo Stato del 1820; rigidi sull'avvenire, benigni al passato, coprire col silenzio e con la dolcezza un fallo comune de' soggetti e de' reggitori .

Le quali benignità spiacevano al Canosa; che però, concitando gli sdegni del re, consigliava di pregare i sovrani del congresso a rigidezze maggori; e scritte alcune lettere in forma di orazione, ed inviate a Laybach dal recol nome del suo ministro, non valsero a mutare i benevoli proponimenti. Dipoi, per i fatti di Rieti e per le rivolazioni del Piemonte sicuro ed inasprito l' animo di que' potentati, di nuovo pregsti dal re di Napoli, gli dierono libero impero. Felice il Canosa della sfrenata tirsnnide, fermò le massime di governo, che furono:

Punire ne'sudditi ogni colpa, vendicare ogni offesa del lunghissimo regno del suo signore : schiersre alla memoria gli odii presenti, e quelli del quinquennio, del decennio francese, della costituzione di Sicilia, della repubblica napoletana, de' primi moti del 93; opprimere i mal sofferenti di assoluto governo colla morte, le prigioni, gli esigli; schivare i giudizi, come lenti; presto punire per proprio senno; rompere il trattato di Casalanza, e tutti i precedenti o trattati o perdoni; prendere il destro per nettare il regno dai nemici de' troni .

IV E tanto più che un novello turnulto accreditava la sentraza di lui, che, non per travagli o disastri, assai meno per benefizi o pietà, ma solo per morte o per impotenza di ribelli si assicuri l'imperio de re, che era per lui la quiete de regni. In Messina, forte d'armi e di ricchezze, intese le aventure di Rietl e le fughe degli eserciti e l' svvicinamento dell' oste tedesca, I carbonari, molti ed arditi, sperarono difendere per sè la giurata costituzione, purchè i presidii della città fossero compagni al disegno ed a' pericoli. Rezgeva le milizie di quel Vallo il generale Rossaroll, vago di libertà e per natura immaginoso ed estremo. A lui, il 25 marzo, andati come oratori i primi della setta, e da lui promessi gl'invocati ajuti; insieme concertarono i modi della impresa. Rossaroll sarebbe il capo ; i soldati , per le leggi della milizia, i settari, per propria scelta, gli obbedirebbero; e però che settari e soldati erano le forze msggiori o le sole dell'isola, sarebbe facile l'azione, certo il successo, i primi moti darebbero consiglio per i secondi, questi per gli altri; però che prefiggere il cammino alle rivoluzioni è come segnar prima il corso di nave che andrà fra le tempeste; sta la speranza del navigare nel buon legno e nel buon pilota. Tall cose dette da cospiratori e fermate in animo, passati gli avvisi nella notte ai settari della città, ciascuno tra le ambizioni e le speranze del proprio ingegno at- 1821 tendeva impaziente i primi albòri prefissi al movimento.

Spuntato il giorno, cominciarno i tumulti, ed in poco d'ora trascorsero in ribellione: prociocobti n rosesciato la stemma regio, ed alzate in quel luogo le bunderre della setta, abbattute le states del re, quelle di marmo rotte in pezzi e disperse, una di bronzo, resistente allo sforzo di atternaria, sfregata, aporcata in viso, e imposto al capo così che nascondesse la corona, vaso immondissimo. Il luogotenente del re, principe della Societta, minacciato e fuggitivo, i magistrati atterriti e nascosti, tutta la potestà in mano del Rossaroll.

Il quale, rammentando per editto le parole del giuramento del re, che dicevano : e Se operassi contro il mio giuramento co contro qualonque articolo « di esso, non dovrò essere obbedito; ed ogni operazione con cui vi contra venissi, sarà nulla e di nessun valore, « dichiaro legitime quelle mosse di poplo e di milizia, e palesando i disegni suoi e de settari, condidava di ossero secondati dalle gonti dell'inola, benedietti da bio, ammirati dal mondo. Decle comandi da generale a tutti i presidii della Sicilia per adunaria se seria, e nuncii suoi e della setta turono spediti alle città dell'isola e della Messina. e nuncii suoi e della setta turono spediti alle città dell'isola e della per e delle delle delle della fama, fa riferito al re in Firenze mentre consigliava di governo col suo ministro.

Ma nella Sicilia le città invitate a sollevarsi rifutarono i domandati ajuti; de nunzi, altri scoperti, furnou imprigionati, altri, cauto i incideli, disobbedirono; le milizie, o non avvertite del comando del Bossaroll, o per comando contrario del propri capi, non masero. Allentava lo foga: gran numero di cittodini, nella stessa Messino, si congregarano armati, prima indiesa di si sessi, poscia in sossetpon della quiere pubblica, e poso appresso per frenare ed opprimere i ribelli. Così che questi si divasero, e pensando ciascono a campra solo, chi figgal, chi si nascose i gi generale Bossaroll, dopo brieve disordinato impero, imbarcato da fuggitivo, andò in lappan; guerreggò con infelice fortuna, ed alla caduta di quel governo. costituzionale, si riparò in Inghilterra, e di là in Grecia, nou per asilo o ripsos, ma per combattere a por di libertà. Giunto da Egina, infermò e morì, lasciando fra le greche travagliate genti tre figliuoli, poveri, e per tenere atà, non atti aggi stipendi della milizia.

V. Il re, fermate le massime d'impro, cominciò a governare per ministri. Providéa alla sicurezta del regnare, disarmando i citadini, gastigando di morte i portatori di qualunque arme, sciogliendo le milizie civilì, vetatudo le riunioni, per fino le più leglitime e laudevoli, universib, acuole, licci. Per nuova legge rivorò le leggi dell'odisso tempo costituzionale; ma pù sollecità della suprema potesta dera stata la timidezza dei soggetti, ai quali non bisognò il comando per distruggere le libertà di nove mesì, e tornar vogliosi alle note e lunghe pratiche della servibi che della servibi.

S'intesero condannati a morte, senza giudizio, per solo bando di Polizia, i generali Rossacolle Pepe, e promessa ricca mercode per l'arresto de più conti r voluzionari di Monteforte. Le quali condanne o proscrizioni rammentavano tempi ferocissimi. Si composero de più caldi partigiani della tirannide molte Giunte, chiamate di Scrutinio, perchè destinate a scrutianze la vita di 1821 tutti gli uffiziali dello Stato, e de' più alti e più noti cittadini: giudizi e giudici spaventevoli.

E non vi era giorno che non si udisse la campana della giustizia ed il pubblico invito alle sacre preghiere, segni ed officii mesti e pietosi usati tra noi quando un misero è menato a morte per condanna: erano giudizi delle corti marziali per'i portatori di alcun' arme, o i ditentori di qualche segno di sette. In quel mezzo arrivò in città ministro di polizia il principe di Canosa, che volle al pubblico annunciarsi, prima che per editti o per fama, con spettacolo atroce, oramai scordato dal popolo, ignoto a' più giovaoi, la frusta. A mezzo il giorno, nella popolosa via di Toledo, fu visto in militare ordinanza numeroso stuolo di soldati tedeschi, poi l'assistente del carnelice, che ad intervalli dava flato alla tromba, e poco indietro altri tedeschi ed alcuni agherri di Polizia, i quali accerchiavano un uomo, dalla cintura in basso coperto di ruvida tela, con piedi scalzi, dalla cintura in sopra nudo, con i polsi strettamente legati, portando in mano ed appesi al collo tutti i fregi settari, ed in capo un berretto di tre colori, collo scritto a grandi note: Carbonaro, Quel misero, accavalcato sopra di uo asino, aveva dietro il carnefice, che ad ogni picchio di tromba, con sferza di funi e chiodi, gli flagellava le spalle, così che il sangue avea mutato colore alle carni, ed il volto, smorto e chino al petto, dimostrava il martirio. Seguiva plebe spietata, ma taciturna; gli onesti fuggivano, nascondendo, per prudenza, la pietà e l'orrore, Chi dimandò i particolari di quel supplicio, udì che il flagellato era un settario, gentiluomo di provincia ( e gentiluomo appariva al volto e alla persona ), che, dopo la frusta, penerebbe in galera quiudici anni, non per giudizio di magistrato, ma per sentenza del ministro della Polizia principe di Canosa, or ora giunto in città.

Ne' sequenti due giorni si vidalero altre due fruste, iterribili come la prima, so non che mancavao i soldati d'Austria, non so se per ribrezzo o ver-gogas. Parsono le ultime io città; ma in Salerno l'intendente Guarini, che voles somigliare al Canosa, fece frustare un sarto, per fama settario e liberale, attempato, padre di molti figli, reo questa volta di mancato raspetto di intendente, restando seduto a' suoi lavori mentre quel magistrato, in abto di cerimoni a con ponga di agerri e cilenti, gil passava dinanzi. Nella provincia di Aveline e nella Puglia erano seversismine le corti marsiti; nell'abtondavano i delitti di parte e la vendette; negli Abruzzi e in Terra di Lavoro i comanduti tedeschi, sospettosi e di mala guela eccorchisti, impri-gonarmo tanti cittadini, che bisogo forma più breve di processo e particolar magistrato a giudicarifi, Aveva oggi provincia il son figgello.

Masi percustevano uomini, benché Immosi di carboneria, bassied oscuri nel umodo: se non che subito il circulo degli diffitti is alargo. Perciocochè, visto lo stato della città, la divisione del cittadini, la viltà, la paura, la pazienza del popolo, Canosa scrisse al re che potes pointe senza periodo; cel avuta risposta, punisse, fece chiudere in carcere il general Colletta, il general Podrindili, il deputato Borrelli, al quale i servigi di nove mesì non eran bastanti a placare l'odio antico del re. Poco appresso altri generali, Arcovito, Colonna, Costa, Russo; altri deputati, Percir, Pepe, Piccoletti; consiglieri di Stato, Buzzelli, Russi, Bruni: e magistrati ed uomini chiari per virti e per opere, furono imprigionati. La insidiasto politica con mala industri diceva exser molti altri destinati alla pena, e indicava i nomi acciocchò fuggissero; desidorando degli inoccenti la foga, non il giodizio. Non che mancassero

giudici inigui a condannarli, ma la manifesta ingiustizia facea timore, e 1821 nondimeno l'odio sfogava; però che nella presente lega delle polizie europee i fuggitivi sarieno stati dovunque altrove straziati, e per l'andar volontario sospettandosi mala coscienza e delitti, avrebbero incontrato doppia pena, l'esilio e la infamia . Così spinto a fuggire fu il general Carascosa . Ma poi scoperto l'inganno, cessarono le fughe; e non potendo ad un punto castigar per giudizi quanti l'odio accennava, so ne scrissero i nomi e si attendeva l'opportunità alle vendette. La fama, forse maligna, come suole contro i potenti, diceva inscritti quattromila nomi nel libro esiziale, e che continuo cresceva di pagine per le cure delle Giunte scrutatrici. Era ferocissima quella per l'esercito; nella quale usando scrutinare per dimande, il capo di lei general Sangro interrogava: « Siete mai stato carbonaro? Avete mai disertato? Commetteste alcun altro delitto contro il ro e lo Stato? » Domande sfrontate, perchè da lui, che, carbonaro nel 1821, disertò col figlio dalle giurate insegne. Così che spesso la indignazione de' sottoposti , vincendo la prudenza , facea rispondere svergognando e confondendo quel tristo. Dopo di allora quella Giunta e le compagne, mutato stile, giudicando per segrete inquisizioni . furono più libere, più infeste.

Si moltiplicavano i delatori e le spie, officio infume, ma che, arrecando salvezza e premii, era in ctà pericolosa e corrotta ricercato. Uno di quei malvagi, uscendo di chiesa affoliato con altre genti, ebbe da ignota mano trafitto il fianco; vicino a morte, rivelò quali persone per le sue false accuse stavano in carcere: morì, ma senza pro ai discolpati. Altro tristissimo (un certo Avitaja), nel mezzo della notte conferendo, come soleva, col ministro Canosa, si levò all'improvviso e vacillando su i piedi, chicse ajuto: accorse il solo che poteva, il ministro; ma quel moribondo gli appoggiò la fronte sul petto e spirò. Casi orribili e divolgati aggravavano la mestizia del tempo .

VI. Per nuova legge si condannarono alle fiamme, oltre i libri interdetti dal pontefice, il Catechismo sino allora insegnato nelle chiese, e si minacciarono gravi pene ai possessori. Quel libro, composto nel 1816 per le cure del governo, era stato cavato dalle opere morali del Bossuet; ma sembrando pericoloso per i nostri tempi noverar fra i doveri del cittadino la difesa e l'amore della patria, e non volendosi in Napoli cittadini ma sudditi, non patria ma trono, fu odiato il libro e proscritto. I fatti seguirono le minacce: visitate nella notte parecchie case, raccolti molti de' vietati libri, tratti nel carcere i possessori, disposti que' volumi a rogo nella piazza Medina, furono per man di birro, mentre il banditore pubblicava la infamia, bruciati, Erano il Catechismo, la Dottrina Cristiana, i Doveri Sociali, e'l Voltaire, il Rousseau, il Montesquieu. Da' quali fatti avvisati del pericolo i possessori di biblioteche, distrussero gran numero di libri, fin gl'innocenti e i più istruttivi e giovevoli. Un anno appresso si aggiunse alla censura de' libri stranieri dazio sì grave, che ne impediva l'entrata. Il ceto dei librai, venuto in povertà, dimostrando che per il troppo dazio era scemato il benefizio della finanza, pregò per l'abolizione dolla legge il ministro Medici, il quale dichiarò : essere lo scopo di quella gravezza, non la utilità finanziera, ma la ignoranza del popolo ; così che i loro argomenti si volgovano a sostegno della legge . Sincerità invereconde, da tempi ed uomini corrotti.

VII. Così stava inorridita ed afflitta la città, quando con magnifica pompa vi giunse il re, fra feste preparate dall'adulazione e dal timore . I discorsi 11.1 de magistrati, della municipalità, della università, delle accademie, fatti di rep per attuizione dei fittorio, esaltavano la giustiria e la petid di lai; lo chiumavano padre del suo popolo; alombavano coa laude i mancamenti e lo spergiuro. Ed eji, tranata appena, provvedendo alle coseo sacre, concesse a'cherici la cura della pubblica istruzione, a'gesutii le antiche sedi e ricchezze, ad altri monasteri e società religiose doni e sitpendi. L'esempio secondava le leggi, perocché spesso, co pracipi della casa, e cortigiani, e ministri, egli asseivez divotamente alle funzioni di chesa, comunque volgari cordinarie. E non bastando i precedi e' esempo, aggiunes i premii e le pere, 'toglendo di carica quel che mostiavano lugar coservaza, pri della chesa. Pere'tò la religione che ne' padri nostri rera di coscierza, ordi divenuti di interesse. In incorrissa el inacono: infino stato dell' anina.

VIII. De'mitari e settari di Monteforte alcuni, come innanzi be rammentato, fuggirmo, altri stavano pelasi e spensierati, non indolti a partira dalle astuzie della Pulira, në dal vedere in carcere gli ultimi di quel rivola gimento del quale eglino erano i primi. Il re voleva scansare quel giudizio, per non esporre a publico dibattimento e registrare in processo fatti poco degni del regal decero; ma non poteva dissimilare colpe si gravi, senza perdere la facottà di punire le minori. Però facendo l'ultima prova, con citto del 30 maggio, giorno del suo nome, disses di perdonare i delitti della rivoluzione, ma non quello de'militari o setturi che accumparono in Monteforte. La stadio di el re a secicalir es precoloro maggiore argomento Monteforte. La stadio di el re a secicalir es precoloro maggiore per su stati ad un giorno furnono chiusa nelle carceri, a l'edito e'i perdono restaron cassi. Si anti i indiciso di Monteforte.

E tutto di crescevano le cagioni e gli effetti del rigore. Numerosi stuoli di liberali , per contumace ingegno e per difendersi dalle persecuzioni della Polizia, correvano le province; e la più parte, come ricchi e potenti. uffiziali poco innanzi delle milizie o principali della setta , avevano seguaci, amici, aderenti, denaro, armi, conoscenza de'luoghi, mezzi di guerra lunga e sanguinosa . Il capitano Venite , il capitano Corrado , il maggiore Poerio, il colonnello Valiante, ed altri di grado e fama stavano armati nelle campagne, più spesso ne'piccoli paesi, pur talvolta nelle città, ribelli all'autorità del governo, imperando sul popolo, non per imporre taglie o tributi, avidi solo di libertà. Il capitano Venite con le sue genti, un giorno, dopo aver fatte le cerimonie sacre della setta , assaltarono Laurenzana, città grande di Basilicata combatterono e vinsero le guardie del carcere per far libero un settario : ma impedirono agli altri prigioni di uscirne . non volendoli compagni , nè liberi , perchè rei di misfatti : tale è la natura di quella setta e di quei tempi. Felice il Venite in Laurenzana, assaltò nella notte le carceri di Calvello, altra città, e ne trasse un frate, settario anch' esso, frà Luigi di Calvello. Il quale, messo il piede in libertà, vestito da Francescano, chiese alcun' arme, e l'ebbe. Un uomo stava in disparte legato: perchè imbattutosi nei scttari, mentre andavano agli assalti del carcere fu trattenuto, non come nemico o avverso, ma per prudenza del delitto. A questo misero il frate si avventò; e per dare argomento d'animo fiero, non dechinato sotto i travagli della prigionia, con molti replicati colpi l' uccise.

In Aversa il vescovo Tommasi, ambizioso e caldo partigiano della tirannide, dimentico della carità del suo ministero, spiava i colpevoli di Stato; gli accusva, instigava il governo a punirii, o, dove bostasse l'autorità stri di perlato, il pourua: Per lui stava in carcere un prete Mermle, sostegno alla famiglia, venerato in patria, i concunti del quale, per continui preghi e per lacrime, spervano di ammolitre lo sdegno del persecutore; ma quegli un gorno, infastidito superbamente, lor disse; Sino a lanto piacerda a Dio Renerai eccoso di Aversa, resteria di Mormile imprigionato. La qual sentienza, diretta al giuvine che lo supplecava, Carmine Mormile, produsen che subbo coessase dal pregare, e con ggli attri della famiglia prittiese; con el provine Mormile, informato di quell'uso, poche ore depo il eroci detti, nella pubblica plazza lo attese, e vedutolo si appresso, il co-binimò per nome, gli scaricò nel petto un arme da foco che tenra celtata sotto le vesti, il cosse, e disse con ma sei escono di aversa, falcia osterio la va assenza.

In Palermo la setta dei carbonari , debole nel 1819, accresciuta dopo i trionfi del 1820, più numerosa, benchè flagellata, nel 1821, si adunava nella notte in alcune grotte della contrada di Santo Spirito , lungi un miglio dalla città . Di che informata la Polizla , sorprese i settari ( in quella notte soli 11) armati ed ornati dei fregii della setta . Cinque tra loro , per amor di salvezza e per malvagità, denunziarono altri compagni , altri ricoveri , e disegni e speranze; così che varie sorprese, e molti arresti seguivano. Ed allora gli ancora liberl , sperando salute da uo generale sconvolgimento. passati gli avviai alle società compagne dell'Isola, si tenevano nascosti ed armati nei boschi aspettando l'opportunità di prorompere . Ma il governo , sapute o sospettate quelle opere e quelle speranze, accresceva rigori, faceva provvedimenti di sicurezza e prudenza; i presidii teleschi si chiusero nei forți della città ; le milizie napoletane erano tenute in riserva nei quartieri ; i loro capi , fidi al re , aospettando le proprie schiere , stavano costernati e ingnieti : la Polizia più che non mai era operosa e tiranna. Fra sollecitudini e dubbiezze si gravi passavano i giorni .

IX. Inique leggi, pratiche inique, pregitori spiratali di nigiusti passioni del popola orienti e ree, cosò-inue strenate peneravan mistalti gravi e continui. fimiglie intere distrutte, cento e cento vendette satoliate. Ne solumente nell' infinia piebe, ma negli alti della società per natali o grado. Si udivano tuttodi preti ribelli ed ucesis; preti sicari di Polizia; ed uffiziali dell'esercito nonaresi del mestero di birro; e di intendenti e comandanti di province struzzor persone innocenti; e magistrati denunziatori in secreto, e poscia delle loro accuse giudeli ciniqui .

E tra rasi tanto misreveoli ed orribiti multiplicavano le condanne dello certi marziali e dei magistrati. Il gioviem Mornile, non preparato al delitto, reo per impeto di un istante, privo di asilo, vagando nelle campagne interno alla cettà. Il preso, e al terro di nello plazza medesima dovo egil aven consolato il suo sdegno, fu spento. Gli assaillori di Luorenzana e Calvello, sopriatti dal numero delle militro, alconi trattori i tutti trattili, presi e gildicetti, furono al numero di essastata dannati a morte, e primo a morire il rinda de Calvello. Fu merto combattendo il capitano Corrado, si salvo tutto di rinda della consolato della consolato di capitano Corrado, si salvo tutto di Palerno il regiono della capitano controlo di Palerno il morte. Per altro, giudici morte condannati al ferri. Altri dedici mor rono in Lanciano. Avanzava il processo di Monteferte: altri processi per i rivoluzio dell'anno 0 3 si spedivano. Il

118 guidzio per la uccisione di Giampierro, narrata nel nono libro di questi siorio, termino colla condana di tre alla morte, deciassette a pran di galea e di ergastolo. Si provì il delitto concertato in adunanza di Carboneria, e commesso ad alcuni settari scetti o sortiti, usuano nelle atrocito eleggere ministri non conosciuti dal proscritto per abituarii a qualanque obbedienza e sperdere gli ridazi del mistito. Furnon perciò esceutori contro il Giampiero uomini della plebe, e motivo all' odio della setta l'esser egli sato, da dictore di polizia, ciece di acerdo ponitore dei settari. Oltocento almeno condiantuti, o nelle civili discordire combattendo, furnon morti nell'anno 1822 per ciusso di inherti dispersati, lingittima e infinem. E non un ado fra tanto condiantuti, o nelle civili discordire combattendo, furnon morti nell'anno 1822 per ciusso di inherti dispersati, lingittima e infinem. E non un ado fra tanto compo furnon timidi e malli : percioccibe il morti fertemente per timendia è misera virtà dei napoletani, acquistata dal troppo uso di quella morte e dal sentire lavaletti que martirii.

Nei quali riferti fatti e giudzi erano arcustori testimonii, giudici, persecutori in secreto, assalitori armati dei librarii, altri poe'inanazi liberali
anch' essi o compagni nella setta e nello opere: mutati, non per ravvedimento, ma per dessoi di salvezza, o ambizione, o, guadagno. Il dotto canonico
Arcucci, caldo scriitore a pro di Carboneria quando ella era felice, ora da
fuggiasco serive in istampa lettere latine al ponelece, altre volgari al re;
dimostrando eb iniquo, malvagia la setta peco fa santificata, implorando
peránon: e l'orticene. Altri rivida i nomi dei compagni settari, altri si gloria
de suoi mancamenti al giurato governo costituzionale; vanto, fossa vero o
falso, sempre infomer. Tal debei essere il popolo paopletano dopo i tollerati
per 30 anni sconvolgimenti politici, e tirannico impero, e leggi ingiuste: e
tale eggi à per suo infortanio e d'Italia.

X. Alle descritte civili calamità si aggiunaero le naturali: turbini per i quali restarono devastate smisurate terre, ed nomia ferritei questis; fulmini, che în un giorno istesso, ad ore varie e varii luoghi spensero sei persone; la città del Pizzo, ninfame della morte di Gioscettino, restă più nes costomesso dalle onde marine per furioso vento sollevate, tre uomini vi furono morti, la città ingombra di sassi e d'alag; il Tesavio, da lungo tempo innocente, eruttà più volte fiamme, ceneri e lava; la maggior volta in ottobre, e benrhè coprise di sè molta terra, fu danne leggero a confronto dell'aliro rhe derivò dalle piogge di cenere e lapilli, che, addensate per acqua in dura materia, insterilieno vasti e fertili campi. Nella città del Vasto, molte case franarono; ma prò che il moto comincio lento, gli abitanti salvarona; e i precipizi, coprendo terre udevrices, dopojarano i danni. Nello Clabbre, negli Abruzzi, nella Sicilia continui tremotti scottevano gli celifizi, ed opprimerano parectio labitari. Casi quell'anno 1882 fi mentissimo.

Ma sia fredezza per le altrui sventure o prudenza di regno, il re e la uca cas viverno lettamente; ora festeggiando i di natalie de nomi, ora nonrando i principi stranieri; percioccib in quell'anon il re di Prussia, i suoi figli e di sovrano di Lucca vennero a diporto nella città; e poco appresso sopra vascello napoletano, arrivò la già imperatrice duchessa di Parma, velova Buonaparte, ammirata per quelle nozze chi ella, ingrata e sola mondo, non riorral e dispregia. Altro scandolo per già affitti popoli erano i palesi amori del re con una giovane danzatrice (Le Groa), per bellezza e lascivio famoras. Ed in quell'amon istesso con pubblica festevote cerimonia

si espose nell'edifizio de' regii studii la statua in marmo del re, colossale, 18:2 in foggia di guerriero, opera del Canova.

XI. Il re concellà profusumente titoli, dignità e ricchezze a' militari natriaci stanzatu en l'egno: il general Primonel el creato principe di Antrodeco, e dosato di ducati duccentomila con lettere del re, che dichiaravano la gratitudine sua e della sua stripe per il riacquistato impreo. E tutto ciò ne giorni medesimi che, sciolto l'esercito napoletano, il re toglieva gradi, onori e stipendi a quel militari sosi osgotti, che per guerra o lungo servire gli meritarono, e distruggava la convenzione di Casalanza. Vero è che, non sando romprere un trattato dalla fede dell'imperator d'Austris guarentito, ne fe'richiedre l'imperial ministro Fiquelmont, che subito replico essere facoltà regia, d'anzi debito di politica distruggere quello accordo. Fu distrutto. Si trovaron poniti della rivoluzione dell'anno 20 gli assenti da Napoli, gli avverst, gli innocentissimi, e di quel mancamento non foce coscienza il re, non ne alzò grido l'imperatore, ne menò vanto il ministro Fiquelmont: tunto poco stimavano la religione dei giuramenti.

XII. Si canthò il ministero di polizia in direzione; il principe di Canosa, che n'era ministro, fia nomanto consigliere di Stato: restò più pietnete. Andarono in Austria prigioni tre già deputati, Poerò, Pepe, Borelli; tre generali, Colletta, Pedraneli, Arcovic, la confinati in lontane città, Gratz, Bruna e Praga. Il principe di Metterichi accertò che i rigori di Napoli erano ignoti al governo d'Austria, encette il governo appoletano dioeva ch'erano voltiti da ministri dell'Austria. Si palleggiavano la vergogna di opere inique; un coll'andar degli anti ce oli ripetere il fallo istesso, giù uni e giì altri gibrificavansi di quelle ingiastirie, chiamanobie senno di governo. Si roomporen i migestrati per distacera gli odosi e dare impiego a' partigosii. E si ricomporeva il "esercito, per cassame il marattisti, non ricenedo di turho e apento, lo incusavano e madedicerano acertamente, per fersi grati al nouvo regno e copiri d'olio non vere colpe e le proprie vergogne nella sourra d'Italia del 1815.

XIII. La finanza, per gli atipendii della Guardia e dei resti dell' antico secrectio, per fare esercito nuovo, per pagar l'argamente il tedesso, per sostence lo Stato, più impoveriva ogni di. Fu venduto il Campo di Marte, ricordo ed amore di Giosocchion; for contratto debido di sedeci minioni di ducati con Rothschild, banchiere ricchiesimo, ehreo, famoso a' di nostri per gl' Impertito titali rico, percò bornoc, cavaliere di molti ordini, principal mezzo in Europa all'impero assolato del governi, alla rovina degli Stati. Ma presto consumeta quelle somme da bosogni e dai disordini, si tornò per nauvo prestito a Rothschild; il quale, amico al cavalier Medici, rispose non novo prestito a Rothschild; il quale, amico al cavalier Medici, rispose non novo prestito a Rothschild; il quale, amico al secola fiedeltà finanziera, e dei secola di attro desaro primo di esser certo della fedeltà finanziera, e fa avverso. Crescevano le strettezze, si arrestarno i pagamenti alla costa con la consulto presenta finanziera, per di esse da mino al Medici, no menava romore. Si consulto; fu rammentata la condizione di Bothschild al re, che rispose: e Se si cavalier Medici morisse, morroble anche lo Stato? s

Ma la necessità vinse le ripugnanze. Il cavalier Medici, esule in Firenze, ricevè lettere di Rothschild prometitirici della nuova fortuna, ed indi a poco da Napoli il decreto che lo fa ministro, e cento congratulazioni sincere o adulatrici; sente allora la sua notenza e natteggio. Vuole mutato l'attual

Colletta 6

see ministero, vuole la facoltà di trattar prestiti con Rothschild (prudenza e gratitudine), vuole il discacciamento del principe di Canosa dal Regno. Erano nemici quei due potenti, così che la fortuna avvicendava i ministeri e gli esigli. Il re per il solo Canosa resisteva, ma in mille modi accerchiato e vinto tutto concesse; rivocati gli antichi ministri, altri na scelse devoti al Medici o non avversi: Canosa fu scacciato con istipendii più ricchi e ch'are pruove di regale affetto. Nel pubblico si alzarono le speranze, però che si credea mutato l'ingegno del ra, mentre mutava l'apparenza sola del favore. Il prestito con Rothschild fu sub to fermato, e poco appresso altro prestito, ed altro, sempre con patti giovevoli all' Ebreo; così che il deb to dello Stato di ducati ottocentomila d'annuo interesse quando Gioacchino regnava, salito ad un miliono e settecentomila sino all'anno 20, non punto accresciuto nel reggimento costituzionale, montò a cinqua milioni e mezzo ne' tre anni dal 21 al 21. E però all' universale faceva tedio e dispetto leggere ad ogni nuovo prestito e nuova taglia, ne' preamboli della leggi, che il re n'era costretto da necessità derivanta dai gnasti dei due regni francesi e della rivoluzione dell' anno 20. Scharno al popolo, che pagava in oro le sue catene.

XIV. Partirono nel tempo stesso Medici da Firenze, Canosa da Napoli, che tornò all'antico asilo di Pisa. E poichè di questo uomo ho narrato molti fatti apersamente nelle mie istorie, dirò quel che rimane; sperando durevole il presente stato di lui, per quanto la vita gli durerà. Egli, in Pisa, nel primo esilio invaghì di Anna Orselli, ficliuola di un cenciaio, aventurata per disonesta madre che vendeva le proprie vecchie libidini e le nuove della fanciulla. Nel seconde esilio, rimasto vedovo, fra gli ozii a lui penosi della vita privata, avendo avute due figliuole da quella femmina, la fece sua moglie; ma per fuggir la vergogna porti da Pisa e si raccolse in Genova colla sposa e la suocera. Il padra di lei nol seguì: e pregato dal genero a lasciare per larga mercede il povero mest'ero, non volle; nè volle accettar doni: sempre dicendo ch'egli abborriva le antiche disonestà delle sue donne. e le recenti nozze con uomo disuguala, tenuto malvagio nel mondo, e che la presente miseria eragli onorata, e più lauta vita ricorderebbe le sue vergogne. Così egli vive in Pisa da povero cenciaio; ed il Canoso, in Genova. solitario, o da male persone visitato, tra suocera e moglie svergognate, con cinque figli bambini, scacciato da quella patria dove governano le sue massime, lontano dalla famiglia vera di figli e congiunti ragguardevoli, senza amici, senza seguaci, se non pochi tristi, ancora atraziato dalle ambizioni e da brama (che Iddio frastorni) di più vaste vendette .

Ma nel regno la speranza di miglor governo decadeva, perciocchò la giola pubblica per il nitorno del cavalier Michie, e d'olio contro tui ancora vivo del re, così che ne consigli nod mirava in volta, a vvisarono quello astuto e vecchio miniatro che gli bisognava demvitare le todi del pubblico, e molorre l'animo del suo signore; cosa che otterrebbe straziando gli allitti. Altri cetto e cento furnon perciò rimossi dagli rimgichi, crebbe il numero del pregioni, de comfanta illi sole di perco, de' mandati in esilio; si accelero ri possibilità del proposta del giudori, e municetta per l'anoma del proposta del giudori, a municetta per l'anoma del proposta del giudori, con considera del proposta del giudori, con considera del considera del proposta del giudori, con con considera del proposta del giudori, con con considera del proposta del giudori, con con con considera del proposta del proposta del giudori, con con con considera del proposta del p

XV. Nel nuovo ministero ebbe adempimento una legge dettata dal re un

Che le due Siche si governassero separatamente, aotto l'unico improvo del re : fossero proprie le imposè, la finanza, le spese, la giustizia criminale ale civile, e propri gl'impichi, così che nessun cittadino di uno Stato potresse aver carca nell'altro. Separazione che, alimentando le nainatte discordie fra i due popoli, apporta servitù comune nella pace, debolezza e infortuni nella acuerra.

Che il re trattasse le cose di regno in un Consiglio di Stato di dodici almeno, sei consiglieri , sei m nistri .

Che le leggi o i decreti e le ordinanze io materia di governo fossero esaminate da un consenso di trenta almeno consiglieri per lo Stato di Napoli , deciotto per la Scalla, col nome di Consulte, da radunarsi separatamente in

d'eciotto per la S.cilia , col nome di Consulte , da radunarsi separatamente in Napoli e Palermo.

Che le imprese fossero distribuite in ogni provincia per ogni anno da un Consiglio di provinciali , con facoltà di proporre alcun miglioramento nell'am-

ministrazione degli stabilimenti pubblici o di pietà.

Che le comunità si amministrassero coo ordinanze più libere delle antiche le quali surc'hbero dettate dal re doos intesi i Considii dello Stato.

I membri de sogradetti consessi, cioè mioistri, consiglieri di Stato, consiglieri delle due consulte, consiglieri provinciali, tutti a serbta dei re di a un piacimento mutabili. L'esume prescritto dei re, il vado dei congressi consultivi, i a volonta regia sempre libera. I ministri sindacabili, ma dal re. Le medesime instituzioni erano nell'anno 1889, ma più strette; nacquero stoti i i re francesi più sciolte. Na quallo ggi soco, per misera condizione di tempi e di uomini; potrebbero un gorno contrastare l'assoluto impero, minacciato in questa età di equal siassi congrega di opinioni.

XVI. Il giudizio di Mondeforto procoleva: fuggiti i principali colprevoli, procolavano i ministri ; ma caddero nei lacci Morelli e Sibrati, gli etsesi, come ho riserito nel precedente libro, che il 2 luglio 1820 furnoo i primi e conduttieri dei discriori di Nola. Venute in Aspoli le coemiche schiere telesche, quei duo fuggiono insieme; il Morcelli, fattosi capo di 500 solodati partigioni, correva le campagno intorno alla Inter città di Mirabella. Ma la faga dei suoi col tempo momolliva, altri si mostravano schivi si per coli: Morcelli idenziò tutti, e solo col Sivati, compagno antico, imbarcarono sopra piccola nave per Grecia. Percossi da tempesta, correndo il mare approdarono ilidi di filaguis, ma privi di passporto, e mostrando le ansietà del fuggiachi, suscittata, osopetto alle autorità del loco e imprigiosati, furnoo spediti (per cia varan detto essere di Bomazani in Ancona. Ivi e menzozo e si polesarono.

nett i nomi che avean finti erano ignoti alla finta patria: Il parlar napoletano, le dubbiezze a rispondere, le varietà dell'uno e l'altro sopra fatti comuni, le note vicissitudini, e i luoghi e i tempi accertavano ch' ei fossero due fuggitivi; e però tenendogli guardati nel carcere, si aspettava di consegnarii al governo di Napoli.

Quando eglino, fingendo altri nomi, si dissero già uliziali del reggimento Principe, partecipanti, benchè da ultimi e da seguaci, a' moti civili del 1820. ed escolpati da decreto del re. Bastarono que' detti per essere mandati nel Regno con numerose guardie. Silvati vi giunse, Morelli ebbe altre sorti: entrando per natural bisogno in una cava, lo guardie custodivano l'uscita. ma la spelonca, dilungandosi nel seno del monte, aveva altro varco nell'opnosta valle. Per quella il Morelli fuzzi. Di foresta in foresta, camminando sol nella notte, andò negli Abruzzi, scese nelle Puglie; intendeva di passaro in Calabria, aver denaro da' suoi parenti, ed imbarcar di nuovo con più felici speranze per Grecia. Incontrato da ladri, fu rubato e percosso; ma poichè serbò nascoste in una cinta poche monete d'oro fece animo a proseguire il cammino. Quasi nudo e tutto scalzo, andando poco, soffrendo troppo, entrò nel piccolo villaggio chiamato Chienti; provvidde da un calzolaio scarpe cibo e veste, e le pazò con una moneta di sei ducati, ricchezza non conforme alla visibile povertà del suo stato. Il calzolaio ne insospettisce , e facile o tristo, rivela i dubbii a' ministri del loco. È arrestato il Morelli, e ad un punto conosciuto, e in catene spedito In Napoli. Egli e Silvati accrebbero l'importanza del cominciato giudizio di Monteforte.

Dievvasi che il processo discolpava gli accussti, e della voce letamente sparsa indispettiva il governo; così che ad occasione di un decreto della Corte suprema, benigno a' rei, lo annullo, rimprocciò per pubblicate lottere quel magastrato, levò di carica il ministro di giustifia cavalieri De Giorgio, perchè in assetzono delle leggi oppraerasi a quel rigere; indi appresso sarrogio contrato di infinita i e dagli esempi absputtio il presionare l'ottora, allegando causa di informità, del loco al supplente Girolami, ambizioso e perverso. Manco il Potencia al maggior debtoi di migistrato, contanza nel prortato.

Ma il di prefisso di dibattimento, quattro degli accussti erano infermi; une con fibbre, un terzo di emutisi, i l'altro di rispette ferite di guerra ai collo ed alla gota. Gli avvocati pregarono che si differisse, ma invano; il capo al petto, ed appoggiava la persona, come morihonda, sul vicino; il rapo al petto, ed appoggiava la persona, come morihonda, sul vicino; l'altro di febbre balbutiva e termava; dava di bocca vivo sangue il terzo; e l'austro ne mandava dal capo, e ne brattava le vesti. Deforme spettacolo: l'on de' giudei, De Simone, si levò e disse: a Dimando al signor presidente e et al procurator regio se qui samo giudici o carnefici? Il re, se fosse presente, biasimerebbe l'inematin nestra. Io proge cogli avvocati che sia et discribito il giuno tedescho l'impagnarono le armi, parecchi imprignamento nella casa della giusticia segurione, vile silenzo successe nella moltividare, i prechi del De Simone furono rigettati. Con sembianzo tanto atroci cominciò il dibattimento.

Erano graudi le colpe, le discolpe: diserzioni concertate di reggimenti, violata la disciplina e il giuramento della milizia, mutato il governo, cagionata la guerra; e dall'opposta parte, moti tranquilli, rivoluzion civile, perdono,

lodi, giuramento del re; universal consentimento de reggiori e de soggetti, nizguali sărzi a sostener quello Stato, eguida ebbandon nelle rovine; perciò,
colpe comuni o nessuna. Per i quali rispetti gli onesti fra i giudici sentivano
pettà e brama di giovare a que miseri; gli ambizicisi disegnavano di ampliticare il delitto. Gli accussti stavano sereni, o per animo grande, o per gli
guiti della sperazao, po per la caliama che vivee dalla disperazaone. Noreli,
più volte interrogito sulle particolarità del delitto, rispondendo aggravava
il ro giuvi da perdonare al nine maneta giuramento a Il colonnello Co
lentani, altro incolpato, udendo accusare come ribelli gli uffiziali del suo
reggimento, chices parlare, e diese:

« Ho esposto altre volte per quali onesti motivi condussi a Monteforte il reggimento, ma quegli argomenti vaglian per me non per questi uffiziali (segnandoli col guardo e col dito) che sento con maraviglia chiamar ribelli e « spergiuri. Sarieno al certo e spergiuri e ribelli, se disobbedivano al mio « comando. lo innanzi di muovere non consultai col reggimento; ma come « è costume negli eserciti, fece suonare a partenza; e questi ufficiali e « soldati, obbedienti come altra volta, mi seguitarono. Giunti noi a « Monteforte, se lo comandava di combattere le schiere del Morelli, il mio « reggimento le combatteva , ma lo comandai di unirsi ad esse , e tutti si unirono per obbedienza ed esempio. Dirò anzi cosa verissima: io che non poteva palesare ad oznuno le oneste cagioni di quelle mosse, e che di « quelle mosse, e che di tutti conosceva l'avversione alle novità di Stato « e la fede al re, colle cose che dissi e colle ordinanzo del marciare o del « fermarci, intesi a far credere che si andasse ad espugnare il campo di · Monteforte: ne rivelai le intenzioni vere se non in mezzo a quel campo ; « quando era l' opera irrevocabile. Strano giudizio è ora questo! Siamo rei « nella stessa causa , e qui seduti insieme sulle scranne del pericolo , io , « perchè nei fatti gravissimi di que' tempi operai a mio senno, e costoro, e perchè non operarono col senno proprio; per me dunque è delitto la li-« bertà delle azioni , ed è delitto per essi non avere agito liberamente ; la cieca obbedienza era debito a me, e il non averla avuta è colpa; la cieca obbedienza non è merito a loro, è delitto. Pensate, o giudici, alla natura « di questa causa, di Stato per me solo, di disciplina per gli altri del rege gimento. Lareste cosa giustissima (quando mai fosse delitto di maestà e quel movimento) punir me colpevole, salvar coloro innocenti, e ricercare « un mio soldato che disertò nel cammino per castigarlo secondo le ordi-« nanze della milizia. Ripeterò in breve il mio concetto: tutti innocenti, o « reo per tutti sol io . »

Duro il dibattimento più che tre mesi, porlarono a difesa gli avvocati aminosamente, come non fosse causa di maesià in tempi pericolosi efroci. La sentenza fu data da sette guidici: tre furono per la libertà degli accusati, però cho non costava di colpa nelle rapportate azioni o si trovava rimessa dal perdono del re; e gli altri quattro ne condannavano 30 di morte, 15 di regastolo o galera. Letta la sentenza, da esegurasi trap oche orce, i condannati a morre furono condotti in luogo sacro per gli ultimi conforti di religione.

Era tra loro il colonnello Tupputi, chiaro nell'armi, al quale si era promessa sposa la marchesa Mesuraca, di fresca età, di gentil persona, nobile, r.cca. Ella, poi che udi la condanna, andò sollecita per dimandar grazie alla net principessa Floridia, moglie del re, Il cordoglio di lei, Il nome, la famiglia. la pietà della inchiesta mossero la gentildonna a pregare il marito, il quale, avendo in an mo di campar dalla morte i condannati, fuorchè i due primi, rispose: farebbe grazia. La principessa ritornò alla misera, che incerta ed ansante aspettava; e quella, inteso il felice annunzio, corse, anzi fuggi verso il carcere, ed arrivata, gridò ripetute volte: « Tupputi, la grazia è fatta. » Ma gl'infelici non udivano quelle voci, perciocchè la cappella del mesto uffizio stà in loco recondito, lontano dalla porta e dalle atrade, Avvertita di ciò la Mesuraca , pregò i custodi e le guardie , offrì larga mercede a chi primo giungesse coll'avviso; ma tutti rifiutavano, impediti a penetrare in quel secreto di religione e di spavento. Così che disperata si aggirava intorno al vasto edifizio della Vicaria, e dovunque vedeva o finestra o spiraglio, gridava con voce altissima e pregava il popolo a gridar seco. « Tupputi, Colentani, Gaston, la grazia è fatta. » Tanto rumore, tanta pietà produssoro l'effetto; Tupputi e gli altri furon avvisati della ottenuta salvezza, e per molte vie ritornò al pubblico l'appunzio che i condannati n'erano intesi ed allegri. Allora cessarono le voci e i moti della Mesuraca; ma le forze, sino a quel punto sostenute dall'ansietà, le mancarono; e dalle braccia del popolo fu trasportata nella nobil casa del padre.

XVII. Le grazie del re indi a poco si pubblicarono: la pena di morte fai mutata in ergazioli o galee a vita, le minori pone si attenaziono Solamente inflessibile fu l'animo regio per Morelle e Sivati, che il giorno intesso morirono sulle forbe. Agli intir campati dalla morte ai recisero i capella, s'imposero vesti e ferri di pena, si accoppiarono (però che in quel martirno son ettoni a coppia) con altri condonanta per delitti vitaperevoli, e così andarano nagl' infami scogli di Santo Stefano e Pantelleria. Dei sette giudici i tre benigni turno per simunta cagioni cassi d'impiero, gi ispetati promossi; il procurator generale Calenda dimesso affatto, Brundismi avanzato; più rimunerato il Gerolami dell'esemplo, primo nella coria napoletara, che in causa di morte, anzi di 30 condannati a morire, la parità fra' giudici si sciolga dalla voto del presidente per la scatenza più crudo. Co' quali o premio pene il governo polessava l'animo fermo al rigore, e da i giudici comandava severità cicca, libera da rispetti di rispone o di cossicara.

XVIII. Spedita la causa di Monteforte, e le altre, come innanzi ho riferito, per i tumulti di Messina, Palermo, Laurenzana, Calvello, e la causa di Giampietro, ed altre cause minori; afogate cento vendette o della legge o dello sdegno; versato tanto sangue di cittadini e tanto pianto: non però si mitigava l'acerbità de' castighi. Furono condannati a morte in contumacia. e poco appresso dichiarati nemici pubblici , nove fuggiti ; primi dei quali i generali Carascosa e Pepe. Fu intimato per editto a seicento e più cittudini di andar volontari alle prigioni, per essere giudicati secondo le leggi; ovvero uscir dal regno con passaporti liberi , senza indizio di pena : aggiungendo promesse di benignità agli obbedienti, minacco a' ritrosi. Erano costoro rei o timidi che stavano sospettosi ed armati nelle campagne, non entravano le città, mutavano le stanze, sempre liberi, ma di pericolosa libertà. Dopo l'editto, chi, secondo il proprio senno, restò più guardingo nei boschi, chi, fidando all' innocenza, si presentò per il giudizio, e cinquecentosessanta chiesero di partire. Ebbero i passaporti promessi; e, stabilito il caminino ed il tempo, andò ciascuno nel prefisso giorno al confine del regno. Ma; impediti da' ministri pontificii, ai adunarono nella piccola città di Fondi, ove il segunte giorno i commessi della polizia e le genti d'arme li accerchiarono si's condusero, prima nella fortezza di Gesta, poi nelle prigioni della città. Nil-La Polizie fu lieta e superba del fissacio inganno: parecchi del traditi furono guidesti e mandati alla pena; altri ottennero passare in Tunisi o Afgeri; regni barbari e soli in questa età civile che dessero cortese ritugio al formasetti. Il maggior numero, non guidesta e non espusiba, restò in carcere, materia sofferente della tiranoide, poi balestrata in mille guise da, li uomini e dal caso.

Era tanto il numero de' napolitani proscritti o fuggiti, che se ne trovava In Italia, in Germania, in Fisancia, in Isayana, in Inghilterra, in America, nelle città barbare, in Egitto, in Grecia; la più parte miseri , vivendo per fatiche di braccia o di mente; nessuno disceso ai deltti el alle basseze che in età corrotta più giovano; nessuno sacritto ad infami bandiere contro greci. Si videdore casa miserevoli: figliuoli orbati di padre, in paces atraniero abbandonati; padri orbati di figli, morri di stento; un intera lamiglia madre, moglie, enique giovani figli) naufragata altro, ecciciato d'opin carriero della più parte di patre la controla di gale di parte di patre di

Fra tante spielatezze del governo, si vedeva in Napoli, con maravigia, impunito il muggior delitto, il tentato più volte regicidio. VI si crodeva in quel tempo, reggrado la menzogna per la sua s'etessa immunità, ed accreditantolo il re ed il figlio, desiderosi di guustificare i passatti manoameni e il presente rigore. Na poscai si il senzio del governo, il tempo e la rivelatrice delle umane cose palesarono i veri fatti e la ignominia del mendacio e dei mentitori.

XIX. Chiamato il re a novello congresso in Verona, si destarono nel regno le speranze di miglior governo; conforti rinascenti di popolo afflitto. spesso delusi. Il re in breve tempo si apprestò alla partenza e si mosse. Usciva dalla reggia quando il Vesuvio vomitava torrenti di fuoco, abbuiava il cielo per cenere, scuoteva intorno la terra; prrori e pericoli meno spaventevoli a noi, come frequenti. Giunae a Verona con sontuosa pompa, essendo genio dei borboni magnificarsi per le ricche apparenze. In Napoli null'altro sapevasi del congresso, fuorchè officii scambievoli e riverenti, feste, cerimonie, diletti. Qualche cosa di Stato si conobbe al cominciar dell'anno 23, per la pubblicata circolare del congresso agli ambasciatori di tre potentati, russo, prussiano, austriaco. Diceva che, a richiesta del redel Piemonte, uscivano da quello Stato i presidii austriaci, ed a richiesta del re di Napoli minoravano (da guarantaduemila a trentemila) nelle due Sicilie . Parlando della Grecia , e biasimando la ribellione di quelle genti all'impero legittimo de' turchi, palesava che la Santa Alleanza avrebbe invlato eserciti a sostegno della legittimità ottomanna, se l'imperator delle Russie non avesse preso impegno di conciliare gl' interessi dell' umanità e dei troni. Trattava infine della Spagna, e, adombrando la vicina guerra, diceva che si r.chiamerebbero gli ambasciatori da quello Stato sconvolto.

XX. Sciolto il congresso di Verona, il re di Napoli andò a Vienna. L'età grave di lui, la stagione invernale (era il dicembre), l'allontanamento da ojaceri della caccia e dell'impero, il viver privato, deposte le usanze di

1821 lunga vita, accreditavano il sospetto ch'egli lasciasse il freno del governo al figlio duca di Calabria, per rinunzia stabilita nel congresso; le quali pubbliche speranze presto caddero col suo ritorno in Napoli. Ma è cosa certa, sebbene oscura, che in congresso fu trattato di gnella rinunzia e della separazione de' due regni delle Sicile, per disegni dell' Austria, contradetti dalla Francia, fallati per voto della Inghilterra. Tornato il re in Napoli, si fecero nella città luminarie e feste, in corte circoli ed aringhe, sdegnandosi il mondo alla eccessiva adulazione de' soggetti ed all'alterezza del re, in tanta pubblica miseria, colla coscienza de'comuni falli, Il principe Ruffo e 'l general Clary, peco innanzi nominati ministri, furono dimessi; non meritevoli della presente sventura, nè della fortuna precedente. Il cavalier Medici ritornò nella sincera grazia del re, che gli accrebbe onori e potere,

XXI. Cessate nell'assenza del re le condanne di morte, il popolo si rifrancava dal terrore, quando, poco dopo il ritorno, furono giustiziati cinque carbonari, che nel 1820, usciti di taverna ubbriachi, traversundo fugacemente in carrozza la città detta Cava, sventolarono lo insegne della setta, e gridarono voci di libertà; ma infeconde di tumulti o delitti. Al tempo stesso rinvigorirono tutte le specie del rigore, non per nuovo comando del ro, ma perchè i ministri e i magistrati suoi, vedendo l'animo rogio non inchinato a nessuna pietà, speravano maggior favore e più larghi premii straziando gli afflitti. Tanto più sicuramente, perchè caduto in quel tempo il governo costituzionale delle Spagne, anche là furon visti tradimenti, fughe, vituperii, tutta la debolezza dei novatori moderni. E però che in Napoli le sofferenze del popolo e le tristizie del governo durarono costanti , simili , continue per tutto il tempo racchiuso in questo libro, io, argomentando l'animo de leggitori dalla mia propria sazietà e melanconia, e bastando le già dette cose a rappresentare la miseria de' tempi, cesserò di parrare altre morti, es lii, fughe, povertà sventure pur troppo ripetute in queste mie istorie.

XXII. E non meno spietata e fiera fu la natura in quel'anno. La città di Sala fu scossa da tremuoto, altra, Avigliano, franò in gran parte; in Messina, tempesta impetuosa con fulmini e tremueti scaricò in pioggia tanto stemperata, che i multi torrenti della città e de' dintorni, abbandonando l' ordinario letto, devastarono le campagne, abbatterono le case, nelle quali più di cento uomini perirono, e tanti sassi e tronchi lasciarono nel piano. che, scomparsa l'antica faccia, vedevasi deserto dove già furono deliziosi giardini o fertili poderi. Molti abitanti della stessa città si ripararono sopra i tetti, molti soffocati perirono.

Disastri maggiori tollero Palermo per tremuoto . XXIII. Nei quali medesimi anni avvennero morti memorabili. Il general

D' Ambrosio, chiaro nell'armi, ferito sette volte in molte guerre, dotto, facondo, morì senza il nome e gli onori del grado, e mal visto dal re.

Indi a poco morì altro generale, il duca di Ascoli, del quale dura la fama che nel 1801 fu potente e benigno; negli anni appresso in Sicilia, potente quanto innanzi, ma tristo; e poscia in Napoli, dal ritorno de' borboni finchè morì, vario come volevano tempi e politica. Costante amico al ro, anche allora che fu da lui castigato.

Morì Niccola Fergola, dotto in mattematica, autore di molte opere, modesto e cristianamente umile, sino a pubblicare col nome di alcun discepolo i prodotti del proprio ingegno a fin di scemarsi gli onori; ma gli crescevano-

Mori Giuseppe Piazzi, astronomo chiaro nel mondo. La città di Palermo,

da lui onorata per le scoperte nel cielo colà fatte, gli rese onori degni del 182 merito e del nome; lo effigiò in bronzo, e disegna di ergergli un monumento. 1824

Morì la vecchia principessa di Turella, della qual morte non parlerei se non fusse stata cagione di caso pietosissimo. Si portavano le sue spoglie nel sepolero gentilizio della Casa Caracciolo Torella , dove tempo innanzi furono deposte le ceneri di Cristoforo Saliceti, conciosiachè la figlia di lui era maritata in Torella. All'entrar nel sepolcro per depositare la or ora defunta, la giovane principessa Carolina Saliceti, che accompagnava il feretro, volse mesta lo sguardo verso l'avello del padre, e non vedendolo dove già fu posto, dimentica di ogni altra cosa, abbandonò la cerimonia, e fra quei tumuli ando cercando e chiamando per nome le ceneri che non trovò. Perciocchè, mutate le sorti de' napoleonici, alcun superbo della casa Caracciolo / non al certo l'attual principe Torella , opesto e pobile ) disdegnando le spoglie del Saliceti, le fece involare e disperdere, o deporre in altra fossa, La infelice donna, fatta certa del sacrilego furto, cadde in quel luogo istesso tramortita, e ne perdè il senno, che poi ricuperò, così che sente profonda ragionevole melanconia.

Morì il chirurgo Bruno Amantea, di tanta carità verso i poveri, che la fama di eccellente nell' arte dalla fama di pietoso era vinta. La sna malattia destò all' universale timore ed ansietà, la morte fece versar molto pianto, i funerei officii furono seguiti da tanto popolo, che a stepto capiva nella strada vastissima di Feria. Di rincontro alla piccola casa di lui si appese una cassetta collo scritto: « Il denaro delle offerte servirà ad ergere una cappella votiva pel chirurgo Bruno Amantea, or ora morto. » Ma vi si potè in breve tempo fabbricare una chiesa col nome di Santa Maria delle Grazie.

Morì il medico Domenico Cotugno, dotto, eloquente, chiaro per nuove duttrine. L'esequie fu magnifica quanto quella dell' Amantea, ma di altri onori, perciocchè l'accompagnarono i medici, i dotti, tutti i professori, tutti gli studenti della città. La sua effigie in busto di marmo fu posta con pietosa cerimonia nell'ospedale degl'incurabili, ed altra in bronzo sopra medaglia è meritamente riverita nelle accademie, nelle università, ne' musei.

Tra le morti dolenti ed onorate che ho descritto, due ne seguirono di contraria fama : del cavalier Vecchioni e del marchese Circello : che . ministro del re, furono timidi ne pericoli, superbi nelle venture, sempre tristi. Furono pompose le esequie, ma comandate; crebbe di entrambo nel sepolcro la mala fama. E più fiera la morte fu verso i re, perocchè ne sperse cinque in quel solo anno 1824, fra' quali ve n'ebbero due della casa de'borboni, Luigi XVIII re di Francia e Maria Luigia duchessa di Lucca, già regina di Etruria .

XXIV. Tante morti e di re e di amici, tanti disastri di natura e tanto pubblico danno, scossero il petto del re Ferdinando, debole per natura, più abbattuto dall' età e da una religione ch' era in lui non d' altro che di paura; e benchè egli fosse sinceramente re, credendo sè di specie più che umana, i suoi popoli suoi schiavi, e sacre le sue ragioni nella vita e roba de' soggetti, pure intimorendo, sospettava, vicino al suo fine, severo giudizio innanzi a Dio. Si volse più usato a' facili ripari di devozione; comandò che doppiando fatica e spese fosse terminato il tempio di San Francesco, e prendendo giornaliero conto de' lavori, spesso addolorandosi diceva che non vedrebbe il compimento di quell'opera. E' nol vidde, 65

COLLETTA

Perciocchè al cader dell'anno 4824 egli ammalò, ma leggermente, così che tornò a' testri e alle cacce. Nella sera de' tre gennaio 1825, dopo il giuoro e le preghiere, andò a dormire, Solito intorno alle otto della mattina chiamare un servo, nel di 4 l'ora suonò, e non chiamava, Aspettarono, Chi vegliava alla sua custodia nelle vicine stanze accertava avere inteso, alle sei del mattino, tossire il re due volte. Scorreva il tempo, l'oreccbio acrostato all' uscio della camera nulla udiva; ai fece consiglio dei famigliari e de' medici (presenti per uso di quella corte al destarsi del re), e fu deciso (erano le dieci ore) che anche non chiamati si entrasse. Ad ogni passo crescevano i sospetti, e furono visti le coltri ed i lenzuoli disordinati e in essi avvolto il corpo del re così stranamente, che pareva aver lottato lunga pezza; perciocchè un lenzuolo gli avvolgeva il capo, e quel viluppo si nascondeva sotto al guanciale; le gambe, le braccia stravolte; la bocca aperta come a chiamare ajuto, e a raccogliere le aure della vita; livido viso e nero, occhi aperti e terribili. Si spande la nuova nella reggia; corre la famiglia, altri medici accorrono, non rimane dubbiezza o speranza: egli è morto di apoplessia, come più chiaramente fu visto all'aprire del cadavare.

La morte del re delle due Sicilie Ferdinando I fu bandita con editto del re delle due Sicilie Francesco I. Ma poco innania rella città, bistigliata la nuova e creduto inganno fella Polizia per discoprire dalle risposte o dal gesto I ranimo di chi Tudiva, tutti tremando e tacernos chiravano gli ricontri .

Tanimo di chi Tudiva, tutti tremando e tacernos chiravano gli ricontri .

speranza di miglior governo; e taluno, sotto lo scritto, fra milie spettatori, bacò la terra, e ad sila voce ringrazio Iddio di quella morte come termine di universali sciagare. Ma subito punito, e punite altre allegrezze, e publicata dal nuovo re la verso o infia mestizia, il popolo si de catuco e nello reggia si composero i volto e i discorsi a lutto. Era versoc in alcuni, come nol principe di Ruoti, vecchio smico del re, capitano delle sue guardie, nolle vicastitadini di repro consiglero di pace o tacturno, il quale, mi el Il testamento del definato e, colorado, futto nell'anno 1822, accrescitito del Il testamento del definato e, colorado, futto nell'anno 1822, accrescitito del proposito del proposito e, colorado futto tell'anno 1822, accrescitito del proposito del proposito e, colorado futto tell'anno 1822, accrescito del proposito e, colorado futto del finato e, colorado futto dell'anno 1822, accrescitito del proposito del proposito e, colorado futto dell'anno 1822, accrescito del proposito del proposito e, colorado futto dell'anno 1822, accrescito del proposito e, colorado futto dell'anno 1822 accrescito dell'anno 1822 accrescito dell'anno 1822 accrescito dell'anno 1822 accrescito del proposito dell'anno 1822 accrescito del

Il testamento dei deunto re, otografo, sisto nell'anno 1822, accrescuto de mesi avanti al morire, confirmava le successioni al treno stabilite da Carlo III aso genitore; chiamava eredo al regno il duca di Calabria, Franesco; accresceva all'altro figlio la ricchezza, i doni alla moglie Floridia; gratificava i famigliari; concedeva somme grandi alla Chiesa per celebrar meta per pergara il figlio a mantenere le limosine che faceva in vita. E perciò fa visto che in carità dispensava ventiquattromili ducati all'anno.

I funerali, gli stessi do're di Spagna rammentati nell'ottavo libro di

questa istoria, furon si lunghi che Ferdinando, trapassato il di 4, sesse alla tomba de' re di Napoli, nella chiesa di Santa Chiara, il di 46. Scomparve affatto dalla scena del mondo il giorno stesso che, quattro anni inanazi, nel congresso di Laybach, compiendo lo spergiuro, preparò guerra al suo popolo. Visse anni estataassie, rennò sessantacique: rara felicità di principe.

che nella usa vita poò governar 'tre vite del suo popolo. E poiché dove soverna re assoluto le qualità di il divetana qualità de sutoposti, meno per la credita forza degli esempi che per quella più potente delle ambizioal, poir disegnare motti vizi o virtà della molitudino raccogliendo le cose più importanti di questo re o sparsamente narrate ne dicci libri, o non dette anora per difetto di opportanibà. E quindi mi ingegnerò di scrivere in altro luogo la vita di lia con quella più breve pieneza che saprò. XXV. Sono dunque al termine della mia flaica, e la mano a scrivere le visultime carte mi trema dal dobre che io sento a separarrii da un opera che mi è stata compagno nell'esilo, consolatrico delle mie pene, promettitrico (lasinghera freve) di firma. Ella empira gli cai nonvoi ad un'animo appressa; olla, no mali che mi venivano dalla prepotenza, suggetiva i lamenti e la vendette; mas e, spinto da troppo sedgon, io promompera oltre i confini del giusto, ella, consigliera di corre, mi richiamava al verue all'oresto; e me, fatto povero e morende, confortava della poverte do presente patrimino memoria degli avvenire. Io dunque benedico i lunghi studii e il pensiero che ni venne da Dio di scrivere le Istorie.

Ma delle miserie narrate, tante e si gravi, è acerba la memoria e sconolata. Fra le quali mi riname fissa sell'animo la niguatizia del giudizi did mondo, e, con ispezialità della Italia, su' fatti della mia patria. Cosiccibè voi raccorre in una pagina, i' ultima del dica libria, ie opere nonervoii spuriasmente discorse di quel popolo che solo in Italia serba il seme delle sperate miglioranze civil.

Derivarono da ordinamenti napoletani le prime la Italia rivendicate libertà dalla tiraunia della Chiesa, e il frenato sacerdozio. L'autorità di quello leggi venno dal re Carlo borbone, il consiglio dal ministro Tanucci, la forza dal popolo.

Virtù di governo, che più crebbero sotto il re Ferdinando. La chinea, le offerte, i tributi, tutte le note vergognose di vassallaggio, religioni degli avi nostri, furono sbandite da noi.

Le dottrine libere di governo, surte in Francia l'anno 1789, si viddero in Napoli prima che altrove accolte e divolgate. Quanti perciò morissero di supplizi, o penassaro in lunga prigionia, ho riferito nel terzo libro delle istorie.

E nel tempo stesso il popolo, ubbidiente alle leggi, arricchiva l'erario, ingrossava l'esercito, ilinstrava le insegne appletane nelle guerre di Lombardia e di mare. Diresti che spietato governo crucciava parte dei soggetti, e nell'altra trovava ubbidienza ed ajuti.

Male augurata guerra, in mal pianto mossa, aconvolse lo Stato; delle colpe de Capi foce penienza l'esercito, ammenda il popolo, che, guerre; giando co' modi suoi, rendè mesta e breve la conquista. Le arti guerresche del popul coutre gli eserciti, trovate negli Abrevzzi, afforzea anna jappresso nelle Calabrie, furono poscà imitate degli spagnosti et alemanni; orrende posca della controlla della controlla controlla

Quelle arti, nel 1799, non bastarono contro i francesi, che vinto il popolo napoletano, l'ordinaro a repubblica. La nazione più si armb per sostenere le patrie instituzioni; e solamente piccolo drappello difendeva la libertà. Combatterono per mire contrarie, gli uni sosseniori dei diritti civili, gli altri delle proprie persuasioni, che nei popoli sono diritti : errava una delle due parti, nan in entranoble la cupas era giusta, la guerra onorsta.

I seguaci di libertà furono oppressi. Quanto e qual sangue fosso versato è noto al mondo.

Vennero i regni francesi. Le civili franchigie, possibili a governo similo all'Impero, furono dai napoletani chieste, ottenute. Ebbero gioria in quei dieci anni le armi napoletane in Germania, in Russia, in Ispagna; in Italia.

Nel 4843 poco mancò che la Italia fosse unita; i destini impedirono l'unione, i napoletani per arti ed armi l'avean tentata.

L'anno seguente, benchè allesti dell'Austria, estendevano in Italia impero italiano, spargevano semi d'indipendenza e di unione.

E l'anno appresso, con bandiera spiegata di libertà, esercito napitetano corse la Italia, invitando la ornopre il giogo de'inestieni el assero libera el quan a Temeraria impresa di un solo popolo; ragionevole e felice, se gli altri popoli sentivano la sete medesima di libertà. I parmigiani , in modencia, i i toscani si unirono a 'tedeschi, restarono cheti e servi dell' Austria gli altri popoli, la temerità de' anopotelani fia puesta do sanue.

Nella restaurazione de' vecchi governi, l'anno 1815, Napoli, sola della Italia, conservò codici, leggi, ordinanze francesi; non che l'antico re Perdinando borbone avesse rispetto al miglior governo dello Stato, ma perchè temeva il disdegno del popolo.

Pure que' codici non bastavano alla civiltà napoletana, e nel 1820 il popolo con mirabile rivolgimento fece a sè stesso leggi miglior. Ingannato e trodito, non le difese; la sua caduta era inevitabile, gli fu colpa cader vilmento.

Del qual peccato pagò la pena, perchè a Stato troppo libero successe tirannide; ma le tante morti, gl'infiniti martorii non bastarono ad assoggettarlo: egli è servo che freme e e fa tremare chi lo conculca.

Peroio în sei lustri centenila napoletani perirono di varia morte, tutti per causa di pubblica libertà o di amore d'Italia: e le altre italiale groti, oziose ed intere, serve a straniero impro, tacite o piaudenti, pitraggiano li miseria de vinti; pel quale dispergeo, ingiuste o codardo, sta acopita la durevole loro servità, insimo a tanto che braccio altrui, quasi a malgrado, le sollevi da quella bassezza. Industo presgio, che vorremmo fallace, ma discende delle narrate istorie, e si farì manifesto agli avvenire; i quali ho dede che, imparando da vizia nostri e contarie virtà, concederano al popolo appoletano (misero ed opersoo, irrequieto, ma di meglio) qualche sospire di pietà, e qualchò loice, sterile mercedo che i presenti gii negano.

FINE DELL' OPERA

# INDICE CRONOLOGICO

## DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUEST' OPERA

| 518 INDICE CRONOLOGICO                                                                                                                                                                     |     |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| Carlo si muove a guerra.                                                                                                                                                                   |     | . Po | u. 51 |
| Carlo si muove a guerra. Fatti militari ne campi di Velletri.                                                                                                                              |     |      | . 54  |
| È sorpreso di notte il campo di Carlo.                                                                                                                                                     |     |      | . 55  |
| E sorpreso di notte il campo di Carlo. L'esercito alempnno si ritira . Carlo torna io Napoli.                                                                                              |     |      | . 58  |
|                                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| CAPO QUARTO                                                                                                                                                                                |     |      |       |
| Seguito e fine del regno di Carlo                                                                                                                                                          |     |      | . 59  |
| Opera pubblisha                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| Opere pubbliche. Scoperte e maraviglie di Ercolano e Pompei.                                                                                                                               | : : | • •  | 62    |
| Provvedimeoti di Carlo biasimati, lodati.                                                                                                                                                  | : : |      | 63    |
| Populare tumulto per il Santo Uffizio                                                                                                                                                      |     |      |       |
| Proseguimento della guerra d' Italia.  Morte di Filippo V. Contiouszione della guerra.                                                                                                     |     |      | . 64  |
| Morte di Filippo V. Contiouazione della guerra.                                                                                                                                            |     |      | . 65  |
| Pace di Acquisgrana.  Provvedimenti di Carlo avverso la feudalità.                                                                                                                         |     |      |       |
| Provvedimenti di Carlo avverso la feudalità.                                                                                                                                               |     |      | . 66  |
| Terzo celo o stato.                                                                                                                                                                        |     |      | . 67  |
| Perzo celo o stato.  Muore Ferdinando VI, succete al trono di Sangna Carlo re di Napo Atto di Carlo per la successione al trono di Napoli,  Partenza di Carlo: giusta universale mestazia. | li. |      | . 69  |
| Atto di Cirlo per la successione al trono di Napoli,                                                                                                                                       |     |      |       |
| Partenza di Carlo: giusta universale mestizia.                                                                                                                                             |     |      | . 70  |
|                                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| LIBRO SECONDO                                                                                                                                                                              |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| Regno di Ferdinando IV, anno 4759 a 1790.                                                                                                                                                  |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| CAPO PRIMO                                                                                                                                                                                 |     |      |       |
| Minorità del re                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| Titolo e investitura del ouovo re.                                                                                                                                                         |     |      | . 24  |
| Libertà giurisdizionali della Chiesa                                                                                                                                                       |     |      |       |
| Educations del re                                                                                                                                                                          | • • |      | 74    |
| Libertà giurisdizionali della Chiesa.  Educazione del re. Carestia.                                                                                                                        | •   | : :  | 75    |
|                                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| CAPO SECONDO                                                                                                                                                                               |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                            |     |      |       |
| Il re , divenuto maggiore , governa il regno.                                                                                                                                              |     |      | . 76  |
| Stato di Europa nelle relazioni con Napoli.                                                                                                                                                |     |      |       |
| Cacciata de' Gesuiti.                                                                                                                                                                      |     |      | . в   |
| Contese col pontefice                                                                                                                                                                      |     |      | . 78  |
| Matrimonio del re.                                                                                                                                                                         |     | ٠.   | . 79  |
| Matrimono del re. Concordia col papa. Nuove discordie col papa successore.                                                                                                                 | ٠.  | ٠.   |       |
| Abolizione della chinea                                                                                                                                                                    |     |      | . 80  |
| Pubblica istruzione.                                                                                                                                                                       | • • | ٠.   |       |
| Difetti di amininistrazione.                                                                                                                                                               |     |      | 83    |
| Pescarione de coralli                                                                                                                                                                      | ٠.  |      | - 84  |
| Pescagione de coralli.  Isole deserte popolate da ouove colonie . El altri utili provve liment                                                                                             | i   | : .  | 84    |
| Scarsezza della finanza.                                                                                                                                                                   |     |      | . 85  |
| State della feudalità.                                                                                                                                                                     |     |      | . 86  |
| Buoni provvedimenti per la curia                                                                                                                                                           | : : |      | . 87  |
| Buoni provvedimenti per la curia                                                                                                                                                           |     |      | 8.8   |
| Cattive leggi.                                                                                                                                                                             |     |      |       |
| Cattive leggi                                                                                                                                                                              |     |      | . 89  |
| Stato dell' e-ercito.                                                                                                                                                                      |     |      | . 90  |

| tolto da ministro il Tenucci . Brighe di corre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concordeto ron Roma impreso e rotto 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fortuna del ministro Acton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fremuoto nelle Calabrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fremuoto nelle Calabrie. 94<br>Viaggio per la Italia de'sovrani di Napoli. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Morti memorabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opera pubbliche Colonie di Sao Leucio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vatrimoni nella casa del re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPO TERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rvoluzione di Francia, e suoi primi offetti nel regno di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prime agitazioni nella Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consiglio di notabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hoti civili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stati generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Discordie oe tre stati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a Bastiglia presa e atterrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Progresso della rivoluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trame occulte di tirennide e di libertà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a reggia e Versailles è assalita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l re viene a Parigi, ma non governa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Disordini più grandi ; club ; quello detto dei Giacobini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ottime leggi dell'assemblea nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ffetti della rivoluzione francese nel regno di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oral era, al finir dell'anno 1790, la potenza di Nepoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Augionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Azgionevuli timori per lo avvenira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIBRO TERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIBRO TERZO  Regno di Perdinando IV, anno 1721 sino al 1799.  CLIO PRIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIBRO TERZO  Regno di Perdinando IV, anno 1221 sino al 1799.  CLPO PRINO  Provvedimeni di guerra e inteni, a secondo de' casi della rivoluzione francesa. 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lignorevil timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LIBRO TERZO  Regno di Ferdinando IV, anno 1721 sino al 1799.  CLYO PRIMO  Provendinandi di guerra e inteni, accorda del cai della risolatione francesa. 412  Utarro di sovrani di Napoli de Germanie. Certesia col pontello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ligionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIBRO TERZO  Regno di Perdinando IV , anno 1721 sino al 1799.  CLIPO PRIMO  Provinciani di guerra a inteni, a sonda del casi della rivoluzione francese. 412  Universi di correnti di Napoli da Germania. Correne col possible.  Prosposinento della storia di Prancia.  Liggori di governi 7 reme di pobi annatia di liberali.  416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lignorvali timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ligionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIBRO TERZO  Regno di Ferdinando IV, anno 1721 sino al 1799.  CLPO PRINO  Provveslimenti di guerra e interni, a seconda de' casi della rivoluzione francesa. 112 litaro dei sovrani di Napoli da Germania. Certesia col pontello.  Provveslimenti di guerra di Internationa della consultata di Provisidenza internationa.  10 provisidenza internationa.  11 provisidenza internationa.  12 proseguianento della storia di Francia.  13 provisiona internationa.  14 provisiona internationa.  15 provisiona internationa.  16 provisiona internationale di Provisiona i quanto in sui per Napoli.  16 provisiona internationale di Provisiona i quanto in sui per Napoli.  17 primiti prancesa en potto di Napoli, oli accondi con il a resoubbleta.  18 provisionale provisionale di Provisionale di Regionale di Provisionale di Provision |
| Ligionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LIBRO TERZO  Regno di Ferdinando IV, anno 1721 sino al 1799.  CLPO PRINO  Provveslimenti di guerra e interni, a seconda de' casi della rivoluzione francesa. 112 litaro dei sovrani di Napoli da Germania. Certesia col pontello.  Provveslimenti di guerra di Internationa della consultata di Provisidenza internationa.  10 provisidenza internationa.  11 provisidenza internationa.  12 proseguianento della storia di Francia.  13 provisiona internationa.  14 provisiona internationa.  15 provisiona internationa.  16 provisiona internationale di Provisiona i quanto in sui per Napoli.  16 provisiona internationale di Provisiona i quanto in sui per Napoli.  17 primiti prancesa en potto di Napoli, oli accondi con il a resoubbleta.  18 provisionale provisionale di Provisionale di Regionale di Provisionale di Provision |
| LIBRO TERZO  Regno di Perdinando IV, anno 1721 sino al 1799.  CUPO PRINO  Provvenimenti di guerra e interni, a seconda de' casi della rivoluzione francesa. 412 litarro dei sevranti di Napoli dei Germania. Cortesie col pontelice.  Provvenimenti di guerra di Napoli dei Germania. Cortesie col pontelice.  Provvenimenti di Sura di Prancia.  Proseguinento della storia di Prancia i quanto irata per Napoli.  103 della nei nonte dei rei di Prancia i quanto irata per Napoli.  104 Napoli di Prancia i quanto irata per Napoli.  105 Nospitii en rippir di Siato. Provvenimenti di Benti.  205 Soppitii en rippir di Siato. Provvenimenti di guerra.  20 Nospitii en rippir di Siato. Provvenimenti di guerra.  20 Nospitii en rippir di Siato. Provvenimenti di guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIBRO TERZO  Regno di Perdinando IV, anno 1721 sino al 1799.  CUPO PRINO  Provvenimenti di guerra e interni, a seconda de' casi della rivoluzione francesa. 412 litarro dei sevranti di Napoli dei Germania. Cortesie col pontelice.  Provvenimenti di guerra di Napoli dei Germania. Cortesie col pontelice.  Provvenimenti di Sura di Prancia.  Proseguinento della storia di Prancia i quanto irata per Napoli.  103 della nei nonte dei rei di Prancia i quanto irata per Napoli.  104 Napoli di Prancia i quanto irata per Napoli.  105 Nospitii en rippir di Siato. Provvenimenti di Benti.  205 Soppitii en rippir di Siato. Provvenimenti di guerra.  20 Nospitii en rippir di Siato. Provvenimenti di guerra.  20 Nospitii en rippir di Siato. Provvenimenti di guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ligionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lignorevoli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ligionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ligionevuli timori per lo avvenine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lignorvuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ligionevuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lignorvuli timori per lo avvenire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Condense                                                                                                                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Condanne per causa di maestà                                                                                                                     | 127   |
| Postati mattirati. Trame del generale Acton contro il cavaliera dei Modici.                                                                      | . 429 |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                  |       |
| Roma alzata a repubblica, il papa lugato.  Temerarie dimande al governo di Napoli. Agitazioni. Trattati politici.  Nuovi nonstiti per necisioni. |       |
| Temerarie dimande al governo di Nanoli Agitazioni Trottati politici                                                                              | 445   |
|                                                                                                                                                  | 14    |
| Agritazioni per la guerra d'Egitto.                                                                                                              | 14:   |
|                                                                                                                                                  | 74.   |
| CAPO TERZO                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                  |       |
| Guerra sventurala contro la repubblica francese. Muti nel regno. Fuga del re                                                                     |       |
| Vittoria e triunfo dell'esercito di Francia.                                                                                                     | ٠     |
| Guerra contro la Francia.  Preparementi dei francesi nella frontiera di Roma                                                                     |       |
| Preparamenti dei francesi nella frontiera di Roma.                                                                                               | ٠.    |
| trruzione dell'opposite di N                                                                                                                     |       |
| Il re di Napoli entra in Roma trionistore.  Prime, poi ultre aventure dell'eservice.                                                             | -10   |
| Prime, poi altre sventure dell' eservite                                                                                                         | _     |
| Peime, poi ultra swature dell' esercito.  Fuga del ru da Roma, Riirata dell' esercito.  Impress del ri Rappasi contra Nesali.                    | ٠.    |
| Imprese dei frage.                                                                                                                               | . 40  |
| Bando del re al norodo Geneda enecesal                                                                                                           | . 45  |
| Bando-del re Bi popolo, Grandi successi, li governatore di Gacia rende vergognosamente la fortezza. Assalii a. Capina - rifizza.                 | -15   |
| Assalti a Canus e difere                                                                                                                         | . 10  |
| Disordini e sconvola and i alla i a                                                                                                              | ٠.    |
| Fuga del re e delle                                                                                                                              | . 10  |
| Brrori e come del massio                                                                                                                         | . 45  |
| Brrori e coipe del vicario. Triegue co francesi e peggiori disordini nella città . Fuga del vicario                                              | . 45  |
| Ambasciatusi en la paggori disorniai della città . Fuga dei vicario                                                                              | . 10  |
| E preso dalla parte francese il forte Santelmo. Stato venza leggi. Assalti alla città, a vittoria de francesi.                                   | . 16  |
| Stato senza le di la                                                                                         | , 46  |
| Ingresso del Assalti alla città , a Vittoria de Irancesi.                                                                                        | . 46  |
| Ingressu del generale Championnot, e feste pubbliche.                                                                                            | . 46  |
|                                                                                                                                                  |       |
| LIBRO QUARTO                                                                                                                                     |       |
| Repubblica Partenopea, dal gennajo al giugno 1799.                                                                                               |       |
| CLDO DELMO                                                                                                                                       |       |

| CAPO PRIMO                                                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Leggi e provvedimenti per ordinare lo stato e la repubblica.          | . 469 |
| Instituzioni della repubblica napoletana . Orazioni , feste           |       |
| State morale del popolo.                                              | 471   |
| Regole del nuovo governo e leggi varie.                               | 473   |
| Tagne di guerra, sconfentezza pubblica.                               | 474   |
| Penura e provvedimenti.                                               | 478   |
| Small provvedimenti per lo provincie.                                 | 477   |
| Discordia interne.                                                    |       |
| Proposizioni di Mariu Pagano per i nuovi stati della repubblica       | 478   |
| Partenza da Napoli del generale Championnet . Occupazione della Tosca | ine   |
| da' francesi.                                                         | 170   |

## CAPO SECONDO

| Sollevazione de Borboniani nelle province, Gesta dol re di Sicilia e degl'inglesi                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contra la repubblica. Gesta in difesa di lei                                                                                                                |
| Tumulti e guerre nelle provincie.                                                                                                                           |
| In Abruzzo.                                                                                                                                                 |
| Io Terra di Lavoro                                                                                                                                          |
| Nel principato di Salerno.                                                                                                                                  |
| In Basilicata                                                                                                                                               |
| Nolle Puglie                                                                                                                                                |
| Nella Calabria                                                                                                                                              |
| Vione in Calabria per le parti del re il cardinale Fabrizio Ruffo                                                                                           |
| Espugna Cotrono                                                                                                                                             |
| Patteggia con Catanzaro                                                                                                                                     |
| Navi nemiche scorrono i mari di Napoli.                                                                                                                     |
| Disavventure del celebre Dolomieu.                                                                                                                          |
| Strage de' francesi ciechi in Agosta                                                                                                                        |
| Spedizioni militari nella provinca.                                                                                                                         |
| Poco senno e male veoture del generale Schipani. 188<br>Espugnazione di Sanevero del Ironcesi. 189<br>Distruggimento d'Andria. 190                          |
| Espugnazione di Sansevero da' froncesi                                                                                                                      |
| Distruggimento d' Andria                                                                                                                                    |
| E di Trani                                                                                                                                                  |
| Sommessione della Puglia, me di poce durata                                                                                                                 |
| Richiemo de' frencesi dalle province, successi de' Borboniani »                                                                                             |
| Progressi del cardinal Ruffo e di altri cepi-bando                                                                                                          |
| Nuove costituziono della repubblica napoletana, dal commissario francese Abriel. 193                                                                        |
| Espugnazione e distroggimento di Altamura dal Cardinal Ruffo                                                                                                |
| Le schiere francesi mettonsi a campo in Caserte                                                                                                             |
| Rivolgimonti di Lettere, Castellamare, Gragnano, e castighi.                                                                                                |
| Rivolgimenti di Salerno, e castighi.                                                                                                                        |
| Le schiere francesi ebbandoneno gli Stati di Napoli                                                                                                         |
| CAPO TERZO                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                             |
| Dopo la ritirata dell'esercito frencese, precipizi della repubblica                                                                                         |
| Lusinghe del governo repubblicano e provvedimenti.                                                                                                          |
| Feste repubblicana detta delle Bandiere                                                                                                                     |
| Gli Anglo-Siculi prendono Procida ed Ischia                                                                                                                 |
| I repubblicani tenteno di ricuperare quelle isole                                                                                                           |
| Secreti maneggi della città a pro del re. Congiura di Baker                                                                                                 |
| Le truppe delle Santa Fede procedono contro le città 200                                                                                                    |
| Disegni de renubblicani per la guerra.                                                                                                                      |
| Infelici auccessi                                                                                                                                           |
| Infelici successi                                                                                                                                           |
| Perdite del general Schipani                                                                                                                                |
| A-salti a Viglieno ed al ponte della Maddalena.                                                                                                             |
| Morte di Luigi Serio                                                                                                                                        |
| R ferito il generale Wirtz; fugato il campo dei repubblicani                                                                                                |
| I repubblicani si chiudono nei castelli ; perdono quello del Carmine 205                                                                                    |
| Capitolezione del piccolo forte di Castellamare                                                                                                             |
| Sortita de' repubblicani dai castelli della città                                                                                                           |
| Offerta di pace del cardinale el Direttorio                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                             |
| Triogua. Consultazioni tra repubblicani.                                                                                                                    |
| Pace, Capitolazioni dei castelli presidiati dai repubblicani                                                                                                |
| Progua Consultazioni et a rejuccionata.  Paco. Capitolazioni dei castelli presidiati dai repubblicani. 207  Violezione de' trattati dalla parte dei re. 208 |

#### LIBRO OUINTO

| Regno e | di | Ferdinando | I | ·. — | Anno | 1799 | ø | 1806 |
|---------|----|------------|---|------|------|------|---|------|
|         |    |            |   |      |      |      |   |      |

| be-                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il re Ferdinando Borbone, rifacendo il governo, eccede in tirminide 21                   |
| Disordini e etragi nella città. Mancamento alle espitolazioni per opera di lady Hamilton |
| Mancamento alle capitolazioni per opera di lady Hamilton                                 |
| Condanne : tra le prime quelle dell' ammiraglio Caracciolo                               |
| Leggi di meesta                                                                          |
| Leggi di meestà                                                                          |
| Barbare stragi della piebe, me ultime,                                                   |
| Barbare stragi della plebe, me ultime                                                    |
| Processo e condanna della Sanfelice , degli ufficiali di armata; de megistrati della     |
| città                                                                                    |
| Premii e doni ai partigiani della monarchia                                              |
| Scrutinio degli uffizieli dell'entico esercito; composizione del nuovo, 22               |
|                                                                                          |
| CAPO SECONDO                                                                             |
| Imprese guerriere del governo di Napoli                                                  |
| Spedizione infelice sopra Roma                                                           |
| Altra con buen successo; e capitolazione degli stati di Roma                             |
| Il generale Bourcard , quindițil tenente-generale Naselli d' Aregona governano Rome,     |
| in nome del re di Napoli, con leggi pessime                                              |
| Ritorno in Europa di Buonaparte: casi di Francia                                         |
| Il cardinal Rullo ve al conclave in Venezia; il principe del Cassero è vicerè in         |
| Napoli                                                                                   |
| Scoperta, ed introduzione fra noi del valuolo vaccino.                                   |
| Remissione, detta Indulto, dei delitti di Stato                                          |
| E fondato l'ordine cavalleresco di San Ferdinando                                        |
| Leva d'uomini o di cavalli.                                                              |
| Leva d'uomini e di cavalli.  Preparativi , poi guerra d' Itelia , l'anno 4800            |
| Battaglia di Marengo                                                                     |
| Armistizio di Alessandria , 45 giugno 4800                                               |
| Elezione del papa Pio VII                                                                |
| Cessione dell'isole di Malta alle milizie Anglo-sicule.                                  |
| Nascita del principe Ferdinendo, erede al trono delle Due Sicilie; morte della           |
| Sanfelice,                                                                               |
| Speranze di pece svenite per nuova guerra                                                |
| Armistizi tra le Francia e l'Austria, di Treviso e di Steyer                             |
| Mosse guerriere di Napoli contro la Francia                                              |
| Pace di Luneville                                                                        |
| Lettere del general francese Murat al generel napoletano Dames                           |
| Armistizio di Foligno tra Napoli e le Francie                                            |
| Pace tra gli stessi potentati in Firenze.                                                |
| Altre psci tra la Frencie e i potentati d'Europa                                         |
| Guerra nell'isola dell'Elba de'francesi contro gli Anglo-Toscani                         |
| Morte dell'Infante di Nepoli Ferdinendo, e poco appresso della medre di lui arci-        |
| duchessa Clementina                                                                      |

Scoperta di un astro nuovo dall'osservatorio di Sicilia. — Preliminari di pace universale termati in Amiens.

| INDICA CRONDLOGICO \$2.1                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doppie nozze con la casa di Spagne; il vedovo principe Francesco apose le Infanta Isabelle |
| Nuovi germi in Europa di guerra asterna; e per Napoli, di civili discordie                 |
| Disgrazia del ministro Zurlo. Nuovi ordinamenti per le finanza del regno 248               |
| Rotti i patti di Amiens, ricomincia la guerra tra la Francia e l'Inghilterra, 250          |
| Buonaparte primo consolo si fa imperatore.                                                 |
| Brigha dei gesuiti per tornare in potenza in Italia                                        |
| Nuove teglie nel regno, Tremuoto spaventevole nella provincia di Molise, appellato         |
| di Sant' Anna                                                                              |
| Buonaparte ai fe re d'Alalia ; e minaccia in circolo di ambasciatori la casa di            |
| Napoli                                                                                     |
| La Inghilterra è disacciata da campi francesi di Boulogne. Guarra in iGermania             |
| del 1805                                                                                   |
| Provvedimanti dell'imperatore de' francesi, per la sospettata guerra con Napoli. 256       |
| Trattato di nautralità tra Napoli a la Francie ratificeto dal re il di 9 otto-             |
| bre 4805                                                                                   |
| Trattato di guerra della stessa Napoli contro la Francia , ratificato dal re il di ;       |
| 26 dello stesso ottobre 1805                                                               |
| Arrivo in Napoli degli eserciti alleati russo e inglese                                    |
|                                                                                            |
| CAPO TERZO                                                                                 |
|                                                                                            |
| Ultimi fetti di quel regno. 258 Guerra di Germenia contro gli eustriaci vinta da francesi  |
| Guerra contemporanaa d'Italia , vinta su gli austrieci da francesi                         |
| Continuazione della guerra di Germenia tra la Francia e gli Austro-russi. Batta-           |
| glin d' Austerlitz vinta da francesi                                                       |
| Pace di Presburgo il 26 del dicembre del 4805.                                             |
| Minacce dell'imperatore Buonaparte alle casa di Napoli; ed in questa timori 262            |
| Avanza esercito francese contro Nepoli; ne partono precipitosamenta [gli Anglo-            |
| Russi                                                                                      |
| Consigli nella reggia di Napoli                                                            |
| Il principe Giuseppe Buonaparto e I genaral Massena si avvicinano el regno. Cre-           |
| scono le inquietudini delle opposte perti,                                                 |
| Ambascietori di Napoli al principe Giuseppe, ributtati                                     |
| Editti e pretiche della casa di Napoli per aommuovere il popolo                            |
| Partita dal re per la Sicilia: Partono indi a poco la regina e i figli. Editti del re;     |
| del suo vicario.                                                                           |
| Praticha avanturata della Reggenza con Giuseppe Buonaparte. Trattato per lo pacifico       |
| ingresso del vincitore                                                                     |
| L'esercito francese, guidato dal maresciello Massene, sotto l'impero supremo del           |
| principe Giuseppe Buonaparte, fa ingresso pomposo nella città                              |
|                                                                                            |
| LIBRO SESTO                                                                                |
| Qual era il Regno al 1806.                                                                 |
| CAPO PRIMO                                                                                 |
| Codici                                                                                     |
| Finanze                                                                                    |

| Codici    |      |      |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  | 2  |
|-----------|------|------|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|--|----|
| Pinanze.  | ٠.   |      |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  | 21 |
| mminist   | rezi | one. |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  | 21 |
| Esercito. | ٠.   |      |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  | •  |
| Civiltà   | ٠.   |      | ī |  |  |  | _ | 7 |  |  |  |  | Τ |  | 27 |
|           |      |      |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |    |

#### CAPO SECONDO

| Arrivo in Napoli dell'esercito francese, poi di Gius. Buonaparte Pag. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatti di guerra o di regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Primo editto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Combattimento di Campotaneso . Ordini interni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giuseppe assento innasprisce il governo; prime discordie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Giuseppe è re. Provvolimenti di govorno. Battaglia di Maida e tristezze di Sieto. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPO TERZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riordinamenti del ministero e delle amministrazioni. Nuove discordie civili. Fatti di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Puerra 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il briganiaggio imperversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Le Calabrie in istato di guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuove leggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La feudalità abolita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conventi sciolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nuovo processo criminale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Istruzione pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tristizie nel Regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stato di Europa al 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPO QUARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visual annual forces of the first and forces and forces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nuovi provvedimenti e nuovi codici: molti beni di Steto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il re visita le provincie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leggi per le cerimonie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prudenza e fortune di governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rovina il palazzo di Saliceti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reggio e Sicilia espugnate dai francesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nuovi codici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MOTI COURT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPO QUINTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| December 11 miles 11 |
| Partenza del re . Ultimi tempi del suo regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statuto Costituzionale detto di Bajona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Partenza della casa del re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carattere del re Giuseppe, Stato del Regno al suo pertirne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LIBRO SETTIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reano di Giogechino Murat Anno 4806 a 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ingle is those and a said. — Anno 1000 is 10100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPO PRIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arrivo in Napoli del re e della regina , Feste . Provvedimenti di guerra e di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| regno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spedizione contro l' isola di Capri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varie benefiche leggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spedizione anglo-sicula contro il regno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brigantaggio e suoi effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Festa del 45 agosto 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Provvedimenti di etato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### CAPO SECONDO

| regis lamiglia.  Psy. 38 Nover parionus del re e ritoron.  13 Instruction del brigantaggio.  33 Insudati, in lor terre drine.  34 Baudellis i lo ettre drine.  35 Barcole, Provvedimenti, Frimi sologi lur Gioucchia e Nopoleon.  36 Proventimenti insulari.  37 CATO TEREO  LI re parte per la querre di Russia, e suo toran. Testa l'unione d'Italia. Parte per mores gentra ils Geresalia. e l'insulanta, provvede al regis.  36 Gioschia parte per mores genera; suoi fasti ; son ritoron.  36 Gioschia parte per mores genera; suoi fasti ; son ritoron.  37 CAPO (CLATO  18 re ferna alleanza coll' Austrin, lengua coll' Instituere. Pa genera s' francesi.  18 re ferna alleanza coll' Austrin, lengua coll' Instituere e l'arono.  38 Caboto l'ilimen d' Brancio. povende el Tirono di Instano.  38 Caboto l'ilimen d' Brancio. povende el Tirono di Instano.  38 Caboto l'ilimen d' Brancio. povende el Tirono di Instano.  38 Caboto l'ilimen d' Brancio. povende el Tirono di Instano. | Fetti di guerra e di brigenteggio, pe                         | oi distrutto. | La feud         | lalità a | bolita  | . Sde  | goi r  | ella |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|------|-----|
| Distrazione del brigantaggio.  3 da Redolidi lo Perre divine.  3 da Redolidi lo Perre divine.  3 descoia: Provvedimenti, Primi sidegni tra Gioscchino e Napoleone.  3 descoia: Provvedimenti primi sidegni tra Gioscchino e Napoleone.  3 descoia: Provvedimenti indentificatione.  3 descoia: CAPO TEREO  Il re parte per la guerre di Russia , e ne torna. Tenta l'unione d'Italia. Parte per nuove guerra in Germania e Promissione, provvede al regno.  3 delicenchino parte per nuove guerra; suoi fatti ; suo risterno.  3 delicenchino parte per nuove guerra; suoi fatti ; suo risterno.  3 delicenchino parte per nuove guerra; suoi fatti ; suo risterno.  3 delicenchino parte per nuove guerra; suoi fatti ; suo risterno.  3 delicenta della consistazione di Scolia salle cone di Napoli.  3 CAPO QUARTO  Il re forma allesanze coll' Austrio, sergua coll' Inghilherra. Pa guerra s' frescessi .                                                                                    | regia famiglia                                                |               |                 |          |         |        | . 1    | ag.  | 32  |
| La feedalui, le terre derne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nuove partenza del re e ritoroo                               |               |                 |          |         |        |        |      | •   |
| Baronie, Provvedimenti, Primi sógni tra Goscochino e Napoleone. 3.  CAPO TERZO  Il re parie per la guerre di Russia , o ne toran. Tenta l'unione d'Italia. Parte per nuove guerre in Germania , o incensone, provvede al regno. 3.  Tentata minione d'Italia. 3.  Indisentalio parie prinore guerra ; sodi festi ; soo ritorano. 3.  indisentan della cognituració d' Scolia sulle cosa d'Aspoli. 3.  CAPO QUARTO  Il re forma alleanze coll' Austrie, tengua coll' Inghilherra. Pa guerre à frescessi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Distruzione del brigantaggio                                  |               |                 |          |         |        |        |      | 326 |
| Provvedimenti interni.  CAPO TERZO  Il re parte per la guerre di Russia , e ne torna. Testa l'unione d'Italia . Parte per nuove guerre in Germenia , e iteratione , provvede al regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La feudolità , lo terre divise                                |               |                 |          |         |        |        |      | 33  |
| CAPO TERZO  Il re parte per la guerre di Russia , e ne torna. Torta l'unione d'Italia. Parte per more guerre in Germania , o fornatione provvede al regeto. 3. Tentata unione d'Italia.  Tentata unione d'Italia.  Salicantière parte provone guerre ; soni fatti ; son riornon. 3. 3. indivensa della cossiliazione di Scolla salla cossi Ottopoli. 3. CAPO (CRATO  L'er forma alleanze coll'Austrie, tengua coll'Inghilberra. Pa guerre s'irescessi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |               |                 |          |         |        |        |      |     |
| Il re parie per la guerre di Russia , o no torna. Testa l'unione d'Italia - Parie per nuova guerra in Germenia e l'ornatione, provvede al regeno. 33 Testata unione d'Italia. 33 Gioschino parie per nuova guerra ; suoi itali ; suo ritorno. 33 (influenza della cossiliussione d' Scolla sulla cosa d'Nopoti. 32 CAPO QUARTO Il re forma alleanze coll' Austrie , tergua coll' Inghilherra. Pa guerre s' francessi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provvedimenti interni.                                        |               |                 |          |         |        |        | _    | 33  |
| CAPO QUARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tentata unione d'Italia.  Gioscràino parte per nuova guerra ; | suoi fatti    | suo ri          | lorno.   |         |        | ÷      |      | 341 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Il re ferma alleenze coll' Austrie, tr                        | CAPO QUAR     | TO<br>nghilteri | na. Fa   | guerr   | e a' ! | freece | si.  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |               |                 |          |         |        |        |      |     |
| Si discute dell'alleanza se con Francia o con Austria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |               |                 |          |         |        |        |      |     |
| Incertezza del re, dipoi stringe elleenza coll' Austria, tregua coll' Inghilterra 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incertezza del re, dipoi stringe elleer                       | nza coll' Au  | stria, tr       | regua o  | oll' In | ghille | rra.   |      | 35  |
| Primi moti di guerra in Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Primi moti di guerra in Italia                                |               |                 |          |         |        |        |      | 35  |
| Assedii di Ancone, Castel-Sant' Angelo e Civiteverchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |               |                 |          |         |        |        |      |     |

| CAPO QUINTO                                                                                                                       |    |     |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|------|
| Fugge dall'Elba l'imperatore Nepoleone. Gioscchioo muove guerra in dai tedeschi , abbandona il Regno . Ferdioendo Borbone ascende | al | tro | no di |      |
| Napoli                                                                                                                            |    |     |       | . 37 |
| Fuga dell'imperatore Napoleone, Gioacchino muove guerre all'Austria                                                               | a  |     |       |      |
| Si compone l'esercito per la guerre                                                                                               |    |     |       | 37   |
| Cominciano le ostilità . Battaglie di Panàro                                                                                      |    |     |       | . 37 |
| Movimenti stretegici. Assalto di Occhiobello fellato                                                                              | ٠. |     |       | . 37 |
| La spedizione in Toscana.                                                                                                         |    |     |       |      |
| Provvedimenti di guerra                                                                                                           |    |     |       | . >  |
| Ritirata dell'esercifo espoleteno                                                                                                 |    | ÷   | -     | 38   |
| Combattimento di Monte-Milone . Battaglia di Toleetino,                                                                           | _  | ÷   | -     | 38   |
| Entrata nel Regno e disordini dei napoleteni.                                                                                     |    |     |       |      |
| Fatti militari del generale Montigny in Abruzzo.                                                                                  | _  | ÷   | ÷     | . 35 |
| Fatti militari del general Manhès sul Liri.                                                                                       | •  | ÷   | •     | -    |
| Costituzione politica data al regno.                                                                                              | •  | -   | •     |      |
| Cosmuzione pontica data ai regno.                                                                                                 |    | _   |       | . 30 |
| Trattate cel comodero Campbell                                                                                                    |    |     |       | . 35 |
| Nuovi fatti de' ermi ; ultime fugeci speranze del re                                                                              |    |     |       | . 39 |
| Pace di Casalanza                                                                                                                 |    | -   |       | . 39 |
| Partenya dal re Giascebino. Elitimi essi del eso respo                                                                            |    |     |       | 20   |

## LIBRO OTTAVO

## Regno di Ferdinando I. -- Anno 1815 a 1820.

## CAPO PRIMO

| - toleti anal                                                                                                             |         |           |      |       | -         | •   | -    |          |      | -    | л-   | D. |    | 20  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|-------|-----------|-----|------|----------|------|------|------|----|----|-----|
| o tristi casi.                                                                                                            |         | •         | •    | -     | ٠         | ÷   | -    | ٠        |      | -    | ÷    | ra | g. | 39  |
| Stato del regno                                                                                                           |         |           |      |       |           | ٠   |      | ٠        |      | ٠    |      |    |    | ٠.  |
| Stato del regno                                                                                                           | ıtı     |           |      |       |           | ٠   | ٠    |          | ٠    |      |      |    |    | 39  |
| Morte del re Gioacchino                                                                                                   |         |           |      | ٠     | ٠         | ٠   | ٠    | ٠        | ٠    | ٠    | •    |    |    | 44  |
| Pesta di Noia.                                                                                                            |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    | 44  |
| ncendio del testro di san Carlo                                                                                           |         |           |      |       |           |     |      |          | ٠    |      |      |    |    | 44  |
| Pame, morti , voto del re                                                                                                 |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    | 44  |
| Pame, morti, voto del re                                                                                                  | cade.   |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    | ъ   |
|                                                                                                                           | O SEC   |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
| Interni avvenimenti e relazioni esteriori.                                                                                |         |           |      |       |           | ı.  | ı.   |          |      |      |      | ×. |    | 44  |
| Flotta americana in Napoli,                                                                                               |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    | 4  |     |
| Medaglia di onore. Abolizione del sunre                                                                                   | mo C    | onsi      | glio |       |           |     | -    | _        | _    |      | _    | _  | _  |     |
| Il re Ferdinando IV si fa chiamar I                                                                                       |         |           |      | -     | ÷         | _   | ÷    | ÷        | ÷    | ÷    | ÷    | ÷  | ÷  | 74  |
| Eccidio de Vardarelli.                                                                                                    |         | _         |      | -     |           |     |      |          |      |      | _    | -  | _  | 49  |
| Trattati diplometici                                                                                                      |         | _         | _    | _     | -         | _   | -    | ۰        | •    | ۰    | ÷    | _  | _  | 10  |
| Frattati diplomatici                                                                                                      | 2070    | 011       | Am   | otei  | ٠.        | ĸà. | ois  | <u>.</u> | ell. | Ġ    | ioni |    | u. | **  |
| Adesione al congresso di Vienna, Alles<br>leanza, Trattati co' barbareschi, Tr<br>Spagna, la Francia, Trattato per il pri | nttoti  | di        | cor  | nm    | arc       | ^   | 00   | IP I     | nob  | ilte | ren  |    | lo |     |
| Spagna, la Francia. Trattato per il pri                                                                                   | actaci  | UI<br>Dan | -ba  | 11111 | ere<br>:- | 4   | -ti- |          | ugi  | -11  | Tra  |    | 10 |     |
|                                                                                                                           |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
| gio. Dono di prigionieri a Portogallo                                                                                     |         |           | •    | •     | ٠         | ٠   | •    | •        | *    | ٠    | ٠    | ٠  | •  | ٠.  |
| Concordato col papa                                                                                                       |         |           |      | ٠     | ٠         | ٠   |      | ٠        | ٠    |      |      |    | ٠  | 47  |
| Matrimoni e morti                                                                                                         |         |           |      |       |           |     |      |          |      | ٠    |      |    |    | 43  |
| Viaggio del re a Roma, ritorno, infermi                                                                                   | tà      |           |      |       |           |     |      |          | ٠    |      |      |    |    | 42  |
| Morte di Carlo IV                                                                                                         |         | _         |      | _     |           |     | _    | _        |      | _    | _    |    |    | 43  |
| Morte di Carlo IV                                                                                                         |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    | 43  |
| CA                                                                                                                        | PO TI   | ERZO      | )    |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
| Errori di governo e loro effetti                                                                                          |         |           | ı,   | ı.    |           |     |      | ı        |      |      |      |    |    |     |
| Odio per il decennio.                                                                                                     |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      | _    | _  | ٠. | 743 |
| Odio per il decennio                                                                                                      |         | _         | _    | ÷     | ÷         | ÷   | ÷    | ÷        | ÷    | ÷    | ÷    | _  | -  | •   |
| Nuovi codici.                                                                                                             |         | -         | _    | ÷     | ÷         | ÷   | ÷    | ÷        | ÷    | ÷    | ÷    | ÷  | ÷  | 7   |
| Riordinamento della Polizia, Setta de C                                                                                   | arbon   |           | _    | _     | _         | _   | _    | _        | _    | _    | _    | _  | _  | 42  |
| Midrumaniento della Polizia, Sena de C                                                                                    | ai boli | 1 6       | -    | ÷     | -         | •   | •    | •        | -    | -    | ÷    | ÷  | ÷  | -13 |
| Moti maggiori nel popolo per la rivoluz                                                                                   | 1000    | 1 5       | saRu | 8.    |           | ٠   | ٠    | -        | -    | ٠    | •    | •  | _  | -   |
| Campo di Sessa                                                                                                            |         |           | •    | ٠     | ٠         | ٠   | ٠    | •        | ٠    |      |      | •  | •  | 11  |
| Segni d'inevitabile sconvolgimente                                                                                        |         | •         |      | ٠     | ٠         | ٠   | ٠    | :        | ٠    | ٠    |      | ٠  |    | ••• |
|                                                                                                                           |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
| LIB                                                                                                                       | RO I    | VO:       | VO   |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
|                                                                                                                           |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
| Regno di Ferdinando I. Reggim                                                                                             | unto c  | osti      | luzi | one   | ile.      | At  | 1710 | 48       | 20   | a ·  | 182  | 4. |    |     |
| CA                                                                                                                        | PO P    | RIM       | 2    |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
|                                                                                                                           |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |
| Primi moli nel luglio 4820                                                                                                |         |           |      | ٠     | ٠.        |     |      | ٠        |      |      | ٠    | ٠  |    | 44  |
| Primi moti nel luglio 1820                                                                                                | oluzio  | ю.        |      |       | ٠         |     |      | ٠        | . •  | ٠    |      |    | ٠  | b   |
| Diserzioni nell'esercito, minaccie nella                                                                                  | reggia  | ١         |      |       |           |     |      |          | ٠    |      |      | ٠  |    | 44  |
| Pro messa di costituzione dal re al pop                                                                                   | olo.    |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    | 41  |
|                                                                                                                           |         |           |      |       |           |     |      |          |      |      |      |    |    |     |

| INDICE CRONOLOGICO 5                                                                                 | 27     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Per nuovi moti è concessa la costituzione di Spagne , e feateggiata Pa                               | 2. 448 |
| Ingresso trionfele de costituzionali nella città.                                                    | . 450  |
| Ingresso trionfele de costituzionali nella città                                                     | . 453  |
|                                                                                                      |        |
| CAPO SECONDO                                                                                         |        |
| Discordie                                                                                            |        |
| Ribellione di Palermo.                                                                               | 456    |
| Avversione de potentati strenieri. Provvedimenti di guerra.                                          | . 458  |
| Mali prodotti de settari carboneri. Rimedii peggiori.                                                | . 459  |
| Accrescimento delle ribellione di Pelermo; pace trattata e conchiusa,                                |        |
| Scelta de deputeti al parlamento.                                                                    | . 464  |
| Aperture del parlamento dell' anno 20, fatta del re                                                  | . 462  |
| Sedute del parlamento, sue prime opere                                                               | . 463  |
| Raggionsvoli inquietudini del Governo per la Carbonerlo, per la dimissione d                         | el     |
| general Pepe, per le brighe del capo di Polizia                                                      | . 464  |
| Avanza e cade la ribellione di Palermo.                                                              | . 465  |
| Relezioni esterne. Mediezione della Francia sperata e distolta                                       |        |
| l re più teme, provvede a partire. Lettere dei re congregati a Troppau lo invitan                    |        |
| a congresso in Laybech                                                                               | . 471  |
| Messaggio del re al parlamento, Tumulti,                                                             | . 472  |
| Voto del parlemento, indirizzo el re                                                                 | . 473  |
| Il re prepara partire, scrive lettere al figlio, parte sopre vascello inglese                        | . 474  |
| l vescello denneggieto si ripara in Baja. Visite al re, che alfin parte                              |        |
| Ozii nel regno. Delitto atroce. Fughe di cittadini                                                   | . 475  |
| CAPO TERZO                                                                                           |        |
| Emori di gnetre provvedimenti                                                                        | . 477  |
| Timori di gnerre, provvedimenti.  Lettere del re che intimaveno al regno la sommissione o la guerra. |        |
| l parlemento sceglie la guerra. Quedro del regno, timori, elcuna speranza.                           | . 479  |
| Disegni e provvedimenti di guerra                                                                    | 484    |
| L' esercito ossaldato, e le milizio civili marciano per la frontiera.                                | . 484  |
| Cemporeggiare dell'esercito tedesco, e sue ordinanze                                                 | 485    |
| I general Pepe inattesamente munve la guerra                                                         | 486    |
| Asselto di Rieti, shandemento dell'esercito, ultimi fetti del general Pepe                           | . 487  |
| Consiglio convocato del reggente, e decicioni                                                        |        |
| l perlemento si raccomende al re. Sospetti del reggente, disordini nella nazione                     | -      |
| falli, colpe, raginnevoli timori,                                                                    | . 488  |
| Nuove pervenute e nescoste delle rivoluzione del Piemonte.                                           | . 489  |
| Politti della guardia Reale                                                                          |        |

## LIBRO DECIMO

Regno di Ferdinando - Anno 1821 a 182

#### CAPO PRIMO

| Stato morale del regno  | dopo la  | caduta | a del | reg  | gim  | n la | 0 | cost | itu | ziot | ale |   |  |   |   | 185 |
|-------------------------|----------|--------|-------|------|------|------|---|------|-----|------|-----|---|--|---|---|-----|
| Cagione delle politiche | rovine.  |        |       |      |      |      |   |      |     |      |     |   |  |   |   |     |
| Pregii del coduto gove  | rne cone | sciuti | 0 00  | mpia | nti. | ٠    | ٠ |      | ٠.  |      |     | ٠ |  | ٠ | ٠ | 493 |

#### CAPO SECONDO

| Riordinamenti dell' assoluta monarchia.                        |   | Pay. 497 |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| Proposizioni di governo del Canosa al re, discusse, accettate  |   | 498      |
| Rivoluzione di Messina                                         |   |          |
| Provvedimenti di regno. Crudeltà                               |   | 499      |
| Leggi persecutrici delle lettere                               |   | 504      |
| Ritorno del re. Feste. Ordinanze per le cose sacre             |   |          |
| Giudizi, condatine, sconvolgimenti.                            |   | 502      |
| Disastri di natura, e danni,                                   |   | 504      |
| Allegrezze nella reggia                                        |   |          |
| Dani del re a' tedeschi . Convenzione di Casalanza distrutta   |   | 505      |
| Stremità della finanza, il cavatter Medici ne diviene ministro |   |          |
| Fatti di Canosa, forse ultimi,                                 |   | 506      |
| Tristezzo.                                                     |   |          |
| Legge che compone le consulte di Stato ,                       |   |          |
| Giudizio di Monteforte.                                        |   | 507      |
| Altre condanne, altre morti e travagli                         |   | 510      |
| Parte il re pel congresso de' monarchi adunato in Verona.      |   | 514      |
| Il re da Verona va a Vienna, indi torna in Napoli              |   |          |
| Rinvigorisce il dechinato rigore                               |   | - 512    |
| Nuovi disastri naturali.                                       |   |          |
| Morti memorabili                                               |   |          |
| Morte del re Ferdinando I                                      | ÷ | 514      |
|                                                                |   |          |

FINE DELL' INDICE

.

FELICE BELLI Legatore di Libri

٠

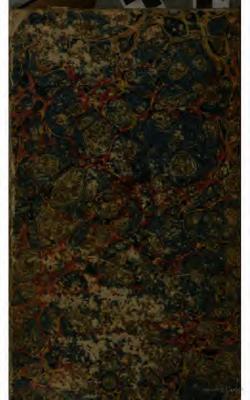